# 

sprechen. Für viele ift es ber lepte Gedante, wenn sie ihr Leben überschauen. Wie ein heller Sonnentag hat's angesangen und wie grausig schwarz hat's geenbet.

Lieber Christ, wirte solange es Tag ist. Wer weiß, ob nicht heute schon die Nacht hereinbricht, in |ber |bu nicht mehr wirten faunst.

Jib, daß mir im
Lierzen,
ob in Luft, ob Schmerzen,
farke REIDHEIT
wacheUnd auf meiner Stirne,
frahlend gleich dem
LIRNE
reine-Freude lache-

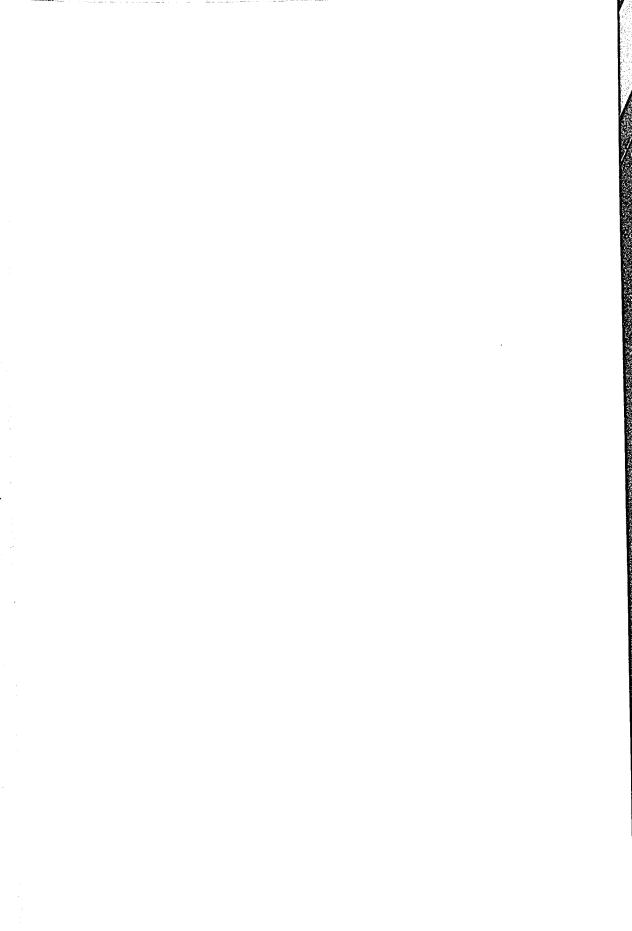



M. Heyret / P. Markus von Aviano



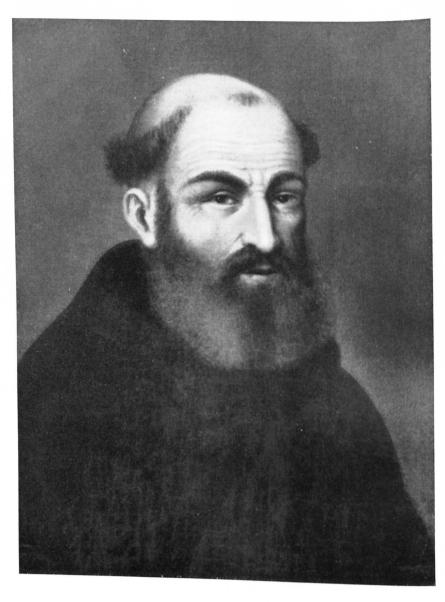

Fra Gran I' Suine

# P. MARKUS VON AVIANO O. M. CAP.

Apostolischer Missionär und päpstlicher Legat beim christlichen Heere

bon

M. Heyret

Bur Erinnerung an die dritte Jahrhundert=Feier feiner Geburt

"Sancti stellae firmamenti, multo utiliores sanctae Ecclesiae in coelo cum deo regnantes, quam sidera naturali huic mundo."

> St. Laurentius a Brindisi "Mariale", super: Salve regina pg. 383.



Berlag Josef Kösel & Friedrich Pustet / München

I M P R I M A T U R
Roma, 31. martii 1931
Nihil obstat
ALOISIUS TRAGLIA
S. Rit. Congr. Adsessor

I M P R I M A T U R Monachii, die 19. Januarii 1931 M. DUNSTMAIR Vic. Gen.

#### Worwort

Am 17. November 1931 sind es 300 Jahre, seit der ehrw. P. Markus von Aviano aus dem Kapuzinerorden das Licht der Welt erblickte. Seine später so hervorragende Teilnahme an der Erhaltung christlichen Glaubens und chriftlicher Sitte in Europa, verdient es wohl, daß wir an biefem Gebachtnistage uns feiner Großtaten ernftlich befinnen. Dies auch ber Grund, weshalb wir, aus ben Quellen schöpfend, ein möglichft getreues Lebensbild biefer klöfterlichen Helbengeftalt zu bieten versuchten.

Eingehende Studien behufs eidlicher Zeugenaussagen, sowohl beim informativen Beatifikationsprozesse ber Erzbiözese Wien als auch beim apostolischen Prozesse, haben und die Einsicht in so viele Diözesan- und Mofferarchive vermittelt. Auf Anregung und durch weiteftgehende Förderung des Ordens wurden biefe Studien weiter ausgebaut, fo daß der beifolgende Ausweis über die benütten handschriftlichen Quellen einen ziemlichen Um=

fang zeigt.

Bum erften Male wurden hier namentlich die überaus reichen Beftanbe des General-Postulations-Archives des Ordens in Rom vollinhaltlich verwertet. Einzelne hochw. Mitglieder der verschiedenen Ordensprovingen haben uns in eifervollster Weise durch wertvolle Ergänzungen zu lebhaftesten Dank verpflichtet, fo bie hochwürdigen herren Professoren Dr. P. Abelhelm Jan und Dr. P. Magnus Kungle ber schweizerischen Proving, ber Hochw. P. Celerin ber tirolischen Proving, Rnms Er-General Definitor P. Serafino da Udine und R. P. Davide da Portogruaro, letterer ber venezianischen Proving, endlich R. P. Samuel und Andere, der niederländischen Proving.

Den vollen Umfang ber Bedeutung eines P. Markus von Aviano in einem Einzelbande zu erfassen ist kaum möglich. Hoffentlich wird es gelingen, burch eine spätere Publication bezüglich der reichhaltigen Korrespon-

beng bas Kehlende zu ergänzen.

Möge Gottes Segen biefe Studie geleiten, die wir dem Andenken biefes großen, im Rufe ber Beiligkeit ftehenden Orbensmannes, weihen.

M. H.

# Die bedeutendsten handschriftlichen Quellen

Alften ber P. T. Ordinariate von Augeburg, Cichftatt, Munchen-Freising,

Regensburg, Salzburg und Würzburg.

Annalen und Chroniken: Des alten Rapuzinerkonventes in Antwerpen und Bozen, ber Rapuziner-Provinzen von Bayern, Köln, Sfterreich, Paderborn, ber Schweiz, Tirol, Vorderöfterreich und Westfalen.

Die Archive des Kapuzinerordens (Alten, Briefe und Handschriften) in Bozen, Innsbruck, Mom, Benedig und Wien, namentlich das Generalspoftulations:

Archiv bes Orbens in Rom.

Einzelnes aus den Stifte: und Mofterarchiven der Benediktiner in Muris Gries und Wilken, sowie im Benediktinerinnenstifte Ronnberg (Salzburg) und

St. Anna im Bruch bei Lugern in ber Schweig.

Alten des geheimen Hausarchives in München, des Staatsarchives daselbst, sowie der Kreisarchive von München und Bamberg, des Vatikanischen Archives, ber Schweizer Cantonal-Archive, des Staatsarchives in ABien, des ABiener Stadtarchives und einzelner Privatarchive.

Handschriften aus ben Bibliotheken bes Franzensmuseums in Brunn, ber Bibliotheca della Vallicelliana in Rom, aus jener bes Museo Correr in Benedig,

sowie ber Wiener Nationalbibliothek.

# Rapitel I

# Familie und Kindheit

Der Flecken Aviano im Friaulischen gehörte im 17. Jahrhundert noch

zur Republik Benedig, im engeren Sinne zur Diözese Concordia.

In diesem gesegneten, an Naturschönheiten so reichen Landstrich war die angesehene und begüterte Familie der Christophori seit alters her anfässig. Einzelne Familienmitglieder bekleibeten im Laufe ber Zeit bedeutende Ehren=

stellen in der Gemeinde.

Dem Chepaare Markus Chriftophori und Rofa, geborene Zanone, letj= tere eine ebenso angesehene Patrizierfamilie aus bem nahen Städtchen Pordenone entstammend, wurde am 17. November 1631 ein Knäblein geboren. Noch am felben Tage empfing es in der Pfarrkirche zu St. Zeno durch den Erzprieffer von Aviano, Hermenegild Gregoris, die hl. Taufe.1 Ihm wurde der Name Karl Dominikus beigelegt, und zwar infolge eines Versprechens der frommen Cheleute, wenn die feit einem Jahre graffierende Pestseuche erlöschen sollte — und sie war erloschen als das Knäblein zur Belt kam. Dieses Anäblein war das zweite, das dieser Ehe entstammte. Ein Mädchen war ihm im Jahre 1626 vorangegangen, somit galt biefer Anabe als der Stammhalter der Familie. Im Verlauf der Zeit mehrte sich der Kindersegen, bis es ihrer zehn waren, vier Mädchen und sechs Knaben, boch nicht alle waren zu Aviano geboren und in der Pfarrkirche getauft. Vorübergehend — wahrscheinlich "Geschäfts halber" — hielt sich das Ehe= paar in Pordenone auf. Augustinus Andreufsi in Aviano, der auch Zeuge im Benetianischen Beatifikationsprozesses gewesen, nennt in einem Schreiben dd. 20. 7. 1903 folgende Kinder der Familie Christophori, nach den Tauf= matrifeln ber Pfarre zu Aviano:

1. Ratharina Unna, geboren 9. März 1626.

2. Karl Dominikus, geboren 17. November 1631 (ber spätere P. Markus).

3. Angela, geboren 21. Jänner 1643.

4. Antonio, geboren 15. März 1645. Pfarrer Andreuffi nennt die Familie Christophori "illustre" und "Onorata" und bemerkt, sie sei nun dem Adel von Pordenone "agregata". Dem verdienstwollen Abersetzer der französischen Biographie des P. Markus, P. Celso da Udine, ift es gelungen, diese Lücke nach den alten Taufregistern im Pfarrarchive von Aviano auszufüllen. Nach ihm stellt sich die Reihenfolge der Kinder des Chepaares Christophori so bar:

- 1. Konstanza, geboren 9. März 1626.
- 2. Karl Dominikus, geboren 17. November 1631.
- 3. Christoph, geboren 11. September 1633.
- 4. Maria, geboren 8. Juni 1636.
- 5. Johann Peter, geboren 7. Juni 1637.
- 6. Johann Baptist Michael, geboren 29. September 1639.
- 7. Angela, geboren 21. Janner 1643.
- 8. Unton, geboren 15. März 1645.
- 9. Franziska, geboren 22. Juli 1646.
- 10. Balerius Antonius, geboren 24. Dezember 1647.

Taufpate des kleinen Karl war Graf Franz Ferro aus Pordenone, der Gatte seiner Tante Elisabeth, einer Schwester seiner Mutter. Ins Taufs buch hatte der Pate sich kurzweg Franzesco Ferro da Pordenone eingetragen.

Der vorerwähnte Pfarrer Andreussi von Aviano sagte als Zeuge im venetianischen Informationsprozesse aus, "er habe bas Zimmer gesehen, in bem P. Markus bas licht ber Welt erblickte, und bei biefer Gelegenheit mit einem achtzigjährigen Greis gesprochen, bem von seinen Borfahren bie Tradis tion überkam, daß bei der Geburt des Dieners Gottes über dem Dache bes Hauser ein außergewöhnlicher, befonderer Schein bemerkt wurde. Dasselbe habe er auch von anderen Leuten in Aviano ergählen hören.2 Dies ber Inhalt einer Tradition, die sich zu Aviano im Laufe der Zeit von Generation zu Generation vererbte. Das tatfächliche Geschehnis ift bavon verschieden. Der kleine Karl stand bereits im britten Lebensjahr. Es war heiliger Abend. Karlchen und sein Brüderchen schliefen gemeinsam in einem Bettchen. Die treue Mutter kniete vor dem Bettlein, wachte und betete. Plöglich gewahrte sie, daß das Antlig des einen Kindes nur — es war Karl — in hellem Glanze, wie von Licht umflossen, erstrahlte. Rasch erhob sie sich von den Knien und forschte rings umber nach der Ursache dieses Lichtglanzes, aber nichts Bemerkenswertes war zu entbecken. Da begab sie sich wieder ins Gebet, doch wieder gewahrte sie dieselbe Erscheinung. Beunruhigt erhob sie sich wieder, forschte aber noch emsiger nach der Ursache — boch aber mals vergebens. Sie hatte gemeint, im Saufe ober auf der Strafe bewege sich jemand mit einem Lichte, von dem der Schein herrühre, doch nichts von alle bem. Ein brittesmal begab sich basselbe.3

Dhne sich biese Lichterscheinung sicher beuten zu können, hielt die Mutter bafür, es möchte dieselbe für sie selbst ein Zeichen sein, dieses kind besonders zur Frömmigkeit und Tugend anzuleiten. Wer weiß, wozu Gott dasselbe berufen würde! Und so geschah es, daß Frau Nosa, wenngleich sie als fromme Mutter all ihre Kinder besonders zur Religiosität anseiten wollte, doch besondere Sorgfalt dem kleinen Karl zuwendete. "Dieser wurde in der Furcht Gottes so sehr angeleitet, daß er die Sünde, ja selbst die Leicht

fertigkeiten und schlimmen Reigungen, zu denen die Jugend so leicht bin= neigt bermaßen verabscheute, daß er sich niemals in seinem Leben durch eine schwere Sunde befleckte und stets den Glanz der Reinheit ungetrübt bewahrte." So bezeugt es sein Biograph P. Kosmas. Immerhin hatte dieses Lichtphänomen Frau Rosa tief bewegt. Freudestrahlend hatte sie alsbalb ihrer Mutter und ihrer Schwefter Glifabetha, fowie anderen naheren Bekannten hievon Mitteilung gemacht. Namentlich bie Schwester Elisabetha, Gräfin Ferro, hielt bies für ein fo außerordentliches Ereignis, daß sie einen Notar samt brei Zeugen in ihr haus berief und darüber einen öffentlichen Notariatsakt anfertigen ließ, wonach sie selbst, sowie die Beugen eidlich bestätigten, diese Begebenheit von der Mutter felbft gehört zu haben. Niemand hatte wohl geahnt, daß biefem Dokumente einft Wichtigkeit beigemeffen würde und doch traf es sich fo. Aus dem kleinen Karl war längst ber berühmte P. Markus von Aviano geworden, den Gott mit herrlichen Tugenden geziert und mit Bunderkraft ausgestattet hatte, fo daß seine Zeitgenossen bereits ahnten, es konnte ihm einft die Ehre der Altäre zu teil werden. Zu diesem Behufe hatten die weitblickenden Ordenes obern schon im Sahre 1686 verfügt, daß von diesem Notariatsakt eine beglaubigte Abschrift angefertigt werde.5 Wie wir aus P. Kosmas Bericht erfahren haben, entsprach ber kleine Rarl in jeder Beise der sorgfältigen frommen Erziehung, die er im Elternhause genossen, doch gewahrte man an ihm schon im zartesten Alter als hervorragenden Zug seines Charakters eine besondere Barmherzigkeit gegen die Armen. Da er die Schule seines Heimatortes besuchte, verteilte er die wenigen Lebensmittel, ja felbst das Stücklein Brot, das man ihm in die Schule zur Kollation mitgab, unter arme Kinder und wollte lieber felbst hungern, als auf biese Freude verzichten.6 Doch begnügte er fich nicht mit leiblicher Labung biefer Rleinen. Much den geistigen Gewinn für ihre Seelen, hatte er bamale sehon im Auge. Un Conn- und Feiertagonachmittagen nach der firchlichen Andacht sammelte er seine kleinen Mitschüler um sich und erzählte ihnen mit solcher Barme und Begeisterung von Gott, von der Unendlichkeit göttlicher Liebe zu den Menschen, die zur Gegenliebe auffordere, daß selbst Erwachsene tief er= griffen über die geistliche Beredsamkeit dieses Kindes staunten.7 Mehrere Beugen im venetianischen Informationoprozesse der 1912 geschlossen wurde, versicherten, daß damals noch Nachkommen ber Familie Christophori, der P. Markus entstammte, lebten. Auch das Geburtshaus desselben, das sie besuchten, bestand noch und war im Besitze eines gewissen Damin.8 Ebenso erhielt sich in der Gegend und am Geburtsorte selbst noch immer lebhaft die Tradition über P. Markus.

Einer dieser Zeugen erzählt auch — was er von einer weiblichen Nachkomme erfuhr, Kaiser Leopold habe P. Markus einst befragt, ob seine Berwandten bedürftig seien, was dieser entschieden verneinte.

Es wird damals auch noch so gewesen fein, aber spater anderte sich bie Lage. Eine Zeugin im venetianischen Prozesse, die Klariffinennonne Gertraud vom hl. Petrus von Alkantara, die aus biefer Gegend ffammte, erzählte unter anderem, von ihrem Bater über P. Markus folgendes vernommen zu haben: Bereits als Pater besuchte er einft seine Familie im Elternhaus. Bei Tisch nahm er bas Brot in seine Banbe, brach es, und siehe, jum Entsetzen aller Unwesenden troff Blut baraus. P. Markus aber fagte: Dies ist bas Blut der Armen, das ihr verzehrt, doch euere Familie wird zugrundegehen.10 Saft mit benfelben Worten ergablten biefen Borfall noch eine Anzahl anderer Zeugen. Nur einer brachte bavon eine andere Berfion. P. Markus war Beuge, wie seine Mutter bie Spinnerinnen ents lohnte, und er machte ihr darüber Borwurfe, daß sie diese Frauenspersonen nicht nach Gebühr bezahlte. Dann fam bie Cache bes Brotbrechens mit Blutaustritt und seine Vorhersage bes Niederganges ber Familie, weil sie sich mit bem Blute ber Armen nährte." Tatfächlich hatte sich schon im Jahre 1693 ein Bruder bes P. Markus an Kaiser Leopold gewendet, eine Gnade von ihm zu erlangen. P. Markus war barüber untröftlich. Aus einem Schreiben bes Raifere 12 lagt fich ber Grad ber Berftimmung bes Dieners Gottes ermeffen. "Ich bedauere", fo schreibt ber Raifer, "baf Em. Hochwürden Rube burch bie Gnade gestört wurde, die ich Ihrem Bruder erwiesen habe. Ich muß gestehen, daß ich nicht geglaubt hatte, baburch ein folches Miffallen zu erregen. Glauben Gie mir, daß ja Nic= mand eine Ahnung bavon hat, so baß kaum Jemand Ew. Hochwürden eine Schuld beimeffen konnte. Es wiffen boch alle, daß Sie nichts für Ihre Berwandten wollen, sondern, nur für das himmlische sorgend, die zeitlichen Dinge geringschätzen."

P. Markus kam nochmals auf diese Sache zurück. "Was meinen Bruder betrifft", schreibt er unterm 2. Oktober 1693, Benedig,13 "der diese Schritte gemacht hat, von welchen ich abzustehen bemütigst gebeten habe, so glaube ich schon, daß dieselben auf Ew. Kaiser. Majestät keinerlei Einsdruck gemacht haben, da ja Ew. Majestät so überaus gerecht sind und immer nur Gutes voraussehen, ja auch aus Erfahrung meine Absichten kennen, aber die trügerische Welt! Da finden sich nicht wenige Kritiker. Diese sowie die Häretiker, die gar leicht Bedenken tragen, würden dies, wie ich glaube nicht ohne Verfälschung hingeben lassen."

Und doch handelte es sich in diesem Fall um keinen besonderen Borteil. Wir erfahren dies aus einem Schreiben des Hofkanzlers, Graf Heinrich Stratmann an P. Kosmas, d. d. 22. August 1693, Wien. Es heißt da: "Unser Gebieter — Nostro Signore — bedauert mur, den üblen Eindruck, den P. Markus über die Ernenmung seines Bruders zum Hofkaplan empfangen hat. Der kaiserliche Gebieter weiß gar wohl, wie besagter Pater jegliche Anhänglichkeit an Fleisch und Blut verabscheut. Ich werde

Sr. Majestät Alles was Sie mir diesbezüglich angedeutet haben vorstellen. Es wird dies nur dazu dienen bei Sr. Majestät die gewohnte Bewunderung auszulösen über das Gewissen bieses guten Dieners Gottes."14

Aus diesem Schreiben erhellt, daß P. Markus sein Bedauern über diesen Borfall nicht selbst dem Kaiser direkt vorgetragen, sondern P. Kosmas diese heikle Angelegenheit dem Hofkanzler Stratmann für den Kaiser vorzustragen überließ.

Welcher von den Brüdern des P. Markus sich um den kaiserlichen Hoffaplantitel bewarb und benfelben erhielt, ift nicht nachweisbar. Aus den Alten erhellt nur, daß fein Bruder Johann Baptift, der um acht Jahre junger war als P. Markus, sich dem Priefterstande gewidmet hatte und Pfarrer zu Vigonozzo war. Es erhellt bies aus einem Schreiben des P. Kosmas, d. d. 3. Juni 1691, Oberzo, an denfelben. Es enthält folgende Mitteilung: "Da in der letzten Post P. Marcus die Nachricht erhielt, daß Se. Majestät ein großes Verlangen trage ihn bei sich zu seben, so muß sich ber Pater schon auf Befehl unseres Oberen dahin verfügen, um den Monarchen zu befriedigen. Ich kann nun nicht umbin Ew. Hochwürden biesen Entschluß des Paters mitzuteilen, sowie, daß wir uns Sonntag ben 8ten auf den Weg machen, nach Wien zu reifen. Wir hoffen am 13. oder 14. diefes durch Pordenone zu kommen, da wir früher nach Benedig und verfügen und dort ungefähr 2 Tage verbleiben muffen. Wenn wir Gelegenheit hatten Sie zu begrußen, fo ware und bies ein großes Bergnügen."15

Betreffs der Familie des P. Markus wäre noch zu erwähnen, daß ein Zeuge im venetianischen Prozesse, der Tradition zufolge, berichtete, daß ein gewisser Antonio Christophori vom kaiserlichen Hause aus mit Rücksicht auf P. Markus in die kaiserliche Garde aufgenommen wurde. Db es sich dabei um P. Markus' Bruder Antonio, dem achten Kinde der Familie Christophori, handelt, ist nicht erwiesen. Zedenfalls aber hatte die Familie noch zu Ledzeiten des P. Markus gewaltig von ihrem Anschen als "bezgütert" eingebüßt. Im Berlaufe der Zeit waren die Nachkommen vom früheren Wohlstande in die bescheidensten Lebensverhältnisse versetzt worden, wie es eben P. Markus vorhergesagt.

Um auf die Kindheit des P. Markus zurückzukommen, so läßt sich nach den Pfarrakten von Aviano feststellen, daß er am 21. Juni 1643 das hl. Sakrament der Firmung empfing. Als Firmpate fungierte der Hochw. Pfarrer von Dardago.<sup>17</sup>

Die Eltern des Dieners Gottes, Markus Christophori und seine Gattin Rosa, geborene Zanone, hatten noch das Glück, ihren Karlo am Altare zu sehen, angetan mit dem rauhen Gewande des seraphischen Baters Franziskus, das er sich als Anteil für dieses Leben erwählt, denn der Bater

starb als 76jähriger Greis am 25. Oktober 1676, während die Mutter im Allter von 46 Jahren ihm am 1. November 1657 im Tode voranging.19

Wie die Zeugen im venetianischen Informationsprozesse aussagten, bes suchte P. Markus, wenn es anging, sein Elternhaus. Einer derselben, der Erzpriester Andreussi, erzählte, der Tradition gemäß, daß, als P. Markus einmal nach Aviano kam, seine Eltern zu besuchen, er auch predigte und zesebrierte in der Liebfrauenkirche am Berge, da läuteten bei seiner Ankunft die Kirchenglocken wunderbarerweise von selbst. Dieselbe Aussige wiederholte auch die Klarissin, Schwester Gertrud vom hl. Petrus von Allkantara. Besonders liebevoll gedachte lebenslang P. Markus der Schule seines Heines heinatortes, und die Lehren des alten, einsachen Schulmeisters blieben ihm stets eingeprägt. Noch als fast 58 jähriger Mann schulmeisters beim Kaiser gelegentlich des Fehlschlagens eines Projektes: "Was mich betrifft, so din ich ganz ergeben in den Willen Gottes. Ich will das ins Werk seigebracht, nämlich: Liebe Gott, dies trüget nie, tu nur Gutes und laß reden, laß reden, den der da will, lieb' getrost bloß Gott!"

Der ebenso einfache wie inhaltsschwere Spruch ergibt in italienischer Sprache bas artige Reimlein:

Ama Dio, è non fallire, Fa pur bene e lascia dire: Lascia dire à chi vuole, Ama Dio di buon cuore.<sup>20</sup>

# Rapitel II

# Der Student

Sowohl die gesellschaftliche Stellung als auch die Vermögensverhältnisse ber Familie Christophori ließen sie für ihren erstgeborenen Sohn eine bevorzugte Standeswahl anstreben. Da der Junge auch befähigt schien, so sollte er studieren. Die engere Heimat bot hierzu keine Gelegenheit, daher mußte er Aviano verlassen. Am füglichsten schien eine Anstalt, wo der Knabe nicht nur gründlichen wissenschaftlichen Unterricht und religiöse Erziehung erhalten, sondern auch sonst entsprechende Pflege und Aberwachung haben konnte. Da kam vor allem das vor kurzem am Jesuitenk kollegium in Görz errichtete Zöglingsinternat in Frage. Dorthin wurde denn Karl auch gebracht und in der Anstalt aufgenommen. In welchem Alter der Knabe damals stand, ist nirgends ersichtlich. Spätere Anfragen an das Görzer Kollegium haben keinerlei Resultat ergeben. So weiß man auch

nicht, unter welchen Lehrern Karl Christophori studiert, welche Fortschritte er gemacht, welche besonderen Fähigkeiten er an ben Tag gelegt und wie er sich gehalten. Im Jesuitenkollegium verblieb er bis zu seinem sieb= zehnten Lebensjahre, das heißt bis zu seinem Fluchtversuch aus demfelben, den alle Biographen bes P. Markus nach ber einfachen Schilderung des P. Rosmas, mehr oder weniger ausgeschmuckt, wiedergeben. Seine innige Gottesliebe brangte ben Jungling, ben Ungläubigen, etwa den Turken, die Keilsbotschaft des Rreuzes zu bringen und bei dieser Gelegenheit für Chriftus zu leiden und wenn möglich fein Blut zu vergießen und fein Leben zu opfern. In seiner jugendlichen Raivetät begriff er nicht, daß es ba einer besonderen Schulung sowie einer bestimmten autoritativen Sendung bedürfe. Er meinte, es genüge, sich einfach auf den Weg nach irgendeinem fernen Heidenlande zu machen, um den Ungläubigen die Heilsbotschaft zu verkünden und ben wahren Gott zu predigen. Und dies wollte er. Es ist auffallend, daß ber junge Christophori im Konvikte auch nicht eine vertraute Seele hatte, ber er sich anvertrauen mochte, keinem Mitschüler und keinem feiner Lehrer. Go entschloß er fich kurzerhand, ohne irgend jemand sein Borhaben wiffen zu laffen, felbständig zu handeln. Er wollte fich auf= machen und nach ber Türkei ziehen, um bort bie Mohammedaner zu be= kehren. Reine einzige der Originalquellen hat die Frage je beantwortet, wieso Karl Christophori gerade die Türkei zu seinem besonderen Missions= gebiete erwählen wollte. Der Autor ber frangösischen Biographie aus bem Jahre 1921 bestätigt ebenfalls diefen Mangel, aber er versichert, "mubelos" diefen Ausfall ergangen zu können, daher wir ohne Bedenken feinen Ausführungen folgen. In Friaul hatte sich nämlich das Andenken an die fürchterlichen Greuel gelegentlich der Türkeninvasionen unter Bajaget und Plander besonders lebendig erhalten. Es wird ergählt, daß bie Türken, als fie an einen Fluß kamen, es war ber Tagliamento, und feine Brucke vorfanden, da das Hochwaffer sie fortgespult hatte, den Bluß über zer= ftückelte Chriftenleiber übersetzten. Go kamen über 2000 Chriften ums Leben, ihrer 10000 wurden als Sklaven weggeschleppt. In Friaul wurden 182 Dörfer von den Türken geplündert und niedergebrannt. Um das ge= waltige, wohlbefestigte Schloß von Aviano wogte der Kampf am meisten. Als Kind sah Karl noch massenhaft die sonngebleichten Gebeine der Christen, die seit 150 Jahren auf dem weiten Platze vor dem Schlosse zerftreut lagen.

Besonders im eigenen Elternhause erhielt sich die Tradition der schauvigen Gewalttaten der Türken. Unter den in die Sklaverei Verschleppten kand sich nämlich auch eine jungvermählte Frau aus der Familie der Christophori. Ob ihrer Schönheit war sie für den Kaiserlichen Harem bestimmt, doch nach wenigen Jahren gelang es ihr von dort zu entfliehen. Unerwartet kam sie trotz vieler Mühsale, mit reichen Schäpen beladen, in die Heimat zurück; aber als sie das Haus ihres Mannes betrat, fand sie bort eine Fremde, die ihr Mann in zweiter Che ale Gattin beine

geführt hatte.

Rein Wunder, all das Gehörte und Gesehene, all die grauenhaften Schilberungen und Ergählungen verdichteten sich im Gemute bes Knaben gum wirklichen Erlebnis, baber feine Cehnfucht zu den Turken gu geben, um sie zu bekehren und in der Heilslehre zu unterweisen.2 Die Ausführung dieses Planes gestaltete sich allerdings sehr abenteuerlich. Eines Tages, als die Zöglinge aus bem Unftaltsgebäude entlassen, sich im Freien ergingen, entwich Karl gang unbemerkt aus dem Kreise der Mitschüler. Als man nach der Rückkehr seine Abwesenheit gewahr wurde, gab es ein Forschen und Suchen mit immer wachsender Unruhe, aber von dem Berschwundenen feine Spur! Ahnungslos von der Sorge, die er denen bereitete, die für ihn verantwortlich waren, bestieg Karl eine Barke und segelte der "Levante" zu. Ein armer Mensch hätte auch mitfahren mögen, aber er hatte keinen Fahrgroschen. Rasch kam ihm ber mitleibige Karl ju Bilfe. Er beglich fur ihn nicht nur ben Fahrpreis, sondern reichte ihm noch die wenige Münze, die ihm felbst erübrigte, als Wegzehrung. Er felbft fühlte fich nun erft recht frei, frei von jeglichem Befigtum, ale Rind ber göttlichen Borfebung. Aber er kam bamit nicht weit, nur bis Capo b'Ifiria. Go ftand er am Ufer des Abriatischen Meeres ohne die Mittel, die Reise weiter fortzusetzen, ja selbst ohne die Mittel, sich eine Racht= herberge zu verschaffen, und boch banmerte es bereits. Freilich, bies focht ben begeisterten Jüngling nicht an. Aber die Not des Augenblickes fam er nicht hinaus und fur biese mußte er balb Rat. Er erinnerte sich, bag in Capo d'Aftria ein Kapuginerklofter bestand, da durchreisende Patres von borther häufig in seinem Elternhause Gafte waren und bort übernachteten. Go beschloß er benn, babin seine Schritte zu lenken und an ber Mosterpforte, Herberge suchend, zu pochen. Es geschah. Die Patres waren nicht wenig überrascht wegen bes seltsamen Besuches, sie kannten ben Jüngling vorerst nicht. Erft als er seine Beimat und seinen Namen nannte, fand er Einlaß. Bald tam auch noch ein Pater berbei, der ben Jüngling persönlich kannte und ein besonderer Freund des Sauses Christophori war, nämlich Pater Polycarp von Vicenza. Nun gings an ein Forschen und Fragen, was ben Besucher in so später Stunde noch auf ben Weg geführt und wohin er benn sich zu verfügen gedenke. Karl erzählte gang unbefangen, was er vorhatte, bag er in die Türkei gelangen wolle, um die Mohammedaner zu bekehren, und durch Gottes Gnade das Martyrium zu erleiden hoffe. Er verschwieg auch nicht, daß er aus dem Jesuitenkollegium gelegentlich eines Spazierganges entwichen sei, auch baß seine Eltern von seinem Borhaben keinerlei Kenntnis batten. Es war nun gewiß für die Patres nicht leicht, ben jungen Menschen von der Undurche führbarkeit seines Unternehmens zu überzeugen und die rechten Wege zu weisen, die einzig ihn zum Ziele seiner Wünsche führen könnten, aber es gelang ihnen. Nachdem sie ihn noch bei sich behalten, die sich Gelegenheit sand, ihn unter guter Begleitung den bekümmerten Eltern zurückzusenden, verging noch eine kleine Weile, wo er das Ordensleben in der Nähe kennensternte. Dann traf es sich, daß ein Bekannter des Klosters dieselbe Reise zu machen hatte, und der nahm ihn auf seine Barke und führte ihn der Heimat zu. So gelangte er wieder ins Vaterhaus.

Die meiften Biographen laffen ben Jüngling noch zwei Jahre in der Welt verharren, manche fogar im Elternhause verbleiben, aber beides scheint deshalb umwahrscheinlich, da P. Kosmas dessen Flucht in sein siebzehntes Lebensjahr versetzt, aber auch seinen Eintritt in ben Orden als im Jahre 1648 vollzogen bezeichnet. Budem, wenn er zwei Jahre im Elternhause verblieben und mit 17 Jahren in den Orden eingetreten wäre, so fiele seine Flucht in sein fünfzehntes Lebensjahr und seine Studien wären bis dahin unvollendet geblieben. Aufschluß gibt diesbezüglich ein eigenhändiges Schreiben des P. Markus selbst. Es hatten im Jahre 1682 Die "Deputati" ber Stadt Gorg an P. Markus das Erfuchen geftellt, er moge ber fo arg beimgesuchten Stadt feinen Segen an einem beffimmten Tage senden, damit die verheerende Peftseuche, die nun wüte, wieder erlösche. P. Markus schrieb unterm 28. August 1682 von Padua aus, daß er ihre Bitte gerne erfülle. Nachbem er ihnen Lag und Stunde fundgetan und alle Bedingungen festgelegt hatte, fügte er dem noch hinzu: "Ich habe immer eine besondere Liebe und Zuneigung zu biefer Stadt (Gorz) gehegt, denn ich habe bort meine humaniftischen Studien gemacht und bin in ber Furcht Gottes von ben überaus erempfarischen und frommen Batern ber Gefellschaft Sesu unterwiesen worden. Dies ift mir ein fteter Unsporn, baß ich mit Tränen des Mitseides ihre Mühfale beweine." Der Dank ber "Signoria" von Görz ift batiert vom 4. September 1682.5

# Kapitel III Nr. 1

# Novize, Priester, Oberer

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß der, wenn auch ganz kurze, Aufenthalt des Jünglings im Kapuzinerkloster zu Capo d'Aftria einen entscheidenden Einfluß auf seine Berufswahl ausgeübt habe. Zedenfalls entsprach dieser Orden seinen persönlichen Idealen, der Armut und dem Eiser zur Rettung der Seelen. Mit vollendetem siedzehnten Ledensjahre stellte sich Karl Christophori dem derzeitigen Provinzial der venetianischen Ordensprovinz, P. Ludwig von Berona, vor und bat innigst um die Aufsnahme in den Orden. Der Provinzial zögerte keinen Augenblick, der Bitte

des Jünglings zu widerfahren, obgleich der Aufnahmeheischende von gar schwächlichem Körperbau war und so wenig geeignet schien für die Mühen und Anstrengungen, die bas Ordensseben mit sich bringen. Dafür aber erkannte ber erfahrene Ordenvobere in ihm ben opfermutigen Geift und die Frommigkeit, die sich seinem seelenkundigen Blick sofort offenbarte. Rurz entschlossen sendete er den jungen Christophori in das Noviziat zu Conegliano, um bort unter ber Leitung eines tuchtigen Rovigenmeisters, bes Paters Bernard von Pordenone, bie Probe zu bestehen. Schon am 21. November desfelben Jahres 1648 wurde er eingekleidet und erhielt ben Namen bes hi. Evangeliften Markus, zugleich ber Taufname seines Baters. "Der fromme Novize hatte im Orden zwar den Namen gewechselt, nicht aber bie Sitten seines Jugendlebens in ber Belt, bie engelrein gewesen, und welche er nun im Orden mit seraphischem Liebeveifer verband", mit diesen Worten kennzeichnet P. Kosmas die Lebensführung best jungen Novizen.1 So glücklich er fich aber anfangs in feiner Berufswahl fühlte, fehlte es ihm fpater nicht an schweren Bersuchungen. Er überwand bies felben tapfer und blieb Sieger im Rampfe mit ben Machten ber Finffernie. Rur einmal brobte er zusammenzubrechen. Im felben Konvente lebte ein Profegpriester, ber an dem jungen Novizen keinen Gefallen fand und meinte, ber Orden habe burch die Aufnahme bevfelben einen Mifigriff getan. In biefem Ginne suchte er ben jungen Br. Markus zu beeinfluffen, er möge boch ben Orden verlaffen und nach hause zurückkehren, ba er für benselben sicherlich nicht tauge. Immer wieder kam der kurzsichtige Pater auf biefen Wegenstand gurud, bis er sich endlich zu der lieblosen Außerung binreißen ließ, ber Novige werde nur dem Orden gur Laft fallen, er tauge einmal nicht ind Kloster. Hiemit hatte er das gartfühlende Berg des jungen Mannes schwer getroffen. Markus wurde traurig und niedergeschlagen. Sein ganges Wefen schien verändert, seine Unbefangenheit war babin. Nach harten Kämpfen raffte er sich auf und trat vor seinen Novizenmeister bin mit ber Bitte, man moge ibm seine weltlichen kleider ausfolgen, benn er beabsichtige das Kloster zu verlassen. P. Bernard von Pordenone überraschte und betrübte biese Nachricht aufs höchste. Gerade biesen Rovigen hatte er besonders ins Berg geschlossen. Er kannte und schätte bessen Familie, beren engerer Landsmann er felbst gewesen, und sah mit Bohlgefallen auf bas Streben bes jungen Mannes, alle Borfebriften bes Orbens aufs punktlichste zu erfüllen und die brüderliche Liebe in vollkommenster Weise zu betätigen. Als P. Bernard auf sein Forschen nach der Ursache biefer Sinneganderung den wahren Sachverhalt erfuhr, troftete er ben Niedergeschlagenen und machte ihm begreiflich, daß nur der Novizenmeister und die Ordensobern maßgebende Beurteiler der Brauchbarkeit ihrer No vizen seien, und von diefer Seite ware kein abträgliches Urteil gefällt worden. Es fei eine Prüfung und diese werde er wohl zu überwinden

wissen. Daraufhin fand Markus von Aviano seine frühere Heiterkeit wieder; er lebte nun in Frieden unter seinen Brüdern, fromm, gottergeben, gegen alle zuvorkommend, so daß er nur "Der gute Markus" genannt wurde.

P. Fibelis von Zara gibt als Urfache ber mißgunftigen Beurteilung von Seite jenes Paters eine gewiffe Ungeschicklichkeit des jungen Novizen bei häuslichen Berrichtungen an, wie sie den Ordensbeflissenen als Probation aufgetragen werden.3 Diefe Erklärung fand bei ben späteren Biographen bes P. Markus willige Aufnahme, doch könnten wir bieselbe keineswegs dokumentarisch erhärten; P. Kosmas berichtet darüber in seiner "Vita" nichts. So ging das Probejahr vorüber und Markus wurde einmütig von allen Mitgliedern des Konventes für würdig befunden, daß er die feierlichen Gelübbe ablege. Im "Registro Cronologico di tutte le professioni dei ff. Minori Cappucini della Provinzia di S. Antonio di Venezia" wird er= wähnt, daß Markus von Aviano im Jahre 1649 ebenfalls am 21. Novem= ber feierlich Profeß abgelegt habe. Es war dies am Feste der Opferung Maria, wohl eine innige Freude für den großen Marienverehrer, als den er sich stets im Leben erwies. Freilich ahnte er bamals noch nicht, daß er einst unter dem Altare Maria Opferung in seiner Ordenskirche in Wien seine lette Ruhestätte finden wurde. Es ift befremdend, zu hören, daß ein Ordensgenosse als Zeuge im venetianischen Beatifikationsprozesse unter Eid aussagt: "Als P. Markus das Noviziat vollendet hatte, waren seine Obern der Ansicht, denfelben nicht zu den höheren Studien zuzulaffen, da er bagu unfähig fei. Es bedurfte erft ber Autorität bes P. Generale, daß er zu den philosophischen Studien zugelaffen wurde."

Auch P. Markus' frangösischer Ordensbiograph hatte im Prozesse in ähnlichem Sinne ausgefagt. In seiner Deposition beifit es: "Es scheint, daß P. Markus als Novize und Student nicht besondere Talente an den Tag gelegt hat, die erft fpater aus seinen theologischen Disputationen und aus seinen Schriften erkannt wurden.5 Da beibe Ordensgenoffen bierfür feine bestimmte Quelle angeben, laffen fich biefe Behauptungen nicht fest= ftellen. Letzterer Zeuge erzählt sogar in seinem Werke, P. Markus sei im Noviziate wegen seiner minderen Begabung von den übrigen Rovizen gehänselt und verspottet worden, er aber habe "alles in Geduld ertragen und habe den Frieden bewahrt". Nur einmal habe er den Pfeil zuruck gesendet, der ihn treffen sollte, da einer der fröhlichen Genoffen in seiner brutalen Beise ihm zurief: "Sie werden niemals auch zum niederften Amt fähig werden", worauf Markus antwortete: "Das werden wir ja einmal schen. Borderhand wollen wir bas Ende ber Studien abwarten." Da auch bier die Zitaten fehlen, und felbst aber jene Quelle mangelt, so muffen wir die Berantwortung für das Gesagte bem vorbenannten Autor überlaffen. P. Kosmas erzählt nur, daß Markus das Noviziat, diese Laufbahn ber

2

Bervollkommnung, carriere della perfezione, mit solchem Erfolg guruck gelegt habe, baß bas gesamte Definitorium auf ihn besonders aufmerksam geworden sei und er unter bem ersten Generalate des P. Fortunatus a Cadore zu den höheren Studien zugelassen wurde. Nun war Markus von Aviano für sieben volle Jahre ber Weg ber Studien vorgezeichnet. P. Rosmas betont, die Beflissenheit und Hingabe an die Wissenschaften habe ihn nicht im mindesten vom Pfade der Tugenden abgelenkt, obgleich er dabei keinerlei Besonderheit an den Tag legte, wie solches oft erkunstelt der Fall ift. P. Markus habe eben im Verlaufe seiner Studien "mehr noch aus bem

Buche bes Gefreuzigten gelernt als aus subtilen Lehrfägen".7

Alls er seine theologischen Studien unter dem Lektorate des P. Antonius von Trient absolviert hatte, empfing er die heilige Priesterweihe und erhielt das Predigerpatent. Erft den Nachforschungen des verdienstvollen Aber setzers der französischen Biographie des P. Markus ins Italienische, P. Celso da Udine der venetianischen Provinz, ist es gelungen, das wertvolle Dokument ber Priesterweihe des P. Markus aufzufinden und im Anhang ber Biographie zu veröffentlichen. Das Driginal findet sich nach Angabe bes P. Cesso im bischöflichen Archive von Chivagia, vol. 83, pag. 132 bis 134 ber "Acta et ordinationes Rev. Ep. Francisci Grasso". Gemäß biefem Dokumente empfing P. Markus bie Priefterweihe am 18. Ceptember 1655 in der Rapelle des bischöflichen Palaftes von Chioggia von Bischof Franziskus Graffo. Mit ihm empfingen basselbe noch zwei Orbends genoffen, nämlich Fr. Sanctus a Soledo und Fr. Hierommus a Thienis, ferner die weltlichen Theologen Kafpar Sandri sowie Sebastian dell' Ura und endlich ein Karmelite Fr. Joseph Maria de Moretis.

Im Jahre 1665 mußte P. Markus sich auf Geheiß seiner Obern bem Predigtamte widmen. Wir übergehen hier die Tätigkeit des Predigers, bie im folgenden Abschnitte besonders gewürdigt werden soll. Nachdem er sechs Jahre hindurch das Predigtamt verwaltet und sich sonst im Orden burch gang besonderen Gehorsam und Fleiß bei allen ihm aufgetragenen Arbeiten ausgezeichnet hatte, bestellte ihn beim Provingkapitel des Jahres 1672 bas Definitorium unter dem Vorsitze des eben erst erwählten Provinzials P. Lugufiin von Tisana zum Guardian von Bellung. Das Provinzkapitel der venetianischen Provinz des Jahres 1674 nennt unter den neuerdings bestellten Guardianern auch P. Markus von Aviano für den Konvent von Oberzo. Wir entnehmen biese Daten ben geheimen Annalen (annali secreti) ber Benetianischen Rapuzinerordensproving. Diese Geheimannalen bemerken noch, daß P. Markus als Guardian in Oderzo kaum etwas über ein Sahr verblieben war. Auf seine bringenden Bitten bei ben Obern wurde er bieses Umtes enthoben und widmete fich fürder als gewöhnlicher Pater der Seelsorge und dem Predigtamte an jenen Orten, die ihm im Gehorsam 3ugewiesen wurden. Es ift merkwürdig, daß P. Roomas in seiner "Vita" als Beit der Erwählung des P. Markus zum Guardianate das Jahr 1671 und als Ort Oderzo nennt, als zweites Guardianat aber Bellund angibt. P. Fibelis redet nur vom ersten Guardianat zu Oderzo und vom zweiten zu Bellund, nennt aber keine Jahreszahl. Der neueste französische Biograph gibt die Ortsfolge richtig an, versett aber die erste Erwählung in das Jahr 1670, wieder ohne Angabe der Quelle. Die "Annali secreti" bemerken, daß P. Markus sich stets als genauester Beodachter des Ordenslebens erwiesen habe und daher als Guardian immer bestissen war, den wahren Ordensgeist bei seinen Untergebenen zu erhalten. P. Kosmas schildert noch eingehender P. Markus' Wirken als Guardian. Er sagt, dieser habe sein Ordensamt mit großer Liebe und Klugheit verwaltet, namentlich im Geiste der Armut, die er stets als die Braut des hl. Franziskus hochhielt und infolgedessen als die geliebteste Mutter aller wahren Minderbrüder erkannte. Als wahrer Oberer erwies er sich namentlich dadurch, daß er mit dem guten Beispiele eines makellosen Lebens in all seinem Tun seinen Ordens

brübern voranging.8

Bewundernswert war P. Markus' Borgehen, als er in Aufrechterhaltung der klösterlichen Disziplin bei einem Religiosen auf Widerstand stieß. Es war zu Belluno. Der Bürgermeifter (podestà) diefer Stadt bebiente sich nämlich nach Willfür eines der Ordensbrüder zu seinen Privatangelegen= heiten. P. Markus befürchtete, ber Ordensmann wurde durch bas allzu= häufige Berweilen außerhalb des Mofters Schaden leiden; jedenfalls verstoffe bies gegen die klöfterliche Difziplin. P. Guardian hielt dafür, ber wahre Orbensmann muffe nach Möglichkeit bie Welt und beren Umgang meiben, daher nicht ohne Not ausgehen, sich nicht etwa mit Borliebe auffer= halb des Mosters aufhalten. Deshalb gebot er in diesem Falle Einhalt und untersagte seinem Religiosen bas Berlassen bes Rlofters. Nicht nur daß er hiebei auf offene Resistenz fließ, bekam er es noch mit dem Podeftà ju tun. Diefer berief fich auf feine obrigfeitlichen Rechte, gemäß welchen er wen immer nach Belieben vor fich zitieren konne. P. Markus war anderer Meinung. Gewohnt, bas, was er als Recht erkannte, vor ben Menschen ungescheut zu vertreten, und wären es noch so hochgestellte Perfonlichkeiten, verfügte er fich zu bem Stadtgewaltigen in der Abficht, biefen von den üblen Folgen seines Tune gu überzeugen; dies gelang ihm aber vorderhand nicht. P. Markus wurde mit Ralte, ja geradezu mit offensichtlichem Abscheu empfangen. Der hochmütige Mann ließ sich fogar Bu gröblichen Befchimpfungen verleiten und überschüttete ihn förmlich mit Borwürfen. Damit war aber ein P. Markus nicht abgetan. Gang gelaffen erwiderte er, es stehe dem herrn frei, ihn zu beschimpfen, aber einzuschüchtern und umzustimmen vermöge er ihn nicht, benn niemals könne er gegen sein Gewissen und gegen feine Aberzeugung handeln. Dies mare jedoch der Fall, wenn er zugeben wollte, daß der ihm untergebene Religiofe nach Willfür das Kloster verlasse und nach Belieben guruckfehre. Er musse bies betonen, da er Gott mehr fürchte als die Menschen. Dies imponierte bem Gewaltigen. Unverhohlen sprach er P. Markus seine Bewunderung aus und begegnete ihm von nun an mit großer Chrfurcht. Er verschmähte es nicht, in aller Form Abbitte zu leiften, und von nun an gablte er gu ben aufrichtigsten Berehrern bes bemutigen Guardians. Selbstwerftanblich war baburch auch ber Wiberstand bes verblendeten Religiosen gebrochen.

Glücklich und zufrieden fühlte sich P. Markus aber, trot aller Erfolge als Oberer, erft, als er wieber selbst als Untergebener im Gehorsam in ber

Stille bed Aloftere leben und wirken konnte.

Ja, P. Markus war ber Annahme von Orbensämtern bermaßen abgeneigt, daß er einmal bei bevorfiehenden Mahlen feine Absicht kundgab, falls ihn seine Brüder zum Obern zu wählen gedachten, er Bergicht gu leiften gesonnen sei. Dieser Absicht aber kamen seine Ordenvobern guver. Der bamalige Generalprokurator P. Augustin von Tisana schrieb unterm 25. Dezember 1692 von Bozen aus an den Provinzial der Benetianischen Proving: "Da der P. General nicht selbst schreiben kann, so befiehlt er mit, baß ich Eure Hochw. Paternitat benachrichtige, Sie und Ihre Patred mögen ben allenfalsigen Bergicht bes P. Markus von Aviano in keinem Falle annehmen."10

#### Rapitel III Mr. 2

# P. Markug' Ordengideale

Dank einem Briefwechsel, ben P. Markus von Aviano mit einem jungen Ebelmann, dem Marchese Fabius Colloredo, gepflogen, erfahren wir, welche erhabene Auffassung er von bem Ordenostande und Ordenoleben hatte. Angeregt durch P. Markus' Leben und Wirken sowie durch seine Unterweisungen und Lehren, hatte der junge Ebelmann auch für sich den Ordens beruf erwählt. Er wurde gleich seinem Dheim, Kardinal Leander Colloredo, Priester im Dratorium des heiligen Philippus Neri in Rom. Als er seinen Entschluß P. Markus mitteilte, rief ihm biefer im Abermage seiner Freude zu: "Optimam partem elegisti!" Du hast ben besten Teil erwählt! Und warum? "Weil man sich so von einer trügerischen Welt absondert, die nie wahre Befriedigung gewähren fann. Dies werden die Liebhaber ber Belt im letten Augenblicke selbst gewahr, boch ohne die Sache wieder gutmachen zu können. Im Rlofter, mitten unter heiligen und eremplarischen Religiofen, mag fich bie Seele emporschwingen.1

P. Markus meint, es sei ja richtig, baß man auch im Kloster manche Rampfe zu bestehen habe, benn kampfen muffen wir, folange wir auf Erden sind; doch ist es ein großer Unterschied, ob man im weltlichen Stande verbleibe oder im Moster lebe. In der Welt sei man von Gelegenheiten zur Sünde umringt, ohne Himmlisches zu kennen. Da kann es leicht geschehen, daß man sich an die Verderbtheit gewöhnt, so daß es dann oft am Ende des Lebens heißt: Qualis vita, finis ita. Aber im Ordensstande ist es anders. Man gelangt da durch die geistlichen Ubungen zur Erkenntnis Gottes und des Himmlischen. Da vermag man den Versuchungen leichter zu widerstehen, und indem die Seele minder von Schuld belastet ist, wird sie auch am Ende das ewige Heil leichter erringen können."

In einem andern Schreiben gesteht P. Markus, es sei ihm ein großer Trost, den jungen Marchese nun bereits im sicheren Hafen geborgen zu wissen, den gewaltigen Stürmen der Welt ferne. Wäre der junge Pater in der verderbten Welt, er könnte sich ihrer nicht erwehren. Viele Kavaliere beneiden ihn um sein Los, aber sie selbst sind zu sehr von der Welt gefesselt, um sich noch freizumachen. "Ich selbst", sagt P. Markus, "bin zwar dem Leibe nach an den Höfen, aber im Geiste und mit meinem ganzen Sehnen

lebe ich in meiner geliebten Ginfamkeit."3

Als P. Markus wieder ein andermal die Einfamkeit seiner Zelle verlassen mußte, um sich im Gehorsam an den Kaiserhof zu begeben, schrieb er an P. Fabius: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Meine Hoffnung fußt nur im Gehorsam und im Gedanken, daß es Gottes Wille

ift, und fo bin ich benn gang ergeben."4

Mo P. Markus 1697 abermals nach Wien sich begeben mußte, kündigte er dies dem Pater mit den Worten an: "Ich habe Gott meinen Wunsch und Willen zum Opfer bringen müssen; diesem gemäß hätte ich in einer armen Zelle zurückgezogen leben mögen, um mich auf den letzten Weg vorzubereiten, aber Gott hat es vermittelst der Obedienz anders bestimmt."5

Endlich nach vier langen Monaten konnte P. Markus seine Rückkehr nach Italien vermelben. "Ich werde mich zurückziehen nach Verona, um einsam lebend mich allen weltlichen Zerstreuungen zu entziehen, meinen armseligen Geist sammeln und besonderen Bedacht auf meinen Stand

nehmen."6

Dieses Bedachtnehmen auf seinen Stand bezog sich hauptsächlich auf sein Bestreben, im Orden ein gutes, nachahmenswertes Beispiel zu geben, um dem Orden nicht zur Schande, sondern zur Zierde zu gereichen, denn die Ehre und das Ansehen des Ordens waren ihm heilig. So schrieb er dem auch an den ihm besonders befreundeten P. Juvenal von Nonsberg der tirolischen Provinz: "Obwohl ich mich als den größten Sünder der Welt und als den allerunvollkommensten Ordensmann erkenne und mich als solchen bekenne, werde ich doch nichtsdestoweniger mich stets für die Bersherrlichung Gottes, für das Heil der Seelen und für die Ehre des Ordens ganz und gern einsehen." Alls ihm eben sener P. Juvenal von Nonsberg

einen Band seiner Predigten übersendet hatte, um benselben bem Kaiser zu übergeben, drückte P. Markus ihm seine besondere Freude aus, weil bas Werk zur Ehre Gottes und dem Orden zum Ruhme gereiche, und er fügt bem bei: "Gott hat Sie bestimmt zur Pflege Ihrer heiligen eremplarischen

Proving."3

Wie freute sich P. Markus innig, als er burch benselben Pater erfuhr, daß das Kapitel in Innsbruck "so freundlich und voll der Liebe" abgehalten worden sei, zu wahrer Auferbauung, und die Wahl auf so überaus wurdige und tugendhafte Patres gefallen sei; bas gereiche ihm zu hochstem Trofie. Um so mehr betrübten P. Markus, wie er in bemfelben Briefe bemerkt, die Borgange beim römischen Kapitel, wo sowohl die höheren Ordensobern sowie auch die Guardiane mittelst Breve ernannt wurden, der Welt zum Argernis, zu Uneinigkeit in ber Proving und zu außerster Beschämung ber Brüber, wodurch bie Gefahr besteht, daß immer neue Argernisse entstehen. "D armer Orden! Gott ftehe bei, es tut außerft not!" ruft er aus.

P. Markus hatte noch wiederholt Gelegenheit, üble Zustände auch in andern italienischen Konventen, selbst seiner eigenen Proving, gewahr gu werden. Auch perfonlich ftieß er, wie wir in einem ber nachsten Abschnitte sehen werben, auf fraftigen Widerspruch von seiten mifigunfliger Elemente im Orben, und boch war er felbft ein fo liebenswürdiger, ruckfichtsvoller Mitbruder! Co schrieb er einft an seinen Guardian in Benedig, P. Andread von Villafranca: "Ich habe bergleichen reben hören, ale ob ich eine Kangel in Italien einnehmen follte; aber ich werbe nichts tun, bas nicht gang und

gar den Patres der Proving genehm ift."10

Als P. Markus im Jahre 1688 sogar fest entschlossen war, mit Erlaubnis der Obern seine Proving zu verlassen und in die tirolische einzutreten, ba lag ber Grund hiezu nicht in ben gehäffigen Angriffen, benen er personlich in seiner Proving zuweilen ausgesetzt war, sondern in bem üblen Zustande ber klöfterlichen Disziplin, bie hier und ba eingeriffen war. Darunter litt er, ber auf die Erhaltung bes seraphischen Geistes in feiner ursprünglichen Reinheit so sehr bedacht war, unfäglich, jumal er keine Möglichkeit sah, Abhilfe zu treffen. Bon Ordensbrüdern der tirolischen Proving kannte er näher fast nur den gelehrten und überaus frommen P. Juvenal von Ronsberg, Diesen großen Eiferer für Die klöfterliche Disziplin. Nach ihm beurteilte P. Markus die gesamte tirolische Provinz, die er stets eine heilige und exemplarische nannte und der er deshalb anzugehören wunschte. Aber hierin hatte er sich getäuscht. Nabere Ginsicht in bie bortigen Verhältnisse brachte ihn bald von seinem Borhaben ab.

"Ich bin aus der Proving fortgezogen", schreibt er in seiner demütigen Urt an seinen Provinzial, "mit bem Wunsche, in ber tirolischen Proving irgendeinen Ort zu finden, wo ich zurückgezogen und fern von jeglicher Unruhe weilen könnte, wenn Gott mir noch bas Leben erhält. Als ich aber in diese Provinz kam, da fand ich dieselbe in äußerster Aufregung und im Streit mit einer andern benachbarten Provinz, so daß sie an weltliche Gerichtshöse appellierte, zum höchsten Nachteile des Ordens und den Weltslichen zum Argernis. Ich sehe noch größere Abel voraus als in unserer lichen zum Argernis. Ich sehe noch größere Abel voraus als in unserer Provinz. Ich habe deshalb meine Absicht geändert. So Gott mich bei Leben erhält, will ich in meine Provinz zurücksehren und an jenen Ort mich verfügen, der mir von meinen Obern zugewiesen wird, und mich dort auf den Tod vorbereiten... Euere Hochwürdigste Paternität können mir glauben, daß ich die größte Demütigung empfinde, da ich den Orden in glauben, daß ich die größte Demütigung empfinde, da ich den Orden in einem so beklagenswerten Zustand sehe, denn er ist wirklich beklagenswert, und ich beweine denselben. Könnte ich mit meinem Blut und Leben abbelsen, ich täte es.... Da ich nun keine Provinz im Frieden gefestigt sinde, so bleibt mir nichts übrig, als geduldig in meiner eigenen Provinz danach zu streben, zu schweigen und mit Gott allein vereint zu leben. Das wollte ich Ew. Hochwürdigsten Paternität mitteilen.... Ich erwarte Ihre Meisich Ew. Hochwürdigsten Paternität mitteilen.... Ich erwarte Ihre Meisen

nungeaußerung in Wien, twohin ich mich eben begebe."11

Auch der Wiener Konvent war schon vor langen Jahren das Sorgenkind des P. Markus gewesen, früher schon, als er denfelben betreten hatte. Es war im Jahre 1680, ba P. Markus zum ersten Male am Kaiserhof in Ling weilte. Dort, eben am Kaiserhofe, traf er einen Ordensgenoffen, einen hochangesehenen Mann. Es war P. Emerich Sinelli, ein Ungar von Geburt, bekannt als einer der eifrigsten Volkomissionare, wozu er sich durch seine ausgezeichnete Rednergabe und seine seelsorglichen Mühen besonders eignete. Diese ausgezeichneten Eigenschaften lenkten benn auch bie Aufmerksamkeit des Raisers auf ihn. Immer mehr zog der Raiser, der vortrefflichen Geiftes= gaben des P. Emerich wegen, denselben bei Staatsgeschäften und in politis schen Angelegenheiten zu Rate, so daß P. Emerich die Arbeit, welche bie biplomatische Betätigung mit sich brachte, kaum mehr bewältigen konnte. Co zog er bald zwei andere Orbensgenoffen aus feinem Konvente beran, um erfolgreich die verschiedenen diplomatischen Agenden zu erledigen. Auch der papstliche Nuntius hatte sich in dem Maße seiner Mithilfe bedient, daß er behauptete, der Pater fei "eine der beften Stugen für einen Muntins". Aber gerade diese weltlichen Erfolge und Anerkennungen lenkten den Ordens= mann von feinem eigentlichen Berufe, der Seelforge und der Miffionstätig= keit, immer mehr ab. Da traf es sich, daß der Wiener Bischöfliche Stuhl durch den Tod Wilderichs Freiherrn von Waldersdorf verwaist war. Die Beschung dieses hohen geistlichen Amtes mit einer geeigneten geistlichen Persönlichkeit lag dem Raiser sehr am Herzen, wie Muntius Buonvisi an den Kardinal-Staatssekretar Cybo berichtete, namentlich "im hinblick auf die Wichtigkeit dieser Diozese, die, wenn auch von geringem Umfange, immerhin als Residenzstadt bes Hofes allen andern Bistumern zum Beis spiel bienen sollte."12 So bachte ber Raiser an P. Emerich, den er besonders würdig hielt dieser hohen Bürde. Auch sollte diese Ernennung als Dank und Anerkennung des Kaisers für diesen Ordensmann gelten. Doch war bie Sache nicht so leicht auszuführen. Andere gewichtige Kandidaten traten auf. So ein pfalzneuburgischer Prinz, dem die Patronanz der regierenden Kaiserin sicher war, bann ein Graf Balbstein, ber große Aussichten hatte, ben Bischofsstuhl zu besteigen. P. Emerich selbst verwies barauf, daß eine solche Nomination gegen die Gepflogenheit seines Ordens verstoße, er selbst übrigens dem Willen seiner Orbensobern unterworfen sei. Der Kniser wandte sich an den Nuntius, es möge der Heilige Bater doch den P. Emerich zur Annahme verhalten. "Ich habe geantwortet", berichtet Buonvisi an Kardinal Cybo, "daß Ce. Heiligkeit sicherlich dem Raiser gefällig sein möchte, aber daß Ce. Heiligkeit sehr auf Observanz der klösterlichen Regel halte...." Kardinal Cybo antwortete, der Papst habe die kluge Antwort des Runtius sehr gerühmt; was nun den P. Emerich betreffe, so ware dies eine Neuerung, denn niemals noch habe man gehört, daß aus dem Kapul zinerorden bisher ein Bischof hervorgegangen ware. Es sei dies eine schwierige Sache, nun dem Chrgeize Tur und Tor zu öffnen."13

Auf eindringliche Bitten und besondere Vorstellungen des Kaisers hin approbierte der Papst die Wahl des P. Emerich, und da dieser großes Widerstreben zeigte, war es ihm vom Papst wirklich anbesohlen worden. Das zähe Festhalten des Kaisers an seinem Wunsche, trotz der Vemerkung, es sei dies gegen die klösterliche Gepflogenheit im Kapuzinerorden, findet eine Erklärung in den Gesandtschafterberichten des venetianischen Botschafters

an ben Senat.

Unterm 15. September 1680 Linz berichtet berselbe: Zur Erhebung best P. Emerich auf den Bischöflichen Stuhl von Wien werden seine Parteisgänger und insbesondere jener P. Markus von Aviano beitragen, der kürzlich hier eingetroffen ist. Er wird den Kaiser überzeugen, daß es zum Besten des Ordens ist, diese Persönlichkeit aus dem Kloster herauszunehmen, da er sich hier weder auf seinem Posten als Politiker, noch in seinem Stande als Ordensmann, gut ausnimmt."

Und wieder schreibt derselbe Gesandte an den Senat: "Pater Markus' Hierherkunft war nicht vergeblich, da er, wie man erfährt, es dem Kaiser beigebracht hat, es wäre besser, wenn er sich dieser Persönlichkeit auch weiterhin bedienen wollte, auf irgendeinem hervorragenden Posten, vermöge dessen er von dem Orte, wo er sich jeht befindet, wegkäme, da dies so für sein Ordenskleid unschieklich ist und er viel Unruhe in den Orden bringt." P. Emerich war eben nur in rein politischen Angelegenheiten an den Hofberufen worden.15

Inzwischen hatte auch ber Nuntius sein Urteil über P. Emerich einigers maßen mobifiziert. Unterm 12. Jänner 1681 referierte er bem papstlichen Staatssekretar, P. Emerich habe zwar seiner bemütigen Gesinnung burch

Ablehnung der Bischöflichen Bürde Ausdruck gegeben, aber sich doch schließ= lich geneigt gezeigt, zu gehorchen. "Es schien mir," fährt Buonvisi in feinem Berichte fort, "als habe er doch innerlich nicht so viel Widerwillen dagegen empfunden, als er äußerlich zeigte. Ich habe getan, als glaubte ich ihm; schon um seiner Würde willen, als auch wegen seinem Orden. . . . Er hat wohl nicht sehr dem Menschlichen widerstanden, das stets nach Ehren Begierde trägt. Ich glaube, daß der Rat, ihn aus bem Klofter zu ziehen, fehr gut war, da er sich doch nur mit Staatsangelegenheiten beschäftigte. Auf Diese Weise wird er seinem Orden nicht zum Nachteil sein, während er sich als Bischof recht gut anlassen wird".16

Inzwischen bediente sich P. Emerich auch weiterhin seiner beiden Ordens= genoffen, um ihm bei Bewältigung seiner Staatsgeschäfte behilflich zu fein, erfuhr aber dabei manchen Widerspruch, namentlich bei der Bischöfe= versammlung. Durch den Nuntius wendete er sich bittlich nach Rom, um diese Gnade zu erhalten. Buonvisi, der das Bittgesuch bei Kardinal Cybo vortrug, riet zur Bewilligung, "da dieser Prälat mit Riesenschritten sich bem

erften Raiferlichen Staatsminifter nähert."17

Wirklich währte es nicht lange, daß P. Emerich auch dieses hohe Ziel weltlicher Macht und irdischen Ansehens erreichte, allerdings zum Arger all seiner Reider, die ihn in Schmähschriften bekämpften. Eine der boshaftefien Satyren aber, womit ihn seine Widersacher bedachten, war eine "Parallele" zwischen P. Emerich Sinelli und P. Markus von Aviano, bie in lateinischer Sprache gefchrieben, vielfach auch in Ungarn verbreitet war. Der Bergleich fiel in beabsichtigter Beise zu Ungunften Sinellis aus. So hieß es:

# Ein edles Brüberpaar

unter einer Napuze mit verschiedener Naprize.

Weine, v Leser und lache

Aber P. Markus von Aviano und Emerich von Avio Zubenannt "Bom Abwege".

Markus wirkt Bunder mit Gott, Emerich tut Bunderbares mit dem Raifer, Markus bringt Sterbende wieder jum Leben, Emerich macht die Erznarren flichen, Beiber Segen erflehen viele. Markus rufen bie Lahmen an, Emerich die Politiker, Markus fegnet mit bem Zeichen bes Kreuzes, Emerich im Zeichen bes Berzogs. Markus beschwört die Teufel, Emerich exorcifiert die Menschen. Markus heilt Scelenkrankheiten,

Emerich hilft bei Schwierigkeiten ber Kammer,

Doch die Gallische Krankheit bei Hof,

Sat weder der hl. Markus, noch der gottliche Emerich geheilt.

Und weber befreite Markus ben Emerich von Podagra,

Noch Emerich ben Exprasidenten von der Fallsucht.

(P. Emerich war Gönner des früheren Rammerpräsidenten, konnte ihn aber vor bem Sturge nicht bewahren.)

Beibe sind Engel des großen Rates;

Markus, ber Seraph

Emerich, ber liftige Ropf,

Der eine glüht mehr, als er glangt,

Der andere glänzt mehr, als er glüht,

Beide, berühmte Bolfoprediger;

Markus predigt die Buffe, Emerich intoniert Emineng.

(P. Emerich erstrebte und erhoffte den Kardinalshut, erlebte aber die Er füllung dieses Wunsches nicht. Schon hatte ber Raiser für ihn in Rom um den Kardinalshut angesucht, als er am 25. Februar 1685 aus dem Leben schieb.)

Markus war ein Betrachter bes Tobes,

Emerich ein Bermittler bes Lofes,

Markus salbungsvoll,

Emerich gesalbt.

Ersterer bekehrt das Bolk,

Letterer verkehrt den Beren.

Der bemütige P. Markus fagt Künftiges voraus,

Emerich, ber Bischof, weiß schon nicht mehr bas Bergangene.

Die Stimme bes Marcus ruft zum Himmel mit bem gerechten Abel,

Die Stimme bes Emerich gifchelt über bie Erbe mit Abele.

(Gemeint ift Baron Abele.)

Markus wandelt mit Paulus,

Emerich figt gut am Schranten mit Matthaus.

Markus verdiente Infeln,

Emerich sollte beportiert werden, auf Inseln;

Beide sind Kapuziner, doch stehen sie einander nicht mehr nah.

Markus ift ein Cohn feines Orbens,

Emerich, ein Fürst im Lande.

Markus abgetotet und sittenrein,

Emerich, ftark und ein Rolof.

Markus geht einher in Sandalen,

Emerich spaziert auf Rapitolen.

Markus febreitet babin, geftügt auf bem Stocke bes Elijans,

Emerich fährt im Magen bes Elias. Markus ein eingezogener Bruder, Emerich ein bejubelter. Markus ein Gnadenkind, Emerich ein Stieffind bes Glücken, In einem Orden fo verschieden in ber Zeit, Vor einem Richter ungleich in ber Ewigkeit. Markus der Arme, wird gehen zu Lazarus, Emerich ber Reiche, zum reichen Praffer. Markus wird emporfteigen, zu den Seligen, Emerich wird hinunterfteigen, zu ben Politifern. Markus wird sich emporschwingen, zu den Engeln, Emerich hinabgleiten, zu den Söflingen. Der Mönch endlich, wird gehen zu Chriftus, Der Politiker zum Teufel. Weine denn, v Leser, und lache. Weine mit Markus, bem Mönche, Lache mit Emerich, bem Bischof. Es beweinet Markus die Gitelkeit des Emerich, Emerich eckelt bie Armut bes Markus an. Damit bu beffer weinft, höre des Markus Buffpredigt an, Damit bu, o Lefer, beffer lachest, hore lieber auf Emerich, der so viele Schützlinge befördert.

Lerne aber aus all bem, Daß ohne Lappen nicht gemacht wird ein Rappen; Um Mönchostricke ist am Ende ein Knoten. O Eitelkeit der Eitelkeiten, der Inbegriff der Eitelkeit Ist ein Mönch bei Hose. 18

Die Sorge um die Neinerhaltung des Seraphischen Ordensgeistes beseelte P. Markus sein ganzes Leben hindurch. Weit entfernt, je dem einzelnen irrenden Ordensbruder zu schaden, war er vielmehr beflissen, das übel selbst an der Wurzel zu fassen; die Gelegenheiten zur übertretung der Ordensregel zu verringern. Lehrreich wäre in dieser Beziehung ein Brief, den er im Jahre 1693 an den Protektor des Ordens, Kardinal Acciaioli, richtete. Leider ist derselbe nicht mehr vorhanden, wohl aber das Antwortschreiben des Kardinals, das uns einen richtigen Einblick in P. Markus' Sanierungssmethode gibt. Unterm 1. August 1693, Nom, schreibt der Kardinal:

# Hochwürdigster Pater!

Die Gedanken und Meinungen Euer Hochwürden, der Sie vom Ordenssgeiste erfüllt, für denselben eifern, an mich haben gelangen lassen, empfing ich mit der größten Wertschätzung, umso mehr, als dieselben mit meinen

eigenen Anschauungen ganz und gar übereinstimmen. Ich versichere Euer Hochwürden, daß ich nicht mehr gestatten werde, daß Obedienzen so seicht erlangt werden können, da dies die Gelegenheit zu großen Unordnungen gibt, wie Sie selbst mir dies so klug zu erwägen geben. Es dürsen sürdet mehr nach Belieben falsche Borwände genommen werden, etwa wegen Histelistung bei Berwandten, oder auf indirektem Wege, um Studien zu betreiben. Aber ich muß auf die Unmöglichkeit Bedacht nehmen, diese Dinge ganz und gar abzustellen. Es siehen diesem so wirksame Mittel und so wichtige Scheingründe entgegen, daß ich mich nicht zu erwehren vermag. Ubrigens danke ich Euer Paternität für die Aufklärungen, die Sie mir geben und bitte Sie, mich Gott in Ihren heiligen Gebeten zu empsehlen, auf die ich so sehr vertraue...."

Das Ordensideal, das P. Markus vorschwebte, hat er einst in einem Schreiben an den Kaiser in bloß drei Worten sesigehalten. Für den ersten Augenblick erscheint der Ausspruch so schlicht und einfach; doch bei einiger Erwägung, welche Gedankentiese spricht nicht daraus! Es war ein Pater Markus befreundeter Guardian gestorben. Er werde dessen Seele Gott in seinen Gedeten anempsehlen, versichert P. Markus, obzleich er meine, daß dieser vollkommene Ordensmann bereits die Anschaung Gottes genieße, denn, so schließt er: "Er war gerecht, rechtschaffen und gottesfürchtig."20 "Simplex, rectus timens deum."

Bei ber großen Begeisterung, die P. Markus siets für seinen Orden an ben Tag gelegt, ist es kein Wunder, daß er mit Freuden jede Gelegenheit ergriff, die Berherrlichung jener großen Leuchten desselben, wie es ein P. Fibelis von Sigmaringen gewesen, nach Kräften zu befördern.

P. Juvenal von Nonsberg war es, der in den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts den Beatisisationsprozeß dieses großen Kapuziners märtyrers mit allem Eiser betried. Ein Wort von ihm an P. Markus ents stammte auch dessen Eiser für diese Ehrensache seines Ordens. In einem Schreiben an P. Juvenal, dd. 25. Oktober 1691, Benedig, sagt P. Markus: Kaiser wegen der Kanonisation des P. Fidelis gesprochen habe. Schon hat Seine Majestät zwei Schreiben verfaßt. Die Sache muß in Rom gut vors in Rom vorbereitet ist, verspreche ich Ihnen, daß der Kaiser das Wittgesuch dringende Vitten des Kaisers an den kaisers werde ich mich auf das werde dann nicht ermangeln, die dringendssten Hose begeben müssen; ich kann ich Sie versichern, daß er überaus geneigt ist, es in geeigneter Form Rom ab. Lai

Wieder schreibt P. Markus an P. Juvenal: "Ich werde neuerdings vom

Raiser an den Papst schreiben lassen, wegen Kanonisation des P. Fidelis."22 Und abermals sendet er die erfreuliche Nachricht an P. Juvenal: "Ich habe wieder zwei Male mit Seiner Majestät dem Raiser gesprochen wegen Anempfehlung beim Papste betreffs Kanonisation bes P. Fibelis und er hat mir versprochen, dringlichst an den Papst in dieser Sache zu schreiben. Ich werde ihn aber neuerdings angehen, und alles, was mir nur möglich ist, für diesen Zweck tun."23

Nochmals war P. Markus in biefer Sache beim Raifer vorstellig ge= worden und dieser versprach, eigenhändig an seinen Botschafter in Rom zu

schreiben und bie Sache bringlichst vorzustellen."21

Den Erfolg biefer Bemühungen für seinen Orden erlebte P. Markus wohl nicht mehr. Die Seligsprechung des P. Fibelis erfolgte am 12. März 1729, beffen Seiligsprechung am 29. Juni 1746.

#### Rapitel III Mr. 3

# Der gelchätte Ordengbruder

Nach den im Borftehenden erwähnten Zeugniffen über den heiligmäßigen Wandel dieses großen Dieners Gottes, darf es nicht Wunder nehmen, wenn ber Orden mit Freude und Stolz auf dieses, sein so hervorragendes Mitglied, die Nachwelt hinweift. Der italienische Annalift des Kapuzinerordens, General Definitor, P. Peregrin von Forli, betont mit Recht: "Bon einem Großen muffen wir fprechen, ber verglichen werden kann mit einem Laureng von Brinbifi, einem Josef von Carabantes und all jenen berühmten Heroen, die unseren demütigen Orden durch unsterblichen Glanz verherrlicht haben."1

Der zeitgenöffische Chronist der tirolischen Kapuzinerprovinz bemerkt

zum Jahre 1680:

"Ich wäre sicherlich ungerecht gegen den unendlich guten und großen Gott, sowie gegen unsern seraphischen Orden ber Rapuziner, wenn ich bas übergeben wurde, was gegen Mitte biefes Jahres ber höchft gutige Gott durch seinen Diener P. Markus von Aviano, Rapuziner-Prediger aus ber venetianischen Proving, zur Bermehrung seiner Ehre, zum Rugen so vieler Seelen, jum Bachotume ber Ehre unferes gangen Orbens an vielen Orten Deutschlands zu wirken, sich gewürdigt hat."2

P. Eusebius von Caffel, der Annalist der kölnischen Kapuzinerproving wendet sogar ein Wort des Propheten Isaias (Rap. 14, v. 19.) auf P. Markus an, wenn er fagt: "Alle Fürsten der Erde erhoben fich von ihren Thronen, um den Wundertäter, den ehrwürdigen P. Markus von Aviano, Rapuziner der venetianischen Ordensproving und hochberühmten Prediger, von gang Europa, der sich bereits Deutschland naherte, entgegenzueilen, und boch war er ein Mann, vollkommen bemutig und von hingebender Frommig feit."3

Unter vielen ähnlichen Zeugnissen möchten wir nur das Urteil des Chresten bar Grief nisten der Schweizer Kapuziner-Proving anführen. Dieser nennt P. Markus "einen zweiten Gregor Thaumaturgus, der in Wahrheit über Krankheiten und über die Dämonen gebot, indem er ungählige Heilungen des Körpers wie des Geistes bewirkte."

Mehr aber als die Klosterannalen seines Ordens, die bestrebt sind, ben Ruhm des geschätzten Ordensgenossen der Nachwelt zu übermitteln, zeugt für das Ansehen und die Wertschätzung, die P. Markus in seinem Orben genoß, das Bemühen der Ordenvobern, all jene Dokumente zu sammeln und den Nachfahren zu erhalten, die für deffen wunderbares Wirken in Betracht fommen.

Im Orden lebte nämlich die feste Aberzeugung, und sie war Gemeingut fast aller Mitglieder, daß P. Markus als eine der glänzendsten Zierden bee

selben, einst von der Rirche die Ehre der Altare zuerkannt würde.

Fast mit dem Beginne seines öffentlichen Wirkens setzt auch schon bie Sorge ein, all das, was Gott Bunderbares burch sein auserwähltes In strument den Menschen getan, durch authentische Dokumente festzuhalten. So wendet sich schon im Jahre 1680 der venetianische Guardian und spätere General-Prokurator P. Johann Baptist a Cabbio an den Guardian von Innsbruck um authentische schriftliche Zeugnisse über die Gnadenerweise Gottes, die daselbst, gelegentlich der Anwesenheit des P. Markus in Inne bruck sich gezeigt. Er begründet seine Bitte bamit, daß "Gotten Gute unserem Orden, namentlich meiner Provinz, den P. Markus geschenkt hat, wohl um den Orden noch mehr zu zieren, durch die Heiligkeit seines Lebens und ber von ihm gewirkten Bunder."

Einer ber größten Eiferer für die seinerzeitige Verherrlichung des Dieners Gottes war aber wohl P. Augustin von Tisana, einst Provinzial der venet tianischen Kapuziner-Ordensprovinz, später General-Definitor und endlich Generalminister des ganzen Ordens in Rom. Im Jahre 1686 noch als Provinzial ber venetianischen Provinz beauftragte er P. Gabriel von Ubine mit ber Ordnung jener Dokumente, die er früher noch selbst gesammelt hatte, sowie mit Ergänzung jener wunderbaren Takten, die sieh später ereignet haben, und verleiht ihm hiemit das Verdienst des hl. Gehorsams. "Es gehe nicht an," meint P. Augustin, "das Licht unter ben Scheffel zu stellen, viel" mehr wöge es aufscheinen und wenigstens dadurch die Augen unserer Brüder

erleuchten."6

Es handelt sich bei biesem Briefe nicht um ein Privatschreiben, sondern um ein öffentliches Dokument, das der Provinzial mit seiner eigenen Unter schrift und dem Provinzialsiegel versehen hat. Der Provinzial bedauert in dem Schriftstücke, daß es ihm felbst, verhindert durch die Leitung der

Proving, nicht geftattet fei, die Sache gu vollführen.

Diesen Auftrag zur Sammlung jener wichtigen Urkunden, hatte P. Augustin, wie es scheint, an alle jene Konvente seiner Provinz ergeben laffen, in beren Bereich P. Markus, wenn auch mur vorübergehend gewirkt hatte. So hatte unterm 17. Juni 1686 P. Felir von Caporiano, Guardian im Rapuzinerkonvente von Ubine, auf Geheiß seines Provinzials, eine Kom= mission, zusammenberufen, die zu Pagnacio tagte, um die wunderbaren Heilungen, die sich in benannter Stadt, auf die Benediktion des P. Markus hin, begeben hatten, zu untersuchen. Als Affistent wählte P. Felir den P. Alphons da Gemona. Es wurden die beeidigten Aussagen der Geheilten

protokollarisch aufgenommen.

Bur Zeit des Ablebens des P. Markus von Aviano war P. Augustin von Tisana bereits Generalbefinitor des Ordens in Rom. An ihn wandte sich nun P. Rosmas von Caftelfranco, ber felbst zeitlebens sein besonderes Augenmerk auf alles gerichtet hatte, was durch P. Markus geschah. Es erhellt diese Tatsache aus ber Antwort des Generaldefinitors an ihn. "Ich erfehe aus Ihren neuerlichen an mich gerichteten Briefen, für bie ich innigft danke", schreibt er, "wie sehr Ihre Meinung mit der Meinen übereinstimmt. Ich hatte es schon immer im Sinne, bas heilige Wirken bes P. Markus, sowie die burch ihn bewirkten Gnadenerweise Gottes niederschreiben zu lassen. Bu biesem Zwecke habe ich selbst, so viel es mir nur möglich war, gesammelt, und habe ben P. Gabriel von Ubine mit Abfaffung einer Schrift beauftragt. Er hat auch schon angefangen, bie Sache in schöner Form abzufassen, aber wegen Rrankheit konnte er bas Werk nicht fortsetzen. Immerhin ift alles in einem Riftchen wohl verwahrt, mit samt allen Briefen und sonstigen Schriften, die es mir gelang, zu erhalten, und ich habe alles bem P. Andreas von Billafranca zurückgelaffen. Run, nach bem Tode bes P. Markus, habe ich bem P. Provinzial geschrieben, er moge biese Sache fortsetzen, zur Berherrlichung Gottes, zur Ehre seines Dieners, und bem Orden, sowie der Proving zur Zierde. Ich schrieb ihm, er moge einen geeigneten Pater, der die Mühe auf sich nehmen wollte, damit betrauen, und zwar unter bem Beiftande und der Leitung von ihm felbst, als dem beft Informierten über jene Zeitläufte, als auch Ortlichkeiten. Ich füge bem noch hingu, daß in Italien und auch außerhalb vieles erhoben wurde, wovon wir (nach meiner Anficht), nur einfache fleine Auszuge haben, wie von Galo, Miva und anderen Orten, aber die Erhebungen per extensum, scheint es mir, lägen bei jenen Gemeinden, an die man sich wenden konnte, um eine authentische Abschrift zu erhalten, so ferne diese sich nicht der Originale berauben wollen. Bis jetzt habe ich vom P. Provinzial keinerlei Antwort in dieser Angelegenheit erhalten, aber ich glaube, da jetzt das Andenken noch frisch ift, sollte man diese Sache nicht in die Länge giehen. Ich bedauere, baß ich bei dieser Gelegenheit nicht in der Proving bin; ich würde den gewünschen Gebale bei gewänsche ten Erfolg hoffentlich erzielen. Abrigens macht es nicht viel aus, wenn sich nach dem Tode manche Hindernisse einstellen, gab es doch deren auch in seinem Leben, denn non est discipulus supra magistrum. Si vos perse quantur etc.43

P. Augustin von Tisana scheint nicht gang einverstanden gewesen sein,

wie in ber Sache vorgegangen wurde.

Ein Brief vom 2. Oktober 1700 voll Ratschlägen und Weisungen an

P. Andreas da Villafranca gerichtet, zeigt bies.

"Wenn nicht ein festes Fundament de virtutibus gelegt wird," sagt er darin, "so ist alles, was man über das Leben und Wirken des P. Markus Jusammenstellen wird, nur von geringem, ja von keinerlei Bert. Diese Er forschung muß als Basis für alles übrige betrachtet werden, um die Tugen den des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Demut, der Armut, des Giehorsoms und germannt, der Armut, der Gehorsams und vor allem des Starkmutes und der Geduld in adversis (woran es ihm wahrlich nicht gefehlt hat) zu beweisen. Es ist notwendig, daß die hochw. Ordinarien von Benedig und Padua, wo ber Pater am lang sten de familia geweilt hat, Zeugen einvernehmen, nicht bloß zwei ober brei, sondern 25 und 30 und zwar von den Graduirtesten und Angesehensten. Auch ift besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden dem Geiste des Gebetes und der Strenge des Lebens, auch um alle wunderbaren Wirkungen (nament lich die hervorragenosten) besonders nach seinem Tode festzustellen. Um all' bies zustande zu bringen, bedarf es ber autoritativen Bestätigung Bischöfe, wo biese Gnaben erlangt wurden, außer Benedig und Padua, auch von Concordia, Ceneda, Bicenza, Trient und von anderen Orten in Italien, dann in Flandern, Augsburg, Wien, in Bayern, nicht zu vergessen Bergamo, Mailand und andere. Ich weiß, daß dies nicht ohne Gebühren (sportule) für die Kanzelisten, welche schreiben sollen, abgeht, denn ohne biese schreiben die Febern nicht; wer aber envas erreichen will, barf bie Mittel nicht scheuen. (chi vuole il fine, sono savij anco i mezzi). Bie viele Wunder sind nicht in Oberzo, in Riva, Trient und sonst geschehen, namentlich wenn sich die Gerüchte bestätigen von vielen vom Tode Er standenen, von Blinden, die das Licht der Augen erhielten, von Stumm geborenen, von Lahmen, die aufgerichtet wurden, so waren das wahrhaftige und wirklich große Wunder; wenn dieselben aber nicht in aller Form bes wiesen werden, wozu sollte dann ein Bericht dienen? Wenn die Beweise nicht jett erbracht werden, so lange die Zeugen noch leben, sondern man Buwartet bis sie sterben, kann man gar nichts mehr beweisen. Auch möge jeder Fall, der geprüft wird, von so vielen Zeugen als möglich, bewiesen werden. Man begnüge sich ba nicht mit einem Einzigen. Dies habe ich Ew. Paternität neuerdings in Erinnerung bringen wollen, damit Sie ben P. Kosmas darüber aufklären. Ich möchte aber, daß der P. Provinzial sich darum annehme, diese Sache liegt nicht jedem. Seine Klugheit würde wohl die Arbeit gut leiten und ich würde mir einen guten Erfolg erhoffen. Ich weiß wohl, daß unser Herr Kardinal von Padua, die Kardinalbischöfe von Vicenza, Brescia und Mailand jeht nicht in Ihren Diözesen weilen, sondern beim Konklave sind, aber diese könnten die Informationen ihren Generalvikaren übertragen, so daß sie kraft dieses Auftrages, oder Delegierung wirken könnten".

Die Gile, mit welcher ber Orden bie Sammlung der Dokumente betrieb, hatte außer dem erwähnten, noch einen andern Grund. Es lag die Absicht vor, eine Einleitung bes Beatififationsprozesses womöglich zu beschleunigen, fo lange ber mit P. Markus fo fehr vertraute Raifer noch lebte. Freilich kam es vorderhand nicht dazu. Die ganze Aktion aber zeigt, in welch' hober Wertschätzung P. Markus bei seinen Ordensgenossen stand. Diese hohe Wertschätzung ist jedoch im Orden bis heute nicht erloschen und wenn das Andenken bieses großen Mannes auch in der Welt bis auf den heutigen Tag fortlebt, so ift bies hauptfächlich bas Berdienft eben seines Ordens, ber die Tradition über ihn glücklich fortsetzte. Es beweist dies die reiche Ordensliteratur, die sich im Verlaufe der Zeit über P. Markus angesammelt hat. Gleich nach bem Hinscheiben bes P. Markus erhielt P. Rosmas von Caftelfranco, ale ber Augenzeuge fo vieler feiner Großtaten, von feinen Oberen ben Auftrag, bas Leben seines heiligmäßigen Mitbruders gusammen-Buftellen. P. Coomas schrieb sieben Sahre lang an feinem Berke, nicht bloß im Geifte bes Gehorfams, fondern mit Hingebung und Liebe an feinen treuen Weggenoffen fast ein Vierteljahrhundert hindurch. Als Raiferin Eleonore Runde davon erhielt, daß P. Kosmas bas Leben des P. Markus verfaßt habe, schrieb sie an ihn unterm 30. Sänner 1707: "Ich freue mich, daß Ew. Paternität das Leben unseres ehrwürdigen P. Markus von Aviano geschrieben haben. Sie wurden mir eine besondere Freude bereiten, wenn Sie es mir mitteilen wollten. Ich weiß, daß wenn mein liebster Kaiser noch im Leben weilte, er wurde darüber besondere Befriedigung empfunden haben. Ich hoffe, er wird sie nun im Paradiese empfinden. Ich wurde nicht unterlassen, es drucken zu lassen, wenn man nicht dadurch vielleicht bessen seinerzeitige Kanonisation verhindern oder erschweren würde. Ich weiß es eben nicht, denn ich verftehe nichts davon, was dazu erforderlich ift. Mir würde es immer ein Troft sein, wenn ich auch zur Berherrlichung Gottes und zur Ehre biefes seines großen Dieners mitwirken könnte".10

Von der in Nede stehenden Viographie aus der Feder des P. Kosmas da Castelfranco existiert das eigenhändige Konzept des Exemplares das er der Kaiserin überreichen ließ, im Provinz-Archive von Venedig. Das der Kaiserin überreichte Exemplar selbst, ist dis jetzt unauffindbar. Zur Drucks legung dieses Werkes kam es nie.

In der "Widmung" sagt P. Kosmas, er überreiche "Das Leben bieses Heros", ber Kaiserin als dersenigen Persönlichkeit, von der er überzeugt sei, daß sie es für genehm halten wolle, zumal in demselben "der Welt die bessondere Geneigtheit vor Augen geführt werde, die Se. Majestät dem genannten Pater im Leben bewiesen habe". Er stelle das Werk unter deren "ansehnlichen Schutz und Schirm, da es so stets in Achtung bleiben werde, allenfallsigen satzrischen Angriffen gegenüber, mögen dieselben schriftlich oder mündlich erfolgen".

Db die gefürchteten satyrischen Angriffe zu Lebzeiten des P. Kosmas wirklich erfolgten, ist unbekannt. In späterer Zeit kam der Verfasser allerdings
gerade von Seite eines seiner Ordensgenossen ziemlich schlecht weg. Dieser hält die im Werke geäußerte Bewunderung für P. Markus für eine Hyperbel und wenn diese Bewunderung auch gerechtsertigt sei, so beeinträchtigen doch die Abertreibung und Parteilichkeit den historischen Wert."
Schon gelegentlich seiner Zeugenaussagen im Vorprozesse zu Venedig, behauptet derselbe Verfasser, daß die von P. Kosmas in seiner "Vita" angeführten Wunder des P. Markus sich nicht dokumentarisch erhärten sassen.

Bohl ein sehr ungerechtsertigter Amwurf, da großenteils noch vorhandene Original-Dokumente in verschiedenen Archiven das Gegenteil beweisen. Als Zeuge deponierte derselbe im gleichen Borprozesse auch noch, daß P. Kosmas

überhaupt betreffe Gelehrsamteit viel zu wünschen übrig ließ.

Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, daß dieses der Kaiserin dedizierte Leben des P. Markus eigentlich nicht das ganze von P. Kosmas verfaste Werk darstellt, so daß das Dedikationseremplar befremdende Lücken und zurückhaltende Urteile aufweist, wie z. B. betreffs der schlimmen Behandlung, die P. Markus in Frankreich ersuhr, während sich noch einzelne große Kapitel von der Hand des P. Kosmas in den Archiven befinden, die gerade in der "Wita" sehlen, wohl aus bestimmten Rücksichten gegen die Kaiserin. Immerhin aber ist der Inhalt der "Bita" von großem Werte, und zwar gerade dadurch, daß das Werk der Kaiserin gewidmet ist. Speziell sene Kapitel, die vom Empfange des P. Markus dei Hose, von dem intimet Werkehr des Kaisers mit dem Mönche handeln, erlangen dadurch das Gespräge der vollsten Wahrheit. Sie würden sonst bei dem bekannten strengen Hoszeremoniell, das für seden galt, unglaubwürdig erscheinen.

P. Rosmas' "Vita" ruhte nicht unbenütt und unbekannt durch sange Zeit, wie man oft annimmt. Es fanden sich einige Wiographen best P. Markus im Orden, die P. Kosmas' Arbeit zur Grundlage wählten. Der eine gedachte eine gedrängte Geschichte, d. h. einen Auszug seines Vorbildes zu liefern; andere planten wohl größere Werke, aber der eine erwies sich der Aufgabe nicht gewachsen, den andern hingegen zwangen Leibesgebrechen von seinem Borhaben abzustehen. Ihre Elaborate sinden sich noch heute

im Generalpostulations-Archiv des Kapuzinerordens in Rom. Gedruckt

erschien keine dieser Arbeiten.

Es schwanden bie Jahre hin. Da rückte allmählich bie Zeit bes 100. Gebenktages heran, an welchem P. Markus feine Augen für biefe Belt schloß. Diesen so bedeutungsvollen Erinnerungstag wollte ber Orben nicht vorüber geben laffen, ohne bem großen Ordensgenoffen ein Denkmal ber Liebe und Treue ju ftiften, bas ber Mitwelt bas hl. Tugenbleben und bie Berbienfte eines Marco d'Aviano in Erinnerung brachte. Es wurde der Druck einer nach Quellen gearbeiteten Biographie beschlossen und mit deren Abfassung P. Fibelis von Zara, ber am Hofpig zu Spalato wirkte, im Gehorsan betraut. Die von P. Rosmas redigierte Lebensbeschreibung, sowie bas handschriftliche Material aus den italienischen Klöstern, namentlich aber ber reiche briefliche Nachlaß, die eigenhändigen Schreiben des Raifers sowie ber meiften zeitgenöffischen Fürftlichkeiten, ftanben ihm zur Berfügung. Der schriftliche Auftrag seiner Oberen an den Pater ift datiert vom 30. August 1795. Weniger als 2 Jahre arbeitete P. Fibelis an ber Zusam= menftellung. Schon am 3. März 1797 konnte er bas fertiggeftellte Manuffript feinen Auftraggebern überreichen. Es waren zwei mäßige Oftavbande, betitelt: "Notizie storiche concernenti l'illustre Servo di Missionario apostolico Marco d'Aviano Dio Padre de'Capucini e membro della Provincia lor di Venezia". Gie erschienen im Druck zu Benedig 1798, waren alfo zur Sahrhundertfeier bes Jahres 1799 rechtzeitig bereitgestellt. Im ganzen bilben biese Motizie eine wenig veränderte Reproduktion von P. Rosmas "Vita". Den fo ausgebehnten Briefwechsel hat P. Fibelis wohl eingesehen, denfelben jedoch nicht in bem Sinne benützt, um das in die chriftliche Beltordnung tief eingreifende Wirken des P. Markus darzustellen, sondern vielmehr, um das hohe Unsehen, bas P. Markus bei ben Großen und Mächtigen ber Erbe genoß, bokumentarisch zu beweisen. Der prominente Zweck bes Werkes ift eben die Erbauung des christlichen Bolkes.

P. Kibelie' von Bara Werk blieb fortan birekt ober indirekt fast bie einzige Quelle für alle nachfolgenden Lebensbeschreibungen. P. Rosmas Mamistript hat nach ihm bis in die neuere Beit keiner mehr benütt. Die Centenarficien des Todes des P. Markus blieb in den deutschen Landen, vornehmlich in Offerreich, vollkommen unbeachtet. Noch lange waren die Nachwehen ber sogenannten Aufklärungsperiode gewaltig fühlbar. Noch 1802 im Oktober erfloß eine "allerhöchste furfürstliche Berordnung", baß mit ben übrigen Orden auch der Kapuzinerorden in Bayern aufgehoben fei. Zugleich wurde verlangt, daß die Patres das Ordenskleid ablegen und als Weltpriefter in ber Seelforge tätig fein follten. Rur ben Gebrechlichen und Alten wurde gestattet, in den sogenannten Zentralklöstern verbleiben zu dürfen. Diesen wurde außer dem Zelebrieren der hl. Messe, jede seelsorgliche Tätigkeit untersagt. Nicht einmal ein Almosen in ihrer großen Not dürfte man ihnen reichen benn ihm Tafften reichen, denn ihre ärmliche Pfründe betrug nur 20 Kreuzer. Sie sollten eben so rasch als möglich aussterben. Da die Aufnahme von Novizen ihnen ebenfolle warmen fein der geraffen. ebenfalls verwehrt blieb, schien ein Nachwuchs für den Orden ausgeschlossen. Doch mortes Sie M. Doch wachte die Vorsehung über den Todgeweihten. Nach 28 jähriger pein, welche auch die Zentralklöster entvölkerte, brach ein neuer Frühling für bie Ordensgemeinden an. Schon Ende 1826 bammerte ein neuer Tag, ber glückverheißend im Jahre 1830 vollends anbrach. Es ist merkwürdig, daß nun gerade die Bayerischen Kapuziner die ersten waren, die kaum, nachdem die verheerenden Stürme dieser Aufklärungsperiode und ihret Folgezeit überstanden waren, sich ihres großen Ordensgenossen wieder erinnerten und P. Markus in den Bordergrund des allgemeinen Interesses stellten. Schon ber Burghausener Guardian P. Marimilian Pockel hatte in seinem Schrifteben: "Die Rapuziner in Bayern" im Jahre 1826 P. Markus eine biographische Skizze gewidmet. Seine "Ankunft und seinen Aufenthalt in Bayern" zählt er "unter die merkwürdigsten Ereignisse, bie sich unter ben Rapuzinern ber bayerischen Proving zutrugen".

Jedenfalls gebührt den bayerischen Kapuzinern das Berdienst, die erste beutsche Biographie des P. Markus von Aviano durch den Benediktinent Pater Peter Lechner, damals Prior der Abtei Schenern, veranlaßt zu haben. Dieselbe erschien im 3. Bande seines "Leben der Heiligen aus dem Orden der Kapuziner" (München 1865) und füllt das ganze 15. Kapitel bieses dritten Bandes. P. Lechner stand zwar handschriftliches Material nicht zur Merksieums Berfügung, boch arbeitete er nach zwerkassigigen gebruckten Schriften wie: Die "Notizie" von P. Fibelis, und das Apmairsche Mirakelbüchlein. Diese Kapuzinerischen Lebensbilder des P. Lechner durch seine schwungvolle Feder und bilberreiche lebensfrische Sprache später echt volkstümlich gemacht zu haben ist bei Mannen in bei der bei der bei der bei der der bei der haben, ist das Berdienst des bayerischen Kapuzinerpaters Augustin Maria Ilg, ber in seinem "Geist des hl. Franziskus Seraphikus, dargestellt in Lebensbildern aus der Geschichte des Rapuziner-Ordens, Augsburg 1876, P. Markus im ersten Bande pag. 236 bis 254 wieder neu belebte. Die Alusgabe des P. Ilg ist längst vergriffen; da hat die Proving einen ihrer modernen, stilgewandten Patres mit der Aufgabe der Neuedierung der Algschen Lebensbilder betraut. P. Markus von Aviano hat in dieser Rent ausgabe seinen Plat im 5. Bändchen unter den "Bannerträgern der bl. Rirche" gefunden. Inzwischen hatte der spätere gelehrte Verfasser ber "Geschichte der bayerischen Kapuzinerordensproving" P. Angelikus Gberl seine "Geschichte des Kapuzinerklosters an der schmerzhaften Kapelle und bei St. Anton in München von 1847 bis 1897", herausgegeben und darin eine interessante Stizze über P. Markus' Aufenthalt dortselbst, geliesert. In seiner vorerwähnten Provinzgeschichte tat er dies in noch ausführlicherer Weise. Keiner hat vielleicht bie Bedeutung des P. Markus speziell für das Deutsche Reich so prägnant hervorgehoben, als eben dieser Geschichtssschreiber, wenn er sagt: "Man begehrte P. Markus allenthalben als Misslonsprediger, damit er zugleich auch als Wundertäter der leidenden Menschbeit zu Hilfe kommen möge. Gerade die deutschen Länder stellten schließlich die größten Anforderungen an den italienischen Kapuziner und nahmen ihn zuletzt förmlich ganz für sich in Beschlag. Der zunächst nur als einsacher Bußprediger bestellt worden war, griff als Gesandter von Kürsten und Ratgeber der Feldherren in den ernstesten Momenten, wo die Existenz des römisch=deutschen Reiches und der Fort=bestand des Christentums in dem seiches und der Fort=bestand des Christentums in dem selben ernstlich auf dem Spiele stand, mit aller Energie so erfolgreich ein, daß er neben den zwei Franziskanern, dem hl. Johann Kapistran und dem hl. Jacob von der Mark und mit dem hl. Kapuziner Laurentius von Brindiss zu den vier Errettern Europas vor der Knechtschaft des Lürkentums zählt."12

Und wieder betont derselbe Verfasser dieser Provinzehronik an anderer Stelle: "Das Auftreten und Wirken des P. Markus hat unserer Provinz sicherlich nach innen und außen wieder neue Lebenskraft zugeführt, wie es sehon früher durch die Wirksamkeit gleich heiligmäßiger Ordensgenossen aus

Italien der Fall war".13

Diese Dankesschulb an P. Markus hat die Proving bis auf ben heutigen

Tag reichlich abgetragen.

Abgesehen von den mannigfachen Artikeln in ihren Bolkeschriften, hat die Proving auch selbständige biographische Skizzen herausgegeben, so im Jahre 1915 zu München: "P. Markus von Aviano, ber geistesgewaltige Bußprediger in Rrieg und Frieden", ferner die kleine Propagandaschrift: "Der chrwürdige Kapuziner P. Markus von Aviano, geft. 1699. Skizzen und Er= innerungen", Altötting, 1919. Selbstverftändlich blieben auch andere Provinzen mit Veröffentlichungen über P. Markus nicht zuruck. Beweis, bie Publikation der Curia Generalizia des Rapuzinerordens in Rom, in denen bem Andenken des P. Markus ein breiter Raum zugewiesen ift, wie: "Das "Bullarium Ordinis Ffr. S. P. Francisci Capucinorum, Romae 1743", die "Annalecta Ordinis Minorum Capucinorum", die seit dem Jahre 1885 fast in jedem Sahre mehrere Auffätze über P. Markus enthalten. Auch hat P. Rocco da Cefinale in seiner groß angelegten "Storia delle Missioni dei Capucini, Roma, 1873", im 3. Bande eine weitläufige Abhandlung ber Miffionstätigkeit bes P. Markus beim heere gewibmet und zwar unter Benützung des Originalbriefwechsels des P. Markus mit Raifer Leopold.

Die venetianische Orbensprovinz hat bereits im 18. Jahrhundert in ihrer "Bibiotheca scriptorum ordinis minorum S. Francisci Capucinorum retexta et extensa a F. Bernardo a Bononia", die kleinen, sämtlich

anonym erschienenen Erbauungsschriften bes P. Marcus aufgezählt.

Bon sonstigen italienischen Orbensquellen ware noch zu erwähnen, bes

Generalbefinitors P. Pellegrino da Forli herausgegebenen "Annali del Ordine dei frati Min. Cap.", die von P. Markus eine biographische Skizte nach handschriftlichen Aufzeichnungen bringen. Die venetianische Zeitschrift "Scintilla" enthält wiederholt Aufsäte über P. Markus, aus der Feder seiner Ordensbrüder. Im "Corriere Veneto" veröffentlichte P. Bernardind da Cittadella im Jahrgang 1926: "Un apostolo Francescano veneto che si avoia verso la gloria degli Altari." In neuester Zeit widmette P. Davide da Portogruaro der venetianischen Provinz wiederholt seine historisch-kritischen Essays in der "Italia Francescana", dem Andenken des P. Markus von Aviano. Diese italienischen Quellen siellen jedoch nur sose Bausteine zu einer Biographie des Dieners Gottes dar.

Eine selbständige Lebensbeschreibung in italienischer Sprache erschien erst 1921, als Abersetzung eines Werkes, das in französischer Sprache abgefaßt ist. Es ist zu bedauern, daß der geniale Abersetzer P. Gelso da Udine sich auf eine Abersetzung beschränkt hat, nachdem dieser Forscher, wie dies der bei gegebene Anhang vollkommen neuer wichtiger Dokumente zeigt, gewiß eine tiekschürkende Aufwellen.

tiefschürfende Arbeit geboten hatte.

Besondere Erwähnung verdienen die liebevollen Bemühungen der Schweisger Rapuzinerprovinz Angehörigen um P. Markus. In ihrem "St. Fidelissglöcklein", respektive "St. Fidelis" haben sie fast das gesamte urkundliche Material über P. Markus' Missionstätigkeit in der Schweiz veröffentlicht.

Die herrlichen Soliloquien des P. Markus, bekannt unter dem Namen "Flammen der göttlichen Liebe" hat P. Aufin Steimer zu einem wertvollen, vorwiegend eucharistischen Gebet= und Andachtsbüchlein umgearbeitet, das unter dem Titel: "Gottesliebe" im Verlage Venziger in Einsiedeln 1906 erschienen ist.

Die niederländische Kapuzinerprovinz hat in ihrer vornehm ausgestatzteten Ordenszeitschrift "Franciscana" P. Markus' Missionsreisen durch die Niederlande nach urkundlichen Quellen festgehalten. Eine volkstümliche Biographie in niederländischer Sprache, "Het Leven en de Wonderen van den Erw. Pater Markus van Aviano" hat Pater Marcellus O.M.-

Cap. ber belgischen Proving herausgegeben.

Die erste große Viographie des P. Markus veröffentlicht zu haben, dieses Verdienst gebührt der französischen Kapuziner-Ordensprovinz; natürlich erschien dieselbe in französischer Sprache. Der Verfasser, Generaldesinitor P. Louis Antoine de Porrentrum war zwar Schweizer von Geburt, gehörte aber der französischen Provinz an; nur der Tod hinderte ihn and der Vollendung seines Werkes, das nun von einem französischen Ordense genossen P. Ernest Me. de Beaulieu vollendet wurde. Das Werk erschien unter dem Titel: "Apotre, Diplomate et Guerrier. Le vénérable P. Marc d'Aviano Capucin, Toulouse 1921."Besonders wertvoll zur Würdigung der Lebensarbeit eines P. Markus sind die Quellenarbeiten aus der Feber

hervorragender Geschichtsforscher wie P. Hilaire de Barenton, Ubald und Edouard b'Allençon in der historischen Fachzeitschrift "Etudes Franciscaines". Mitglieder der tirolischen Kapuziner-Ordensproving haben, da sie einmal ihr Augenmerk P. Markus zugewendet hatten, sofort mit felbst ständigen Biographien eingesetzt. So erschien zuerst in Salzburg eink Schrift von P. Martin Hinterlechner unter bem Titel: P. Markus von Aviano aus dem Rapuzinerorden etc. Der Berfaffer hatte lediglich des Benediktinerpaters, Peter Lechner, Arbeit benütt. Bur zweiten Sahrhundertgedenkfeier des Todes des P. Markus erschien eine Biographie des= selben aus der Feder des kapuzinerischen hagiographen P. Norbert Stock, zu deren Abfassung ihn, wie die Geschichte der tirolischen Kapuzinerproving zu erzählen weiß, der damalige Ordensgeneral ermuntert hatte. Gelbsi= verständlich hat P. Agapit Hohenegger in eben dieser Provinzgeschichte auch des P. Markus von Aviano gedacht. Kleinere literarische Arbeiten im allge= meinen übergehend, glauben wir durch Aufzählung der hier angeführten Ordensliteratur über P. Markus ben Beweis erbracht zu haben, bag im Orden sein Andenken stets lebendig blieb und die Bemühungen des Ordens groß waren, daß biefes Andenken auch in der Welt niemals vollends erlosch.

### Rapitel III Mr. 4

# Einzelne Gegenströmungen im Grden

Dei aller Wertschätzung, die P. Markus in seinem Orden ersuhr, fehlte es doch nicht an einzelnen Gegenströmungen, ja an kränkenden Widerssprüchen von Seite einzelner Ordensgenossen. Bon der Zeit an, da der Ruf seiner Heiligkeit sich verbreitete, mußte der Diener Gottes dies bitter empfinden. Ein Brief von seiner Hand aus dem Jahre 1680, Arco 3. August, gewährt diesbezüglich tiefen Einblick. Derselbe ist "an den Provinzial der Kapuziner zu Innsbruck" gerichtet. Nach dem vertrauten Inhalt des Schreibens zu schließen, dürfte dies P. Juvenal von Nonsberg gewesen sein, der vor kurzem beim Kapitel dieses Jahres zum Provinzial der tirolischen Provinz erwählt worden war.

P. Marcus stand eben auf seiner ersten Mission in Tirol, sowie in der Hauptstadt des Bayerlandes im Begriff, über Sübtirol den Heimweg nach Italien anzutreten, als ihn in Arco die Obedienz ereiste, sich an den Kaisers hof nach Linz zu verfügen und auf seinem Wege noch vorher einzelne Städte und Orte zu besuchen. Betreffs dieser Reise bemerkte er in dem vorerwähnten Briefe: "Hochwürdigster Pater! Wegen der überaus großen Beschwerden, die ich am Rückwege in meine Provinz hatte und weil ich so sehr von Kräften war, so hielt ich es für unmöglich, ohne Benützung eines

Wägelchens zurückzukehren. Ich hätte mich besselben nur im äußersten Notfall bedient, mit gebotener Vorsicht schon wegen Erbauung ber Leuke. Zest aber nach den widrigen Schwierigkeiten, die mir begegnen, habe ich beschlossen, langsam, nach und nach den Weg zu Tuß zurückzulegen. Wenn Gott will, daß ich ankomme, wird er mir helsen und die nötige Kraft versleihen. Wenn ich nicht mächtig bin, es zu erreichen, nun so werde ich zurückbleiben. Freilich bin ich darauf gefaßt, daß auch in Deutschland Kapuziners brüder sind, die mir möglichst entgegen siehen. Ich danke Gott dassur und werde mein Handeln in Geradheit nach Gott einrichten. Im übrigen verstraue ich ja einzig auf ihn, denn in jedem Falle trachte ich nur nach seiner Ehre."

AST N. Int. of Parish Spinish

Um nächsten Tage trat er die Reise nach Deutschland an. In Bezug auf Widersprüche von Seite mancher Ordensgenossen daseibst, hatte er sich nicht geirrt. Aufschluß hierüber geben die Rapuzinerordens Annalen ber Kölnischen Provinz aus der Feder des P. Eusebius von Kassel. Derselbe erzählt betreffs P. Marcus' Missionsreise von Paderborn über Münster, Dülmen und Essen und bemerkt, er habe überall einen lieblichen Wohls geruch Christi verbreitet zum Leben und zur Seilung von Sündern, ja sogar von Irrgläubigen, die sein Lob in öffentlichen Berichten ohne Bedenken verkündeten. "Allerdings" fährt der Annalist fort, "fehlte es unter diesen wie auch unter ben Katholiken, und was wir mit Schmerz berichten, unter den Ordensprofessen unseres hl. Baters Franziskus, nicht an Kritikern, die des ehrwürdigen P. Markus Worte und Taten in Wort und Schrift berabzuseigen sich nicht scheuten, benn, wie Plutarch bezeugt, kann bem öffentlichen Wirken niemals der Neid sehlen, und so warfen auch ihm, wie einst bem Paulus zu Athen, einige Spikuraer und Stoifer vor: Was will dieser Wortmacher ba? (Aft. 17, Nr. 18.) Als deren Anführer konnte mit Recht gelten jener wahmwißige Zusammensteller ber Schmab schrift, deren Titel lautet: Wunder-Man, oder wahrhafter Bericht von bem Italianer Capuziner Münch Marcus D'Aviano, ein Buch, "das fürmahr wegen der zusammengetragenen Spottereien und aufgehäuften Lugen jenes Hautabschinders, würdig ist des Scheiterhaufene."...,Um den Autor selbst namentlich zu entlarven, so war es jener unglückliche abtrünnige Pater Eller, ein unbrauchbarer Mensch, ber bald nachher vom Glauben und vom Ordensstand sakrilegisch absiel und endlich, mahrend er das Amt eines Vorstehers der Kurfürstlichen Bibliothek in Berlin bekleidete, burch einen plötzlichen und unglücklichen Tod hinweggerafft, für seine Berwegen heit ewige Strafe leidet, ein Schicksal, das ihm auch unser ehrwürdiger P. Markus im prophetischen Geiste vorhergesagt haben soll." Die erwähnte Schmähschrift "Der Wundermann" war im Jahre 1681 anonym erschienen. Sie wurde balb ins Niederlandische übersetzt und in den Niederlanden von ben Irrgläubigen eifrigst verbreitet. In dieser Sprache führte sie ben Titel: "Wonder-Man: Ofte Waeraghtigh beright van dien beroemden Italiänischen Capucyner-Monnick, Marcus de Aviano, Dewelcke in Oktober laetstleder den Ryn-strom af tot naer Ceulen ende Desseldorp, ende nu onlanghs uyt Vranckrijck tot Brussel ende Antwerpen om Miraculeuse gesondmeckingen te doen, gekomen is. Mytit Hooghdyuts overgeset. Tot Utrecht, by Johannes vande Water, Baeck — verkooper 1681, in — 18, pgpg. 85." Weber in die deutsche Original-Ausgabe noch in die niederländischen sehnen wir je Einsicht nehmen. Den Titel der niederländischen sterzehung entnehmen wir der Schrift, weiland des Generalvikars von Prügge, Ernest Rembry, der das Pamphlet selbst besessen hatte. Dieser bespricht auch den famosen Inhalt und zitiert einzelne Stellen daraus in niederländischer Sprache, die wohl auf denselben Ton gestimmt sind, als alle übrigen Schmähschriften, die wir im Kapitel III dieser Schrift kennen sernen werden.

Interessant ist, daß Johann Heinrich Florinus, Professor an der protestantischen Universität Herborn in der Trauerrede die er seinem Kollegen Professor Johann Melchior hielt, bessen Berdienste um die Bekehrung bes "Lojolisten P. Eller" zum reformierten Glauben besonders hervorhob,3 womit doch nur eben jener Kapuzinerpater Eller aus der Kölnischen Proving gemeint sein kann. Ubrigens hatte P. Markus nicht bloß in einzelnen deutschen Ordensprovinzen manchen Widerspruch erfahren, denn an Neibern und Verleumbern fehlte es eben auch in der Heimat nicht. Hierüber gibt unter anderm Aufschluß ein Schreiben des P. Kosmas da Castelfranco wahrscheinlich an den Provinzial der venetianischen Provinz bb. Bredeia 5. April 1688.4 P. Markus hielt bamals die Fastenpredigten in Bredeia und eben von den erftaunlichen geiftlichen Erfolgen derfelben, fowie von ben wunderbaren Birkungen von P. Markus' Segen, hielt es P. Kosmas für "feine Pflicht" zu berichten, zumal P. Markus soviel Gutes wirke "in einer Stadt, welche bie Baterftadt von Ginem ift, ber befliffen war, im Bereine mit Mifvergnügten ben guten Ruf bes Paters zu zerftoren und jegliche Strafe dafür verdienen würde." Er follte im Angesichte ber ganzen Proving als ungerechter Fälscher getadelt werden, ja er hat damit auch das Möglichste getan, um der ganzen Provinz aufs Höchste zu schaden. Wenn dieser "liebe Freund" sehen würde, was P. Markus in Brescia Butes und Großes wirkt, "er mußte beschämt sein, aber ich bin überzeugt, daß wenn er diese Taten verbergen könnte, er tate es"... "Gott verzeihe ihm, wenn er doch seinen Fehler einsehen und bereuen wollte, aber bagu scheint er wenig geneigt, benn er rühmt sich noch recht gehandelt zu haben zur Zufriedenheit unserer Proving"... Er fagt, "an allen in Benedig vorgekommenen Argernissen und Tratschereien sei P. Tisina (P. Augustin von Tisana) schuld", weil er ihn nicht ins Vertrauen gezogen, sowie P. Markus, der sich in Dinge eingemengt habe, die ihn nicht angingen, und er führt noch als Zeugen Senatoren an, mit benen er nie uber biese Borkommnisse gesprochen hat. Sehen nun Hochwürdigste Paternität, ob man ihm auch sonst glauben darf. Die Brüder, wenn sie die Wahrheit von mir horen, konnen es kaum glauben; weil sie eine solche Bosheit gar nicht fassen können, sind sie ganz außer sich. Dun sind wir einmal hier und mit Gottes Beistand bewirkt P. Markus eine so wunderbare Erbauung, daß sie nicht so leicht zu Nichts gemacht werden kann, denn so lange Brescia besteht, hat man so Bunderbares nicht geschaut, wodurch Gott verherrlicht wird"... "Schließ lich teile ich noch mit, daß, sobald er die Kanzel verlassen wird, wir die Reise nach Deutschland und Ungarn antreten, sodaß ein Jahr vorübergehen wird, bis uns Italien wiedersieht, benn nach beendetem Feldzug werden wir nach Heidelberg zum Pfälzischen Kurfürsten zurücklehren. Soviel ich bemerke, glaube ich, daß P. Markus im Sinne hat, nicht mehr in seine Proving 311 rückzukehren, da er das Körbchen (sportella) mit seinen Predigten mit nehmen wollte, das er sonst in den verflossenen Jahren nie getan hat, in ber Absicht dies zu tun. Doch will ich hoffen, daß er seinen Entschluß noch ändern wird."5

In der Tat schrieb P. Markus unterm 1. Mai 1688, kurz nach Abschluß seiner Fastenpredigten in Brescia, an seinen Provinzial. Das eigenhandige Schreiben lautet: "Mein Hochwürdigster schägbarfter Pater wollen mich bemitleiben, wenn ich Sie bis jest noch nicht mit meinen Zeilen verehrt habe. Ich hatte bis jetzt noch keinen Anlaß. Ich tue es nun, ba ich enttäuscht bin, von dem was ich zu tun gedachte. Ich habe die Provinz verlassen in der Abslicht, in der Tiroler Provinz irgend einen Ort zu finden, wo ich, wenn Gott mich am Leben erhalten wollte, mich von allem Larm zuruckziehen könnte. Als ich aber in jene Proving kam, fand ich dieselbe in äußerster Er regung und in Streit verwickelt mit einer andern benachbarten Proving mit Recurs an weltliche Gerichte zum höchsten Nachteil des Ordens und zum Argernis der Weltsichen. Ich sehe noch größere Abel voraus wie in unserer Proving, und — bies hat mich bewogen, meine Absicht zu andern-Sch habe beschlossen, wenn Gott mich am Leben erhalt, in meine Proving zurückzukehren, an jenen Ort, ber mir von meinen Obern angewiesen wird, um mich bort auf meinen Tod vorzubereiten. Demnach, sobald ber Feldzug vorüber sein wird, kehre ich zuruck und siehe gleichviel ben Befehlen meiner Dbern zu Diensten. Hochwurdigste Paternität können mir glauben, daß ich aufs äußerste betrübt bin, ben Orden in einem so bedauernswerten Zustand zu sehen, denn sicherlich ist er bedauernowert und ich beweine benselben, ja, wenn ich Abhilfe schaffen könnte, ich tate es um ben Preis meines Lebens und Blutes. Während meines Aufenthaltes in Brescia habe ich Gelegenheit gehabt, darüber mit den dortigen Brübern zu sprechen, besonders vor meiner Abreise, namentlich mit den zwei Gefährten des P. Bisitators. Diese haben mir zugegeben, daß besagter Pater schlecht gehandelt hat, ja daß sie selbst

ganz niedergeschlagen waren, wegen ber schlechten Handlungsweise biefes Paters. Gott verzeihe ihm, wenn ich es mir aber hatte angelegen sein laffen, zu tun, wie ich hatte können, so stünde die Sache gewiß andere, mir hatte es nicht an Mitteln gefehlt; benn niemals, niemals habe ich mich beunruhigen lassen, trot ber vielen Tratschereien und gar üblen gegen mich ins Werk gesetzten Handlungsweise. Ich habe alles in Gottes Hand gelegt und verzeihe alles, was gegen mich geredet und getan wurde. Möge Gott ihm verzeihen, wie ich es von ganzem Herzen tue. Ich finde, daß in keiner Proving Ruhe herrscht, beshalb muß ich solche in Gebuld an irgend einem Orte in meiner Proving suchen, schweigen und mit Gott vereint leben. Dies habe ich Euerer Hochwürdigften Paternität, sowie allen Patres mitteilen wollen. Sch könnte noch vieles mündlich fagen, aber Gott als Liebhaber der Wahrheit und Aufrichtigkeit wird mit der Zeit alles, alles an den Tag bringen. Indem ich Sie und alle Patres von Bergen gruße, werde ich Ihre Meinungsäußerung in Wien erwarten, wohin ich mich eben begebe. Bon ganzem Herzen empfehle ich mich Ihren und aller Patres Gebeten. Ich verbleibe

Euerer Hochwürdigsten Paternität bemütigster, ergebenster, hochschätzenbster gehorsamster und herzlichster Diener Br. Marcus von Aviano, Kapuzinerprediger.6

Der bedauernswerte Zustand der tirolischen Provinz brachte P. Markus allerdings eine arge Enttäuschung, denn von jeher hegte er eine besondere Wertschätzung gerade für diese Provinz. Freisich mochte es vorwiegend einer der hervorragendsten Repräsentanten derselben, nämlich P. Juvenal von Nonsberg, gewesen sein, der ihm dabei vorgeschwebt und nach welchem er den Wert der Gesamtheit der Ordensmitglieder taxierte. Übrigens hat P. Markus selbst niemals Klage erhoben wegen der Anseindungen Einzelner, die ihm im Schose des Ordens erwuchsen. Er bedauerte den traurigen Zustand der Ordensbiszipsin in manchen Konventen so tief, daß er seine eigenen Leiden und Mühen zum Opfer brachte, um Einsicht und Besserung von Gott zu erslehen. P. Juvenal von Nonsberg, sein vertrauter Freund, war außer P. Kosmas von Castelfranco wohl der einzige, mit dem er überhaupt diese Dinge besprach.

### Rapitel IV

## Der Prediger

P. Markus von Aviano wurde wegen der geistvollen Art, wie er auch die subtilsten theologischen Materien in seinen Predigten behandelte, in wisser schaftlichen Fachkreisen hochgeschätzt. Hatte er vorwiegend einfaches Laiens publikum vor sich, dann erörterte er die christlichen Wahrheiten einfach und klar, sprach aber so eindringlich und überzeugend, daß es hieß, er predige wahrhaft "all' apostolica". Immer aber bekundete er eine zündende Beredschaft

redsamkeit, die alle hinriß.

Doch dies hätte nicht vermocht, seinen über ganz Mitteleuropa und noch weiterhin verbreiteten Ruf zu begründen. Auf seinen späteren Missionstreisen sprach er ja meist vor tausenden von Menschen, die seine Sprache gar nicht verstanden und sie waren begeistert und zu allem Guten entslammt. Er redete nur in seiner Muttersprache, italienisch, vor den Gedisdeten aus nahmsweise lateinisch, mindestens teilweise. Was nun die Menschen so sehr bewegte, war wohl die Macht der Persönlichkeit dieses heiligmäßigen Missionärs. Ganz richtig hatte dies jener tirolische Versemacher erfaßt, der unter P. Markus' Bildnis die Worte schrieb:

"Ia, man wird ihn kaum ansehn, Hat die Gnad' sein Angesicht, Daß wird jeder in sich gehn, Wenn er noch kein Wörtlein spricht."

Freilich muß unterschieden werden zwischen ben eigentlichen Predigten und ben Erhorten. Letztere hielt P. Markus, namentlich gelegentlich seiner Mis sionen im Auslande fünf bis acht mal im Tage. Is waren dies kurze aber feurige Ermahnungen, einen Akt vollkommener Reue zu erwecken, ba jo die vollkommene Reue die Borbedingung zum würdigen und fruchtbrin genden Empfang seiner Benediktion bildete. Als nun gar biefen Benediktionen wunderbare Wirkungen folgten, da verbreitete sich der Ruf des Predigers mit Blibeseile, nicht nur in seinem Baterlande, er drang auch bald hinaus über Italiens Grenzen und erfüllte eben fast ganz Europa-Zum ersten Male wurde die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den Prediger in besonderer Weise durch ein eigentümliches Ereignis gesenkt. Es war im Jahre 1665, als P. Markus seine ersten Fastenpredigten in der St. Michaels kirche außerhalb Berona hielt. In einer jener Predigten behandelte er bas Laster der Unzucht. Es geschah, daß infolge seines Eisers das Kreuz, das er, gleich allen italienischen Predigern in der Hand hielt, brach und ein Arm unter die Zuhörer fiel. Bon dem Bruchstücke getroffen wurde ein Mann, bessen unehrbarer Wandel stadtbekannt war, indem er ein strafbares Ber hältnis unterhielt. Gleich darauf löste sich ber zweite Urm bes Gekreuzigten und fiel auf die unehrbare Lebensgefährtin jenes Mannes. Eine ungeheuere Erregung bemächtigte sich aller Anwesenben. Niemand wollte bie Rirche verlaffen, ohne noch besonders ben Segen bes Paters erhalten zu haben. Auf das fündige Paar hatte der Borfall einen erschütternden Eindruck gemacht, dem eine aufrichtige und ernste Bekehrung folgte.3

Jahre waren vergangen ohne daß irgend ein befonderes Ereignis aus P. Markus Leben aufgezeichnet wäre. Er wurde, je nach Bedarf, wie jeder andere Pater, verwendet. Es kam das Jahr 1676, er war in Padua dem dortigen Konvente zugeteilt worden. Da wendeten sich im August bieses Jahres die Mofterfrauen von St. Prosdocimo an den Pater Guardian mit ber Witte, ihnen am Feste Maria himmelfahrt einen Pater als Prediger für ihre Kirche zu überlaffen. Des Guardians Bahl fiel auf P. Markus. Dieser kam am bezeichneten Fest und hielt in der Klosterkirche eine begeisterte Predigt über die Herrlichkeiten Mariens, so daß alle Zuhörer hingeriffen waren. Boll Entzücken erzählten die Klosterfrauen von diefer Predigt auch einer ihrer Mitschwestern, die seit 13 Jahren gelähmt zu Bette lag. Es war Schwester Bicenzia aus dem adeligen Hause ber Francesconi. Als diese von der herrlichen Predigt hörte, ergriff sie eine unwider stehliche Sehnsucht, ebenfalls biesen Pater zu hören, und sie außerte biesen Wunsch in der lebhaftesten Weise. Bon Mitleid gerührt suchten sie ihr biesen Wunsch zu erfüllen. Die Oberin bat im Kapuzinerkloster, man möchte doch im Hinblick auf das sehnlichste Berlangen der Kranken, P. Markus noch einmal am Feste ber Geburt Mariens nach St. Prosbocimo senden. Es geschah. Die Kranke wurde auf eine Bahre gelegt und ins Oratorium gebracht, wo sie ber Predigt beiwohnen konnte. P. Markus hielt nun bie Festpredigt, und betete bann, eigens ber Rranken jum Trofte Die Lauretanische Litanei vor. Hierauf ließ er die Unwesenden einen Aft vollkommener Reue erwecken und erteilte bann ber Rranken feinen Segen. Raum hatte er aber die letten Segensworte gesprochen, ba rief biefe fchon mit lauter Stimme: "Ich bin geheilt!" "Ich bin geheilt!" P. Markus war felbst betroffen. Als er sich gefammelt hatte, befahl er ihr, auf die nahe Treppe hinweisend: "Mun, so steigt diese Treppe hinan und wieder hinab" und sie vermochte es mit Leichtigkeit. Feierliches Glockengeläute verkündete das frohe Ereignis den staunenden Einwohnern von Padua.3 Bon da ab war es wegen des Andranges der Menschen um P. Markus' Ruhe geschehen.

Bom Sahre 1677 an hatte P. Markus regelmäßig bis an sein Lebens ende im Jahre 1699 alle Jahre an einem anderen Orte die Fastenpredigten zu halten, so im Sahre 1677 zu Sermide im Mantuanischen, im Jahre 1678 im Trientinischen, im Jahre 1679 zu Castelfranco in der Dozese Treviso, im Jahre 1680 zu Noveredo, 1681 bei St. Paul in Benedig, 1682 zu Salo am Gardasee, einem Orte der Niviera, 1683 zu Udine, 1684 zu St. Caffian in Benedig, 1685 zu Oberzo in ber Diozese Ceneba,

1686 zu Schio im Vincentinischen, 1687 zu Vincenza, 1688 zu Bregeia, 1689 zu Este in der Diözese von Padua, 1690 zu Vassano, 1691 zu Tolmezo, 1692 zu Montagnana, (Diözese Padua), 1693 in der Frauenklosterkirche zu St. Lorenzo in Venedig, 1694 abermals zu Venedig, in der St. Cassianskirche, 1695 zu Toscolano an der Riviera, 1696 zu Gambarare, der Partriarchats Diözese von Venedig zugehörig, 1697 im Dome zu Padua,

1698 gu Thiene, 1699 endlich zu Ceneba.4

Ebenso hielt P. Markus fast in jedem Jahre Abventpredigten, abgesehen von den verschiedenen Fest= und Gelegenheitspredigten. An welchen Orten und in welchen Kirchen er die einzelnen Abventpredigten, hielt, ist außerst selten verzeichnet, auch sind dieselben in Niederschrift kaum mehr erhalten. Mur der Kapuzinerkonvent "al Rendentore" in Benedig bewahrt noch brei Predigtzyklen bes Paters, die aber aus den frühesten Zeiten stammen, so ein: "Annuale del P. Marco d'Aviano, Predicatore Capuccino, Nell anno del Signore 1667." Ferner: "Avento del P. Marco d'Aviano, Predicatore Capuccino nell' anno del Signore 1667" unb: "Quaresimale del P. Marco d'Aviano Predicatore Capuccino" s. a. Diese Wande von P. Markus' eigener Hand geschrieben, zeugen von des Versasser liebender Sorgfalt für biefelben. Die Titelblätter sind mit Feberzeichnungen sorgsam verziert. Eines bavon zeigt eine Blume, aus beren Schoffe die Initialen bes Namen Jesus emporragen, barüber bas Erlöserherz von brei Rägeln burch bohrt. Ein anderes zeigt ben Litel in einem Ovalrahmen, der auf einer Konsole ruht, zu beiden Seiten flankiert von Statuen des heiligen Franziskus und des heiligen Antonius. Die stattliche Anzahl der Predigten jedes einzelnen Byklus zeigt, daß so wohl die Fasten= wie die Adventvorträge, jeden Tag eine Predigterheisehten. Jebe einzelne mag minbestens eine Stunde gewährt haben, selbst wenn man die rasche Sprechweise der Italiener in Betracht zieht. Es erhellt aus diesen Predigten die große Sorgfalt, die P. Markus auf beren Abfassung verwendet hat. Für jede einzelne Predigt hat er auf einem Blatte eine Disposition für dieselbe entworfen. Freilich entspricht dann die Ausarbeitung oftmals sehr wenig dieser Disposition. Nach der häufigen Gepflogenheit ber Redner seiner Zeit, legt P. Markus seinem Bortrage meist bie Sentenz irgend eines Philosophen oder eines der griechischen Weisen zu Grunde, entlehnt seine Vergleiche auch oft der Natur und flicht mit Vorliebe historische Episoden ein, deren Moral er auf das geistliche Leben überleitet Selten ist ber Schluß ausgearbeitet. Es heißt bann: "Aberlaß' bich bem, was dir Gott eingeben wird."

Bon ben Predigten in der Fastenzeit innerhalb der Jahre 1677 bis 1699 wissen P. Rosmas und nach ihm P. Fidelis von Zara viel zu erzählen, doch beziehen sich diese Berichte mehr auf die Erfolge der Predigten, naments lich über die Bekehrung der Sünder und Irrgläubigen, über wunderbare Effekte seiner Benediktion nach denselben, über den ungeheueren Zulauf von

Menschen, sowie deren Beifall und dergleichen mehr; Dinge, die fich ziem= lich gleichmäßig wiederholen, wenn auch die Ortlichkeit wechselt. Es erübrigt sich bemnach dieselben einzeln einer besonderen Besprechung zu unter Bichen, vielmehr wollen wir aus Privatbriefen und einzelnen Dokumenten besondere Ereignisse hervorheben und die "Vita" des P. Kosmas nur zum Zwecke einer naheren Erörterung heranziehen. Go erfahren wir aus einem Schreiben bes P. Rosmas an eine nicht näher bezeichnete Perfonlichkeit, offenbar an den Provinzial der venetianischen Provinz, daß P. Markus wohl über ben Erfolg seiner Faftenpredigten im Jahre 1677, bie er zu Sermibe im Mantuanischem hielt, wenig erfreut sein konnte, bafür umsomehr an andern Orten. "P. Marcus, mein Gefährte," fagt er, "bringt die Zeit, wie bie übrigen Prediger bin, gewiß fehr gut und mit überaus großer Seelenfurcht, ba er bie evangelischen Wahrheiten vom Geifte Gottes erfüllt, barftellt. Doch, wenn ich die Wahrheit sagen foll, so herrscht in biefem Mantuanischen wenig Glaube und Andacht. Man macht tatsächlich die Erfahrung von bem, was P. Frangiskus von Bagnone, (ein im Rufe ber Beiligkeit stehender Kapuziner) sagte, nämlich, daß die Mantuaner feinen Glauben haben. Man sieht wirklich, baß sie sich wenig um Benedic= tionen kummern, benn verschiedene kommen gang ohne Borbereitung, dieselbe zu empfangen. Run, die Trientiner, (P. Markus predigte im Jahre 1678 im Trientinischen), mögen wohl ersetzen, was die Mantuaner nicht leiften."5

In seiner "Vita" erzählt nun P. Kosmas umftändlich, wie es in Sermibe juging, daß ber Teufel bie Menschen verleitet hatte, gegen ben "Reucakt", besonders anzukämpfen. Die Erweckung vollkommener Reue wurde als Eraltiertheit und Heuchelei hingestellt, überhaupt tange bies etwa nur für gemeine Leute, bie vornehmen Herrschaften und Gebildeten hatten es nicht nötig vor Gott ihre Gunden zu bereuen, um bas himmelreich zu erwerben. Das mögen die einfachen Landleute, die Unwiffenden und Ungebildeten tun und bergleichen mehr.6 Besondere Erwähnung verdienen die Fastenpredigten des Jahres 1682, bie P. Markus zu Galo am Garbafee, einem Orte ber Riviera, hielt. Er fand dort einen heißen Boben vor. Es herrschte förmlicher Aufruhr unter den Bewohnern, da Bischof Georgius von Brestia im Jahre 1678, kaum brei Monate vor feinem Tobe, einen neuen Erzpriefter, ber ben meisten mißliebig war, auf bie vakante Stelle eingesetht hatte. Die Stadt war förmlich in zwei Lager geteilt. Die einen für, die anderen gegen ben Erzpriester. Der Zustand schien mit der Zeit unerträglich, ob der offenen Auflehnung so Bieler gegen die kirchliche Autorität. So manche Frommgesinnten beteten zu Gott, er moge ihnen endlich einen Retter fenden, der fie aus biefer unerquicklichen Lage befreie. Run, das Jahr 1682 brachte biesen Retter in ber Person des P. Markus, dem es gelang, den Aufruhr zu bandigen und Frieden zu fliften, indem er die ftorrischen Difigefinnten veransafte, sich ber

Eirchlichen Autorität zu unterwerfen. Auch sonst brachten diese Faftenpredigten große Seelenfrucht und sein Segen war in gewohnter Beise von wunderbaren Wirkungen begleitet. Er predigte gerade in jener Hauptkirche, welcher der Erzpriester vorstand und die daher von so vielen durch Jahre hindurch gemieben war. Jett ftromten die Menschen scharenweise babin, um den Worten des gottbegnadeten Predigers zu lauschen. Die Berehrung gegen P. Markus stieg von Tag zu Tag, die Begeisterung erreichte ihren Sohepuntt, da man ihm felbst die Gerate, deren er sich bediente aus feiner Rasette nahm und ihm, bevor er von Sald schied, seinen Mantel einfach entwendete, nur um sich Reliquien des teueren Gottesmannes zu sichern. Auch mußte er auf Berlangen ber Bewohner von Salo nicht mir ihnen selbst seine Benediktion erteilen, sondern auch allen Orten der Riviera ihres engeren Baterlandes. Eines ber intereffanteften Dokumente ber Dankbarkeit biefes Bolkes gegen P. Markus ift uns erhalten geblieben in dem "vom Generalrate des Hochehrwürdigen Baterlandes der Riviera, der sich rechtmäßig unter dem 22. März 1682 versammelt hat, einmütig gefaßten Beschlüsse." "Deliberatione presa nel consiglio generale della Magnifica Patria di Riviera legitimamente congregata sotto li 22. Marzo Derfelbe lautet: "Die gottliche Borfehung bat mit 1682 a tutti voti." unendlicher Barmherzigkeit auf unfer Baterland geblickt, indem sie es im Berlaufe der gegenwärtigen Fastenzeit begünstigte, durch die Predigt bes Hochwürdigsten P. Markus von Aviano Kapuzinerordens, hochgeehrt in ber ganzen christlichen Welt, sowie durch seine ausgezeichneten Tugenden und die wunderbare Heiligkeit seines Lebens. Der seraphische Liebeseifer, mit welchem er im Berlaufe dieser Fastenzeit diese hl. Abungen vollbracht hat, die ununterbrochenen geistlichen Mühen, die er noch privat auf sich genommen, die Bunder, so beständig aus seinen Sanden flossen, sind wohl untrügliche Zeugnisse jenes himmlischen Geistes mit dem er ganz und gar erfüllt ift, sowie seiner glübenden Begierde für das Gemeinwohl Aller. Eben werden authentische Zeugnisse verfaßt über wiederhergestellte Einster tracht unserer Mitburger, über die wiedererlangte Gesundheit so vieler Siecher und Krüppel, über die tägliche Austreibung vom Teufel aus beseffenen Leibern, über die wunderbaren Seelenfrüchte. Diese übermensch lichen, ja englischen Gaben haben ihn verehrungswürdig gemacht bei ben Fürsten und vornehmsten Monarchen der Christenheit, so daß er von ihnen abwechselnd begehrt wird als ein von Gott besonders Auserwählter. Dies ist auch der Grund, warum die hohen herrn Syndakus und Deputierte ihn im Namen des Bolkes flebentlich gebeten haben, seinen besonderen Segen (vermittelft welchem einzig so viele Bunder geschehen) über bie Bewohner und Gemeinden dieses Baterlandes, über all beren Guter und Felder zu erteilen, damit jegliches Abel abgewendet werde und alles Gute in Erfüllung gehe. Da er in seiner unaussprechlichen Liebe sofort biegu



Papit Innozenz XI.



bereit war, so ware nun bas Baterland hinwiederum verpflichtet, ihm Gegenbeweise ber allgemeinen Berehrung zu geben und auch nach auffen hin dieser so verehrungewürdigen Perfonlichkeit die schuldige Ehrerbietung ju bezeigen. Da bies aber ob feiner Entaufferung und feiner Ordens= gelübbe nicht möglich ift, und er in seiner Demut auch bergleichen ablehnt, fo haben bie Berren Deputierten anderes vorgeschlagen, bamit boch ben bankbaren Intentionen bes Bolkes entsprochen wird und wenigstens ein Schatten biefer Dankbarkeit zum Ausbruck komme. Sie meinen, man moge mit dem Ausbrucke höflichsten und verbindlichsten Dankes im Namen des Baterlandes für die demselben in so großer Anzahl und mit so hingebungs= vollster Liebe gespendeten und noch zu spendenden Wohltaten die Bitte ver= binden, er moge auch weiterhin in seinen Gebeten unseres gesamten Bater= landes gebenken und basselbe in seinen schätbarften geiftlichen Schutz nehmen. All' das Große wolle man wenigstens mit einem kleinen Beweise der Dankbarkeit vergelten, durch ein Almosen von 100 Dukaten für die Hochwürdigen Patres Kapuziner zu Sald und Gargagnano und zwar in der Korm, die von den Herren Deputierten als die tauglichste erkannt werden wirb.

Petrus Bonettus, Cancellarius des Hochehrwürdigen Vaterlandes der Niviera hat dieses Schriftstuck verfaßt und unterschrieben.8

1683, in welchem Jahre eine so große Aufgabe beim Entsate der Stadt Wien, des Dieners Gottes harrte, war P. Markus zur Abhaltung der Fastenpredigten in Ubine bestimmt worden. Als die Deputati dieser Friaulschen Hauptstadt noch im Juli 1682 davon ersuhren, schrieben sie an ihren Landsmann unterm 19. Juli und drückten in warmen Worten ihren Dank für dessen Bereitwilligkeit aus. Sie versichern ihn "des allgemeinen Jubels ihrer Herzen". Sie selbst seien gleich der ganzen Stadt von brennender Begierde erfüllt, die heilsamen Früchte seiner Predigten zu genießen.

Der freundlichen Bewillkommnung der Stadtgewaltigen entsprach allers bings nicht das Benehmen so vieler Einwohner von Udine.

P. Markus mußte manches Bittere erfahren, bis es ihm gelang, die Herzen für die Aufnahme der christlichen Wahrheiten empfänglich zu machen.10

Die Einladung der Stadtgewaltigen von Udine zur Abhaltung der Fastenpredigten des Jahres 1683, die noch dazu in so ehrerbietigen Ausdrücken abgefaßt war, gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß die Berufung zur Abhaltung von Fastenpredigten und andern geistlichen Borträgen im Dome dieser Stadt eine besondere Ehrung darstellte.

Die Wahl von Predigern für den Dom von Udine galt in älterer Zeib als ein besonderes Privilegium der Gubernatoren der Stadt, später allers bings ging diese Befugnis an die "Deputati" der Stadt über, doch mir unter gewissen Bedingungen. Der zu erwählende Fasten- oder Festtageprediger mußte bereits früher schon einen Fastengyklus abgehalten haben und zwar entweder an einer der hervorragendsten Kanzeln von Benedig, ober einem der Dome von Padua, Bicenza, Berona oder sonst in einer ber berühmtesten Städte von Italien.11

Die "Illustrissimi Signori Deputati" hatten in ber Gemeindesigung vom 10. März 1681 bereits P. Markus von Aviano um Annahme ber Fastenpredigten für 1683 zu bitten beschlossen. Im Laufe der Zeit erwuchsen jedoch Schwierigkeiten. P. Markus hatte abgesagt, wovon ein Aktenstück vom 1. Juni 1682 Zeugnis gibt.12 Später scheinen die Schwie rigkeiten bennoch behoben worden sein, wie dies das oben angeführte

Dankerschreiben ber Deputati vom 19. Juli 1682 zeigt.

Besonders bemerkenswert waren auch die Fastenpredigten der Jahre 1686 bis 1687 zu Schio und im Dome zu Bicenza. Sehr interessante Privatschreiben geben hierüber Aufschluß. Der Erzpriester Leonhard Faccola von Schio berichtet in einem Briefe vom 19. März 1686 wahrscheinlich dem Provinzial der venetianischen Provinz (das Indorsat des Briefes fehlt) folgendes: Euere Hochwürdigste Paternität sollen von der außer ordentlichen Gnade hören, so die göttliche Majestät sich gewürdigt hat einem Kindlein zu gewähren. Das Kind war schon seit 14 Tagen tot zur Welt gekommen und wurde vor 13 Tagen begraben. P. Markus hat es zum Leben gebracht und gerade so lange lebend erhalten, als nötig war, es zu taufen. Ich habe diesen Fall auch P. Rosmas von Castelfranev als gewöhnlichen Begleiter bes P. Markus mitgeteilt. Bei bieser Gelegenheit ift die dankbare Ergebenheit der zahlreichen Bolkomenge gegen Hochwürdigste Paternität entfacht worden, der Sie uns mit einem so vollkommenen Ordensmann begnadigt haben. Es ist ein großer Zulauf von Menschen und täglich schauen wir überaus große Wunder. Wir danken und preisen Gott dafür und bekennen uns bankschuldig gegen Ihren guten und heiligen Orben....13. Derfelbe Erzpriester fügt in einem zweiten Schreiben an dieselbe Persönlichkeit bb. 18. April noch mehreres hinzu. Der Hoch würdigste Pater Markus", erzählt er, "hat seine so überaus fruchtbringen den Fastenbemühungen so sehr zum Ruhme seines Namens, zum Ruhen der Seelen und zu allgemeinen Wohlgefallen beendet, daß ich nicht Worte finde, um Ew. Hochwürdigsten Paternitat zu schilbern, welchen Zuhörerkreis er hatte, wie reichlich die Frucht dieser Predigten gewesen und wie allgemein sich die Bekehrung der Seelen zu Gott vollzogen hat. Ich behaupte, baß P. Markus eine Geisel bes Teufels, ein Feind ber Gunde und ein Anwalt des Himmels auf Erden ist. Ich kann Ihnen sagen, daß ich allein über 60 Poenitenten Beicht gehört habe, die acht bie zehn Jahre nicht gebeichtet haben. Ich habe die vornehmsten Bürger ber Stadt, reiche, jugendliche und bem Lurus fronende Menschen fromm weinen seben; sie haben ber Gunbe entfagt, fie haben nicht nur bie nach fte Gelegenheit, felbft bie ent=

fernte gemieben ..."

Ich bekenne Ew. Hochwürdigsten Paternität, daß ich über meinen Bater nicht so geweint habe, als er ftarb, wie ich wegen biefes guten Paters geweint habe, als er fortzog, aber da bin ich nicht vereinzelt, die ganze Gegend ift wie verzweifelt. Der gebenedeite Gott fegne ihn hienieben bei all' seinen heiligen Unternehmungen zum Wohle ber drifflichen Seelen und verherrliche ihn noch mehr im himmel. Indes fage ich Em. Hochwürdiaften Paternitat unendlich Dank bafur, baf Gie ihn uns gemahrt, vielmehr geschenkt haben, benn wir haben einen Ordensmann von fo hohem Werte nicht verdient, aber Gott hat es fo gewollt und wir sind bie Begunftigten. Ich weiß nicht, was ich Ew. Paternität bieten könnte, aber ich bin ein armer Geiftlicher, ber nichts anderes zu eigen hat, als fein Berg und fein Gemut, diese weihe ich Ihnen und fuffe bemutigst Ihr Kleid und Ihre hand ...."14

Nicht anders war es im hohen Dome von Brescia im Jahre 1687. Hier kommt ein Kapuzinerpater zu Wort. Es ift der Guardian von Bicenza, P. Johann Anton von Thiene, der offenbar ebenfalls an seinen Provinzial schreibt. Der Brief ift batiert vom 3. April 1687 und lautet: "Gelobt sei ber herr, P. Markus hat seine Saftenpredigt glorreich zur allgemeinen Bufriedenheit beschloffen. Er geht fort, die Stadt gang erbaut von seiner Perfonlichkeit zurücklaffend. Sein Weggeben wird von allen beweint, ob der Liebe und Anhänglichkeit aller gegen biefen Pater. Man kann bie nackte Wahrheit gar nicht sagen, ohne daß bie, so nicht gegenwärtig waren, es nicht für unglaublich hielten. Der Zulauf ber Leute nahm immer mehr zu. Man hielt ben Dom geschlossen bis zur Zeit ber Predigt, um doch den Abeligen und Ravalieren, die ihn hören wollten, den Eintritt zu ermöglichen. Am ben Festtagen predigte er vier- bis fünfmal am Domplat, ber von Menschen überfüllt war und doch faßt berselbe 5000 bis 6000 Menschen. Die Sprech= zimmer waren stets von Kavalieren und Damen belagert, und zwar den ganzen Nachmittag bis zum Abend und allen ist er gerecht geworden. Ich glaube nicht, daß einer unbefriedigt hinwegging, wohl etwas ganz Wunderbares! Der herr Bischof hat ihn beim Verlaffen ber Stadt mit seinem ganzen Hofftaat mit Tränen in ben Augen begleitet. Der Herzog von Bayern und S. R. Hoheit von Savoyen haben in befucht, dazu noch viele andere fremde Herrschaften. Der Schluß ist gang zur Verherrlichung Gottes und zum Beile ber Seelen, aber auch zur Ehre unferes Orbens ausgefallen. Der Dominifaner P. Pincini, ein Mann von großer Gelehrsamkeit hat gelegentlich seiner letzten Predigt bei St. Katharina eine Lobrede über ihn (P. Markus) gehalten."...15

Mis P. Markus im Sahre 1690 bie Faftenpredigten in Baffano, einer vollereichen italienischen Hanbelsstadt halten wollte, mußten ihn nicht besonders angenehme Empfindungen beschleichen. Er war fein Fremdling

in dieser Stadt gewesen, und die Erinnerung, die ihm an Bassano geblieben war, gehörte gewiß nicht zu ben freundlichsten. Es war im Sahre 1686 gewesen, ba er auf Geheiß seiner Obern am Freitag nach bem weißen Sonntag dort eine Predigt halten sollte. Die Ratsherren von Bassano, bie in Erfahrung gebracht, baß er auf seiner Missionsreise nach Deutschland, von Schio und Thiene aus kommend, auch ihre Stadt berühren mußte, wollte die gunftige Gelegenheit benützen, biesen berühmten Prediger, wenig stens für einen kurzen Aufenthalt sich zu erbitten. Es gelang ihnen dies, boch bis es dazu kam, hatte die Hölle sich erhoben, diese Predigt zu verhindern. Da der Bischof seiner eigenen Erbauung, wegen dieser Predigt beiwohnen wollte, erspähten die Feinde eine gute Gelegenheit jum Angriff. Boll Eifer raunten sie den Ratsherren zu, nicht ihren Bitten sei es gelungen, ben Prediger zur Annahme des Auftrages zu bewegen. Ihr Begehren wäre wohl stets fruchtlos geblieben, es geschah vielmehr aus Gefälligkeit gegen ben Bischof. Dies stachelte ben Ehrgeiz ber Stadtobersten auf, der vermeintlich so arg verlett worden war. Es fehlte nicht viel, daß P. Markus schimpflich davongejagt worden ware. P. Markus aber hielt eine Predigt "Bon ber Gnade", die so eindrucksvoll war, "daß die Tucke der Teinde zerschmettert wurden und ber Triumph des Rreuzes ein vollendeter war."16

Diese Erinnerung blieb ben Bassanern und so war von vornherein eine reiche Ernte für den Himmel zu erwarten. Doch auch diesmal blieb der Seelenfeind nicht müßig. Es verbreitete sich nämlich in der Stadt die Kunde, P. Markus wolle für die Zelebrierung seiner heiligen Messen Geld einheben, denn er bedürfe bedeutender Geldmittel, um die ihm aufgetragene Reise an den kaiserlichen Hof in Wien zu bestreiten. Vald fanden sich Personen ein, die tatsächlich von den Leuten für das Anwohnen der heiligen Messe des P. Markus, angeblich in seinem Auftrage, Geld forderten. Von Wohl habenden verlange P. Markus in jedem Falle "einen zecchino", bei Minderbegüterten begnüge er sich mit einem "Silberdukaten" ("ducato d'argento"), von den Armen aber nehme er nur "drei dis vier Lire Münze" (tre o quattro lire di moneta.) Es hatten diese Betrüger gewaltige Summen eingeheimst. Als P. Markus endlich hiervon Kunde erhielt, versasse er eine "Aufklärung", die er verteilen ließ, namentlich aber in die Häuser der Reichen und Vornehmen sandte. So zerstreute er erfolgreich die

liftigen Rante biefer teuflisch Gefinnten.

Ein Zeitgenosse und Augenzeuge des großartigen Schauspieles der Seelenserneuerung in Bassand, Antonius Crestani, schilderte dasselbe in einem umfangreichen Schreiben an den Provinzial der venetianischen Kapuzinersprovinz. Wir entnehmen diesem interessanten Schriftstücke nur folgende bezeichnende Stelle: "Zur Ehre Gottes sei es gesagt, daß, obgleich ich schon ein Mann von 65 Jahren din, ich doch in meinem Leben noch nie, weder gehört noch gesehen habe, daß die Zunge eines Menschen so Großes und

Bunberbares bewirkt hatte, wie hier. Es schien, als waren von Neuem bie von Christus ausgesandten Apostel auf Erben erschienen, um das Evangelium zu verkunden; ich bezweifle fogar, daß fie Größeres und Mehreres

bewirkt haben."

"Mis P. Markus feine Predigten beendigt hatte und die Bewohner von Baffano, bie nunmehr feine Freunde und Berehrer geworden, verlaffen hatte, waren fie in ben erften Tagen gang niedergeschmettert und beffürgt. Es schien fast, als hatten sie sich felbft verloren, ober als ob fie ihr Liebstes vermißten. Abrigens folgten ihm gar viele nach und gaben ihm bas Geleite weite Wegstrecken entlang! Einer war unter biefen, ein etwa 70 jahriger Mann, ber ihm 14 Meilen weit über Baffano hinaus folgte."

"Ja, es gabe noch weit mehr bes Bunderbaren zu erzählen!" bemerkt

ber begeifterte Berfaffer am Schluffe seines Schreibens.17

Abrigens ift die Inschrift, welche die Bewohner von Baffano an der Fassabe ihrer Sauptkirche anbringen ließen, der beste Beweis ihrer bankbaren Liebe für P. Markus, die sie der nachwelt kunden wollten. Dieselbe befagt: "Steh' ftill, o Banderer! hier hat der Rapuzinerpater Markus von Aviano, jener Prediger, der in dem Rrieg in Ungarn besonders hervorragte und durch den vertrauten Verkehr mit den Raiserlichen Majestäten so bekannt ift, unter einem wunderbaren und beinahe unglaublichen Bolkszulaufe die Fastenpredigten gehalten, indem er täglich zwei Male, nämlich vom Altar und von der Ranzel aus, predigte. Mit himmlischer Kraft und Berebsamkeit, mit bem zweischneibigen Schwert seines Mundes streckte er bas Heer ber Lafter und bie Rriegsschulden der Hölle zu Boden und er= schloß die Himmelsburg. Einem emsigen Landmanne gleich streute er weit und breit das Wort Gottes aus und sammelte eine höchst ergiebige Ernte an Seelen. Bei allen Frommen ließ er ein brennendes Verlangen nach sich zurück. Dieses Denkmal an ben so großen Mann foll bes Paters Tugend chren, du aber, o Wanderer, geh' hin und rufe an die himmlischen!"18

Ein Sturm der Empörung, wie ihn nur die Bolle zu entfesseln vermag brach los, als sich die Runde verbreitete, der heiligmäßige Oberhirte Kardinal Gregorius Barbarigo von Padua habe für das Jahr 1697 P. Markus sich als Fastenprediger für ben Dom von Padua erbeten. Umsomehr wüteten die Feinde, als Pater Markus verkündete, er wolle auch jeden Tag frühmorgens im Anschluß an sein hl. Megopfer, einen katechetischen Vortrag für bas arme Bolk, insbesondere bie Arbeiter, halten. Man ftellte Rardinal Barbarigo vor, bergleichen möge wohl für eine Landkirche taugen, aber nicht für den berühmten Dom, wo bereits die bedeutendsten Rangelredner bie Buborer zu erbauen und zu begeiftern wußten. Gelbft ber Ranonitus, dem die Obsorge für Kirche und Sakriftei oblag, widersetzte sich bieser Einführung. Es fei überhaupt gang unschicklich, meinte er, baff im Dome von Padua "all' apostolica" gepredigt werde. Karbinal Barbarigo blieb

unbeugsam und P. Markus verharrte bei seinem Entschlusse eigens fürs Bolk zu predigen. Und gerade diese Volkspredigten am frühen Morgen fanden ungeteilten Beifall, besonders bei den gelehrten Prosessoren der Universität. Fachautoritäten erklärten dieselben geradezu als Meisterwerke der Katechetik. Der Dom war bei allen Predigten, des erst so gering geschätzen Predigers, überfüllt. Bei keiner derselben sehlte der Kardinal, und als er am Osterfeste, wie es sonst der Brauch war, selbst die Kanzel besteigen und eine Homilie halten sollte, da wollte er davon nichts wissen. P. Markus mußte es diesmal tun, "denn" sagte der Kirchensürst, "das Predigtamt dürste man auch nicht ein einziges Mal demjenigen schmälern, der es so trefflich verwaltet".

Noch zweimal hielt P. Markus Fastenpredigten, 1698 zu Thiene und 1699 zu Eeneda. Schon im Sommer des Jahres 1698 hatte der Obershirte von Ceneda, Vischof Markus Antonius Agazzi, um P. Markus als Fastenprediger geworden, wahrscheinlich durch die Vermittlung des ihm bekannten Guardian von Serravalle. Als P. Markus seine Einwilligung kund tat, beeilte sich Marc Antonius unterm 18. August 1698 Ceneda,

bem Diener Gottes zu banken.

"Mein schätbarster Hochwürdigster Pater!" schrieb er: "Durch ben P. Guardian von Serravalle erhielt ich die Versicherung, daß Ew. Paternität geneigt sind, mir sowie dieser Kathedrale in der nächsten Fastenzeit 1699 die Ehre zu erweisen. Ich erwidere Ihre Wohlgeneigtheit, mir diese Gunst zu bezeugen mit dem Ausdrucke herzlichsten Dankes und behalte mir vor, seiner Zeit, wenn ich dieselben genießen und Ihnen dienen darf, diesen Dank durch die Tat zu bezeugen, sowie es sowohl Ihrer so beifällig aufgenommenen und fruchtbringenden Predigt, als auch Ihrer verbindlichen Geneigt heit entspricht, meinen Wunsch zu erfüllen. Ich grüße Sie herzlichst und empsehle mich ergebenst in Ihre Gebete. Ich empsehle mich als Ihr herz lichst dankbarster Diener.

Dieser offenbar biktierte Brief trägt die eigenhändige Unterschrift bes Bischofs, ber er noch mit eigener Hand solgende Worte hinzufügte: "Ich bekenne, daß ich ob dieser Gunstbezeugung Ew. Paternität größter Schuldner din. Ich hoffe zu Gott, daß dies viele geistliche Frucht an den Seelen tragen wird. Ich werde, wie es mir der P. Guardian in Serravalle angeraten hat, mit nächster Post an Ihren P. General schreiben. In zwischen empfehle ich mich von ganzer Seele Ihren frommen Gebeten.

Doch P. Markus Kräfte waren bereits vollends erschöpft; sein Kopffleiden hatte sich dermaßen gesteigert, daß er wiederholt zu seinem Begleiter sagte: "Heute weiß ich nicht, wie ich werde predigen können". Einmal meinte er: "Ich kann mich nicht mehr rühren, aber der Esel, mein Leib, muß ausharren bis ans Ende, das übrigens nicht mehr ferne ist". Und so

war es auch. Zum Schlusse dieses Kapitels möchten wir noch das Urteil über P. Markus' Predigtweise aus dem Mande eines besonders beachtenswerten Zeugen im Selig= und Heiligsprechungsprozesse desselben anführen. Es ist dies der verstorbene ordentliche Professor der Pastoraltheologie und Kunstgeschichte an der Wiener Universität, Präsat Dr. Heinrich Swoboda, der einen der vorerwähnten Manuskriptbände des P. Markus mit großem Interesse eingesehen hatte. Er sagt:...,Ich verehre ihn (P.M.) auch als Muster eines Predigers, der die Affekte beherrscht, wie ich es noch bei keinem gefunden habe... Seine Predigten sind ein unübertreffliches Muster, wie man im Geiste des Gehorsams und mit einem energischen Willen die Seelen zu retten predigen und Seelen suchen kan, das allein zeigt den Heiligen.

### Rapitel V

# Auftauchende Widerlprüche

Die Begeisterung für P. Markus als einen Heiligen, nahm bei Hoch und Niedrig immer mehr zu. Es war im Jahre 1676. Er weilte eben im Mofter all' Rebentore zu Benedig. P. Kosmas von Caftelfranco, sein erfter Lebensbeschreiber, weiß aus bieser Zeit zu ergahlen: "Der Zulauf in unfer Kloster war damals ein unglaublicher. Unsere Rirche, in der er den Segen erteilte, war überfüllt von Menschen bis zwei ja bis brei Uhr in der Nacht, und am Morgen, bevor noch das Gotteshaus aufgeschlossen wurde, staute sich bie Menge in ganz Benedig. Berblieb P. Markus im Ronvente, oder hielt er fich in der kleinen Kirche auf, immer kamen Standespersonen, die entweder von ihm gesegnet werden wollten, ober ihn zu sprechen wünschten. War er durch bringende Besuche bei hohen Perfonlichkeiten gezwungen sich auf ber Strafe zu zeigen, wurde er von ben Massen umringt, betrat er ein Haus, überall wimmelte es von Leuten, bie ihm folgten. Mußte er nach Mestre sich verfügen, im Nu war der Kanal mit Barken überfat, die sich an seine Gondel drängten, weil man ihn feben und seinen heilwirkenden Segen empfangen wollte."

"Mit einem Worte, es war seit 14 Tagen in ganz Benedig die Ordnung nicht mehr aufrecht zu erhalten," schließt P. Kosmas seinen Bericht. "Im Kloster gab es ein Kommen und Gehen von den Näten von St. Markus, von großen Gesehrten, ja von den Vorstehern aus dem erlauchten Nate der Zehn, von Advokaten, Gesandten und Fürsten, von Religiosen aus allen Orden, die von nah und ferne kamen, wie von sonstigen hochgestellten kirchlichen Persönlichkeiten. Auch der Nuntius kam ins Kloster, P. Markus aufzusuchen und mit ihm zu sprechen und er schied mit Bewunderung über seine Unterhaltung mit dem Pater und über dessen demutsvolles Benehmen. Ausgesordert in seinen Pasast zu kommen um seinen Hof und sein Gesinde

zu segnen, fand P. Markus auch bort alles überfüllt von Andächtigen, die seinen Segen heischten. Nur in den seltesten Fällen folgte er dem Rufe sich irgendwohin zu verfügen und sein Kloster zu verlassen, denn sein Habit und sein Mantel wurden im förmlich vom Leibe geschnitten, da man

die Stückehen als Reliquien verehrungsvoll aufbehielt."1

Es mochten diese Massentungsebungen der Ehrerbietung und Berehrung gegen P. Markus für Benedig ein ganz ungewohntes Schauspiel barbieten. Jebenfalls erregten sie die Aufmerksamkeit und Berwunderung weitester Kreise, sie entfachten aber auch den Neid und die Eifersucht mißgunstiger Menschen. Dank ber Bühlarbeit berfelben erwuchsen P. Markus aus biesen Ereignissen bie unangenehmsten Verwicklungen. Eines Abends fam ber Generalvikar Marini ins Kloster, um über diese Angelegenheit mit dem P. Guar bian zu sprechen. Zwei Tage später verließ P. Markus Benedig, um sich dauernd nach Mestre zu verfügen, doch kehrte er von Zeit zu Zeit für einige Tage zuruck, da sein Kommen von hohen Personlichkeiten begehrt wurde, zumal sein Segen von wunderbaren Wirkungen begleitet war. Diedbezugs lich hatte P. Guardian Johannes Franziskus von Udine, P. Bartholomäns von Berona beauftragt, über jene wunderbaren Benediktionseffekte Erkundigungen einzuziehen und namentlich die ärztlichen Atteste zu sammeln. Bei seiner gelegentlichen Anwesenheit in Benedig hatte es P. Markus je doch vermieden, öffentlich Segen zu spenden, nur in seiner Zelle ober in ber sogenannten kleinen Kirche erteilte er seine Benediktion einzelnen, meist besonders empfohlenen Persönlichkeiten. Doch damit gaben sich die Wiersacher nicht zufrieden. P. Markus sollte ganzlich vom Plane verschwinden. Plöglich erschienen einige Herren ber Signoria von Benedig im Kloster; sie berieten zuerst miteinander um bann zu erklaren, sie wollten ben Gerrn Patriarchen von diesen Borgangen in Kenntnis setzen. Der Patriarch Moros seini war berzeit eben von Benedig abwesend. Als er heimkehrte, nahm P. Guardian bei ihm Audienz, um ihm Bericht zu erstatten, doch war ber Patriarch bereits, wie er versicherte, unterrichtet. Es kam nun zu einer Aussprache zwischen ihm und dem Guardian. "Er gab mir zu verstehen" berichtet biefer, P. Markus moge Benedig verlassen, benn er wünsche nicht, baß der Pater die Seclen seines Sprengels segne, wo immer es auch sei." Um den Patriarchen nicht zu reizen, sendete der Guardian P. Markus zu nächst nach Chiozza und von da nach Rovigo, befahl ihm aber im Gehorsam niemand mehr ben Segen zu erteilen. Der Pater machte ihn jedoch auf merkfam, es burften manchmal Falle eintreten, wo er nicht umbin konnte, bem Berlangen zu entsprechen. Darauf hin gab sich P. Guardian 311 frieden und überließ die einzelne Entscheidung der Klugheit des P. Markus selbst, nur ermahnte er ihn, ja jede Gelegenheit zu einem Getummel 31 vermeiben. Damit schied P. Markus von dannen, P. Guardian aber bes richtete alles sogleich getreulich seinem Provinzial. Später erfuhr P. Guar

bian, daß der Generalvikar sich geäußert habe, er finde nichts Bahres und Begründetes an bem gangen Unfturme gegen P. Markus. Nun fand er den Mut, sich zu einem Gönner des Hauses zu verfügen, nämlich zum wohledlen herrn Nafi, um mit biefem zu beraten, was in biefer Sache zu tun ware. Unter anderem bat er, diefer hochmögende Gonner wolle in biefer Angelegenheit an die Kardinäle Enbo und Rospiglione schreiben und den herrn Muntius Mirolbi bewegen, zwei ober drei firchliche Burbentrager zur Untersuchung biefes Falles zu bestimmen. Inzwischen war P. Markus sowohl vor das Tribunal des Patriarchen als auch zum apostolischen Nuntius berufen worden, sich zu verantworten. Als P. Guardian erfuhr, es seien bereits Antwortschreiben vom Karbinal Staatssekretär Enbo am Bege, melbete er sich bei Runtius Airoldi. Dieser aber schien nicht be= sonders wohlgeneigt; er war eben von den neidischen Nebenbuhlern sehr schlimm beeinflußt worden. P. Guardian flehte ihn an, doch die wunder= baren Benediktionseffekte des P. Markus prüfen zu laffen, er wolle ihm Die Namen der Geheilten, sowie die arztlichen Attefte zumitteln laffen. Bögernd willigte ber Nuntius ein. Als aber P. Bartholomäus im Auftrage seines Guardians die Dokumente dem Muntius überreichte, zeigte sich biefer sehr ungnädig. Er warf P. Markus vor, daß er ungehorsam gewesen und sogar Frauenklöster, ohne die erforderliche Erlaubnis einzuholen, besucht habe. Diesen Vorwurf waren die Patres sofort bemüht zu entkräften. Schon am folgenden Tage erschien P. Bartholomäus wieder bei Nuntius Airoldi und legte die Bescheinigung seines eigenen Uditore vor, daß er die zum Besuche der Frauenklöster nötige Lizenz unterschriebent habe. Übrigens fand der Pater den gestrengen Nuntius nun ganz und gar umgewandelt. Es waren eben gewichtige Briefe aus Nom eingetroffen.2

Unterm 21. November 1676 hatte nämlich Kardinal Cybo Nuntius Airoldi geschrieben: "Ew. Herrlichkeit werden bereits durch den Kapuzinerspater Franz von Udine erfahren haben von dem Unrechte, das dem Orden in der Person des P. Markus angeblich widerfahren ist. Sie werden nun trachten, die Härten, die vom Tribunal des Patriarchen zu befahren sind, zu mildern. Darin werden Sie dem Wohlgefallen Unseres Herrn ents

fprechen. Ich bitte Gott für Sie um Boblergeben."3

Ganz gleichzeitig benachrichtigte Karbinal Cybo ben P. Guardian wie folgt: "Hochwürdigster Pater! Auf Befehl Sr. Heiligkeit schrieb ich heute abends an den Herrn Nuntius, er möge sich für P. Markus' Rechtstertigung, gemäß der von Ew. Paternität an mich gerichteten Bitte, einsehen. Auch Sie müssen zu Monsignor sich verfügen um ihn von allem zu unterrichten, damit er in Vollzug der hl. Willensmeinung Seiner Heit mahnen könne, es möge P. Markus nicht Unrecht geschehen. In aller Liebe empsehle ich mich den Gebeten Ew. Paternität

Ew. Paternität wohlgeneigter Karbinal Cybo."

Noch ein anderer Ordensgenosse, P. Andreas von Toscolano, hatte sich bei Kardinal Cybo bemüht, die Unschuld sowie die hohen Verdienste des P. Markus von Aviano darzutun. Auch ihm gab Cybo wenige Tage später, am 28. November, diesbezüglichen Bescheid.

Noch am selben Tage beeilte sich ber Pater dem hohen Gönner den schuldigen Dank abzustatten. Er übersandte der Eminenz zunächst authentisierte Zeugnisse von Krankenheilungen infolge der Benediktion des P. Markus als Beweis, daß auch "in unseren Zeiten non est abbreviata manus Domini". Daran schließt sich dessen "demütigste Danksaung".

"Ew. Eminenz haben sich", fährt er fort, "dadurch Berdienste um Gott und ben Kapuzinerorden erworben. Unser seraphischer Bater wird Sie als einen Verteibiger und wahrhaftigen Vater des Ordens anerkennen, wir aber werden niemals aufhören die göttliche Majestät um die Inade anzussehen, daß Sie die Last der ganzen christlichen Welt glücklich zu ertragen

vermögen."6

Bemerkenswert war die Haltung ber oberften Orbensleitung in biefer Ungelegenheit. Es erging an den Provinzial der venetianischen Provinz folgende Beisung für P. Markus: "Sie werden keinesfalls an irgend einem Orte öffentlich ben Segen erteilen und wenn Ihnen aus Mitleib und Nächstenliebe mit irgend einer besonders hilfsbedürftigen Person, er laubt wird, dieselbe privat zu fegnen, fo halten Sie dies möglichst gebeim, jo daß kein Auflauf entstehen kann. Sollten Sie aber einen folchen vor aussehen, so enthalten Sie sich lieber ber Segensspendung. Ware eine folde nicht zu umgehen, so verlaffen Gie unter allen Umftanben biefen Ort und begeben Sie sich anderswohin. Auch besuchen Sie keinesfalls zum Behufe ber Segensspendung andere Sauser. Sollte bies in sehr ernsten Fallen jedoch nicht zu umgeben sein, ohne Agernis zu erregen, so trachten Gie bied möglichst geheim zu halten. Berufen Sie sich mur auf meinen ausbrücklichen Bunsch, es mögen Volksaufläufe und Unordnungen vermieden werben. Geben Sie nur mit aller Borsicht vor, bamit alles zur Ehre Gottes aus schlage und Sie ein gutes Beispiel geben. Auch werden Sie mit ben Guardianen ber einzelnen Orte in gutem Einvernehmen bleiben; biefe aber mogen bedacht fein, keinen Aufruhr entstehen zu laffen, bamit meinen Entschließungen kein Gintrag geschehe. Was aus Nächstenliebe geschieht, barf nicht mit Unordnung verbunden sein. Die Guardiane muffen auf merksam gemacht werden auf die Unordnungen, wie sie in anderen Stadten entstanden sind, weil man eben nicht mit der nötigen Borsicht vorge gangen ift. Daber werden biefe sich bem zu fügen haben, was zu mit ist um jeglichen, allenfalsigen Bolksauflauf und das Zusammenströmen von Menschen zu vermeiben. Gie burfen baber P. Markus nicht nötigen, sich anders zu verhalten, als ihm vorgeschrieben ift. Sie haben nun bas Gehörte zu beobachten, bamit es Gott zur Ehre gereiche und ben Menschen als autes Beispiel diene." Im Dezember des Jahres 1676 wurde P. Markus von feinen Obern bestimmt, in Berona Predigten zu halten. Unterm 12. Dezember berichtete P. Markus nun über den Berlauf der selben an den Guardian von Benedig. Der Brief ist schon deshalb von Interesse, ale er ben Schluffel zu den vorerwähnten Ereigniffen in Benedia bietet. P. Markus schreibt: "Hochwürdigster Pater! Neuerdings begrüße ich Hochwürdigste Paternität ehrerbietigst und sende meine Glückwünsche zum nahen Beihnachtofeste. Zugleich teile ich mit, daß der Besuch (der Predigten) begonnen hat und von Tag zu Tag zunimmt. Ich bin bei dem Kirchenfürsten gewesen und bin von ihm mit großem Wohlwollen und aller Höflichkeit empfangen worden. Er zeigte sich überaus wohlgeneigt und er felbst bat mich, die Klosterfrauen zu besuchen. Er hat alles mir überlassen und wünschte nur, daß kein Auflauf entstehe. Dies wird auch mit Gottes Hilfe nicht geschehen. Er ist überaus geneigt und zeigte sich ganz informiert. Er deutete an, daß das Anschürren der Widersprüche von den Dominis kanern und Jesuiten ausging. Gott verleihe ihm alles Gute, das ich ihm vom Himmel erflehe. Ich will nur die Ehre Gottes und was Gott will. Morgen werde ich, wenn mich das Wetter nicht abhält, nach Lindinora gehen. Von dort aus werde ich Ew. Hochw. Paternität Kunde geben.

Ich empfehle mich Ihren Gebeten und übersende auch Gruße vom

hiesigen P. Guardian.

Ich verbleibe Ein. Hochin. Paternität

crgebenster Diener Fra Marco d' Aviano Capucciner ein armer Sünder."

Selbstverständlich blieben auch die Irrgläubigen nicht zuruck, P. Markus' Benediktion scharf zu kritisieren. In heuchlerischer Beise gaben sie vor, nur die Form der Benediktion beanstanden zu muffen, denn bas Segnen sei an sich als ein Werk der Liebe als Nachahmung Christi des Herrn selbst, nur zu loben. Es waren oft gewaltige Abhandlungen, die dem Pater angeblich von Freundeshand zuflogen. Eine folche, wie es heißt aus Padua stammend, liegt und vor. "Ich weiß, Hochwürdigster Pater in Christo" so beginnt der famose Widerleger, "daß Sie als Freund Gottes es mir nicht übel nehmen werden, wenn ich Sie zum allgemeinen Beften auf etwas aufmerksam mache. Wissen Sie, Sochwürdigster Pater, daß Ihr Alt lebendigen Glaubens, wenn auch an sich gut und heilig ist und von guter Absicht zeugt, boch in anderer Form geübt werden sollte, denn wenn auch viel Gutes daran ist, so ist doch noch viel mehr Ables daran." Er wirft P. Markus nun vor, daß er viele arme Menschen enttäusche, wenn er ihnen die Gesundheit des Leibes verspreche, so sie nur den rechten Glauben haben, wenn die erhoffte Heilung bann nicht eintritt. Sie haben boch so viel Glauben gehabt und find nicht erhört worden! Berbitterung gegen Gott

trete ba ein, auch ber Glaube an bas Wort bes Priefters schwinde. Der Lüge werde er geziehen, wenn er berart bestimmte Versprechungen mache und diese nicht in Erfüllung geben. Aberhaupt lehrten ja die Theologen, baß große Bedingungen an das Bunderwirken geknüpft seien, entweder eine absolute Notwendigkeit, ober ein bedeutender Nugen zum Bohle der Kirche, wie eine die Bekehrung der Ungläubigen usw. All! das aber treffe bei P. Markus nicht zu, benn man lebe hier nicht in folchen Staaten, wo biefe Buftande zu Tage treten. So scheine es lächerlich, in biesen Beiten birekt Bunder zu versprechen. "Benn Sie wußten" fahrt ber Kritiker fort, "wie intelligente Leute über Ihre Benediktionserteilung benken! Fahren Sie fort das Evangelium zu predigen, meinetwegen spenden Sie auch noch Ihren Segen, Segen ift immer gut, ber Segen ift etwas Beiliges, aber versprechen Sie keine wunderbaren Wirfungen, denn dadurch wird unser Glaube nur lächerlich gemacht; übrigens bedarf ja unser Zeitalter über haupt nicht mehr der Wunder!" Zum Schlusse versichert der Schreiber noch, nur die Sorge um die Religion und um Argernisse zu vermeiben, habe er diese Zeilen an P. Markus gerichtet, er selbst aber erbitte sich für seine Person bessen bl. Segen. Es ware zu bemerken, daß ber Berfasser in seinem Claborate wohlweislich verschweigt, daß P. Markus vor ber Segenderteilung stets bemerkte: "Jedem wird nach bem Maße seines Glaubens geholfen werden, wenn schon nicht in diesem Leben, so gewiß im andern Leben", anklingend an die Berheifjung des Herrn felbst: "Bittet, so werdet Ihr empfangen."

Abrigens hatte der Ansturm gegen P. Markus und seine Segenserteilung nicht sehr lange vorgehalten; allmählich brach er in sich zusammen, freilich nur, um von Zeit zu Zeit da und dort von neuem wieder aufzuleben. Schon am 12. Juni des Jahres 1678 Verona erhielt P. Markus von seinem Pros

vingial eine eigene Bollmacht, seine Benediktion zu erteilen.10

Wie hätte man auch auf die Länge dem stürmischen Begehren des Bolkes nach dessen wehren wollen? Mit Blipeseile verbreitete sich im Jahre 1676 die Kunde in Italien, man habe in Mailand P. Markus, als er predigte, von hellen Strahlen umgeben sehen, wodurch der ohnehin damals schon verbreitete Ruf seiner Heiligkeit umsomehr gesestigt wurde. Tatsächlich erhielt der Guardian von Benedig diesbezügliche Schreiben von Ordensgenossen, so von P. Anton Maria della Marcha, sowie von P. Flaias von Mailand. Letzterer berichtete ihm in einem Briefe vom 24. September: "Es ist nur zu wahr, was Ihnen P. Anton Maria della Marcha gesagt hat, daß ein Herr das Angesicht des P. Markus, während er predigte, von hellen Strahlen umgeben sah. Derselbe Kavasier hat es mir wieder holt versichert und zwar unter Kavasiers Ehrenwort." P. Isaias wollte darüber noch nähere Ersahrungen einholen, um dann das Erzebnis P. Guardian mitzuteilen.

#### Rapitel VI

# Die erste apostolische Missionsreise im Jahre 1680

Rapitel VI Mr. 1

#### In Tirol

Im Jahre 1680 war P. Markus von Aviano von seinen Oberen als Fastenprediger für die Stadt Noveredo bestimmt worden; nicht ohne Absicht, denn nach vollendeten Fastenpredigten sollte er sich nach Tirol begeben, an den Hof des Herzogs von Lothringen, sowie an den bayerischen Hof nach München.

Schon längst hatte ja ber Ruf ber Heiligkeit biefes geistesgewaltigen Predigers, nicht minder wie jener, seiner Bundergabe sich weit über die Grenzen seines Baterlandes erstreckt. Daber auch fremde Fürftlichkeiten großes Berlangen trugen, biefen Diener Gottes auch in ihrer heimat zu sehen, zum Nuten ihrer eigenen Seelen, sowie zum Wohle ihrer Bölker. Sie wendeten sich dieserhalb mit flebentlichen Bitten nicht nur an seine Ordens= obern, sondern auch an den Heiligen Stuhl, P. Markus doch auch in ihre Gegenden zu entsenden. Die ersten dieser fürstlichen Bittsteller waren Herzog Karl von Lothringen und Herzog Maximilian Philipp in Bayern, während ber Minderjährigkeit des Kurfürsten Max Emanuel, Administrator der banerischen Lande. Sahrelang hatte sich schon die Gewährung dieser Bitte verzögert. Karl von Lothringen und seine Gemahlin Elenora, die Witwe nach Rönig Koributh von Polen und Schwester des Raisers Leopold I. hatten einen gar brennenden Bunfch auf dem Bergen, deffen Erfüllung fie burch bie Gebete und ben wunderwirkenden Segen des P. Markus erhofften. Und wahrlich, sie hatten nicht vergebends gehofft. P. Markus' Anwesenheit an ihrem Hofe war trop ihres Drängens noch immer nicht gewährt worden, aber durch die Benediktion aus der Ferne wurde dem frommen Chepaare geholfen. P. Cosmas schreibt darüber an einen Ordensgenoffen, unterm 16. Dezember 1679 von Hoftia aus, folgendes: ...,, Das Sie, mein teuerster Pater über ben wunderbaren Erfolg des Segens an der Gemablin bes Herzogs von Lothringen wiffen möchten, will ich Ihnen mitteilen. Diese erlauchte Fürstin war früher mit dem verstorbenen König von Polen verehelicht, sie hatten aber durch all die Zeit, da sie miteinander lebten, niemals Nachkommenschaft, oder Kinder gehabt. Man sagt, die Urfache lag bei der Durchlauchtigsten Gemahlin. Um nun die gewünschte Fruchtbarkeit zu erlangen, nahm sie allerlei hiezu geeignete Medikamente, aber ohne Erfolg. Da sich die Gelegenheit ergab, daß der erlauchte Herr, Graf Chriftoph Franz von Pochenstein, sich im August des Jahres 1678 nach

Verona begab, um P. Markus aufzusuchen, so befahl ihm die Durchs lauchtigste, er möge den Pater bitten, er wolle ihr einen Tag bestimmen, an dem er ihr seinen priesterlichen Segen geben würde, auf die Meinung hin, daß sie ein Söhnchen empfangen würde. P. Markus wies ihr noch im selben Monat einen Tag an, damit sie sich durch Andacht darauf vorbereite. Da sie eine äußerst fromme Fürstin ist, so geschah ihr, wie sie geglaubt. Der vorgenannte Kavalier schrieb in ganz kurzer Zeit an P. Markus, daß die Fürstin empfangen habe und nach neun Monaten schrieb er ihm wieder, daß sie, wie sie es gewünscht, zur Freude von ganz Tirol, ein Knäblein geboren habe. Dies ist der Erfolg, der sich durch den Segen des Paters einstellte."

Es läßt sich denken, mit welcher Sehnsucht P. Markus nun am Sofe des Herzogs von Lothringen in Innsbruck erwartet wurde. Aber man hatte in Rom so wohl beim Generalate des Ordens, als auch beim Beiligen Stuhle ernfte Bedenken, diese Bitten zu gewähren. Ein Saupthindernis schien, baß P. Markus außer ber italienischen und ber lateinischen Sprache keiner anderen Sprache mächtig war. Wie wollte er in fremden Landen predigen? Beibe Sprachen, die er beherrschte, waren bem beutschen Bolle insgemein nicht geläufig, und boch wollte man ben Bunschen so hoher Bittsteller genügen. Co entschloß sich Rom endlich, im Jahre 1680, die Bitte 311 gewähren. P. Markus follte sich nach den Kastenpredigten zu Roveredo auf den Weg machen, um zunächst nach Tirol zu kommen und weiters sich bann nach München zu verfügen. So geschah es. In den letten Tagen des April verließ er Roveredo und schon am 4. Mai kam er nach Bozen. Es war seine erfte Station in Tirol, P. Rosmas von Caftelfranco, ber ihn begleiten mußte, versichert, daß P. Markus großes Migvergnügen empfand, sich an die Höfe zu verfügen. "Denn er liebte weit mehr die Zuruckgezogen heit in einem Klofter, als alle Ehren an den Bofen. Aberaus gerne hatte er bies vermieden, wenn ihn nicht der Gehorsam dazu bewogen hatte. Go beugte er bas haupt in Demut vor dem Willen Gottes."-

P. Markus kam nach Bozen, übrigens zu bestgelegener Zeit, denn gerade damals wurde dort jener große Markt abgehalten, der viermal im Jahre stattfand. Da trasen aus allen Gegenden Deutschlands Kausseute zusammen, die dort Geschäfte abzuschließen hatten. Diese waren zu jener Zeit meist des Italienischen kundig und den Bozenern als Grenzbewohner war es ohnedies geläusig. Die Aufnahme in dieser, damals so berühmten Handelsstadt war eine herzliche. Fand er doch dort Brüder seines Ordens. Prosessor Sinnacher in seiner bekannten "Geschichte von Briren und Saben" erzählt: "er wurde von unseren Brüdern, die dort bereits seit dem Jahre 1600 ein Kloster besigen, mit gebührender Liebe gastlich aufgenommen. Noch am selben Tage gegen Abend gab er dem Bolke, das in der Kirche des Conventes sehr zahlreich sich versammelt hatte, den heiligen Segen. Am solgenden Tage,

ber ein Sonntag war, wurde auf einem öffentlichen, hinlänglich geräumigen Plate, vulgo Musterplat, eine Kanzel errichtet, von wo aus P. Markus einer ungeheueren Menge von Buhörern über die Gnade Gottes predigte, was er auch am zweiten und britten, unmittelbar folgenden Tage tat." ...,Das Bolk von Bozen verehrte und schätzte biesen apostolischen Miffionar fo fehr, daß nicht wenige aus feinem Orbenshabit Stuckchen ausschnitten, ja, sogar mit ben Bahnen ausbiffen, um sie als überaus kosibare und höchst verehrungswürdige Reliquien aufzubewahren. 10 000 Eremplare der Meues und Benediktionsformel, die P. Markus gebrauchte, liegen einige gutherzige Leute drucken, die dann im Bolke verteilt wurden. Auch mannigfache Gegenftande wurde ihm zum Beihen gebracht."3

Der Hiftoriker Beda Beber in seinen historischen Bildern: "Tirol und die Reformation" hat fogar in seiner schwungvollen Sprache abgefaßt, die "Reden" gebracht, die P. Markus in Bozen gehalten haben soll. In Wahrheit sind die Vorlagen dieser, von Weber reproduzierten "Reden", die von den Kapuzinern in Augsburg in deutscher Sprache "nach dem Gehör und aus dem Gedächtnis" edierten Erhorten bes P. Markus in Augsburg.

Sehr schön und richtig schildert und beurteilt derselbe Verfasser den überwältigenden Eindruck der Erhorten und der Predigtweise des P. Markus

auf seine Buhörer.

"Der herzenöstürmende Eindruck biefer herzentquollenen Sturmrede", sagt er, "zeigte sich auf allen Gesichtern, sie hingen am Manne, der mit Gottesgewalt herrschte über die Flut der Empfindung, über alle Lebens= geister, der Zuhörer zum Heile der unsterblichen Seele...". "Diese Macht bes begeisterten Wortes, dieser stärkste aus allen Beweisen für die Wahrheit, das heilige Leben des Predigers, klang von Italiens Grenzen schnell durch gang Tirol, hinaus nach Deutschland und spannte aller Gemüter auf beir Bundermann, deffen blitgähnliche Wirkung auf die Maffen nur durch die mithelfende Gottengnade erklärbar war."

Mach breitägigem Aufenthalte in Bozen machte sich P. Markus neuer= bings auf die Reise. Um ersten Tage reiste er bis zum Dorfe Kollmann, das eine Stunde von Mausen entfernt ist. Dort nächtigte er im Hause eines gewissen Tobias Ingram. Am anderen Morgen setzte er seine Reise nach Innobruck fort. So Sinnacher, der die Reise selbst folgendermaßen schildert: "Dieselbe ift ein wahrer Triumphzug zu nennen, benn von den Bergen, wie von den benachbarten Tälern strömte das Bolk scharenweise zusammen, um den heiligen Pater, von deffen Ankunft fie bereits gehört hatten, zu sehen und feine Benediktion zu empfangen."5

Doch, bevor wir P. Markus nach Innsbruck felbst begleiten, laffen wir vorerst dem Annalisten der tirolischen Kapuzinerprovinz, P. Barnabas Dallmayr von Donauwörth, das Wort. "Kaum hatte P. Markus seinen Fuß in unsere tirolische Provinz, die an die venetianische angrenzt, gesetzt",

sagt er, "so entstand bald auf das Gerücht von seiner Gegenwart und Amkunft eine solche Volksbewegung und ein so großer Zulauf zu ihm, daß man meinte, fast ganz Tirol sei zusammengeströmt. Kirchliche und Staatspersonen, Eble und Unedle, Männer und Frauen, alle verlangten ihn zu sehen, alle ihn zu hören, alle seine heilige Venediktion zu genießen. Sie alle riesen nach ihm und verehrten ihn als einen frommen Mann, ja, wie einen Heiligen. Und nicht eitel war die Erregung dieses Volkes, noch vergebens seine fromme Verehrung gegen diesen Mann. Denn was er Gutes, was Vewunderungswürdiges und welche wahre Wunder der höchst gütige Gott durch diesen seinen so demütigen Diener gewirkt hat, vermag kaum eine Zunge auszusprechen, noch das Papier zu fassen."

Es ist nicht leicht nachweisbar, welchen Tag genau P. Markus in Innsbruck eingetroffen war. Die frangosische Biographie nennt, freilich ohne Angabe ber Quelle, ben 25. Mai. Dem widerspricht jedoch eine handschriftliche Aufzeichnung in dem Tagebuch des Abtes, Dominikus Lohr vom Praemonstratenserstift Wilten, wonach P. Markus in ber Stifts kirche am 15., 16. und 19. Mai gepredigt habe. Auch sonst enthalten verläßliche Quellen über P. Markus' Aufenthalt in Briren nur fehr burftige Berichte. P. Kosmas' ergählt: "Zwei Meilen vor Innobruck empfingen P. Markus zwei Ravaliere, die der Herzog entfendet hatte, ihn in feinem Namen zu begrüßen und zu willkomminen. Als sie die Stadt erreichten, kam bas herzogliche Paar bem ersehnten Gafte entgegen. Der Bergog mußte sich noch mühfelig auf einen Stock ftugen, benn er hatte ein bofes Leiben am linken Bein. Raum, daß er jedoch bes Paters ansichtig wurde, beschleunigte er, so gut es nur ging, seine Schritte und kaum, bag er ihn erreicht, warf er sich nieder zur Erde, um des Patere Sufe zu umfangen und zu kuffen. Als P. Markus gang verwirrt es ihm mahrte, erklarte er, nicht früher aufzustehen ale bie feinem Willen entsprochen werbe, "benn", sagte er, "ich bin ja nicht würdig in Ihrer Gegenwart zu stehen, viel weniger verdiene ich, Sie zu sehen und mit Ihnen zu sprechen." Man mußte seinem Begehren eben Folge leiften.

P. Fibelis's berichtet nach sonstigen Aufzeichnungen des P. Kosmas, daß namentlich der Herzog oft lange Besprechungen mit dem Diener Gottes in Gewissensangelegenheiten pflegte. Er und seine Gemahlin, wohnten auch allen Erhorten bei, die er an das Volk hielt und empfingen mit dem ganzen Hof die Benediktion, die sich jedesmal an dieselbe schloß. Dies bestätigt auch das vorerwähnte Tagebuch des Abtes Lohr von Wilten. In demselben berichtet der Abt: "Am 15. Mai 1680 beehrte P. Markus, ein beim Volke im Ruse der Heiligkeit stehender Kapuziner, unsere Stiftskirche mit einer herrlichen Predigt, welcher der ganze Hof und eine noch nie gesehene Volkemenge beiwohnte. Er predigte auch am folgenden Tage und am 19. Mai,

bei gleich großem Zulaufe. Dem fügt der Abt die Bemerkung bei: Vir mirandae pietatis, ein Mann von bewunderungswürdiger Frömmigkeit."

Meumütig legte ber Herzog von Lothringen eine Generalbeichte bei P. Markus ab und er und seine Gemahlin empfingen aus deffen hand die heilige Kommunion. Das herzogliche Paar kam sogar in bas Refektorium bes Mosters, um mit bem Pater, von bem ihm, auf seinen Bunsch vorgesetzten, gar geringen Speisen, zu genießen. Sie taten es mit großer Berchrung und in bankbarem Gedenken an die Bohltat, die sie durch die Geburt ihres erften Söhnchens, infolge der Benediktion des Paters empfangen hatten." P. Markus fügte biefer Wohltat noch eine zweite hinzu. Mehrere Jahre vorher hatte der Herzog, als er die Brücke von Philippsburg übersette, einen Bruch bes Beines erlitten. Da es unrichtig eingerichtet war, mußten die Arzte es ihm wieder gewaltsam brechen, damit es endlich richtig verwachse, was nicht recht gelingen wollte und bem Patienten unaufhörlich große Schmerzen verursachte, abgesehen bavon, baß er sich ohne Rrucken ober Stock nicht mehr fortzubewegen vermochte. Durch ben vertrauensvollen Empfang ber Benediktion wurde bas Bein vollskändig geheilt, baß ber herzog weber Schmerzen fürder verfpurte, noch ferners einer Stute bedurfte.10 Es war dies mahrhaftig nicht die einzige Heilung, die P. Markus zu Innebruck vollbrachte. Privatbricfe, sowie authentische Aktenstücke in großer Zahl haben uns die vielen Wohltaten aufbewahrt, die P. Markus in Innsbruck, sowie an all' jenen Orten, wo er sich aufgehalten, oder bie Wege passiert, gespendet hat. seinem Nur aus italienischen Privatschreiben, offenbar einer Versönlichkeit ดนฮ dem Hofhalte des herzoglichen Paares, an eine Perfönlichkeit in wollen wir hier einiges anführen. "Ich habe," heißt es dort, "mit letter Post dem Hochedlen Herrn die Ankunft des P. Markus von Aviano, eines Rapuzinerordenspriesters, babier, angezeigt. Er kam, um Seiner Hoheit, ben Segen zu spenden. Mun, ba teils mir selbst, teils bem ganzen Sof und dem Volke, die von ihm gewirkten Bunderwerke sichtbar und greifbar vor Mugen sind, kann ich nicht umbin, wahrheitsgemäß und der Schuldigkeit nach, dem Hochedlen Herrn, davon Nachricht zu geben, zumal alles allgemein erstaunt ist." Nun berichtet der Schreiber über die Heilung des Herzogs felbst, dann erzählt er weiter, von der Befreiung einer Beseffenen, bie im Hause des Grafen Ochicppo Ferrari des Oberhofmeisters der Königin vor sich ging, um endlich folgende Aufsehen erregende Heilung zu schildern. "Ein armer Aussätziger, der bereits zweieinhalb Sahre nicht mehr sein Zimmer verlassen hatte, da er unfähig war, sich zu bewegen, wurde ebenfalls in das Haus des Obersthofmeisters, das dem herzoglichen Sofe gegenüber liegt, gebracht. Als Seine Sobeit bavon hörte, verfügte er sich ebenfalls dahin, um Zeuge zu sein, dessen, was geschah. Ich selbst, ber ich gerade in ber "anticamera" war, folgte ihm mit noch anderen. Ebenso ging auch bie

Fürstin von Beaudemont mit den Hofbamen hinüber. Ihre Majestät, bie Königin selbst weilte eben im Kloster ber Jesuitinnen. Da wurde in bas Bimmer, wo Seine Hoheit, wie auch die Pringeffin, die Bofbamen und wir alle weilten, der Leprose von zwei Männern hineingebracht und so lange geftütt, bis er vor bem Pater knieen konnte. Der Arme war schrecklich anzusehen, sein Gesicht und die Saut überhaupt, glichen einer Gichenrinde. P. Markus ließ ihn durch einen andern beutschen Pater fragen, ob er auch glaube, daß Gott ihn vermittels des Segens, den er als Diener Gottes ihm nun spenden wolle, gesund machen könne. Der Kranke antwortete: "Ja". "Mun", sagte P. Markus, "so glaube fest" und gab ihm ben Segen. Gestützt von den zwei Mannern, erhob sich ber Kranke. Da sagte Seine Hoheit: "Mun laßt ihn los!" Der eine ließ ihn frei, der andere aber hielt ihn noch, ba er fürchtete, er würde zusammenbrechen. Da sagte ich zu ihm: "Laß ihn gehen!" In diesem Augenblicke ließ ber Geheilte seinen Mantel zuruck und ging aus bem Zimmer. Seine Hoheit, sowie die Damen und wir alle folgten ihm über ben Platz zur Pfarrfirche. Dort kniete er vor bem Hochaltare nieder und verblieb bafelbst, bis der herbeigeholte Priester kam und das Te deum fang. Dann begleiteten wir ihn bis zu feinem Saufe und folgten ihm auf sein Zimmer, zu welchem man 60 Stufen emporsteigen muß. Dort angelangt, kniete ber Armste sofort bei seinem Marienhaus altarchen nieder und verharrte im Gebete. Inzwischen war seine Frau heim gekehrt. Sie war so starr vor Schreck und Staunen, daß sie außer sich 3u sein schien, denn des Mannes Arme und sein Tleisch waren weiß und rosig angehaucht. Sein Angesicht war wie geschält und rosig."11

Auch Sinnacher erwähnt kurz die Heilung dieses Aussätzigen mit bem Bemerken, derselbe sei seinerzeit ein Diener des Salzwerkes in der benach

barten Stadt Sall gewesen.

Die kurz bemessene Zeit seines Aufenthaltes in der tirolischen Hauptstadt war abgelaufen. Kein Zureden, keinerlei Vitten von Seite des herzoglichen Paares vermochten. P. Markus länger zurückzuhalten. Er machte sich auf den Weg nach München. Wie er weiter dahin kam, ist in dem uns vorliegenden Eremplar der "Vita" des P. Kosmas nicht gesagt, um so weitläusiger berichtet darüber P. Fidelis. Er erzählt: "Die Hoheiten hätten dem Pater mit großem Gesolge viele Meilen weit, dis an die bayerische Grenze, das Geleite gegeben. Dieser Quelle folgen alle späteren Lebensbeschreiber. Doch wenn auch der Herzog nach Empfang der Benediktion vollkommen geheilt war, so scheint es doch fast umvahrscheinlich, daß er nach so kurzer Zeit es gewagt habe, das kaum geheilte Bein durch meilenweite Märsche zu über anstrengen, denn P. Markus legte damals seine Reisen noch strenge nach Vorschrift seines Ordens, zu Fuß zurück. Viel wahrscheinlicher erscheint, was Abt Lohr von Wilten am Schlusse seiner vorerwähnten Eintragungen sagt. Dort heißt es: "Am 22. Mai ging in aller Frühe P. Markus, (von

Innsbruck weg), nach Seefeld, wo ihn die Königin mit ihrem Gemahl erwartete."12 Es ist dann etwa möglich, daß sie von dort aus ihm das Geleite nach der nahen Grenze gaben. Das herzogliche Paar und bas Gefolge nochmals segnend, verabschiedete sich P. Markus von ihnen, freilich nur für kurze Beit, benn sowie seine Mission am Münchener Sofe vollendet war, verließ P. Markus am 3. Juni 1680 München, um über die Tiroler Alpen in seine Heimat zurückzukehren. Abermals berührte er Innsbruck. Diesmal hielten es der Herzog und feine Gemahlin für gewiß, daß der Diener Gottes etwas länger bei ihnen verweilen würde, denn fie hatten vom Wiener Hofe sichere Runde, daß Raiser Leopold Bittschreiben an den Papft und an die Ordenvobern gerichtet habe, daß P. Markus sich an ben kaiferlichen Hof, der damals in Ling weilte, verfügen würde. Doch P. Markus beharrte auf feinem Entschluß, weiter zu gehen. Go lange nicht eine neuerliche Dbedienz ihn treffe, fei er verpflichtet, den vorher ihm vorgeschriebenen Weg einzuhalten. Die Fugwanderung zog sich nun durch bas Etschtal bis nach Arco. Hier allerdings erreichte ihn die Obedienz, von der ihm das herzogpaar gesprochen. Sofort kehrte er im Gehorsam, auf bem= felben Wege, auf bem er gekommen war, zuruck, bis nach Briren. Hier verließ er den Beg, der nach Innebruck führt und machte bie Reife, wie Sinnacher bies nach Urkunden feststellte, burch bas Puftertal bis nach Bruneck, der Sommerrefidenz des Fürstbischofs von Briren, Paulimis Mayr von Sterzingen. Bon diesem wurde er mit aller Liebe und Ehre auf= genommen. Um folgenden Tage geleitete ibn der Fürstbischof zur Rirche der Rapuziner, wo P. Markus an das überaus zahlreich versammelte Volk eine Predigt hielt. Es geschah mit solchem Feuer und so großer inniger Rührung, daß die meisten Tränen vergossen. Auch der Oberhirte pflegte stundenlange vertraute Unterredung mit dem schlichten Pater, den er wegen richtiger Führung seines Hirtenamtes um Ratschläge bat.13

Das Wirken des P. Markus in Tirol überblickend, stellt ihm der Annalist der tirolischen Provinz in seiner Bewunderung das ehrende Zeugnis aus: "Wenn schon sein Kommen nichts anderes bewirkt hätte, als daß durch seine inhaltsreichen und eifrigen Predigten tausende von moralisch toten Menschen zur wahren Buße, Herzenszerknirschung und zu einem besseren frommen Leben geführt worden wären, so würde dies allein genügen, den Wert dieses Mannes schätzen zu lernen."

Niemand aber hat die Bedeutung der Mission des P. Markus in Tirol und deren nachhaltige segendreiche Wirkung so tief erfaßt, und gewürdigt, als Beda Weber in seinem Werke: "Tirol und die Reformation"<sup>15</sup>, wenn er sagt: "Die Folgen der Reformation wirkten auch nach dem westphälischen Frieden bedrohlich fort, es bedurfte von Seite der Katholiken aller Sorgkalt um ihre Kirche zu wahren, gegen alle Ansteckung und die auswachende Begeisterung der Gemüter zum Vorteile eines neuen kirchlich eifrigen

Zustandes 3.1 benützen. Da erschien nun P. Marco, vorzüglich geeignet, das deutsche Bolk mit den Flammen seiner Christusliebe zu burchdringen und überall das innigste Feuer anzugunden. Seine Erscheinung, seine Predigt in Tirol wirkte mit Geisteskraft auf die Geschichte der letzt abgeschiedenen Zeit, die Gotteskräfte des Fra Tomaso von Bergamo, des Padre Eusemio, des Fra Vito von Martina wachten mit aller Flammen inbrunft in den Gemütern wieder auf, es war ein Zücken ind Fliegen des heiligen Geistes auf den Schwingen glühender Jesusliebe lebendig geworden, einkehrend in alle Herzen, aussegend ben Rost ber Sünde, mit feuerfester Christengesinnung das Land durchdringend gegen alle Religionsverfälschung aus Deutschland. Padre Marko bildete für Tirol den Schlufstein jener außerordentlichen Erscheinungen, die den Geist des wahren Glaubens aus der italienischen Halbinsel in unsere Berge geführt, um durch geistige Waffe i gegen List, Gewalt und Blut der Reformation zu kampfen und wie es nie und nirgends fehlt, ber Geist behielt die Oberhand, der Schmuß irdischer Leibenschaft mußte das Feld räumen und seit diesem Ausfegen schändlichen Dunstkreises durch die Lüfte des Himmels ift den Tirolern bas Glück ungetrübter Rechtgläubigkeit heilig und unbefleckt geblieben, wofür sie einstehen mit Blut und Leben."

Bir übergehen all jene Orte von Tirol, bie P. Markus nur passierte, oder wo er bloß übernachtete, wie Klausen, Schwaz, Hall usw., woselbst allenthalben sich die Spuren seines segensreichen Wirkens fanden, um

P. Markus' elftägiger Miffion in Bayerns Sauptstadt beizuwohnen.

#### Rapitel VI Nr. 2

## In München

Mun war er endlich eingetroffen am 23. Mai, der so heißersehnte P. Markus von Aviano, jubelnd begrüßt nicht mir von den heilsbeflissenen Münchnern, sondern auch von den gewaltigen Scharen des bayerischen Bolkes, das meilenweit herbeigeströmt war, um ben "H. Mann" zu sehen

und von feiner Sand an Leib und Seele gefegnet zu werden. Der Annalist der Bayerischen Kapuzinerprovinz jener Zeit entwirft ein weitläufiges Bilb des Geschehens jener Gnadentage, dem wir jedoch nut kurze Züge entnehmen, um ben Wahrnehmungen anderer Augenzeugen bie somehr Aufmerksamkeit zu widmen. "Er fand sich ein", erzählt bie Chronik der bayerischen Kapuziner, "zu unaussprechlicher Freude der ganzen Stadt und zu beren Trost, so daß man sich bazu beglückwünschte. Dabei fand ein so großer Bolkszusammenlauf statt, auch an ben weiteren Tagen seines Aufenthaltes, daß ber gute Pater ohne Zweifel von ber Menge erdrückt worden wäre, hätte nicht der Schutz kurfürstlicher Leibgardisten ihn davon bewahrt. Solcher Leibgardisten waren täglich ihrer zwölf beordert worden, um den Andrang der Menge zurückzuhalten, welche im Verlangen nach dessen Benediktion auf den Pater einstürmte".

"Unsere Kirche" fährt der Annalist fort, "war zehn Tage lang vom frühen Morgen bis spät in bie Nacht von ber Bolksmenge überfüllt". "Man sah aber auch ben gesamten Adel herbeieilen, sowie die Spigen des Hofes und ber Stadt, ebenfo auch der Bürgerschaft. Sie warteten des Morgens vor fünf Uhr, wohl zwei bis drei Stunden auf den Empfang der Benediktion. Derer, die in unserer Rirche beichteten und kommunizierten, war eine fo große Bahl, daß sie jur Zeit eines Jubilaums nicht größer hätte sein können. Auch die Bater ber Gesellschaft Jesu geftanden, daß sie zur Zeit des Jubilaums nicht so mit Beichthören angestrengt waren, als gelegentlich bes Aufenthaltes des P. Markus in diefer Stadt. Bu be= sonderem Glücke rechneten es sich Herzog Maximilian Philipp und seine Gemahlin Febronia an, aus P. Markus' Hand die Heilige Kommunion zu empfangen. Selbst "Albrecht Sigismund Herzog in Bayern, damals Fürst= bischof von Freysing, Bischof zu Regensburg, Propst zu Konstanz und All= ötting", verzichtete auf eigenes Zelebrieren, um ebenfalls von P. Markus die hl. Kommunion zu empfangen. Aber auch von den hervorragenden Hofleuten burfte nicht einer gewesen sein, der nicht dem Beispiele der Durchlauchtig= sten Herrscherfamilie gefolgt wäre. Abrigens schätzte sich jeder glücklich, P. Markus' liebliches Angesicht zu feben, seinen Mantel zu berühren, seine Hände zu küffen. Ja, viele versuchten es sogar mit Meffern ober Scheren bewaffnet, etwas von feinem Mantel abzuschneiben, so baß es notwendig war, daß ber Pater zwei Male seinen Mantel wechselte". Krücken wurden in der Kapuzinerkirche allein nicht weniger als 150 zurückgelassen, erhöhte Schuhe, wie man sie bei einem verkurzten Fuß gebraucht, beren zwei, und Bruchbänder fünf. "Das alles" fagt der Chronist, "wird heute noch hier aufbewahrt zum Zeugnis der Hilfe, Wohltat und Genefung, die Hilfs= bedürftige burch bes Paters Benediktion erhalten. Die Chronik ergeht sich alsbann in die Beschreibung ber einzelnen Fälle, die zur Kenntnis ber Patres gelangt waren.

Im Kloster selbst weilte zur Zeit des Aufenthaltes des P. Markus in München auch der Ordensgeneral P. Bernardin von Arezzo. Beide zelestrierten wiederholt in der sogenannten Gruftkapelle des alten Klosters auf dem einfachen Altare, wo sich damals das Gnadenbild der hl. Familie von Peter de Witte befand. Dieses Bild, ein Geschenk des Klosterstifters von Brindissi in der St. Antoniusklosterkirche der Kapuziner in München ausgesetzt. Daß damals die Gruftkapelle von Menschen überfüllt war, die der hl. Messe des P. Markus beiwohnen wollten, ist selbstverständlich.

Sie blieb es aber auch noch, als P. Markus sie längst verlassen hatte. Man wollte sie wie gewöhnlich schließen, doch war dies ummöglich "ob des Ungestümes der Andächtigen, die sich von dem Heiligtume nicht mehr trennen wollten."

Die Erlaubnis des Ordinarius in seiner Diozese die hl. Benediktion zu erteilen, hatte Herzog Maximilian Philipp felbst bei seinem Better bem Fürstbischofe von Freysing nachgesucht. Unterm 21. Mai 1680 hatte dieser geantwortet: "Ew. Lübben freundt-vetterliches Ersuchschreiben habe ich von dero Beichtvatter woll gefertigt empfangen, und was dieselbe que Ankhonfft eines gottseligen Cappuciners, P. Marco b'Aviano genanth, circa benedictionem ad Populum von mir alf bif orthe Orbinario best derieren wollen, hierauß mit mehrern vernommen. Da eine jede Occasion mir erfreulich mittelß welcher Ew. Lübben ich meine freundt vetterliche affection, in den Werch setzen die Gelegenheit erhalten khinde, also auch will ich authoritate ordinaria hiemit consentiert und bewissigt haben, baß obbemelter gottseliger Capuciner, zu Seiner, nacher München bevorstehunten annkhonfft, Seine Benediction, gleichwie er anderer orthen, mit consens In mehreren ber Ordinarien gethan, bem Bolth Erthailen moge."2 Rapuzinerklöstern, wie in Burghausen, Bezau, finden sich noch heute Kopien bes Berichtes, den der damalige Münchener Guardian, es war, wie aus einem andern Aktenstück erhellt, P. Heinrich von Weilheim, vielleicht an ein Kloster seines Ordens, oder an einen befreundeten Guardian sendete. Leiber tragen diese Kopien keinerlei Datum, noch vermelben biefelben ben Abressaten. Mur der Inhalt des lateinischen Schreibens ist wiedergegeben. Es heißt dort: "Bohlehrwürdiger in Christo hochgeehrter P. Guardian! Es kam am 23. Mai zu uns ein hl. Mann, nämlich der Ehrwürdige P. Markus von Aviano aus der venetianischen Provinz und verblieb hier elf Tage zur größten Verwunderung aller. Auf seine Benediktion bin saben wir täglich mehrere Wunder, offenkundige und durch Augenzeugen bestätigte. Wir sahen Lahme gehen, Stumme reden, Taube hören, Blinde sehen, vom bosen Geist Besessen von biesem befreit werden, endlich viele an mannigfachen Krankheiten Leidende wieder genesen." Das Weitere deckt sich mit dem Inhalte der vorerwähnten bayerischen Rapuziner-Chronik. Der Berichterstatter beschließt seinen Brief mit ben Worten: "Aber was noch größer ist (als all bas), er war ein bemütiger Mann, ber Armut und bem Gehorsam bis ins Wunderbare ergeben. Weniges mir habe ich geschrieben, aber es heißt innehalten, obwohl mehreres erübrigt, das würdig ware, ewigen Andenkens. Ich schließe und empfehle mich Ew. Paternität und dem gangen Konvente."3

Was die Kapuzinerpatres hier nur bescheiben andeuten, findet einen umso mächtigeren Widerhall in den zeitgenössischen Privatbriefen verschief dener Persönlichkeiten. So schrieb unterm 30. Mai 1680 von München

aus Graf Bagliardino Nogarola an den Markgrafen Gasparo Cherardino in Berona: "Ich habe dem hochedlen Herrn mit der letzten Post Mit= teilung gemacht von der glücklichen Ankunft des P. Markus in diefer Stadt. Heute muß ich Ihnen sagen, daß er vielen Rranken überaus große Unaden erweift und einige Bunder wirkt, die geradezu Staunen erregen. Er hat zwei Stummen die Rede gegeben und zwei Blinden das Geficht, viele Lahme hat er gehend gemacht und zwei Lutheraner bekehrt. Auch ich durfte Unaden von ihm erfahren, denn eines meiner Kinder, ein einjähriges Anablein, wurde zu ihm gebracht, behaftet mit einem beträchtlichen offenen Bruch und zurück nach Haufe gebracht wurde es heil. Man kann sich keine Vorstellung machen von dem Zulauf in den Kirchen, die er besucht. Sie haben ihm schon mehrmals das Gewand vom Leibe geschnitten, so daß er gezwungen war, anderes zu nehmen. Man nuß ihn, wenn er sich irgend= wohin begibt, von der Garde des Durchlauchtigsten Kurfürsten begleiten laffen, benn sonst würde er Gefahr laufen, von ber Menge erdrückt zu Im Kapuzinerkloster ist eine Kammer ganz voll von zurück= gelassenen Krücken. Neulich wurde ihm ein etwa 12 bis 14 jähriger Bub gebracht; biefer war übel zugerichtet und ganz lahm. Der Pater gab ihm ben Segen und sogleich warf der Knabe die Krücken fort und fing zu laufen an. Der Pater wollte ibn zurückrufen, um ihm zu fagen, er moge auch weiterhin im Glauben verharren, aber biefer wollte nicht mehr zurück. "Berzeihen Hochwürden", rief er, "aber ich muß rasch bie Reuigkeit meiner Mutter bringen", und verschwand, um sich nicht mehr seben zu lassen.

Einem Kapuzinerpater, der schon neum Jahre umunterbrochen zu Bette lag, machte er das Kreuzzeichen und sogleich erhob er sich frisch und gesund. Eine Woche würde nicht hinreichen, viel weniger der Augenblick, wo ich Reil der vielen Bunder zu beschreiben, die Gott sich gewürdigt hat, durch daß er noch weit mehr den Seelen als den Leibern geholfen hat, denn Städten, der nicht gebeichtet und kommuniziert hätte. Aber man wird lassen, wegen der beständigen Störungen, die er erleidet, nicht lange stehen. Er geht nach Weisen, wenn der Kaiser nicht gerade daran ist, für ihn den P. General die Bewilligung zu erwirken, daß er nach Prag gehe."

Am 31. Mai desselben Jahres schrieb der Edle Philipp von Leubelfing aus der Suite des Fürstbischofs von Freysing, vermutlich an den Pfalzwie folgt:..., berichte gehorsamst, daß wir dermalen einen fremden wällischen Kapuziner in die acht Tag lang bey uns allhier haben, welcher durch seine Bewediction und vorhergehend Exercierten actum contritionis

von Gott dem Allmächtigen villen leithen große beneficia erhalten, indem er einer großen Anzahl Khrumber ihre graden Glieder, Blinden ihre Augen, stumben die Rede, Khrankhen die Gesundheit und verschiedenen besessenen von dem bofen Feind, die Freiheit gleich in instanti erworben; er nennt sich Padre Marco d'Aviano, ist von Berona khomen, hat in transitu 311 Insbrukh des Herzogs von Lothringen Durchlaucht von erlidenen Weh thumb an dero Schenkel und die Königin von den Kopfschmerzen erledigt, es erkläkhen nicht hundert miracula, die geschehen, gleich in ansehung aller Umbstehenden, in öffentlicher Khirche, er pfleget die Benediction des tages einmal bis fünfmal zu ertheullen, ermanet die leithe sonderbar zu einem standhaften catholischen Glauben zur Bereihung ihrer Sinden, erereiert unterdeß vor der benediction den actum contritionis in Italico idiomate mit größtem eyfer und bewegung der anwesenden. Ihrer Hochfirstlichen Durchlaucht Herr Abministrator haben noch keine einige Benediction ver jäumbet, heint haben Ihre churfürstlichen Durchlaucht mein gnäbigster Herr Bischof von Freysing unter seiner Meß communiciert, ist ein gang demütiger, mansueter, fromber Capuciner. Unterstehe mich ein bahr buch lein, die er benediciert hat, vor Euer Hochstriftlichen Durchlaucht als auch der Prinzession Amalie Durchlaucht, unterthänigst zu phersenden und bar ben in aller beharrlichen hohen firstlichen Gnaden mich und die Meinigen allerfeiths folcher geftalt zu empfehlchen.

Ew. Hochfirstlichen Durchlaucht

unterthänig gehorfambster

Ph. von Leubelfing."5

Diesem Schriftstück fügte der Schreiber noch folgendes P. S. bei: "khünftigen Montag geht er wieder nach Verona, den man lieber dahier behälte". Unter den "Büchlein" werden die gedruckten "Reneacte" verstanden, deren sich P. Markus namentlich bei den Venediktionen aus der Ferne,

als feststehende Formel bediente.

Am 7. Juni, München, berichtete bereits Graf Bagliardino Nogarola wieder an den Markgrafen Gasparo Gherardino in Berona über P. Markus' Abreise: "Montag ist P. Markus von hier weggegangen. Ich din ihm von hier einige Meilen weit mit meiner Familie gefolgt. Am Bege trasen wir unzählige Leute, die ihm alle folgten. Andere, die von anderen Seiten kamen, haben wohl nicht mehr das Glück gehabt, ihn anzutreffen. Er hat überaus viele offenkundige, wahrhaftige Bunderwerke gewirkt. Wenn er erst deutsch hätte sprechen können, ich weiß nicht, was er da noch alles gewirkt hätte!

Ein Neichsfürst, der hier anwesend war, äußerte sich wenig respektwoll über diesen guten Pater. Ich sagte ihm, er möge hingehen, sich denselbent anzusehen, da antwortete er: "Ich mag nicht hingehen, denn in meiner Gegenwart würde er keine Wunder wirken. Ich aber bestand darauf, er

möge nur hingehen, denn ich hielt es für unzweifelhaft, daß P. Markus ihn bekehren würde. Da ging er denn hin, mehr zum Spaß als sonst etwas. Zurück kam er ganz beschämt. Niemals hat man ihn mehr anders über P. Markus sprechen hören, als mit Ehrerbietung und Hochschähzung. Ich will Ihnen nicht über alle Wunder schreiben; da hätte ich viel zu tun. Er hat viel übernatürliches gewirkt, das auf Befehl des Durchlauchtigsten Udministrators gesammelt wird. Über 250 Krücken und Holzschuhe liegen im Kapuzinerkloster von Leuten, die geheilt heimkehrten. Man glaubt, daß er in Innsbruck einen Befehl des P. Generals sinden wird, sich nach Prag zu verfügen. Gebe Gott, daß dem Grafen Alexius Bevilaqua sein Segen geholsen hat.

Graf Nogarola."6

Nicht nur Bekanntes bestätigend, bringt ein Brief des Kanonikus Aupert Wanderreiser der Liebfrauenkirche in München an P. Ambrosius Guardian zu Augsburg bb. 3. Juny manch intereffante Einzelheiten. "Diefer fozusagen heilige Mann" sagt er, "kam am 23. Mai aus Italien über Innsbruck nach München. Drei Jahre hindurch hatte Herzog Maximilian Philipp, ber Abministrator ber bayerischen Lande ihn vom P. General innigst er= beten. Als der heilige Mann kaum ins Kloster gekommen war, verbreitete sich die Kunde davon blitzschnell überall hin, so daß am folgenden Tage eine ungeheuere Menschenmenge in der Kirche und außerhalb derselben auf seinen Segen wartete. Als er biesen bas erste Mal gespendet hatte, ergaben sich große unerhörte Wohltaten. Noch mehrere waren ihrer in den folgenden Tagen (elf Tage verweilte er hier), da er Blinden das Gesicht, Tauben bas Gehör und anderen Siechen die volle Gesundheit wieder gab. Er wurde von allen hochgeehrt, auch von verschiedenen geistlichen Orden, bie ihn baten zu kommen und ihren Kranken die Benediktion zu geben. Ich selbst empfing in dessen Zelle die Benediktion und Auflegung seiner Hände. Sicher ist, daß aus allen seinen Handlungen Heiligkeit leuchtet. Er hatte in vier Kirchen zelebriert und zwar in der Theatinerkirche, in ber unseren, bei St. Peter und in ber Hoffapelle besagten Herzogs. Die übrigen Tage las er die hl. Messe in seiner Ordenskirche. Nur hatte er ob der Menschenansammlung keinen Raum, deshalb war es notwendig, daß vier Patres und acht Soldaten oder kurfürstliche Trabanten mit deren Hauptmann, Graf von Haunsberg ihn umgaben, und da war er noch nicht sicher, benn von allen Seiten raubten ihm die Leute etwas von seinem Habit und Mantel. Wenn er keine anderen Wohltaten gespendet hatte, so könnte bies eine nicht genug hervorgehoben werden, daß er Anlag zu fo vielen ernsten Generalbeichten gegeben hat, benn von allen Seiten strömten die Menschen herbei um ihr Leben von Sünden zu reinigen. Am britten laufenden Monats setzte er seinen Weg fort.... Der Herzog und die Herzogin, die ihn wie ihren Vater verehren, hoffen auf künftige Erben-Euerer Paternität

> bankbarster Rupert Wanberreiser. Kanonikus."7

Noch eristiert ein "Ertrakt:Schreiben" bb. München 7. Juny. "So von einem Bedienten des Kaiserl. Abgesandten zu München, Ihro Erzellenz 5. Grafen Wentzells von Lobkowiß, an einen gewissen Kapuziner geschrieben worden." Darin heißt es: "Eß ist alhier 14 Tage lang ein Capuciner gewest, ein gebohrner Friauler, P. Markus von Aviano aus ber Benediger Proving, großer hochgelährter und wohlberedter Prediger, aber noch viel ein fröhmer undt henl. Mann, denn er befilcht nichts anderes, alf daß man vor gewieß das Jenige (so man verlangt) erhalten werde, wan man nur festiglich glaube, daß Es Gott unfählbar werde mittheilen und bennebenst rechte Reu und leydt, über die begangenen Sünden habe, wie Es bann offendtlich bewiesen, auff waß weise dieser Actus Contritionis sein Soll. Es seindt viel 1000 personen hergerenset, um den henl. Segen von Ihm zu haben, welchen Er ihnen auch mit großer Frucht Er theilet hat; dann bliende seindt Sehendt, lahme undt Krumme geradt, langwiehrige krankheiten also baldt gehenset und die Podagrische gesundt worden; viel die da brüche gehabt seindt davon erlediget, viel Teuffel aus getrieben, die gichtbrüchigen gesundt und die Stummen redendt gemacht worden etc." Es folgen nun Aufzeichnungen früherer Wundertaten bes P. Markus in Italien und Tirol, dann wendet sich der Schreiber zu der Schilderung der Persönlichkeit des P. Markus selbst und erzählt: "Er ist praeter 45 Jahre alt, lieblich im Reden, schönen, freundtlichen Angesichts, iffet kein Fleisch, daß gante Sahr undt zwar nur die Ihme Borgesett Speise." "Er ist lang zu Rom in der Inquisition gewesen, Endtlichen aber, da seine Frömmigkeit erkennet worden, undt also ledig gelassen worden.

Man sieht, daß auch damals wie heute, müßiges Geschwäh prominente Persönlichkeiten umgab. Noch liegt ein "Extractus Epistolae ex domo Reverendissimorum P.P. Theatinorum vor, das vom 4. Juny 1680 datiert ist. Leider ist weder eine nähere Bezeichnung des Schreibers noch der Persönlichkeit, an die der Brief gerichtet war, vorhanden. Das Schrifts stück ist ziemlich umfangreich und bestätigt nicht mur all' das, was wir aus den übrigen Schreiben über P. Markus' Aufenthalt in München ersfahren, sondern es skizziert auch das Wissenswerteste aus seinem Wirken in Italien. Wir entnehmen diesem interessanten Dokumente nur einzelne noch unbekannte Geschehnisse aus der Zeit seiner ersten Missionstätigkeit in München. "Wir wähnten uns" sagt der Briefschreiber, "damals in

die Zeiten der Apostel versetzt".... Am 26. Mai um 3 Uhr nachmittags predigte er in unserer Rirche über die Geistigkeit der Seele, de animae essentia spiritualis, in so klarer scharfsinniger und gelehrter Weise, daß selbst die Gelehrtesten Juristen von Staunen erfüllt waren. Er verglich bie Besenheit der Seele mit der göttlichen Besenheit mit solcher Geschicklichkeit, Beredsamkeit und Leichtigkeit, daß wir den hl. Apostel Paulus predigen zu hören glaubten"....,Am 29. Mai zelebrierte er in unserer Kirche, wobei unsere Patres, die Kleriker und drei Laienbrüder das Glück hatten zum höchsten Seelentrofte aus seinen hl. Händen die hochbl. Rommunion zu empfangen. Nach und kommunizierten noch der Raiserl. Gesandte Graf Lobkowit und noch eine unzählbare Menge Menschen, be= sonders hochadlige Personen bei ihm, alle sich überaus glücklich schätzend. Das Bolk hätte ihn am liebsten wie einen Gott verehrt. Die Leute fußten nicht nur seine Füße, sondern auch seine Fußspuren. Biele kurfürstliche Trabanten waren aufgeboten ihn zu schützen, auch waren solche im Kloster verteilt, damit nicht Unbescheidene und Lästige den frommen Pater be= helligten, daß er beständig Liebeswerke übe, benn nicht nur das gemeine Bolk, auch ber Abel pflegte ihn zu überfallen, und aus unbescheidener Berehrung ihm mit Scheren und Meffern Stücke aus ben Kleibern zu

Endlich nachdem die Wogen der Begeisterung sich einigermaßen geglättet hatten und man all' bie wunderbaren Geschehnisse übersehen konnte, berichtete der Münchner Guardian P. Heinrich von Weilheim auch nach Rom an ben Generalprokurator bes Orbens, P. Johann Baptist von Sabio. Das Schreiben ist batiert vom 21. Juni 1680, München. "Ich habe" bemerkt er "bereits vor acht Tagen, aber in Gile nur geschrieben, daß am 23. Mai bei uns der große Diener Gottes, P. Markus von Aviano, ange= kommen ift. Er verblieb 11 Tage hier zum großen Ruhme unseres Ordens und zu jedermanns höchster Bewunderung. Auf seinen nach Erweckung des Renealtes in italienischer Sprache erteilten Segen, saben wir täglich viele offenkundige, von Zeugen erhartete Bunder, wie Lahme gingen etc." Es wird auch ber kurfürstlichen Bache in diesem Schreiben erwähnt, beren ihrer zwölf oder oft "noch viel mehrere" gewesen. "Mehr aber als all dies", schließt P. Heinrich seinen Bericht, "ist zu erwähnen, daß er ein Mann ist, der das allerbeste Beispiel gibt, indem er überaus bemütig und ans Wunderbare grenzend gehorsam ist. Ob er etwas tut, oder nicht tut, es geschieht alles im Gehorfam, nichts aus eigenem Antriebe... "Alles was des ewigen Gedächtnisses würdig ist, wird aufgeschrieben. Auf Befehl des Durchlauchtigsten Herzogs Maximilian, des Administrators von Bayern, wird auch noch speziell nach ben Gnaden und Wundern, bie Gott sich gewürdigt hat durch den Hochw. P. Markus zu wirken, ge= forscht, die bann veröffentlicht werden sollen."10

Besondere Bestätigung der letzteren Nachricht gibt ein Brief bes Fürstbischofs Albrecht Sigmund von Frensing an P. Kosmas selbst. Derselbe schreibt: Hochwürdigster Herr Pater! Der lette Bericht Ew. Paternität über den ehrwürdigen P. Markus und seine glückliche Ankunft zu Lyon in Frankreich hat mir zu besonderer Befriedigung gereicht, noch mehr wird dies der Fall sein, wenn ich Gelegenheit haben werde auf Ihrer Rückreise Sie in unserer Gegend wieder zu begrüßen und Ihres Segens teilhaftig zu werden. Inzwischen habe ich nicht gefäumt in meinen beiben Diözesen Befehl zu geben, daß das Eramen über all' jene Wirkungen und Wohltaten, welche die göttliche Majestät durch den ehrwürdigen P. Markus sich gewürdigt hat, in unsern Landen zu erweisen, burch er fahrene Theologen vollzogen werbe. Wenn bann ber Prozeff beendet und alle Informationen eingeholt sein werden, werde ich meinerseits nicht ermangeln all' das zu tun, was mir scheinen wird, daß es zur Chre Gottes und zur Erbauung des Nächsten bienen kann. Womit ich mich neuerdings den frommen Gebeten und hl. Opfern des genannten ehrwürdigen P. Markus und jenen Guerer Paternität empfehle.

Ich verbleibe Ihrer beiber

wohlgeneigter

Frensing, den 7. Juli 1681.11

Albrecht Sigismund.

Der Kurfürst aber, so der Ansicht war, daß "brachium seculare" ben geist lichen Obrigkeiten nicht nur nützlich sein könnte, sondern unumgänglich notwendig sei, bestellte außerdem eine selbständige Kommission zur Er forschung der "miraculosen" Vorfälle, die ihm persönlich Bericht zu er statten habe. Diese Kommission führte ben offiziellen Litel: "Zu ben

geistlichen Sachen verordnete Direktor und andere Rathe".

Ein solches Gutachten der kurfürstlichen Kommission bb. 4. Dezember, München 1680 liegt vor. "Auf gnädigstes Anbefehlchen", heißt es barin, "haben wir nit unberlassen, wegen bes gottseligen Capuciners R.P. Marcus d'Aviano, was biefer hin und wider in dem churfürstlichen Land Banrit, burch seinen erthailten Seegen und Gebett, den Presthafften persohnen und sonsten für Guetthaten erwisen, gebräuchiger maßen an alle Beambte Rentambte München, generalia auszuferttigen und wievolen noch nit alle mit ihren erforderten Berichten eingelangt, so haben wir jedoch, auf genedigstes begern, die bereit mehrern thails einkomne berichten, neben bes hierinfalls gewesten Referenten Dr. Högers Pfarrers ben unfer lieben Frauen Stüfft alhie, darüber umbständig abgelegte Relation und gemach ten kurzen Extract, gehorsambst biemit übersenden sollen."12

Das Referat des als hervorragenden Theologen bekannten Dr. Höger, das mit Schriftstellen und reichlichen Zitaten geistlicher wie weltlicher Autoren und Beispielen aus der Geschichte belegt ist, teilt die Wunder im all gemeinen in drei Rlaffen ein. Die erfte Klaffe, die, um modern zu sprechen, soges nannte eingebildete Kranke umfaßt, deren Heilung, oder richtiger, Besserung auf Autosuggestion zurückzuführen ist, haben keinen Anspruch auf ben Namen Bunder. Die zweite Klasse umschließt wohl wirklich Kranke und Leidende, deren Gebreste jedoch durch die Kunst der Arzte auf natürliche Beise behoben werden kann. Ihre Heilung mag als Wohltat oder besondere Gnade Gottes angesprochen werden, die auf die Fürbitte einer ehrwürdigen Person erlangt wurde. Erst die dritte Klasse kann als wirkliche Bunder umfassend bezeichnet werden. Es sind dies plögliche Heilungen schwerer Krankheiten, die Wiedererstattung des Gesichtes an einem Blinden und bergleichen mehr, Buftande, welche die Leiftungsfähigkeit der Natur übertreffen, benn bas Sehvermögen 3. B. ist etwas natürliches, boch ver= mag bie Natur nicht ein verlorenes und zerstörtes Schvermögen bei Blinden wiedererstatten. Welcher Art die Wunder auf die Fürbitte des P. Markus nun seien, hielt Soger "für vermessen endgültig zu ent= scheiden", da ja die nähere Prüfung der einzelnen Fälle noch fehlt. Jedenfalls tut P. Markus febr gut, daß er für seine Hilfeleistungen eine wahre Reue über bie begangenen Sunden, auch das Bekenntnis der= selben, d.h. die Beichte voraussetzt und gewisse Gebete verlangt. Höger gelangt nun zu dem Schlusse: "P. Markus, ein Mann von völlig er= probten Lebenswandel, eine Personlichkeit von unbescholtenen Sitten, Ehrungen aus dem Wege gehend, der alle ehrenden Anerbietungen verschmäht, bie Einsamkeit liebt, Tag und Racht seine Gebete unter einem Strom von Tränen zu Gott emporsendet, niemand verachtet, jeden mit innigster Liebe zu umpfangen sucht", sei wohl die geeignete Persönlichkeit wirk-

Weshalb er nicht allen durch seinen Segen Hilfe brachte? Wohl vielleicht aus mangelhaften Glauben ber Hilfesuchenden, manchmal weil die Bei= lung ihren Seelen zum Schaben gereicht hatte, wie er selbst bem einen und andern voraussagte, denn besser ist es, lahm oder blind ins himmel-

Es erübrigt nur noch die verschiedenen Berichte aus den Privatbriefen zu ergänzen und zwar burch bie Aufzeichnungen bes Begleiters bes P. Markus selbst, nämlich P. Kosmas von Castelfranco, der Augenzeuge all' jener Ereigniffe gewesen. So erzählt bieser Pater, betreffs ber Berehrung, die das herzogliche Paar gegen P. Markus an den Tag gelegt, daß auch diese bayerischen Fürsten das Beispiel des Herzogs von Lothringen nachgeahmt haben, indem auch sie das kärgliche Mahl des P. Markus teilten und obgleich kein Fasttag war, mit ihm Fastenspeisen aßen, ja vielmehr nur das zu essen begehrten, das von seinem Essen erübrigte. So waren bie hohen Herrschaften brei Male Gaste im Refettorium der Kapuziner. Auch wünschten sie, daß die Geschirre und alle Gegenstände, beren sich P. Markus bei Tische bedient hatte, als kostbare

Meliquien aufbewahrt würden. Sie selbst wohnten jeder Predigt, jeder hl. Messe des P. Markus bei und empfingen jede seiner Benediktionen. Aberhaupt hatte sich der Herzog Max. Philipp von allen weltlichen Angelegenheiten fern gehalten, keinerlei Staatsgeschäfte erledigt, keine Aubiengen gewährt, so lange P. Markus in München weilte. Das herzogliche Paar war es auch, das verfügte, P. Markus moge boch einmal in der Theatinerfirche zelebrieren und predigen, nachdem die Kapuzinerkirche sich als zu flein erwies, bie Menschenmenge zu faffen. Alle es zum Scheiben fam, waren der Herzog und die Herzogin tief betrübt; sie gaben ihm mit großem Gefolge zwanzig italienische Meilen weit bas Geleite. Gern hatten fie ihn bis an die italienische Grenze begleitet, wurden nicht Staats geschäfte bes Herzogs Unwesenheit in München erheischt haben. P. Rosmas weiß auch zu berichten, daß Herzog Maximilian Philipp das besondere Glück hatte, P. Markus in Ekstase zu seben. Es war eines Abends, ba bat P. Markus ben P. Guardian ihn vom Abendessen zu bispensieren, er habe noch zu beten. Nun bot ihm ber Guardian eine Kerze an, um sich Licht zu machen. P. Markus lehnte bankend ab, beffen bedürfe er nicht. Einige Zeit barnach folgte ihm ber Obere; er wollte boch mal seben, was sein Gaft mache. Leise öffnete er beffen Zellentüre, wie erschraf er aber, als er die Zelle hell erleuchtet fand von einem klaren Lichte, bas strahlend von P. Markus Antlit ausging, ber betend am Boden kniete. Rasch wurde der Herzog benachrichtigt, ob er das Wunder sehen wolle und biefer kam herbei und schaute ben himmeloglang in ber burftigen Belle. Chrfürchtig scheu zog er sich zurück, um ben Beter nicht zu stören mit ben Worten: Relinquamus Sanctum Deo.14

Der Brief des Kanonikus Wanderreiser bb. 3. Juni 1680 schließt mit ben Worten: "Der Herzog und die Herzogin hoffen auf kunftige Erben". P. Fibelis von Zara weiß bies nach Quellen richtig zu stellen, ba er bemerkt: "Freude hatte das Herz des herzoglichen Paares erfüllt, da der Mann Gottes ihnen die Geburt eines Söhnchens noch vor Ablauf eines Jahres vorhersagte; welche Borbersage sich auch erfüllte". Aus bem selben Schreiben erfahren wir auch, baß "verschiedene geistliche Orben P. Markus baten zu kommen, um ihren Kranken die Benediktion 311 geben". P. Kosmas führt uns biese Orbenshäuser namentlich an; sind die Zesuiten, die Theatiner, die Franziskaner, sowie sämtliche Frauen flöster der Stadt, welch' letztere den Segen in ihren Sprechzimmern empfingen. Die Theatiner namentlich gingen in ihrer Verehrung für P. Markus so weit, daß sie das Megkleid, dessen er sich bei Zelebrierung seiner Messe bedient hatte, als kostbare Reliquie ausbewahren wollten.13 Ms P. Markus am 3. Juni von München schied, nahm er, wie P. Kosmas erzählt, seinen Weg über "Sauerlach, Otterfing, Tegernsee etc."

Welchen Weg P. Markus dann in Tirol einschlug, bis er Arco erreichte,

haben wir im vorigen Kapitel nach Sinnacher erfahren. P. Kosmas weiß noch zu berichten, daß an allen Orten und Pfarren, durch die P. Markus kam, ihm wie auf Berabredung, die Pfarrer mit ihren Pfarrangehörigen entgegenzogen mit Kreuz und Fahnen, als wollten sie ihren Diözesanbischof einholen. So geleiteten sie ihn in ihre Pfarrkirchen, wo er ihnen seinen berühmten Segen spenden mußte, dem auch viele wunderbare

Nach Tirol zurückgekehrt, berührte P. Markus am 7. Juni Hall, wo ihn bereits ber Herzog von Lothringen empfing und in das Haus des Konfuls Dasch führte, um bort zu nächtigen. Am 8. Juni vor Sonnen-

aufgang verließ er Hall und zog gegen Innsbruck.15

Seine letzte Station in Tirol war Arco. Bon hier aus gedachte er ben heimatlichen Boben zu betreten, allein ein papstliches Breve, sich an ben Raiserhof nach Ling zu begeben, das ihn dort traf, zwang ihn zur Rückkehr.

Es gabnt nun eine große Lucke betreffs ber Reife. Urkundlich nachweis= bar befand sich P. Markus am 3. August noch in Arco; die weiteren Wegspuren lassen sich erft wieder Ende August verfolgen. Der französische Biographis erzählt, ohne weiter seine Quelle zu nennen, P. Markus habe an der Grenze einen Brief seines Provinzials aus Benedig erhalten, seinen Weg über die Grenze nicht fortzusetzen, sondern in Arco zu warten, benn es werde ihm ein päpstliches Breve zukommen, wonach er sich an den Kaiserhof zu verfügen habe. Der Verfasser fügt aber dem hinzu, biese Obedienz habe nicht lange auf sich warten lassen. Gleich am nächsten Tage habe sich P. Markus auf den ihm bezeichneten Weg gemacht. In Wahrheit begab sich die Sache etwas anders. Ein Fußübel zwang ihn, in Arco Halt zu machen. Da traf ihn am 31. Juli die Obedienz des P. Generals und das Breve des hl. Baters sich "eisends" zu Kaiser Leopold nach Ling zu verfügen, um dem Raiser, gemäß seinem Bunsche

P. Markus, ber bisher seine Wanderungen, gemäß den Sagungen seines Ordens zu Fuß getan, fühlte sich nunmehr, infolge seines Fusibels unfähig, Fuswanderungen zu machen. So übermittelte er in einem Schreiben besselben 31. Juli bei der Wiener Nuntiatur ein Gesuch um Dispens von ber gewöhnlichen Ordensgepflogenheit und bat um die Bergünstigung sich irgend eines Behikels bedienen zu dürfen.17 Doch stand P. Markus wieder davon ab von der Dispens Gebrauch zu machen. Die Ursache lag in ben schlimmen Erfahrungen, die er von Seite mißgunstiger Elemente, selbst von Seite der Mitbrüder gemacht hatte. Ein Brief an den Kapuzinerguardian in Innsbruck, ohne Zweifel, den ihm so vertrauten P. Juvenal von Ronsberg, gibt hierüber Aufschluß. Derfelbe ist datiert "Arco 3. August 1680". "Begen des schweren Unfalls, der mir am Rückwege in meine Provinz zugestoßen ist," heißt es dort, "und weil ich so sehr

von Kräften war, hielt ich es für ummöglich, ohne irgend einem hilfs

mittel zurückzukehren".

Aber nicht nur aus diesem Grunde verzögerte sich der Besuch am Kaiser hofe in Linz. Die Kunde, daß P. Markus vom Kaiser erbeten worden war, verbreitete sich blitzschnell burch ganz Deutschland. So mancher ber geist lichen Fürsten namentlich, setzte seine Hoffnung auf die Berufung, um etwa auch P. Markus in seiner Residenz zu sehen, falls sie auf seinem Wege lag. Da waren es zunächst ber Erzbischof von Salzburg und ber Bischof von Augsburg, die mit bringenden Bittgesuchen den Orden und bie päpstliche Kurie bestürmten. So kam es, daß ehe noch P. Markus Arco verlassen konnte, bereits Obedientialbriefe vorlagen, die ihn auch nach Salzburg und Augsburg riefen. Salzburg lag am Wege nach Linz, boch Augsburg mußte sich vorderhand noch vertröften.

#### Rapitel VI Nr. 3

## In Salzburg

Es war am 6. Juni des Jahres 1680 als Erzbischof Max Gandolph von Salzburg an den ihm bekannten Kapuzinerpater Jakob von Salzburg nach Innobruck schrieb, wo berselbe die Klostergemeinde als Guardian leitete. "So wie seine Nachbarn, die Herzoge von Lothringen und Bayern", schrieb derselbe, "empfinde auch er ein großes Verlangen, den ob seiner Tugenden und seines exemplarischen Lebens berühmten P. Markus bei sich zu sehen. Darum bitte er innigst beifolgendes Schreiben P. Markus zu übermitteln und bes Erzbischofs Bitte an denselben kräftigst zu unter ftüten".1

Das Schreiben des Erzbischofs an P. Markus selbst war batiert vom 7. Juni und lautete: "Aus beiliegender Abschrift belieben Ew. Paternität zu ersehen, wie ich gestern an den P. Guardian der Kapuziner in Innst bruck wegen Ew. Paternität geschrieben habe und von wegen Ihred von mir so sehr ersehnten Kommens in diese meine Metropole. Nun wünschte ich gar sehr so bald als möglich ben Entschluß Ew. Paternität zu erfahren. Ich bitte Sie nochmals die Gute zu haben, mir den so ersehnten Troft zu gewähren und mich mit einer Antwort zu begünstigen vermittelst bes Aberbringers dieses Schreibens. Ich verbleibe En. Paternität

wohlgeneigtester

Erzbischof und Fürst von Salzburg.2 Bie vorerwähnt, mußte sich der Erzbischof ebenso wie andere Fürst lichkeiten bequemen, die nötigen Schritte in Rom zu machen, um P. Markud das Kommen nach Salzburg durch Obedientialbrief zu ermöglichen, denn aus eigenem Antrieb und Willen war P. Markus zu Umwegen ober Auf enthalt an irgend einem Orte nicht zu bewegen. Alles war nun geschehen, die Ankunft des so ersehnten Gastes, in Salzburg gesichert, aber tropbem sorgte sich der Kirchenfürst bis zum Augenblick des Eintreffens des Paters umunterbrochen für denselben, namentlich was den Weg betraf, ben biefer nehmen würde.

P. Guardian von Innsbruck wußte bier am zuverläffigsten Bescheid. Unterm 3. Juli 1680, Innobruck, schrieb er an P. Wunibald von St. Johann, dem Domprediger in Salzburg, daß P. Markus hauptsächlich den Wasserweg wählen werde. Er würde über Mühldorf und Altötting reisen, um bem Bunsche bes Hochwürdigsten Fürsten in Salzburg zu ent= sprechen. Er wisse bies bestimmt, ba bie erlauchte Königin (Herzogin von Lothringen) bies ihrer Mutter, ber verwitweten Kaiserin, mitgeteilt habe.3

Schon am 7. Juli bezog sich der Erbischof in einem Schreiben an vorerwähnten Guardian, P. Jakob von Salzburg, auf bie Mitteilungen jenes P. Wunibald und machte verschiedene Vorschläge für P. Markus' Reise, ebenfalls den Wafferweg bevorzugend; wieder moge ber Pater einen biesbezüglichen Brief vermitteln; er könne nicht sagen, wie innig er und auch seine Untertanen wünschten, diesen Mann, der so berühmt sei, wegen der Lauterkeit seines Wandels und ob der vielen von ihm gewirkten Bunder, zu sehen, und ihm Berchrung zu bezeugen.4

Um 18. Juli wiederholte er seine Erkundigungen bei demselben Pater über Pater Markus' Beg. P. Jakob möge ihm nur Gewiffes schreiben, er

muffe ja in jedem Falle Borbereitungen treffen, zum Empfange.5

Die Salzburger allerdings hatten noch mehr als alle übrigen ge= waltige Sehnsucht nach P. Markus, benn nicht bloß von anderen Orten und Ländern war der Ruf seiner Heiligkeit, das Ansehen der von ihm gewirkten Bunber gedrungen; ein viel ffarkeres Band verknüpfte sie mit dem Gottesmann, noch lange bevor sie ihn gesehen. Die Akten des Ordinariates Salzburg haben ben Bericht zahlreicher Personen aufbewahrt, lauter Salzburgsche Untertanen, die große Gnaden und Wohltaten infolge der wunder= wirkenden Benediktion des Paters erfahren hatten, da sie ihm nach Tirol entgegengereist waren, so nach Innsbruck und besonders nach Schwaz. Da konnten sich nach beren Rückkehr als Genesene, die Salzburger selbst über= zeugen, ob der Ruf des Dieners Gottes begründet sei. Ja, der Erzbischof selbst konnte aus seinem näheren Bekannten= ober Verwandtenkreise Ahn= liches inne werden.

Ein Kavalier seines Hofes, Johann Jakob Stifler von Wertenpach, ben er nach Arco entsendet hatte, um einer schwer erkrankten Gräfin Kufstein einen von ihm an P. Markus geschriebenen Rekommendationsbrief für sie einzuhändigen und ihr beizustehen, berichtete dem Erzbischof über den Erfolg unterm 6. Juli 1686 Arch:

Hochwürdigster Hochgeborener Fürst, mein allergnedigister Herr Gerr usw.

Euer Hochfirstlich Gnaden, Thue ich in Unterthenigs und Gehors sambkheit hinterbringen, daß die Gnedige Frau Gräffin von Ruefftein sambt bei sich habenden personen gestert abends umb 5 Uhr alhier angekhomben und alsobalden den Gnedig Erteilten rekommendation brief bem wol Erwirdig= und Geiftreichen Pater Marco behendigt. Belicher alsokalben die Gnedige Frau Gräffin (weilen kein Geiftlicher so Teitsch Kunte vor handen gewest, durch mich unwürdigen) was spe zu diser hochverlangenden Genad vonnethen und thuen solle, Informieren lassen, so Spe auch volzogen. Dato frue umb 6 Uhr, hat er sein henl. Megopfer verricht. Die Gnedig Frau Gräffin kommuniziert. Bolgend Spe noch mallen Fred Starckhen Berlangen mit bestendigen Glauben erinnert, und dreymalen daß Jawort begert und die henl. Benediktion gegeben, und gleich in ainem augenblickh, die Gnedig Frau Gräffin ben ber rechten handt aus einer Kappellen in Ir Kirchen vor dem hochaltar gefiert in beissein ben 200 persohnen. Ja alle zugleich mit lautem geschren und tails Bergießung der Zecher dem Ebigen Barmherzigen Got gebenedeit. Ich habe mich wahrhafftig außer mir felbst befunden, bei diesem so großen miracul, nachgeends ist die gnedige Frai Gräffin mit mir Unwirdigen durch die Kirchen heraus und 20 schrit darvon zu Irer Senfften gangen, und in die Stat gefahrn. Alf ich Spe in baß Bimber gepracht, hat Spe eine halbe Stundt geruhet, und sodan allein im Zimber gangen. Der Namben beg Herrn Sen gebenebent. Euer hochfirstliche Gnaden zu einem Troft, hat mich recht zu sein bedunkhet gehorsambist zu pberschreiben. Die Gnedige Frau Gräffin und Frense Tochter thuen sich Euer hochfirstlich Genaden unterthenigist bevelchen.

Daß Logament hat sye ben bem herrn Graff Johann Baptista von Arch, ein Sohn des Generals seligen, nemben miessen, werden Statlich Traktiert, es Komben Imer dar die Dames sye zu Gratuliern und zu bedienen, morgen in dem Namben Gotes, werden wider über rovereith unsern

Ruggiveg nemben. Ein. hochfirstlichen Gnaben etc."

P. Markus hatte nun wirklich den Beg eingeschlagen, den P. Wunibald angezeigt hatte. Er reiste über Mühldorf, wo er sich zwei Stunden aushielt. In einem "Ertrakt, dessen so R. P. Markus de Aviano, Prediger, Kapusinerordens, von dato 25. August 1860 bis anhero, wunderliches gewürckhet hat", heißt es: "Nachdeme obgedachter P. Markus den 25. August (1680) u Mühldorf außgestandten, und sich aldorthen 2 stundten aufgehalten, hat selbiger in der Stüfft= oder Pfarr Kürchen den heiligen Seegen gegeben, mithin von einem besselsen Beib den Teusel ausgetrieben."

Von Mühldorf jog P. Markus nach dem berühmten bayerischen Wallfahrtsorte Altötting. Das vorerwähnte Diarium besagt: "Zu Alten Detting
hat Er drey Stainkrumpe Mäuerer, so lange Jahr auf der Erden gekhrochen,
in anzall großer Menge Bolkhs auf freyen Fueß gestellt." Noch am
25. August kam P. Markus nach Burghausen. Dasselbe Aktensiück erzählt

unterm 26. August: Ebenfals in Burghausen, alwo Er gestert um 3 Uhr in der Pfarrkürchen den hl. Segen außgethailet (barbay sich in- und außer der Statt über 8000 Persohnen befunden) ainen Krumpen, so auf 2 Krückhen gangen, und die Füeß vil Jahr nit auf die Erden lassen khönen, ganz gerader von Ime gangen. Godem dato zwischen Burghausen und Tittmoning auf den Weg 2 Krumpe curiert. Dan von dort bis alhero (d. h. bis Salzburg) zu Schiff, mit Hinausgebung des hl. Segens drey ebenfalls solche Presthaffte Persohnen curiert.

Die Aufzählung von Heilungen in diesem Dokument, ist natürlich nicht erschöpfend; andere Aktenstücke weisen ihrer viel mehrere auf. Wertvoll

baran ift bie genaue Firierung bes Beges.

Auch in Altötting war die Wirkung der Benediktion des P. Markus eine viel auffallendere als dies im Vorliegenden angedeutet wird. So übersandte 3. B. Johann Georg Haas, Pfarrvikarius zu Unter-Bärbing dem Regens-burgischen Konsistorium die "begründte Aussag eines 18jährigen Mächens, namens Magdalena Pichlerin, welche gelegentlich der Anwesenheit des P. Markus in Regensburg durch dessen Benediktion daselbst von einem schweren übel geheilt wurde. Sie nannte als "die Ursach ihres so eüserigen Verthrauens auf diesen Gottselligen Man weillen von ihme durch gemainen Ruef sie vill große Wirkhungen vernommen, unnd absonderlich gehöret, daß er zu Alten Stringen in seiner gegenwarth dennen armen betrangten Menschen vill große Guethatten erwisen habe."

Auch die Jesuiten zu Altötting verzeichneten die Anwesenheit des Paters Markus daselbst als Denkwürdigkeit in ihrer Hausgeschichte. Namentlich ein aufsehenerregendes Geschehnis beschäftigt den Chronisten, über das er offendar nicht genügend oder falsch vrientiert gewesen. So heißt es: "P. Markus von Aviano hielt auf öffentlichem Platze eine Ansprache an das Volk und beglückte es gewohnheitsgemäß mit seinem wunderwirkenden Segen. Es schien dem leichtgläubigen Volke aber, er habe auch einen Toten erweckt. Dieser wurde in Erwartung des Wunders lange ausbewahrt, als

er aber in Berwefung überging, mußte er begraben werden."

Hingegen erzählt ein Schreiben bb. Mühlborf, 27. August 1680, bas ohne Nennung bes Schreibers, sowie des Abressaten als "Schreibens Extrakt" im Salzburgischen Ordinariatsarchiv10 vorliegt11 über dieses Ers

cignis Folgenbes:

"Zu Altenötting aber ist ain wunderliche sach geschechen, in deme just umb 5 Uhr frue der P. Marco die hl. Benediktion offentlich vor der Stüfft Kürchen von einem hochen Predigtstuel herunder gegeben, ist unverhofft ain persohn, so ain Thorwärtl von Neuenmarckht und mir gar wohl bekannt ist, under wehrender Benediktion stain Todt umbgefallen; da es P. Marco gesechen, hat Er nit glauben wollen, daß Er Todt seye, sondern alsbann die Benediktion a parte iber Ihn gesprochen, mit getahner Erinderung,

man solte nit Zweiflen, er werde sich wider erhollen; der P. Marco ist dariber himveckh, der Thorwärtl aber so viel ich bis dato waiß, soll nummer begraben sein: was Gott (durch) bisse Begebenheit haben wil, steht dahin."

Noch bevor der Schreiber aber diesen Brief schloß, erhielt er andere Kunde. Man wollte den vermeintlich Todten eben begraben, mußte aber davon abstehen, denn plötzlich bekam der zu Begrabende seine frühere natürliche schöne rote Farbe wieder und Lebenswärme durchflutete den früher starren Körper.

Wie P. Markus seine Reise nach Salzburg beschleunigte, zeigt, baß er noch am 26. August — Nachmittags 5 Uhr in Salzburg eintraf. Aber bie Borgange baselbst, belehrt am besten ber Bericht ber Brüder Franz und Paul Mezger, beibe Benediktiner zu St. Peter, Doktoren der Theologie und Professoren an der Universität Salzburg, die als Zeitgenossen P. Markus selbst Augenzeugen all bessen waren, was sie erzählen. "In biesen Beiten", beginnt ber Bericht, "war wegen der Heiligkeit des Lebens berühmt ber Name des ehrwürdigen P. Markus von Aviano, den, als er auf Bitten der Fürsten vom römischen Papste nach Deutschland geschieft wurde, ben Erzbischof Maximilian Gandolph, Graf von Küenburg, Kardinal der heiligen römischen Kirche und vom Jahre 1668—87 Bischof, viermale mit und geheurem Wohlwollen aufnahm und, auf daß er möglichst viele Frommig keit im Bolke erzielte, ihn burch seine Mühewaltung und sein Beispiel fleißig unterstütte. Bei der ersten Ankunft ging der Fürst ihm zum Mühlenthor entgegen und geleitete den angenehmen Gaft an seinen Hof und in das bereitstehende Zimmer und wenn er manchmal zum Trofte Anderer in die Stadt gehen mußte, so gab er ihm seine eigene Leibwache gegen bed Volkes Ungestüm zur Seite; die hervorragendste Verrichtung des P. Markus bestand darin, die Zuhörer zu wahrer Buse und zu vollkommener Reut zu ermahnen und nachher, nachdem er sie zum vollen Bertrauen gegen Gott ermuntert, die heilige Benediktion zu geben. Um beides ebenso nüglich als bequem zu vollbringen, wurde Morgens und Abends mit der großen Glocke bas Zeichen gegeben, und bes Morgens kam man zur Basilika, wobei ber Erzbischof selbst mit dem Hofstaat mit dem guten Beispiel voranging. Dort ermahnte P. Markus, nachdem er am Hochaltare die heilige Messe gefeiert hatte, die Anwesenden zur Erweckung der Reue, wobei er selbst, zur großen Erbauung aller mit seinem Beispiel voranseuchtete; er seufzte seilige gar schmerzlich auf und war in Thränen aufgelöst. Darauf gab er die heilige Benediktion. Auch Abends ermahnte er, und zwar zuerst in der Kathedrale und nachher, um reichlichere Früchte zu erzielen, auf der Altane vor dem erzbischöflichen Palast, an seiner Seite ber Erzbischof, in gleicher Beise das Volk und segnete es. Zweimal sprach er von der Kanzel aus in der

Basilika mit großem Eifer und tiefer Frömmigkeit in italienischer Sprache

Bei seiner Abreise gab ihm der Fürst in liebevollster Beise das Geleite, versah ihn mit einem Wagen, oder mit einem Schiff, wie es eben die Sache mit sich brachte, ihm noch einen Begleiter auf den Beg zuweisend. Er stand

auch nachher einige Zeit mit ihm in brieflichem Berkehr."11

Dieser briefliche Verkehr zwischen dem hohen Kirchenfürsten und dem einfachen Kapuziner dauerte nicht nur "einige Zeit" um dann abzuflauen, sondern er währte bis zum Tode Maximilian Gandolphs, der im Jahre 1687 erfolgte. Noch heute ist das Dankschreiben des Erzbischofs für P. Markus' Neujahrswünsche db. 2. Jänner 1687, Salzburg, erhalten. 19

Der Begleiter, den Max Gandolph P. Markus und seinem Gefährten als Dolmetsch auf den Weg gab, war der früher erwähnte Johann Jakob Stifler von Wertenpach, der sie, wie urkundlich feststeht, bis Neuburg

begleitete.

Bährend seines Aufenthaltes in Salzburg, besuchte P. Markus auf Fürsprache bes Erzbischofs auch das Benediktinerinnenkloster auf dem Nonnberg. Die "hauschronik" und das "Protokollbüchlein" dieses Frauenflosters, haben biefes Ereignis ebenfo festgehalten. Es heißt bort wörtlich: "Den 26. August, nachmittags umb 5 Uhr ist der wunderselige Man P. Mary, Kapuziner von Avian auf Welfchland ankumen, hat unzelich vill Miracula gewirkht an Rrumen, Rrankhen, blinden, Stumen, Dauben. Den 31. hat Er ung im Chor communiciert und ben Seegen geben burch welchen etliche Frauen und Schwestern große gnaden empfangen, thails geistliche, thails weltliche. Er hat und auch mit solcher unaussprechlicher Andacht communiciert und mit so großer Zerknirschung den Act der voll= kumenen Reu und Leib genbt, daß wir alle wainen mueffen. — Der Erz bischof Max Gandolph von Chuenburg ist selbst mit ihm heroben gewest im Chor. Er hat auch die Benediktion nur gleich in seinen Kapuzinerhabit go geben und kein Stolla angetan auch keine angenommen, wie fie ihm ber Berr Beichtvater gereicht. Den 2. September in aller frue ift er wiber von hier wölh geraift zu ihr kaiserlichen Maicstät."13

Auch das Kapuzinerinnenkloster zu Maria Loretto mußte P. Markus noch besuchen und seinen berühmten Segen erteilen. Schriftliche Aufzeichnungen sinden sich in diesem Kloster nicht, wie dies aus einem Schreiben der Klosters vorstehung aus dem Jahre 1895 erhellt. Die damalige Oberin Schwester Maria Antonia erklärte: "Es ist durch den Brand des Klosters im Jahre 1818 gar vieles zu Asche geworden, was für die Nachwelt von großem Interesse wäre." Aber die Tradition hat den Namen und das Andenken des P. Markus bei den Ordensfrauen erhalten. Bei jenem Brande des Jahres 1818 blieb nämlich, wie wunderbar, ein Olgemälde — das Porträt P. Markus unversehrt, obwohl alles rings umber den Flammen zum Opfer

fiel. "Es hing ober der Winde bei der Pforte", wie es in dem erwähnten Schreiben heißt, "und eben weil es unberührt ist, halten wir es in Ehren und sagten deshalb schon oft, daß es uns seid tue, daß der liebe Selige Markus nicht heilig gesprochen wird. Wolle der liebe Gott unsern Wunsch in Erfüllung bringen. "Wie Maria Loretto" das armselige Sibild als And denken an jene Tage des Heiles aufbewahrt, so wird am Nonnberg ein einfaches Schüsselchen gezeigt, welches, saut einem beiliegenden Zettel, der Ehrw. P. Markus bei seiner Morgenkolsation benützt hatte.

Der Erzbischof fühlte sich in seiner verehrungsvollen Bewunderung für P. Markus gedrängt, Bericht über den Erfolg seines Aufenthaltes in Salsburg an die römische Kurie gelangen zu lassen, zugleich aber auch ohne Borwissen des P. Markus zu monieren, man möchte doch diesem schwachen, gebrechlichen Pater die Vergünstigung von Reisegelegenheiten und Dispens von jener Ordensregel gewähren. Noch unterm 2. September 1680, also kann nach P. Markus' Scheiden aus Salzburg, richtet Mar Gandolph an

ben Kardinal-Staatssekretar Cybo folgendes Schreiben:

"Euere Emineng, Sochwürdigster Serr!" "In dem Maße erglänzt die geistliche Frucht, die P. Markus von Aviano, ein Kapuzinerprediger ebensosehr durch das Beispiel seines Lebens als durch den Eifer seiner Gebete, Predigten, Exhorten und anderer wahrhaft erstaunlicher Berke in diesen Gegenden hervorbringt, indem er hareister jum katholischen Glauben bekehrt, verstockte Sünder zur Buße bewegt, in lauen Herzen die Flamme der göttlichen Liebe entzündet und überall den reichsten Samen wahrer Frömmigkeit ausstreut, das unter den übrigen Fürsten, welchen es gegönnt war, ihn in ihren Ländern zu sehen, Ich vor Allen Gott dem Allerhöchsten Dank sagen muß, daß er diesen seinen wahr haft großen Diener bestimmte, in meine Hauptstadt, wo er thatsächlich verweilte, zu kommen, zum geistlichen Dienste meiner Unterthanen. Da er sich nun aber auf den Befehl seiner Dbern an den kaiserlichen Hof und von da zu andern Reichsfürsten begeben soll, die ihn in so drangsalvoller Zeit zum Troste ihrer Bölker mit glühendster Sehnsucht erwarten, ist er zwar als gehorsomster Sahn bem glühendster Sehnsucht erwarten, ist er zwarden gehorsamster Sohn dazu ganz bereit — er würde noch größere Beschwerden zur Ehre Gottes und jum Seile der Seelen, dem einzigen Gegenstande seiner Arbeiten auf sich nehmen; da er jedoch wegen seines vorgerückten Allters, sowie anderer Unpäßlichkeiten, derartige lange und beschwerliche Reisen auf den unsicheren und rauhen Wegen dieser Gegenden zu machen nicht imffande ist nicht imstande ist, deshalb fühle ich mich nicht nur durch die Achtung und Liebe, die ich gegen ihn hege, sondern auch durch den Rugen und die Beistlichen Früchte, die aus seinem Wohlbefinden vielen tausenden von Menschen erweckten Menschen erwachsen, sebhaft gedrängt, Euere Eminenz in aller Ehrfurcht und mit allem Wastern und mit allem Nachdrucke zu bitten, den Einfluß Ihrer amtlichen Stellung gnäbigst dafür einzuseigen, daß unser heiliger Bater ihm die Erlaubnis gebe,

auf solchen Reisen sich des Wagens oder anderer entsprechender Gelegen-

heiten bedienen zu bürfen.

Dadurch werben Guere Emineng nicht nur einen Act ber Rächstenliebe gegen den vorerwähnten Pater üben, sondern auch mir eine Gnade erweisen, für die ich mich neuerdings verpflichtet bezeigen und die zu verdienen ich bei jeder vorfallenden Gelegenheit mich bestreben werbe.

Guer Emineng heilige Bande fuffend, bin ich

Ew. Em.

ergebenster Diener Fürst-Erzbischof von Salzburg.14

Db Erzbischof Mar Gandolph sich auch an das Generalat des Kapuziner= ordens mit einer ähnlichen Bitte gewandt hat, oder ob Kardinal Cybo als Antwort auf den obenstehenden Brief des Erzbischofs die beifolgende Er= flärung bes Generalprofurators P. Johann Baptift von Sabio veranlagt hat, ift nicht ersichtlich. Sicher ift, baß Mar Gandolph folgendes Schreiben bb. 27. September 1680 zukam, beffen Inhalt folgendermaßen lautete:

Ew. Eminenz, Sochwürdigster Berr!

Der Generalprokurator ber Rapuziner legt Guer Emineng bar, daß obwohl bem Prediger P. Markus von Aviano diefe Vergunftigung gewährt wurde, um fich nach Ling verfügen zu können, ba er von Gr. Majeftat bem Raifer beiß erfehnt dahin begehrt wurde, besagter Ordensmann aber von der gewährten Freiheit keinen Gebrauch machen wollte, ba er befürchtete, baß diese Art zu reisen, ber geiftlichen Frucht und Erbauung der Bolker Eintrag tun würde, baber halt ber erwähnte Generalprofurator es für beffer, baß man ben Pater zur größeren Ehre bes herrn und zum Bohle ber Seelen nach ber Borfchrift seiner Regel geben läßt, zumal er einen großen Theil der Reise zu Waffer zurücklegen kann."15

Jedenfalls war der Generalprokurator von den Gründen, die P. Markus bewogen hatten, von der Reisedispenfe keinen Gebrauch zu machen, unterrichtet, boch fand er es, wie leicht erklärlich, für gut, barüber zu schweigen. Das Urteil, bas ber Erzbischof über P. Markus fällte, teilten wohl alle, bie bas Glück gehabt, P. Markus zu feben, und beffen Benediktion gu empfangen. Die Annalen ber Kölnischen Kapuzinerproving bewahren 3. Beispiele in Abschrift ben Brief des Dekans im Salzburger Domkapitel, Freiherrn von Fürstenberg an seinen Better, Bischof Ferdinand von Fürstenberg zu Münfter und Paderborn, bd. 8. September 1680, Salzburg. Noch gang im Banne ber Erscheinung bes P. Markus, schreibt er an benfelben: "Die vorstehende Woche kam ein Kapuziner mit Namen P. Markus von Aviano, den der Raifer aus Italien nach Ling in Offerreich berief, der hier fünf Tage sich aufhielt. Nicht nur in Italien, Tirol und München, fondern auch an allen Orten, wo er vorüberkam und fogar auch bier, wirkte er öffentlich viele Wunder, und zwar mehr als 40 dahier. Bielen die von Kindheit auf, Andere, die seit mehreren Jahren blind waren, gab er das Gesicht wieder, Lahmen die Beweglichkeit, Stummen die Sprache, Tauben das Gehör, sehr vielen Kranken die Gesundheit in einem Augenblick, die ich mit unserem Erzbischofe unter einer sehr großen Menschennenge gesehen habe. Es ist jener Kapuziner ein sehr demüthiger Mann und von großer Strenge und während er hier war, hielt er jeden Tag nach der heiligen Messe eine Ansprache ans Bolk, Sonntag aber eine förmliche Predigt, wie ich eine solche niemals gehört habe, sowohl in Bezug auf Lehre, Beredsamkeit und seine Art die Herzen zu rühren. Unter dieser Predigt weinten alle Juhörer bitterlich. Dieser heilige Mann gab seinen Segen dem Erzbischof und allen Einwohnern. Unsere größte Kirche in Salzburg, konnte nicht alle fassen, die aus allen Orten in Menge hier zusammengeströmt waren, daher erteilte er vom Palaste des Erzbischofs den Leuten, die auf dem Domplatz waren den Segen."

Alls es enblich zum Scheiben kam, aus der schönen Stadt an der Salzach, da herrschte allgemeine Ergriffenheit; zu mächtig war der Eindruck, den der gewaltige Bufprediger zurückgelassen hatte, als daß man ihn vergessen konnte. Aber auch P. Markus hatte eine freundliche Erinnerung an Salzburg mit sich genommen. Namentlich für den hochherzigen Erzbischof hatte er sich eine warme Berehrung bewahrt. Aus einem Schreiben bb. 26. März 1681, Benedig, an den Grafen Adam Brandis, dem Herausgeber und Aberseher der Schriften des P. Markus, erfahren wir, wie P. Markus dem Erzbischof dankbar zugetan ist. "Ich muß", schreibt P. Markus, "dem Hocheblen Herrn mitteilen, daß ich bereits 2 meiner Reden habe abschreiben lassen - ein sehr großer Aufwand für mich! Aber zur selben Zeit als ich bie selben dem Hochedlen herrn zu übergeben gedachte, hat sie der Durch lauchtigste Fürst von Salzburg auf sein warmstes und inständigstes Un suchen, in Folge wiederholter Briefe, von mir erhalten. Ich konnte nicht umhin, einem so würdigen Fürsten dienlich zu sein, ihm, der mir ein besonderer Gönner ift."16

Das Erste, was der Erzbischof verordnete, nachdem P. Markus wegsgegangen, bezog sich auf die Information und Authentisserung der von ihm gewirkten Bunder. Dann aber kamen P. Markus bereits wieder bringende Bitten zu, er möge an bestimmten Tagen, die er festsegen wolle, seine wunderwirkende Benediktion aus der Ferne der heissbegierigen Diözese übermitteln.

# Rapitel VI Mr. 4

# Zum erstenmale am Kaiserhof

Bon Salzburg aus follte sich P. Markus, im Gehorsam gegen ben Papft und seine Ordensobern, an ben Raiserhof verfügen, ber zu jener Zeit, ob der in Wien noch immer graffierenden Pestkontagion in Ling weilte. Den Wasserweg benützend, berührte er am 3. September Braunau am Inn, wo er im Kapuzinerkloster nächtigte, um am nächsten Morgen seine Reise fortzuseigen. Mis das dortige Bürgermeisteramt durch kurfürstlichen Erlaß aufgefordert wurde, sich über allenfalsige Benediktionveffekte zu äußern, berichtete ber Bürgermeifter unterm 5. Oktober, baß "ber wolgedacht Gottseellige herr P. Markus" ben 3. September Abends zwischen 4 und 5 Uhr "allhie zu Waffer angelangt sene, und ben aussteigung auß dem Schif als barauf in alhiefiger Pfarrkhurchen, nit weniger vor bem Capuciner= floster, umb 7 Uhr, bann ben andern Tag wider vor bem Closter, umb 5 Uhr in der Früche, etlich Thausend Persohnen, worunden ein große Menge allerhandt standt und von Landt geraister Persohnen gewest sene, die hl. Benediktion gegeben" habe, dasselbe sei bei seiner Abreife nochmals vom Schiff aus geschehen. Bevor aber habe er noch muffen viel Baffer und Del weihen, und auch "ber alhiesigen herrn Capuciner in ihrem Garten stehenten Pumpprunnen benediciert. "Es sei unterschiedlichen Persohnen an ihren gehabten zueftendten geholfen worden" eben durch diese Benediktion, aber alle Falle von Seilungen konnten nicht ermittelt werden, nicht bloß "wegen Khurze ber Zeit", sondern auch wegen des ab und zue raisendten volkho", so daß man "keine aigentliche Erfahrung ainholen, minder beren Manien specificieren können."1

Jum Glück hatte der Guardian des Brannauer Kapuzinerklosters P. Nazarius selbst diesbezügliche Nachforschungen gepflogen und wichtige Zeugen amtlich verhören lassen. Seinen Bemühungen verdanken wir die "eidliche Deposition" des "Johann Christoph Englhart Feldscherer und Obristwachtmeister der Eulerischen Compagnie" über die wunderdaren Beschistlichenkliche des P. Markus, ferner eine weitere eidliche Deposition nediktionsesselte des P. Markus, ferner eine weitere eidliche Deposition des "Augustin Schäffer Musterschreiber derselben Compagnie", zudem "die eidliche Aussage der vom Herrn Obristwachtmeister der Cosmo Compagnie", sowie ebenfalls die eidlichen Depositionen derzenigen "Unter Offiziere von der Euler'schen Compagnie zu Fuß", welche anläßlich der Anwesenheit des P. Markus in Braunau mit einigen Mannschaften commandirt waren "umb das große Gedreng des Bolks aufzuhalten. "Lauter Actenstücke die sich heute noch im Negensburger Ordinariats-Archive besinden und von den staunenswerten Benediktionsessekten zeugen. Ausserden aber hatte P. Nazasstaunenswerten Benediktionsessekten zeugen. Ausserden gesammelt, von rius selbst noch 12 Aussagen von anderen Einzelpersonen gesammelt, von

denen er auf priesterliche Ehren versichert, daß sowohl er als sein Konvent Augenzeugen dieser Gutthaten an "presthaften Leuten" gewesen.

Aberdies eristiert noch im selben Archive eine "Sidliche Erfahrung wegen des P. Markus de Aviano eingeholt vom churfürstlichen Stadtgericht Braunau" bem take

Braunau", dem sechs weitere Fälle von Heilungen zu entnehmen sind. Noch am Mittwoch, den 4. September Abends kam P. Markus nach Passau, durch das sogenannte "Löderthor", eintretend. Der Diözesand bischof Sebastian Graf von Pötting kam dem Heisgerschnten und vielbegehrten Pater mit seinem gesamten Hossstaate und allen Kanonikern entgegen ihn zu begrüßen und führte ihn bei ungeheuerem Volksulaus ins Kloster der Kapuziner und den Verg hinan in das Marienheiligtum "Maria Hist."

Das der Unbefleckten Empfängnis geweihte Kapuzinerkloster stand dar mals unterhalb des Mariahilfberges, da, "wo sich jest der Sommerkeller der Innstadtbrauerei befindet, der gedeckten Mariahilfstiege gegenüber". Eigentlich gehörte befindet, der gedeckten Mariahilfstiege gegenüber".

Eigentlich gehörte dieses Kloster seit dem Jahre 1614 der österreichischen Provinz an.

Am nächsten Tage wurde P. Markus zu St. Paul geführt und Abends zur Kathedralkirche, wo er überall dem überaus zahlreich versammelten Bolke predigen und den Segen erteilen sollte. Die Kathedralkirche war derzeit noch von einem großen Brande her zerstört, der Pater mußte des halb von einer improvisierten Kanzel aus auf dem sogenannten "Paffenshof" predigen. Der Annalist versichert, die Domkirche hätte, wenn sie auch erhalten geblieben ware, die Menschenmenge ohnedies nicht fassen

P. Elias von Ling, damals in Passau, bestätigt als Augenzeuge folgenbes Ereignis. Als der Bischof mit seinem so hochgeehrten Gaste, sowie dem beiwohnenden Germalchen mit seinem so hochgeehrten Gaste, somithen beiwohnenden Klerus und einem so hochgeehrten Gafte, wenschen'schwarm gerode bie mit einem ungeheuren nachfolgenden Menschen schwarm gerade die Mitte der Holzbrücke, die über den Inn führte, vassierte vernahmen passierte, vernahm man ein heftiges Krachen und Splittern und Dröhnen, die Brücke sehmankte trachen gend Strachen und Splittern und die Brücke schwankte heftig, es war als wäre sie geborsten; eine unglaubt liche Aufregung kommente, es war als wäre sie geborsten; eine und liche Aufregung bemächtigte sich Aller, selbst der Bischof zitterte und bangte um das leben in mer sich Aller, selbst der Bischof zitterte und bangte um das Leben so Bieler, nur P. Markus blieb ruhig. "Das ist nur Teufelsmark der Das ift nur Teufelswerk, der das Gute verhindern möchte", sagte er, "es mögen nur alle beruhigt tein potting am andern Inichts wird geschehen". Co war es auch; als Graf Pötting am andern Tage die Brücke von Fachleuten genau untersuchen ließ, zeigte en sieh ließ, zeigte es sich, daß sie nicht ben geringsten Schaden aufwies, erzählt ber Annalist ben geringsten Schaden aufwies, Erzählt ber Annalist, ber auch eine erhebliche Anzahl von Sanationen in Folge ber Benediktionen bes P. Markus anführt. Letztere Tatsache bestätigt auch bas vorermähnte Vier hat bas vorerwähnte Diarium ber Jesuiten in Passau, wo es heißt: "Er hat hier immer niese mome hier immer viele Bunder getan, welche die zugegen waren, sowie auch bie Unseren, erzöhlend Unferen, ergablen".5

In einem Bericht des Berwalters "auf Perg" an den churfürstlichen geistlichen Rat in München, wird auch erzählt, baß, als P. Markus in Passau weilte, "underschiedliche persohnen aus großem enfer, das wasser in hiedten aus der Donau geschöpft, und benediciren lassen."6

Mls P. Markus am 5. September Paffau verließ, gab ihm abermals ber ganze Hofftaat und die Rlerisei mit dem Bischofe an der Spige, bas

Geleite bis zum Schiff.

Da P. Markus noch in Salzburg weilte, kam eine in Paffau anfässige Gräfin Rhuen zu ihm mit ber inftandigen Bitte um fein Gebet auf bie Meinung, daß Passau von der Pest, die hier und dort, ringsum, noch sich zeigte, verschont bleibe. P. Markus erwiderte, daß Paffau von der Kontagion frei bleiben werde, aber bafür werde es von einem andern großen Abel heimgesucht, wenn man ben Born Gottes nicht burch eifrige Gebete und andere gute Werke zu befänftigen trachte. In ber Tat, er hatte richtig prophezeit, da schon im nächsten Jahre die Stadt Passau durch einen

mächtigen Brand fast ganz zerstört wurde.7

Den Bafferweg weiter verfolgend, kam P. Markus am 6. September an Engelhartszell vorüber. Unter obigem Datum referierte Michael Ever= schlager an den Churfürsten Mar Emanuel in deffen geheimen Rat: "Daß durch Schickung des Allerhöchsten anheunt (den 6ten) umb zehen Uhr Bormittag der gottselige Capuciner P. Marcus de Aviano in begleittung Herrn Grafen von Khuenburg Thumbherr zu Salzburg und Passau alhier zu Wasser glieklichen angelangt, und alba dem gannz heuffig zuegeloffenen Bolath gleich vom Schüff auß zu zwai underschiblich mahlen bishin zwelf Uhr, ben heilligen Seegen, benne ich unwirdiger mit den Meinigen auch diemittigist empfangen, mit sollichem Geist erthailt, daß maift Alle gezüttert und die Zäher der bereuhung über Ihre Gunden vergoffen haben. Bas sich aber under ben Presthafften, deren vill verhanden wahren, vor miracula zuegetragen, und noch begeben mechten, than ich noch zur Zeit nit underthenigist berichten, allein weill nach vollendter gegebener hl. Benediktion mich difer hl. Mann zu Ihme beruefen, und in seiner sprach mir erpressé bevolchen, in Namen seiner, Eur Churfürstlichen Durchlaucht füer die ihme in München vom höchstloblichster Churhaus Bayen hechsterwißne Churfürftliche Genaden, die Er höchlicher gerühmt, nochmahlen underthenigist diemittigister Dankh zu yberschreiben, auch beinebens von herzen mit disen Formal wortten außgebrochen: "L' Elettore ed il Duce Massimiliano sono li miei Charissimi Prencipi di tutti gl' altri". (Der Churfürst und der Herzog Maximilian sind mir vor allen die liebsten Fürsten.) Als hab zu schuldigister Bolg Eur Churfürstl. Durchlaucht neben obigen underthenigist erzeltem Berlauf, Sch baß mir Anbevolchne hiemit auch gehorsambist yberschrieben..."8

Um 7ten September Abends endlich, hatte P. Markus fein Reiseziel

erreicht. Er war in Linz eingetroffen, der Kaiser aber war abwesend. Dieser weilte in Gmunden. Als er von P. Markus' Ankunft in Ling erfuht, sandte er ihm sofort ein kleines Begrüßungsbillet. Dasselbe ist batiert vom 8. September 1680 Emunden, und eigenhändig geschrieben. Es lautet:

"hochwürdigster Pater! Da ich die Ankunft Ew. Paternität in Linz erfahren habe, ohne Gelegenheit zu haben, Sie personlich zu begrußen, so wollte ich Ihnen einstweilen biese Zeilen schreiben, bis ich es, hoffentlich, weitläufiger mundlich werde tun können, denn ich trage ein großes Berlangen Sie zu sehen und vertraus sehr, daß der Herrgott mir vermöge Ihrer Gebete bei so vielen Borfällen im Staate beistehen wird. Einstweilen empfehle ich mich herzlich ben frommen Gebeten Euerer Paternitat."

Aber den Aufenthalt und das Wirken des P. Markus in Ling berichtet unter allen Ordensannalisten am eingehendsten der Linzer Konvent. heißt dort: "Um eben diese Zeit, da Kaiser Leopold I. hier zu Ling weiste, kam aus der venetianischen Ordensproving zu Seiner kaiserlichen Majestät, der herbeigerufene P. Markus von Aviano, Kapuzinerprediger, ein Mann von ausgezeichnetem Lebenswandel und bei Allen im Rufe der Heiligkeit. Dieser erbaute durch die feurige Predigt des göttlichen Wortes und durch die hl. Benediktion, die er breimal in unserer Kirche, in Gegenwart des Kaisers und faim, die er breimal in unserer Kirche, in Gegenwart des Kaisers und seiner erlauchten Familie, sowie des ganzen kaiserlichen Hofes und einer ungeheueren Menschenmenge nach dem Completorium öffentlich Rene den Masse das Bolt und entlockte heilsame Thränen wahrer Reue ben Augen fast ungählbarer Zuhörer, mit Macht. Es gab auch manche Montefen manche Menschen, die allenthalben und mit Freuden bekannten, daß ihnen burch das Alabat Liefen allenthalben und mit Freuden bekannten, daß ihnen burch das Gebet dieses frommen Paters und in Folge der ihnen erteilten bl. Benediktian und in Folge der ihnen erteilten hl. Benediktion von Gott mannichfache Wohlthaten erwiesen worden waren, die ich aus pengangen mannichfache Wohlthaten erwiesen worden waren, bie ich aus klösterlicher Bescheibenheit übergehe und Anderen zu erzählen überlasse Mackson überlasse. Nachdem er ungefähr drei Wochen in diesen Abungen der Frommigkeit und Erweckung von Acten wahrer Rene zugebracht, begab er sich, laut der heilfamen Obedienz, die ihm von Rom gegeben worden, zum Herzog von Reuburg, dem Bater der regierenden Kaiserin."10

Auch die weitläufigen Annalen der tirolischen Rapuzinerprovinz streisen it einigen Mantan den der tirolischen Rapuzinerprovinz streiser mit einigen Worten den Aufenthalt des P. Markus in Linz und am Kaisers oder hofe. Wohl bedauernd wird erwähnt, daß "was am kaiserlichen Hofe oder im Lande Offerreich bereich bereich ber bas ift im Lande Ofterreich durch ihn mit göttlicher Kraft gewirkt wurde, das ist nicht bekannt 2000 f. nicht bekannt. Zwar sagt inn mit göttlicher Kraft gewirtt wurd, 2 bis Stunden song fast man, daß die Allerhöchsten ihn einmal 2 bis 3 Stunden lang besucht hatten, doch ihn nie wieder besuchten. Gang spitig fügt ber tirolische Annalist hinzu: "Bielleicht empfingen sie beim ersten Besuch sa wier Bernalist hinzu: "Bielleicht empfingen sie eines ersten Besuch so viel Belehrung, Unterweisung und Geist, daß sie eines zweiten Resuches Den Belehrung, Unterweisung und Geist, daß sie eines zweiten Besuches ober einer besseren Information nicht bedurften. Jedoch hielt er sich nicht lange in Linz auf."11

Sebenfalls ift einer ber unverfänglichsten Zeugen über die Borgange am Kaiserhofe in Ling, P. Markus' Reisebegleiter und vertrauter Mitbruder, P. Kosmas von Caftelfranco noch zu hören. Er berichtet umftändlich von ber überaus großen Devotion, mit welcher P. Markus vom Raiser empfan= gen worden fei, um fortfahrend im Berichte, eine eigenartige Szene eingehend zu schildern. "Der Kaiser" erzählt er, "nahm P. Markus bei der Hand und führte ihn in sein geheimes Rabinett, wo die Raiserin mit ben beiben Raiserkindern, bem fleinen 1 jährigen Erzherzog Joseph und bem Töchterchen aus erfter Che, Erzherzogin Maria Antonia, weilten. Die Raiserin empfing ben Besucher knicend, ber Kaiser zeigte die Kindchen mit ben Worten: "Das ist meine kleine Familie, die Euere Paternität bem lieben Gott in Ihren Gebeten anempfehlen wollen." Auf den kleinen Joseph deutend, sprach ber Raiser: "Mit diesem wird ein Diener Euerer Paternität auferzogen." Aberrascht zweifelnd entgegnete P. Markus: "Was fprechen nur Euere Majeftat!" Darauf ber Raiser seine Borte mit Nachbruck wiederholte."

Diese Szene erschiene ganz und gar unglaubwürdig — fast als ein Produkt einer überreizten Phantasie, wenn nicht P. Kosmas, der Bersfasser der Lebensgeschichte des P. Markus diese Schilderung in dem Exemplare produzieren würde, das er speziell der Kaiserin dedizierte. Im weiteren Berlaufe versichert P. Kosmas, daß P. Markus häusige und langandauernde Audienzen beim Kaiser gerade in dem geheimen Kabinette gehabt. Ansangs hätten sich die oft im Flüsterton gehaltenen Gespräche mehr auf geistliche Materien beschränkt, sie erstreckten sich aber dann auf alle Gebiete des Staatswesens und der Politik, um gerade auch hierin nach christlichen Grundsäßen zu handeln, und des Kaisers Gewissen zu beruhigen.12

P. Markus mag bei diesen Audienzen sehr ernst gesprochen und die Wahrheit unverhüllt dem Kaiser vorgetragen haben. Es erhellt dies aus einem Berichte des Nuntius und späteren Kardinal Buonvisi an den päpstlichen Staatssekretär Kardinal Cybo vom 13. November 1680. Es heißt dort: "In Folge der Leichtgläubigkeit des Kaisers und seiner Neigung sich an die allerschlimmsten Natschläge eigennüßiger Minister zu halten, ist zu befürchten, daß die unsglückliche Prognose sich verwirklichen wird, die der letzthin am Hose weislende P. Markus von Aviano, ein Kapuziner, gestellt hat. Dieser wurde für einen guten Diener Gottes gehalten, nicht nur von den Katholiken, sondern auch von den Häretikern, die ihn haben predigen hören. Er saste es in den Predigten öffentlich und bestätigte es in den Privatandienzen beim Kaiser, daß, wenn er nicht bessere Ordnung einführe in Handhabung der Gerechtiskeit, so versichere er dem Kaiser, daß die eben erst erduldete Pestsche, die noch immer bestehe, mitsamt all' den andern Geiseln, nur Pestscuche, die noch immer bestehe, mitsamt all' den andern Geiseln, nur ein schwaches Vorspiel des göttlichen Zornes darstelle. Gott habe noch das ein schwaches Vorspiel des göttlichen Zornes darstelle. Gott habe noch das

Schwert nicht gezückt, aber er sei bereit es zu tun, wenn sich nicht Besse rung zeige."13

Auch der venetianische Gesandte, der sich damals, eben des Hofes wegen, in Linz aufhielt, berichtete an seinen Senat über P. Markus' Erscheinen bei Hof. "Der Kapuziner P. Markus", schreibt er unterm 8. September, "der dieser Tage hier erwartet wurde, ist erst gestern Abends angekommen. Man hält ihn für einen heiligen Mann. Der Kaiser hat ihn der Königin und dem Herzoge von Lothringen zu Liebe kommen lassen... Wie man hört, nimmt P. Emericht bieses Kommen des P. Markus sehr übel auf; er hatte es gerne verhindert, wenn er nicht wüßte, daß der Kaifer ihn wegen seiner Schwester habe kommen lassen. Das Volk hat ihn bis zum Konvente geleitet. Man sagt, er werde das Kloster nicht eher verlassen, als bis der Kaiser zurückkommt, um sich vor Allem Seiner Majestät vor zustellen. Man glaubt nicht, daß er sich hier lange verhalten werde, denn er hat Widersacher hier, die ihr Möglichstes tun werden, ihn wegzubringen. Aber die Kaiserin Witwets wird ihn, ihrer Tochter zu Liebe, protegieren und alles tun um ihn, so lang als möglich hier zu erhalten."

Unterm 15. September schrieb berfelbe Gefandte an den Senat in Benedig: "P. Markus von Aviano fährt fort in der Abung seiner geist lichen Ererzitien und mit seinen Segmungen. Das Bolf läuft herbei, aber auch die auserwählten Kreise, um dieses Vorteiles teilhaftig zu werden. Man sagt, dieser P. Markus sei in Bezug auf politische Dinge gegen teiliger Ansicht um vom Hofe wegzukommen, aber ber Andere (P. Emerich), ber beim Kaiser in größerem Ansehen stehen wird, durfte den Borzug

haben um die Dinge nach seinem Sinne zu richten."17

Jedenfalls berufen die Informationen des venetianischen Botschafters auch auf manchen falschen Voraussetzungen. Der Kaiser hatte P. Markus nicht an seinen Hof berufen, um bem lothring'schen Herzogsphaar einen Gefallen zu erweisen, sondern weil er selbst und seine Gemahlin infolge des Rufes der Heiligkeit, in dem der Pater stand, großes Verlangen trugen, denselben bei sich zu sehen. Auch die Bermutung, daß P. Markus in geringerem Ansehen bei ihm stand, als P. Emerich, trifft nicht 311-P. Markus hatte auf den Kaiser wie auf die Kaiserin, einen tiefen, ja unauslöschlichen Eindruck gemacht. Die Zukunft sollte es lehren. Schon kaum nach ber ersten Zusammenkunft mit dem Diener Gottes, schrieb die Rosserin an ihmen Malammenkunft mit dem Diener Gottes, schrieb bie Kaiserin an ihren Bater, den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg: "P. Markus ist wohl ein lieber man, hatt einmahl gepredigt gewiß mit großer Frucht, gestern haben wihr seinen segen empfangen, ich kan Ew. Durchlaucht nit sagen wie er einen bewecht, ist wohl ein großer

Als P. Markus gemäß seiner Obedienz sich eben zu diesem Fürsten verfügte, schrieb die Kaiserin nochmals ihrem Bater: "Der P. Markus ist

Verwichenen mittwoch in aller frue von hie wekh zu wasser, wirt also hoffentlich balt ben Ew. Durchlaucht sein, ist wohl ein lieber undt auf= erbawlicher man, ich weis Ew. Durchlaucht werden grofe satisfaction haben ihn zu sehen."19

Im nächsten Briefe an ihren Bater kommt Eleonora nochmals auf P. Markus' Besuch in Ling zu sprechen: "P. Markus wirt nuhnmehr schon ben Ew. Durchlaucht ankommen, ist woll ein lieber man undt hatt

hier Vill gutts gedahn..."20

"Das Gute", das die Kaiserin in ihrem Briefe hervorhebt, durfte sich vorzugeweise auf geistige Gnaden bezogen haben; über körperliche Bohl= taten findet man keinerlei Aufzeichnungen. Darauf burfte fich auch ber Inhalt des beifolgenden Schreibens beziehen, bas nur auszugsweise, ohne Nennung von Namen auf und gekommen ift. Dasselbe ift batiert 12. No= vember 1680 s. i. und trägt die überschrift: "Ex Austria a Praelato aliquo". Es lautet: "Gelobt sei Gott, der durch seinen Diener, den Hochw. P. Markus zur Beschämung der Häretiker so Bunderbares gewirkt hat. Unser Hof war nicht würdig die Werke Gottes zu schauen und zu er= fahren. Seinen Gebeten und Berdiensten schreibe ich mein ungewöhnlich gutes Befinden zu. Aber auch eine innerliche Wohltat hoffe ich durch ihn zu erlangen. Was vermag nicht der feste Glaube und das anhaltende Gebet bes Gerechten!"21

Die Tatsache, baß P. Markus in Niederöfterreich auch in Ling am Hofe bes Raisers, sowie in Wien keinerlei Bunber gewirkt, findet auch in einem anderweitig verwendeten, späteren Berichte bes P. Rosmas seine

Bestätigung.

Dafür erscheint bie Missionsernte unter Sündern und Irrgläubigen berzeit eine großartige gewesen zu sein. Die wichtige und aufsehenerregende Konversion des Grafen Windischgrach, zu der selbst der Papft den Konver= titen beglückwünschte, greift zurück auf bie erften Gespräche, bie berfelbe mit P. Markus in Ling geführt. Im Rapitel über bie Baretiker, werben wir barüber Näheres erfahren.

Belch' gewaltigen seelischen Eindruck auf den Raiser felbst, die erfte Busammenkunft mit P. Markus hervorgerufen, zeigt fein erftes Schreiben

an ihn nach ber perfönlichen Begegnung.

Das Schreiben ift batiert vom 4. Oktober 1680. Es lautet: "Da ich hoffe, daß Ew. Paternität bei Eintreffen meines Schreibens in Neuburg oder unferne davon sein werden, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen zu schreiben und mich Ihren Gebeten zu empfehlen. Ich bekenne, baß ich seit der Abreise Ew. Paternität gang betrübt bin. Ich würde wünschen länger Ihren Beiftand zu genießen, sowohl um Ihre väterlichen und heiligen Lehren zu empfangen, als auch um in allen meinen Möten zu ben frommen Gebeten Ew. Paternität meine Zuflucht zu nehmen. Seien Sie versichert, daß das, was mir Em. Paternität wiederholt gesagt haben, mir stets eingeprägt bleiben wird. Ich werde nicht nur meine Fehler, die ja so groß sind, da ich ein armer Gunder bin, meiden und mich bessern, sondern mich auch mit aller Kraft befleißen meine Pflichten zu erfüllen und darauf zu bestehen, daß Gerechtigkeit geübt und die Bergehen bestraft werden. Da ich aber erkenne, daß ich zu all' dem zu schwach bin, so bedarf ich umsomehr der Gebete Ew. Paternität, vermöge derer ich das göttlichen Beistandes würdig werden könnte, meinem so schweren Amte zu genügen, denn stets liegt mir das Wort Gottes am Herzen: Iudicium durum his. qui praesunt. Darum möchte ich lieber in großer Einsamkeit leben als an meinem Hofe. Da mir aber Gott biefe schwere Laft auf die Schultern geloben hat fa geladen hat, so hoffe ich, daß er mir auch die Kraft geben wird, dieselbe zu tragen. Et qui dedit posse, det etiam velle.

Bu all' dem wären mir nute die andächtigen Gebete Em. Paternität, Leopold.22

in die ich mich von gangem Herzen befehle.

### Rapitel VI Mr. 5

# Fon Ling nach Neuburg

Infolge seiner Obedienz, sich nach Reuburg zu verfügen, gedachte P. Markus von Linz aus wieder nach Bayern zu kommen und über Paffau, Bilsbiburg, Deggendorf, Straubing, Regensburg, Kehlheim und Ingolstadt, Neuburg an der Donau zu erreichen. Nebenbei aber wollte er auch München selbst noch berühren. Diesen Reiseplan auszuführen, erwies sich jedoch als keineswegs leicht. Wegen der in Ofterreich noch immer herrschenden Metrosofen schenden Pestgefahr, waren die bayerischen Passe geschlossen. In seiner Not wendete sich P. Markus an seinen großen Gönner, Herzog Maximilian

Philipp, biefer möchte ihm einen geeigneten Pag erwirken.

Herzog Maximilian Philipp willfahrte der Bitte, obgleich ihm die Ausführung nicht sonderlich bequem war, nur um P. Markus gefällig zu sein. Unterm 19 Gententich bequem war, nur um P. Markus gefällig zu mar Unterm 19. September schrieb er von Türkeim aus an Churfürst Mar Emanuel und übersendete ihm das Schriftstück durch seinen eigenen Kanzler. "Auß hieben gehendten inschluß", bemerkte er, "wollen Ihnen Eur Lübdten zu ersehen belieben lassen, waß gestalten der Gottseelige Pater Marca be Worken Pater Marco d'Aviano mich ersuechet bei Eur Lübdten einen paß fir Ihne zu solicitirn damit ehr von linz auß nit alein durch Bayrn reißen, Sonder auch nach München kommen möge; obolen Ich zwar Eur Lübdten mit bergleichen Sachen abst gleichen Sachen abssonderlich bei dermahligen so gefehrlichen zeiten gern verschonen molte verschonen wolte, so hab Ich doch des obgemelten frommen Patris Ber langen, auch weilen bergleichen leuth glikh und Segen mit sich zu bringen pflegen, bergfelben washten pflegen, deroselben zu hinderbringen nit undterlassen wollen, Eur Lübbten

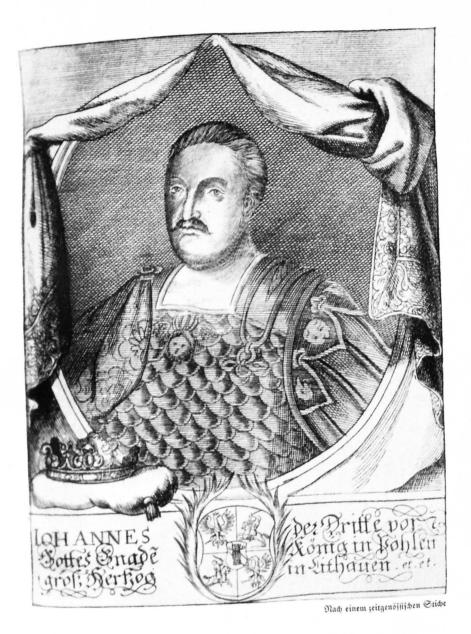

König Johann Sobiesty von Polen



anbey dienstlich ersuechet mir dero freundtvetterliche Affection zu continuiren."1

Umgehend entsendete ber Churfurft durch den Aberbringer des herzoglichen Schreibens die vom 22. September, Schleisheim, datierte Antwort. "Ich hab befunden", heißt es darin, "daß dem P. Marco d'Aviano der ruckpaß von Ling bis nacher Neuburg und München, wie wol mit einigen praecautionen, wie Ew. Lübbten von Ihrem Canzler vernemmen wollen, zu verwilligen seye: dies sonderbar in ansehung Em. Lübdten recommendation, welche ich iederzeit billich hoch achte...."2

Unterm 27. September bankte Herzog Maximilian Philipp dem Rur= fürsten für die Gewährung des Passes sowohl als für die ihm selbst hiemit

bewiesene vetterliche Affektion.3

Hiemit war P. Markus ber Weg zur Weiterreise geebnet. Als er nach Paffau kam, fand er beim Bischofe von Paffau ebenfo freundliches Entgegenkommen. Graf Sebaftian Pötting stellte sein eigenes Leibschiff zur Berfügung, versah dasselbe mit einem Roch und Lakai sowie den nötigen Lebensmitteln, gab P. Markus zum Geleite ben geiftlichen Rat Bernhard Gentilotti mit und verfaßte ben nötigen "Attest" über ben Gefundheites

zustand ber Mitreisenden.4

Daß die "Paßkonditionen" für P. Markus und die Geleitperfonen aufs punktlichste eingehalten wurden, dafür verbürgte sich in seinem Bericht an den Churfürsten J. Al. Sattler, Pfleger von Wilshofen. Dieser hatte unmittelbar nach Empfang bes churfürstlichen Befehls sich zum Propft und Nat sowie zu den "Salzbeamten bei St. Nikola von Paffau" begeben, um auch diese bavon in Kenntnis zu setzen. Dann verfügte er sich zum P. Guardian und P. Wifar ins Rapuzinerklofter, um fie über die churfürstlichen Berfügungen in Kenntnis zu fetzen. Da bie Patres auch mit ben Amtspersonen P. Markus entgegenzufahren wünschten, machte fie Sattler aufmerksam, daß sie nicht nur fur P. Markus und feinen Sogio (P. Rosmas), sondern auch für die im Schiff des P. Markus denfelben etwa noch begleitenden Rapuziner neue Sabite mitnehmen mußten.

Alls biefe Borforge getroffen war, machten fich Sattler und ber ihm beigegebene Mautgegenschreiber sowie die Passauschen Kapuziner auf den Beg. "Mit zwei Schiffen fuhren sie auf der Donau ftromabwarts bem Unkömmling entgegen. Alls fie bis Seeftötten abwärts kamen, erfuhren sie durch vorbeiziehende Passausche Schiffer, daß des Wischofs Leibschiff mit P. Markus schon sich nähere. Alle bie Schiffe einander nahekamen, wurden von den Ankömmlingen Pag und des Bischofs "Attest entgegengenommen. P. Markus und P. Kosmas mußten ihren habit wechseln und auf priefterliche Ehren versichern, daß sie nirgends gelandet und bas Schiff niemale verlaffen hatten. Ebenfo waren an ber Paffaufchen Grenze Pferde und Schiffleute gewechselt worden. Mit gutem Gewiffen konnte Sattler versichern, daß "die gnädigst resolvierte Conditionis nit yber schritten worden".5

In einem Postskriptums versicherte berselbe Berichterstatter bem Churfürsten, daß sich im Gefolge des P. Markus auch ein Hanns Jakob Stüffler (Stifler von Wertenpach) befunden habe, der von Linz aus schon mit gekommen sei, weil er P. Markus als Dolmetsch dienen sollte. Aus dieser Nachschrift erfahren wir, daß P. Markus am "Erchtag (Dienstag) ben 1. October zwischen 9 u. 10 Uhr Vormittag an Vilshofen vorbeipassiert sein.

Wie bereits erwähnt, führte P. Markus sein weiterer Weg über Straubing. Wie an allen in Frage kommenden Orten, erging auch an die Regierung von Straubing später der Auftrag, über die Bunder bes P. Markus "Nachfrag zu halten und mit Umbständen" nach München zu berichten."

Der Bürgermeister und Rat der Stadt Straubing berichtet nun an den Churfürstlich geistlichen Rat, daß keine Benediktionveffekte zu verzeichnen seien, wohl aus dem Grunde, "weil der guete liebreich und fromme Batter nit aus dem Schüf tretten, noch in die Statt herein khommen berffen, wesswegen under allen leuden ein großer Verdruß und unwillen erzaigt worden".

Am 4. Oktober langte P. Markus in Regensburg an. Er hätte vorzezigen, seine Reise fortzusehen, ohne zu landen, wenn nicht an diesem Tage das Fest seines heiligen Ordensstifters Franziskus geseiert worden ware, an welchem er in einer Kirche seines Ordens zelebrieren wollte. Dieses Verlangen schien allen nuit den Verhältnissen Vertrauten sehr bedenklich, denn Regensburg war derzeit sozusagen eine Hochburg des Protestantismus, der Stadtmagistrat ganz in den Händen der Häretiker. Schon als Kaiser Matthias im Iahre 1613 an die Gründung eines Kapuzinerkonventes in Regensburg schritt, erhoben sich große Schwierigkeiten von seiten des akatholischen Magistrates. Derselbe wehrte sich gegen die Einführung der Kapuziner in einer vier Folioseiten langen Vittschrift. Die kaiserliche Antwort sprach sich klar darüber aus, daß es durchaus nicht die kaiserliche Meinung sei, der Stadt die Vewilligung zur Aufnahme der Kapuziner zuzugestehen. Trogdem protestierte der Stadtmagistrat noch zwei Male gegen die Einführung der Kapuziner.

Als nun die Kapuziner durch ihr apostolisches Wirken in Regensburg im Volke Anklang fanden und Wurzel faßten, ward die Stimmung der Häreifer keineswegs gebessert, womöglich noch verschlimmert, so daß die Kapuziner in Regensburg selbst Bedenken trugen, es möchte P. Markus in dieser Stadt nicht besonders wohl ergehen. Infolgedessen gab der Gesteine Nat Wämpl dem Kurfürsten selbst zu bedenken, daß "die guete Patres als in einer Lutherischen Statt sorgkältig sein, wie man Inc

P. Marco ansehen und ob er nit vielleicht durch die Lutherische despectiert, oder doch beunruhigt werden mechte".10

Allerdings gang ohne "Diffikultaten" ging es schon nicht ab, ba bie Lutherischen ihn unter Borwand ber Kontagion nicht landen laffen wollten. Die Machenschaften der Häretiker jedoch werden in Kapitel VIII ausführ-

liche Darstellung finden.

Aus einem (Katholischen) "Gegenbericht" erfahren wir noch nachträglich über die Reisebegebenheiten, daß, als P. Markus am 3. Oktober zu Morzing gleich oberhalb Straubing vorbeipassiert und den gewöhnlichen Segen gegeben, "ift gleich ein blintes Beib sehent, nicht weniger selbige Nacht nit weit von Thonauftauff, ein Schmid alborten so unlangst beede Füeß abgebrochen, wieder krad worden, das er felbsten nach hauß geben khönnen." Weiters heißt es in dem Berichte: "Als man folgents von bessen erfreylichen ankhonfft nachricht erhalten, seindt des andern tage den 4ten bif, als am Fest Sti Francisci, S. P. Guardian und Vicarius, auch etlich vornemme Cavallieri und Frauen Zimmer, auch eine große Anzahl Bolfhe zu Landt und Waffer, bis zum Dorf Schwählweiß entgegengefahren und gegangen, alba ber frome Seil. Mann unf ben Seegen bag erftemahl, ben Andern aber am Grieß, negst Statt am Sof, nit ohne Bergießung viller Zäher gegeben, under welchen gleich etliche Krumpe persohnen die Rruthen weth geworffen und krad nacher Hauß gangen"; nach folchen haben Ihre Hochfürstlichen Gnaden von Enstett (Marquard Schenk von Castell, ber eben in "Reichssachen als Plenipotentarius bort weilte), mit bero Hofftatt begleitet, benfelben im Schif undern worthbeneventiert...." "Herr Pralat bei St. Emeram und Herr Domprobst von Gichstätt, auch verschiedene Dom- und andere vornehme Herrn hatten ihn bis ins Kloster begleitet." Der Bericht fährt nun fort: "Nach der ankhonfft hat der liebe Mann die hl. Meß gelesen und hernach ein Welsche Predig vor dem Hochaltar mit vergießung seiner und ber Unwesenden Buhörer heuffige Zeher, herztringent von der Buß und Reu und leid als ein anderer Prophet abgelegt, und sodan, die 3te benediction folgents und nach biesem, als sich allerlen prefithaffte leuth in großer antzahl in ber Herrn Capuciner garten sich eingefundten, hat dieser frome Pater benenselben und allen anwesenden die 4 te Benediction mit lezt besagter Devotion erthailt, alba mit bestürzung und mithin Gemüthverfreyung zusehen gewest, daß nit alein vil Krumpe bie Stekhen ober Krukhen fallen laffen und frey bavon gangen, sondern auch andere Brefthafte, so weber hendt und fueß regen khönnen und auf tragen hinein gebracht worden, sich gleich bewegt und ben Gebrauch ber gliber bekhommen und folgents auf die Fuef gestandten, nicht weniger hat ein Bauer-Anab in presto die red bekhommen und daß hl. Baterunser und Ave Maria nachgebetet, mit höchster Berwunderung aller Beywohnenden sowohl Luther= als Catholischen persohnen. Auf bieses hat ber öffters wolgemelte Herr Pater in der Zellen allein nit mehr als anderthalb Krepfen und ein hander gere Arepsen und ein brötht fisch und Brot gessen, auch ein klein schelele Wein getrunkhen. Ihr Gatte II und Brot gessen, auch ein klein schelle Refer getrunkhen. Ihr Hochfürstl. Gnaben von Enstett aber haben im Refer torio gesneift not 3 torio gespeist, nach Bollendung der Tafel, ist der heilige Mann umb 3 Uhr, in begleitung parier G in begleitung voriger Herrn, in Thumb gangen, alba in anwesenheit einer großen Menge naleste einer fundt großen Menge volktho von beeber religion, abermahlen eine halbe stundt ein herzbrechende Morte. ein herzbrechende Welsche erhortation abgelegt und die gewohnliche bene-diction gegeben von diction gegeben nach welcher er in die Stüfft-Kirchen auf Nidermunster gangen und alba siene auf melder gangen und alba einen Teifel, nicht weniger im Kloster von 2 andern Weibsversahnen Weibspersohnen, bisen verfluchten Gast ausgetrieben. Andern tags als Cambstags ben 5 ten Sambstags den 5 ten diß umb 2 Uhr morgens ware die Kirch schor als mit leuthen, welche gebeichtet und ihr Andacht verrichtet, hernach aber, als dießer Englische Masser dießer Englische Pater umb halbe 4 Uhr Meß gelesen, selbe sich burch ihne communiciren lessen ihne communiciren lassen; wie solch außgewest, hat Er abermahl ein Predig gethan, und boront gethan, und barauf die 6 te benediction gegeben, folgents zum Schif gangen, underwegt gien fein Ger bei underwegs aber beim H. Creut zuegekehrt. Als er noch leftmable bie Benediction giben bie Denediction giben bie Benediction über die Statt geben und ins Schif gestiegen, welches menig' lich von den Callatte lich von den Catholischen sehr betaueren. Wie ich versiehe, hat er zu perfening bem comme fening dem ganzen Convent nebens Herrn Praelaten beim Baffer ben Segen auch erthalte Segen auch ertheilt."11

All die im vorstehenden Bericht erzählten Begebenheiten werden burch das Schreiben des Pflegers von Egweil, Johann von Widman, an den Kurfürsten pollinbatete ( 777)

Kurfürsten vollinhaltlich bestätigt.12

Weiter ging die Reise mit dem Ziele nach Neuburg. Am 7. Oktober spierte P. Marsus ? passierte P. Markus Ingolftadt, hiemit die Grenze des Bistums. Dienstag, den 8. Oktober, traf er mit seinen Begleitern in Reuburg ein und verblieb bart wier und verblieb dort vier Tage. Den Empfang, der dem gefeierten Missionat dort zuteil murde Gette. Den Empfang, der dem gefeierten bei bort zuteil wurde, schildert uns ein Brief des ihm als Dolmetsch Erz gegebenen "Johann Jakob Stiffer von und zu Wertenpach" an ben Erz' bischof von Gabenbischof von Salzburg, datiert Neuburg, 17. Oktober 1680. Derselbe schreibt: "Ew. Hochfürstiefen, de "Ew. Hochfürstlichen Gnaden thue unterthenigist hinterbringen, daß der R.P. Marco. P. Cagnett venter unterthenigist hinterbringen, daß der R.P. Marco, P. Cosmas und ich am verwichnen Ertag umb 2 Uhr glich lich hier ankhomben feine lich hier ankhomben sein; Iro Durchlaucht sambt seinen Ger Prinzen seint zu bem Masier Guttern; Iro Durchlaucht sambt seinen Ger Prinzen zu dem Wasser Entgegenkomben, alba empfangen und bis in die Residens begleitet: alba sie To To begleitet; albo die Fürstin sambt den fünf Princesinen Ime auch niber khnicend empfangen. Dije 4 teg seint gar große Wunder geschöchen, Mit gleichen noch nit gehört noch gesehen worden, indeme am verwichnen und ber N. P. in den ett woch der N. P. in der alhieigen oberen Pfarkirchen bei St. Peter und 4 oder 1/25 Uhr den fit 4 oder 1/25 Uhr den hl. Segen gegeben und im wehrenden acto contritione hat die Mueter Chair Gegen gegeben und im wehrenden acto ofemben hat die Mucter Gotes so lebensgroß (daß Erist Kindl uf den Irmben haltend) uf dem Altar stet Ire hens. Augen etlichmahlen geen himmel löbhafft und gegen ben M löbhafft und gegen ben R. P. auf die Canzl gesöchen, soliche auf und zue gethan, ach ich kan nit genugsamb beschreiben ben Trost, so die fürstlichen persohnen und gemaine Bolckh empfangen. Morgen umb 4 Uhr frue geet die Raiß yber Nichsteth nacher Cöllen, waß weiters vorfalt soll Em. Hochfürstl. Enaden von mir unterthenigist Parte gegeben werden etc."13

Der Ruf bieses Wunders lief fast burch ganz Europa. Da dasselbe sich noch oft, felbst in ben nachfolgenden Jahren, wiederholte, so fanden Biele Gelegenheit, diefes Schaufpiel mit eigenen Augen wahrzunehmen. Daher die Zahlreichen eidlichen Depositionen und Atteste hoher Persönlichkeiten und geiftlicher Bürdenträger, die bies bestätigten. Es war, wie eine himmlische Gutheißung der Mühen des P. Markus, die Menschen zur Erweckung einer

vollkommenen Meue anzuspornen.

Die öffentliche Urkunde des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm über seine und seiner Familie personliche Wahrnehmung, sowie das "öffentliche bischöfliche Instrument über die Augenwende" von Bischof Sebastian Graf Potting von Paffau, sind wiederholt abgedruckt, zum erstenmale im Jahre 1681 schon, in der Publikation des Anmairschen Mirakelbüchleins. Das Original der Urkunde des Bischofes Sebastian von Passau bd. 23. März 1681 mit schönem roten Infiegel verseben, befindet sich aber im General=

Postulationsarchiv des Kapuzinerordens in Rom. Abrigens hatte Bischof Sebastian von Passau in einem Schreiben vom 5. Dezember, Paffan ans, ben Pfalzgrafen eigens beglückwünschen wollen zu dem koftbaren Schatz, ben er in seiner Residenz nunmehr berge. "Wir haben une," schreibt er, "auß bewegender Devotion gegen dem in dero Residentz-Stadt Newburg vorhandtenen Miraculos Bildt Unger Lieben Frawen, und inkognito bif bahin begeben, umb albar Unfere andacht zue verrichten, und demnach Wir dan mit großer unaussprechlicher gemüetobe= wegung unndt Bermunderung felbst mit Augen gesehen, unndt erfahren bie wunderbahrliche Bewegung, unnbt Wendung ber augen biefes vere miraculofen bilbte, alf tuen Ew. Lübbten wegen biefes unschanbaren Schaftes Wir von gangem herten gratulieren, undt zumahlen die Wendt= unndt Rehrung ber Augen dieffes Bunderbildts nicht schmerzlich noch boloros, sonderen gant annehmlich unndt gratios, alf können Wir und keine andere Meinung machen, alf daß dieffes noch immerwehrende große wunder zu dero hohen Herhoglichen Sauß bevorstehenden großen Auff= nehmen unndt Mehrung unfehlbar deuten unndt zuraichen werde."15

Herzog Philipp Wilhelm von Neuburg hatte in seiner frommen Bert ehrung für die "wunderbare Mutter", wie das Gnadenbild nun benannt wurde, das Andenken an biefe wunderbare Begebenheit ber "Augemwende" durch Gründung eines Chorherrnstiftes bei St. Peter verewigt. Der Stift= brief ist datiert Neuburg an der Thonau, 9. December 1681. Der vollständige Inhalt desselben möge im "Anhang" ersehen werden. Hier wollen wir nur hervorheben, daß der Herzog die Zahl der Chorheren "vorderhandt"

auf seche festsetzte. Ihr Hauptwerk war neben Erfüllung der vom Ordinas bie riatsbischofe festgesetzen und genehmigten Statuten, im allgemeinen "bie Marianische Devotion zur Mater admirabilis sederzeit in flore zu erhalten und mithin daß Lob Gottes und bessen allerseligsten, und pherwunderthätigen Muster M tigen Muetter Mariae Berehrung jemehr und mehr fortzupflanzen."

Die vom Augsburgischen Diozesanbischof Johann Christoph Freiherrn von Frenberg festgesetzten Statuten sind datiert vom 21. Janner 1682

Augsburg und folgen ebenfalls im "Anhang."

In der Pfarre St. Peter selbst wurde zur Erinnerung an den großen Gnadentag eine eigene Oktav eingeführt und alljährlich im Oktober ab gehalten. Diese fromme Abung erhielt sich bis zum Jahre 1814. Auch wurde in ber Laurente in der Lauretanischen Litanei die Anrusung "Du wunderbare Mutter die mal miederhalt alem mal wiederholt, eben zum Andenken an das wunderbare Ereignis. In gleicher Weise wurden am Schlusse eines jeden Rosenkranzes noch 5 Bater unser angefügt nach jedem Avemaria mit dem Zwischenruse: "Du wunder bare Mutter! hitte Some bare Mutter" bitte für uns. Endlich hörte diese Gepflogenheit auf, niemand wußte mehr ben Grund berselben, die Erinnerung war erloschen.

Das rührenbste Zeugnis über P. Markus' Wirken in Neuburg hat aber wohl der Herzog selbst aufgestellt. In gleichlautenden und gleich batierten Schreiben, sowohl an den Bischof von Augsburg, wie an jenen von Eichstätt bruckt er sich, wenn auch in langatmiger Form boch begeistert aus, wenn er sagt: "Was dieser von dem Allerhöchsten bevorab ben diesen verwirrten und betrübten Zeiten, geschickter und in Wahrheit Gottseliger und heiliger Mann in denen Kirchen, vor den Altären auf den Predigtfühlen und auf ben Straßen, auch endlich auf dem offenen Platz weilen die Kirchen bie überaus große Anzahl des sogar von vielen Meilen her häufig zugeloffenen Bolks nit fassen können, sodann underschidlich in seinem Zimmer biß 311 bessen Abraiß, durch seine voll Trost und geistreiche Ermahnungen und mit weinenden Augen, herzinniglichen Zusprechungen ben manniglich Soche und Niedern-, Geist - und Weltlichen Stands Gutes gewirkt für Zerknürschung der Gemüter und Bereiung begangener Gunden erweckt und welcher Gieffalt bag ann meicher Gestalt das ganze Volk zu Vergießung der Bußgäher und daß man die ollerheiliebe Derfettige allerheiligste Dreifaltigkeit um Gnad und Barmherzigkeit durch einhellige offentliche Anrufung gebeten und zu Besserung bes Lebens mit theuerem Bersprechen Gott nimmermehr zu beleidigen, bewegt, ist nit genugsam 311 beschreiben. Daben ist es nicht geblieben, sondern es hat dieser Gottselige Mann noch anneben burch seinen heiligen Wandel, strenges Leben, gleichsam unaufhörrliches inbrunftiges Gebet, so Tags, so Rachts und seine unbes greifliche Begierd zu Vermehrung der Ehre Gottes, Liebe des Nächsten und der Seelen Beil, von der grundlosen Barmherzigkeit Gottes so große Gnaden erlangt, daß nachmals auf seine erteilte heilige Benediktion ver schaidenen Gehörs und Redlosen, Blinden, Krumpen und Lahmen, so ich theils selbsten gesehen, geholfen und sie von sothanen vorhergehabten Leibssgebrechen erledigt worden, dem Allerhöchsten sei immerwährendes Lob und Danck gesagt!"17

## Kapitel VI Mr. 6

# Am Hofe des Aurfürsten bon Köln

Die Reise von Neuburg nach Köln führte P. Markus im Gehorsam zunächst nach Eichstätt zu Marquard Schenk von Castell, Bischof von Eichstätt, den er bereits in Regensburg kennengelernt hatte. P. Markus kam an einem Samstag, den 12. Oktober, ungefähr um acht Uhr morgens, in Gleden in Eichstätt an. Unmittelbar nach seiner Ankunft wurde er zur Domkirche geleitet, wo er die heilige Messe zelebrierte. Nach deren Beendigung hielt er eine ger er eine Ansprache an das Bolk in italienischer Sprache. Das Bolk war, wie überall, wo sich ber wunderbare Prediger zeigte, in ungeheuerer Zahl zugeströmt. Bom Dome aus verfügte er sich nach St. Walburg, bann zur Dominikaner= und Jesuitenkirche, endlich zurück in das Kapuziner= kloster. Aberall spendete er dem Bolke den Segen. Unter mehreren dabei bewirkten Heilungen machte besonderes Aufsehen die plögliche Genesung eines Lahmen, den die ganze Stadt nie anders als auf Krücken hatte gehen sehen und der jest, nach der Benediktion in der Kapuzinerkirche, seine Kristen Rrücken zurücklassen und frei in der Stadt sich bewegen konnte. Soweit der Archivalien entnommene Bericht über P. Markus' Aufenthalt in Cichstätt.1

Bon einer nicht minder auffallenden Heilung berichtet das Privatschreiben des Johann Christoph Funk, "apostolischer Rotar und Fürherr in dem in dem Thumb-Stüfft zu Enchstett", offenbar an eine Persönlichkeit im Kapuzinerkloster zu Salzburg. Leider ist das interessante Schreiben nur als "Extrakt" vorhanden. "Es ist alhie", schreibt Funk, "ein großes Reden von dem H. Kapuziner, der sich zu München aufgehalten hat, daß er so große Miracul aldorten gewürkhet, auch anderstwo noch würkhet; eines khan ich nit umbgehen, daß ich es R. P. überschreibe, daß sich albie begeben. Es zweiflet mir nit, es werde der Pater mein liebe Frau Baas die Closterfrau ben St. Walburg mit Namen Walburga Theresia Bittelmänerin in sacculo noch gekhent haben; diße ist, als Closterfrau Maria Jacobe, zway Jahr lang bethristig gewesen und hat weder stehen noch gehen, auch nit reden khönnen, also daß die Medici daran verzweiflet, auch ihrem Aufkhommen gar kheinen trost geben. Mun aber nachdem P. Maurikins ihr geschrieben, auch die H. benediction angezeigt, so der H. Pater über sie und daß ganze Closter machen werde, dise ganz getrost beichtet und communiciret, khaum hat sie die Stundt erreicht, siehe Wunder zue, da ist sie

ber benediction thailhafftig worden, khan wider gehen; reden und singen, also daß über diß Miracul sich die ganze Statt sowohl hoch als Midere Standspersonen bechstens verwundern."2

Doch hielt sich P. Markus nur ganz kurze Zeit in Eichstädt auf. Moch am nämlichen Tage, ben 12. Oktober zog er von Eichstädt nach Ellingen, einem Flecken in Franken, unweit ber Stadt Beißenburg und weiters nach Pleinfeld. Aus ersterem Orte sind die Zeugnisse von neun, aus

letterem von einer geheilten Person vorhanden.

Des andern Tags, also am 13. Oktober, finden wir P. Markus im Augustinerinnenkloster Marienburg bei Abenberg, wo er um 10 Uhr vor mittags das hl. Mefopfer darbrachte, den Ronnen die hl. Kommunion spendete und dem ihm zahlreich nachströmenden Bolke die hl. Benediktion erteilte. Nachdem er das Mittagsmahl hier noch angenommen, setzte er seinen Weg nach Bamberg fort. Marienburg besuchte der Pater wohl auf Betreiben der rührigen und eifrigen Priorin dieses Stiftes, Maria Ludos vika von Baumgarten, einer Frau, die trot ihres jugendlichen Alters, als

besonders flug und fromm bezeichnet wird.3

Daß P. Markus den Weg über Nürnberg, Forchheim nach Bamberg oder Bürzburg einschlagen werde, verbreitete sich unter den Leuten mit Blibeseile. Doch ist es klar, baß P. Markus den Besuch von Bamberg noch vor Würzburg ins Auge faste. Wäre er von Neuburg direkt nach Burgburg gegangen, so hatte er protestantisches Gebiet bereisen musself wie Brandenburg und Ansbach. Hier führte ber Weg aber burch meist Fatholisches Gebiet. Auf biese Kunde hin entfaltete sich überall rühriges Leben. In Nürnberg beeilte sich Pfarrer 3. Chirt vom Leichenhaus seinen Freunde Johann Schröber, ebenfalls in Nürnberg, in einem kurzen Billet die wichtige Mitteilung zu machen: "Bona dies. In höchster eill berichte das(s) Heut, der Herr Capuciner P. Marco werde ankommen und morgen nach gegebenen S. Seegen nach Würzburg abreifen. Zu solchem end hielte schir vor rathsam, wo es möglich solches Herrn Dechant zu Vorchheim 311 communiciren, damit er sich heunt abends noch einfinden möchte. Wer min in der post den hl. Seegen verlangt, kann von heunt abents oder Morgen Fruh Beichten und communiciren. Abieu."

Johann Schröder teilte die wichtige, eben empfangene Reuigkeit um gebend seinem "Gevatter und Patron" Georg Lieb, Bürgermeister 311

Forchheim, mit. Er schrieb:

"Edler etc.

Hieben durch diesen Expressen Postillion überschiedte nebengehendts Bettelein, von Ihrer hoch Ehrwürden Unfern Pfarrer in hiefig soblich Leuchen hauß, mit bitt solches alsobalten Ihrer Ercel. Herrn Techanten daselbsten einlieffern zu lassen, der inhalt ist, daß heut der herr Capus einer Pater Marco hie ankombt, und morgen weiter nach Würzburg abs reifiet, Wer nun den hl. Seegen verlangt, wirdt sich den Weg nit gereuen

lassen herein zukommen. Cito, citissime, cito."5

Bürgermeister Lieb von Forchheim aber ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen die Neuigkeit ebenso rasch an Bischof Peter Philipp von Bamberg und Burgberg weiterzugeben. Umgehend schrieb er:

Gleich jezo Mittag habe von Postambt Nürnberg durch einen Expressen Inliegente Schreiben erhalten, mit dem Inhalt, daß der berühmbte frome Capuciner P. Marcus dar uff Würzburg abreisen wolte, welches den umb besorgter Communication Ew. Hochfürstl. Gnaden In Aller Underthenig-

All' diese eiligen Kundmachungen wegen geeigneter Borbereitung auf feit gehorsambst hinderbringen wollen."6 P. Markus' Ankunft, waren vergebens, benn in Nürnberg entfiel ber geplante Aufenthalt samt Nächtigung für P. Markud; P. Fibelis von Bara weiß zu erzählen, daß in Nürnberg, wo die lutherische Häresie vorwiegend war, die Jergläubigen bermaßen ben Besuch bes Bundertäters fürchteten, daß sie Bewaffnete zur Abwehr aufstellten, falls es dem unliebsamen Gaste beifallen follte, seine gewöhnlichen Abungen auch in Mürnberg

So kam es, daß P. Markus nur an Mürnberg "vorbeipaffierte" und auszuführen.7 über Forchheim Bamberg erreichte. Mit welcher Schnsucht er bort vom Bischofe von Bamberg und Würzburg, Peter Philipp von Dernbach erwartet wurde, läßt sich unschwer an den Bemühungen des Bischofs erkennen, biesen Besuch zu erwirken und sich zu sichern. Schon Mitte September hatte er sich an den Guardian des Namberger Kapuzinerkonventes, P. Nochus, um Nachrichten über P. Markus' Reiseroute von Ling nach Köln gewendet. Dieser antwortete unterm 21. September von Landor. Landshut aus, wo er eben beim Kapitel sich aufhiest: "Weisen ich waiß, P. Marcus Capucinus, ber noch teglich mit großen Bunderwerkhen leichstet for tet, sich aufhalte, und wohin seine raisen ex mandato Summi Pontificis angestöllet saindt, hab ich mich bessen allen ben unseren albie auf bem Capitl versambleten Patribus mit mehreren erkündiget, deren etliche mit bem P. Marco selbsten geröbet, und mit Augen, große von Ihme gethane Bunderwerkh, in seiner durchrais nacher Ling an undterschiblichen orthen und Persohnen in Bayrn gesehen haben. Dife sagen, daß er den 6. Septembeis tembris zu Ling seine ankommen, aber nit lenger alß 14 Tage ben bem Raiser werdte verbleiben; hernach gehet sein raiß nacher Regenspurg, du Eine Gertsoa Eur Hochfürstlichen Genaden von Eichstatt, von dannen zu bem Hertzog nacher Neuburg, von Neuburg nacher Eöln, dieweilen auch diser Chur-fürst der Verlegen von Menburg nacher Göln, dieweilen auch difer Churfürst, gleichwie erstbenandte von Seiner Babstlichen Beiligkeit Ihne begert, und erlangt haben. Vermaine also, wan Er bis nacher Eblen reisen solte,

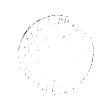

und yber Landt sich nit will fiehren lassen, das Er sich des Wassers bedienen und also seinen weeg durch Eur Hochfürstlichen Genaden Landten nemmen wurdte, von disem aber hab ich noch kein gewißheit, wan ich aber solche bekommen sollte, so wolte ich Eur Hochfürstl. Genaden dessen alßbaldt berichten."3

Auf dieses Schreiben erhielt P. Rocho, der nun nach den Bestimmungen des letten Proving=Kapitels Guardian in Würzburg geworden war, folgendes Untwortschreiben des Bischofs:

"Sonders lieber Berr Pater Guardian!

Was mir derselbe unterm 21. Septembris wegen des wunderthätigen P. Marci b' Aviano vorhabender Reiß eröffnen wollen, solches ist mit aus der ursach lieb zuhören gewest, weilen ich mittelst derselben, wan er solche von Neuburg auff Bamberg nehmen wolte, die consolation geniesen könnte die ehedessen von fern gethane benediction nun immediate von Ihne selbst zu empfangen. Der H. Pater beliebe sich hiernieder zu bemühen, und zu sehen, daß er dahin zu disponieren, meines orthes verspreche ich ben selben niht allein niht auffzuhalten, sondern so gar von gedachtem Bant. berg auf bis auff Gölen zu Wasser führen und vor bie besorgende Ralt, und andere ungemächlichkeit nothüerfftiglich praeserviren zu lassen. erkenne diese verhoffende willfahrung gegen Ihne und den ganzen orden.

Aber auch an Herzog Philipp Wilhelm von Neuburg hatte Bischof Peter

Philipp gleichzeitig ein ähnliches Bittschreiben gerichtet.

"Wie uns gleich iet die wiederholte nachricht aus Linz gegeben wird" sagt er, "solle der weitberümbte und wunderthätige Capuciner P. Marcus de Aviano Babstl. Licenz seinen weeg von dar über Passau zu Ew. Lübben und von Ihro weither nacher Cölln nehmen. Nachdeme wir min auf so vielvältige würkhung, welche von demselben aus verschiedenen orthen be richtet und angerühmbt werden, nicht wenig begihrig wordenden, die von Ihme bereits in ber Ferne genossene benediction nun auch von seiner selbst eigenen handt zu empfangen, Alf nehmen wir die frenheit, Ew. Lbd. 311 erfueben benefent ersuchen demselben ben bessen anlangung durch jemand der Ihrigen ben verwahrtes unsers schreiben ohnschwehr behandigen lassen, vorderist aber vor sich, Ihn dahin zu disponiern geruhen zu wollen, daß er seinen weeg von Ihro immediate zu unß nacher Bamberg nehmen thue; wir ver sprechen dahingegen denselben nicht allein niht aufzuhalten, sondern 311 seiner desto gemächligern fortkommen von darauß zu wasser nacher Golln zu überführen, und mit aller nothwendigkeit versehen zu laffen. Lübdten werden uns durch diese verhoffende freundtshafft sonderes obli giren, die wir in andern weeg reciprocien, inmittelst aber Ihro, wie alles zeit zu angenehmen Diensterweisung so willig als ergeben sein und vers bleiben werde."10

Der Inhalt des Herzog-Neuburg'schen Antwortschreibens aber lautete:

.... Ersterwehnten hl. Patris Ankunfft seindt wir morgen oder übermorgen, geliebts Gott, gewärtig, undt erfreuen uns wohl von herben auff seine Ankunfft, nechst welcher Ihme ersagtes Em. Lib. Schreiben alsobalt behändiget werden solle, undt ob wir zwar nicht unterlassen wollen, allen Fleiß anzuwenden, umb Ihne dahin zu disponiren, daß Er zu Ew. Lbd. nacher Bamberg kommen möge, so mussen Wir jedoch fast besorgen, weilen mehr besagter Pater in seiner vorgeschriebenen Obedient punctuel ist, undt Ew. Libt. Residenty Statt Bamberg ziemlich abwegs liegt, Er werde schwehrlich darzue zuebewegen senn; Wir vermuhten aber, er bares er börffte sich ehender dahin persuadiren lassen, daß Er seine renß von hier aus, auff Würtzburg, allwo sich Ew. Lbb. anjeto sonsten befinden, unnbt welches seiner vorhabenden route näher gelegen, einrichte. Es wirdt aber wessen Er sich resolviren werbe, zue erwarten stehen, unndt er mangelen Wir nicht, so balbt wir des heiligen Patris aigentliche erklärung vernehmen werden, Ew. Lbbt. alsofort barob parte zugeben, unndt Ihro bie begründete nachricht zue überschreiben."11

Unterm 11. Oktober dankte Bischof Peter Philipp dem Herzog für dessen Bemühungen namentlich P. Markus disponieren zu wolsen, "daß dessen Bemühungen namentlich P. Markus disponieren zu wolsen, "daß er die Reise von Neuburg auß über Neümarckht und also meistens durch er die Reise von Neuburg auß über Neümarckht und also meistens durch das catholische Land nehme." Der Bischof versicherte, er wolle dem Pater das catholische Land nehme." Der Bischof versicherte, er wolle dem Pater "gewise leüth" die nach Würzburg oder Fürth (welches schon Wambergisch "gewise leüth" die nach Würzburg oder Fürth (welches schon Wambergisch hann zu Wasser nach Bamberg führen lassen. Auch sei er erbötig, dann zu Wasser nach Wamberg führen lassen. Auch sei er erbötig, Nötigen zu versorgen.<sup>12</sup> Noch andere Worbereitungen gedachte der Bischof Nötigen zu versorgen.<sup>12</sup> Noch andere Worbereitungen gedachte der Bischof Nötigen zu versorgen.<sup>12</sup> Noch andere Worbereitungen gedachte der Wischof wit treffen. Eisigst beauftragte er den Statthalter von Wärzdurg dem zu treffen. Eisigst beauftragte er den Statthalter von Wärzdurg dem zu treffen. Eisigst beauftragte er den Statthalter von Wärzdurg, "mit "Hofmaler Jean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "mit "Hofmaler Zean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "mit "Hofmaler Zean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "mit "Hofmaler Zean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "mit "Hofmaler Zean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "mit "Hofmaler Zean Waptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "Markus "Hofmaler Zean Baptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "Hofmaler Zean Baptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus "Hofmaler Zean Baptisch" den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus den Beschl zu geben, daß dieser Den Beschl zu geben, daß dieser P. Markus den Beschl zu den Besch den Beschleiten den Beschlaften den Beschleiten den Beschleiten den Beschlei

Inzwischen hatte P. Markus in die Reiseroute nach Bamberg eingewilligt. Er gedachte am 14. Oktober über Forchheim nach Bamberg zu konnnen, diese Stadt aber bereits am 15ten zu verlassen um denselben Tag noch Abends in Wiesentheid zu sein und am 16. Oktober zeitig Morgens Würzburg zu erreichen. Von Würzburg aus, meinte er nach Morgens Würzburg zu erreichen. Von Würzburg aus, Mainz zu versügen. Lengenfeld zu kommen, um von da per Schiff sich nach Mainz zu versügen.

Dem Plane die Höfe ber zwei geiftlichen Kurfürsten von Mainz und Köln zu besuchen, mag wohl noch eine andere Aufgabe für P. Markus zu Grunde gelegen sein als blos diese Städte der Früchte seiner Benediktion teilesteit

teilhaftig werden zu lassen. Erier, Köln und Mainz. In ben Es gab drei geistliche Kurfürsten: Trier, Köln und Mainz. In ben Gesandtschafteberichten der venetianischen Gesandten am Wiener Horfürsten. sinden sich bemerkenswerte Urteile gerade über diese geistlichen Kurfürsten. Im Jahre 1682 z. B. betonte Ascanio Giustiniani, der damals den diplomatischen Dienst versah, daß die drei geiftlichen Kurfürsten beim Raiser mit Rücksicht auf die Religion am meisten Wertschätzung genossen und in hohem Ansehen standen. "Als aber", sagt Giustiniani, "die Franzosen ihre Waffen bis an den Rhein vortrugen, mußte der Kaiser erkennen, daß Entschlüsse und Entscheidungen im Wechsel der Zeiten, durch Staats interessen und die Furcht vor nachbarlicher Gewalt sich andern". Der Churfürst von Trier kam hier nicht in Frage. Er war ein Fürst von so eremplarischem Wandel, von so tiefer Frommigkeit und ehernem Fest halten an den christlichen Grundsägen der Wahrheit und Gerechtigkeit, daß er fast den Ruf eines Heiligen hatte. Einst schrieb der Konvertit Landgraf Ernst von Hessenscheinfels an Leibnig: "Ich sah Johann hugo von Orobeck, den Kurfürsten von Trier bei einer Feierlichkeit in ber Rapuzinerkirche die hl. Messe zelebrieren. Da hätte ich gewünscht, baß zwei ober drei Ihrer hervorragenbsten Pastoren zugegen gewesen waren um zu sehen, wie dieser Kirchenfürst mit so großer Reinheit und Andacht - er ist ja wirklich ein Engel im Tleische - die Messe zelebrierte, die sie nun einmal leider verurteilt sind, nach ihrem Hauptreformator als ein Giräuf angesein der Gräul anzusehen."15 Bon biesem Manne war ein Schwanken oder Auf geben der gerechten Sache nicht zu erwarten. In seiner kongenialen Go sinnung war er einer ber wärmsten Freunde und Berehrer des P. Markus von Aviano, wie dies der reiche, noch heute erhaltene Briefwechsel bezeugt. Anders stand es um die beiben geistlichen Churfürsten von Köln und Mainz-Ersterer war wohl an sich eine schähenswerte Personlichkeit, außerst fromm und Gottesfürchtig wie es bis dahin am bayerischen Hose, dem er an gehörte, üblich war, boch in politischer Beziehung ließ er die erwunsche Festigkeit der Grundsätze bes Rechtes stark vermissen. Der venetianische Gesandte Dominikus Contarini konnte ihm nur das Zeugnis ausstellen, baß er, obgleich bem bayerischen Fürstenhause entstammend, keine besondere Unhänglichkeit an ben Raiser verriet. Schon gar nicht, als er sich später von dem vollends frangösisch gesinnten Fürsten Wilhelm Egon von Fürstenberg, Kardinal und Bischof von Strafburg, leiten ließ.16

Noch schlimmer stand es um den Aurfürsten von Mainz, Anselm Franz von Ingelheim, der sich als ein willenloses Werkzeug französischer Agenten zu den thörichtesten Abirrungen vom Wege des Nechtes verleiten ließ. Dafür geben die später im Jahre 1688 aufgestellten "Punkte und Bedingungen, unter welchen Anselm Franz Kurfürst und Erzbischof von Mainz die Stadt und Sitadelle Mainz dem Marquis von Bouflers, General der Armee des Allerchristlichsten Königs übergibt", Zeugnis."

Daß diesen thörichten Mann dieser Schritt nur zu bald tief gereute, als er sich betrogen und gedemüthigt sah, konnte an dem schweren Unrecht nichts andern. 18

All die unheilvollen Geschehnisse, die das Benehmen der beiden Kur-

fürsten bedingte, entgingen gewiß dem weitausschauenden Blicke eines D. Mainz P. Markus nicht, als er damals auf seiner Missionsreise die Städte Mainz und Köln besuchte. Der Einfluß, den er in dieser Beziehung auf die Kurfürsten nehmen konnte, scheint aber kein besonders tiefgehender gewesen zu sein, wie es ja die Zukunft sehrte. Der Kurfürst von Köln stellte die Unwesenheit des P. Markus vornehmlich in den Bordergrund eines rein religiösen Ereignisses. Augenzeugen heben hervor, baß er sich von allen Staatsgeschäften fernehielt um sich mir, nach Art von geistlichen Exerzitien, dem "Geschäfte seiner Seele" hinzugeben. Db sonft noch irgends melde micht einmal welche Besprechungen stattfanden, ist nirgends zu entnehmen, nicht einmal aus den Runtiaturberichten von Köln, da der Uditore, es gar nicht wagte, um eine Audienz zu bitten, weil eben alle Petenten vom Kammerherrn abaemier abgewiesen wurden mit Rücksicht auf die geistliche Retraite des Kurfürsten.19

Noch spärlicher fließen die Quellen über den Aufenthalt des P. Markus am Hofe des Kurfürsten von Mainz. Ein einziges Schreiben desselben an den Bischof von Bamberg liegt und vor. Demselben ist zu entnehmen, daß der Letztere P. Markus habe nach Mainz geleiten lassen, wofür dieser

"Gleichwie ich absonderliches Verlangen getragen, den Capuciner Mar-Dank fagt. Wörtlich heißt es: cum b'Alviano in seiner hinab renß nacher Colln alhier zu Besprechen, also hat mich sehr erfreuwet aus Ew. Lbdt. freundlichem Handschreiben so wohl, als von dero geheimen und Geistlichen Mat Johann Friedrich Karg zu vernehmen, daß Ew. Lbdt. belibig gewessen, demseiben anleitung zu geben, daß Er sich ben mihr alhier eingefunden. Em. Ledt. haben mihr bamit gewißlich eine sonderbare gefälligkeit erwiesen, worfür ich mich beroselben nicht wenig obligirt erkenne....

Das ist Alles, was vom Mainzer Aufenthalte des Paters auf uns

Doch nun zurück zu seinem projektierten Reiseplan, ber wohl einige Abanderungen erfahren mußte. Zunächst kam P. Markus erst am 14. Oktober Abends in Bamberg an. — Die Chronik bes einstigen ber rühmten Benediktinerstiftes Münster-Schwarzach in Franken, widmet den Vorgängen daselbst eine eingehende Würdigung. Da die Schilderung dieser Borgange sich wenig von jener der Berichte aus andern Städten untersieheibet scheibet, so erübrigt sich eine genaue Wiedergabe. Abrigens war P. Markus' Aufenthalt von ganz kurzer Dauer. Alls er von Bamberg nach Bürzburg reiste, stellte ihm der Bischof als besondere Chrung einen Sechserzug zur Verfügung, bessen er sich im Gehorsam gegen biesen, bedienen mußte. Auch gab ihm der Kirchenfürst seinen geistlichen Rat, Johann Friedrich Rarg als Begleiter mit auf ben Weg, daß er ihm bei seinen Predigten, gleich wie in Bamberg und auch sonst, als Dolmetsch biene.21

Außerdem gab Peter Philipp dem Statthalter zu Burzburg, unterm

15. Oktober Weisung, daß, da "ber wunderthätige Capuciner P. Marcus de Aviano willens seyn, bis morgen abents zu Wiesendthaidt, Donnerstag aber Zeitlich in Würzburg zu sein, nichts verabsaumbt werbe, waß 311 seiner gebührendt bedienung dienen kan; alg wolle der herr Statthalter den unverzüglich befehlich geben, daß er vorderift mit nothwendiger Fasten speis, (weilen er sich alles Fleichessens enthaltet) versehen, nebst beme aber ein besonders wohlbedeckhtes schiff bestellet und sogleich nacher Lengenfeldt mit dem befehlich abgeschickht werde, das(s) es seiner daselbst erwarthen, und Ihme von dar, entweder bis nacher Mainz, oder dafern daselbst 311 seiner weitheren überbringung Keine anstalt gemacht were, folgend bis nacher Cölln führen solle. Bon Würzburg aus wolle ber herr Statt halter demselben zu Landt auff besagtes Lengenfeldt durch eine Gutsch seinen glerben liefern: und indessen meinem Bettern dem P. Electo burch einen eigenen wissen lassen, so fern er, wie nicht zu zweifflen ein gleiche messiges verlangen tragen wirdt die Hl. Benediction von Ihme zu empfant gen, bas(8) er sich von Carolstatt aus nacher Würzburg bergestalt auf mache, damit er Donnerstag abents daselbst ohnfehlbar sein möge."22

Unterm gleichen Datum schrieb der Bischof an den Prälaten des Klosters Ebrach, daß "der weith berühmbte heilige Capuciner P. Marcus de Aviano morgen Mittags in seinem Eloster einkehren und baselbst speisen werde".

"Wie ich nun niht zweiffle", sagt Peter Philipp, "der Herr Praelat werde so willig als geneigt sein, benselben mit schuldiger ehrenbiethung als einen henligen und wunderthätigen Mann zu begegnen und bedienen zu lassen, als habe ich Ihm allein dieses umb seine mesure in einem und andern darnach nehmen zu können, hiemit ensichst notisiern wollen."

Fehlte nur noch die Ausstellung der Pässe für P. Markus und seinen Gefährten, sowie für den "geistlichen geheimen Rath Joh. Friedrich Karg, SS. Theologiae et Juris utriusque Dr., der die Vorbenannten "bis nach Manny und noch ferner so es von nötten begleiten soll".26

Der Pag für P. Markus mit P. Rosmas lautete folgendermaßen:

"Demnach Borweiser dis, der Ehrwürdige P. Marcus de Aviano Capuseiner ordens von hier auß, allwo er sich ben unß sambt seinem socio einige wenige Zeith uffgehalten, und bisher durch die gnad Gottes reiner und gesunder lufft ist, über Würzburg nacher Mainz, Cobsenz und so forth weither auff Cölln und Düsseldorff zu verreißen vorhabens, Alß ersuchen wir hiemit der Röm. K. Mst. und des H. Reichs Churfürsten und Stände vorgesetze Obrigkeit, auch hohe und niedere Kriegsofficir und die Soldatesque zu Roß und Fues ingemein auch sonst männiglich Standts Würth nach respect freundtlich, günstig und gnädig, denen unsrigen aber ernstlich befehlende, sie wöllen obgedachtem Patrem sambt seinem Socium nicht allein alles orths zu wasser und landt frey, sieher und unzehundert

Passiren lassen, sondern Ihme auch zu seiner desto bessern fortbringung

allen gebenlichen vorschub erweisen....23

Unterm 21. Oktober bankte P. Elektus, Kapuzinerprediger, seinem Better, Peter Philipp Bischof von Bamberg, für bie Gnade, daß er ihn habe berufen lassen, um die Benediktion des P. Markus zu empfangen; er sci derselben auch "underschittlichen mahlen teilhafft worden", aber noch mehr ich " hab aber solchen wegen zu lauffung des Bolchs Kaumb halben erhalten's Bas großen nugen diser fromme Man zu Wirthburg gewircht wirt seiner Hocheiter Hochfirstlichen gnaben ohne das sattsamb beschrieben sein worden."
P. Gladunger P. Elektus beschließt seinen Dankbrief mit den Worten: "Ein Man großer fromb und hailkaith, so will man auch von etlichen geschen Miracusis melbung et melbung thun, Gott gebe, daß der große Eiffer und Vorsatz der Menschen lang continuire..."26

Der bischöfliche Better aber antwortete P. Glektus:

aus seinem an mich vom 21 huins abgegebenem schreiben habe ich sehr gern namm gern vernommen, das der H. vetter nicht allein mit seinem höchsten ver-knieden. gnüegen zu wiederholten mahlen die heyl. Benediction von dem H. P. Marco empfangen, sondern so gar von Ihme mit seinem eigenen monder for gar von mandel beschenklit und gleichsamb mit lauther henligkhait bedeckt worden. Ich gratulire dem H. vettern derentwegen, mißgönne Ihme aber vast

zugleinch bieses Chrwürdige praesent...."27

In einem Schreiben, batiert 20. Oktober, hatte Bischof Peter Philipp dem Herzoge von Neuburg Mitteilung gemacht von der Abreise des P. Mann P. Markus, dem er des Herzogs letzteingesandten Brief noch vorher "behändigt habe". Wir erfahren aus diesem Briefe, der als Konzept vorliegt, daß P. Markus in Würzburg "gleichfals mit großem Zulauff beg Wolkhst. seinen gaistreichen enffer von sich geben"; auch erhielt der Bischof Nachricht, ce solle "dieser Gottsförchtige Diener Gottes nift minder unter weegs die Ihme von der güthe des Allerhöchsten verlihene gnaden verschiedenen prest hafften Leuthen mitgetheilt haben". Aber all dies wollte er Erfahrungen sinhoran einholen, um dann das als wahr Befundene in Druck zu geben. Welch tiefen Ge tiefen Eindruck der Diener Gottes auf Bischof Peter Philipp gemacht, davon zeugt die ursprüngliche Fassung einer im Konzept ausgestrichenen Getelle Stelle. Dort heißt es: "Wir haben uns, die Wahrheit zu gestehen, heunt von demtert von demselben (P. Markus), indem wir seiner kaum eines tags genossen, sehr hant von D. Markus), indem wir seiner kaum eines tags genossen, sehr hart geschleden."28 Dieser Hochverehrung gegen P. Markus entspricht guch bes auch das Bestreben dieses Kirchenfürsten, ebenfalls ein Kleidungsstück des P. Mann. P. Markus zu erhalten. Er wendete sich dieserhalb mit inständigen Vitten an den G an den Guardian des Rapuzinerklosters in Bamberg, da er sehnlichst wünseite wünschte, mit einem Habit bieses Gottesmannes einst im Tobe bekleibet zu werden. Infolge des Ungestümes des Bolkes, sich Reliquien zu verschaffen, mar fa marken, schaffen, war so mancher Habit desselben unbrauchbar gemacht worden, und es konnte bem M. und es konnte dem Verlangen des Bischofes entsprochen werden.29

Im weiteren Verfolge der Reise kam P. Markus von Bamberg aus am. 17. Oktober zum Orte Wiesentheid. Er wurde da von zwei Brübern aus bem hochobeligen Gestellt. dem hochabeligen Geschlechte der Dernbach, den Blutsverwandten bes Bisschofs, mit hächter Ber

schofe, mit höchster Berehrung aufgenommen.

Außer dem Abte Plazidus Püechs des Benediktinerklosters Schwarzach men auch wiele General kamen auch viele, sowohl geistliche wie weltliche Personen, dahin, um ben bochverehrten Missianzan eine mie weltliche Personen, dahin, um ben hochverehrten Missionar zu begrüßen. Er af diesen Abend nur Masser und Brot. ban er angett Brot, das er anstatt mit Salz mit Asche bestreute. Darnach begab er gich ber auf das ihm angewiesen. auf das ihm angewiesene Zimmer. Dort brachte er den größten Teil ber Nacht schlosson werdens Nacht schlaflos zu, beschäftigt mit Betrachtung und Gebet. Als morgens um 4 Uhr mit ben arten um 4 Uhr mit der Glocke das Zeichen gegeben wurde, verfügte er sich in die Pfarrkirche um bant in die Pfarrkirche, um dort in Gegenwart eines überaus zahlreich versammelten Bolkes das heilige Onen der Bolkes das heilige Opfer darzubringen. Unter den Anwesenden befand sich auch die Tochter des Grands auch die Tochter des Syndifus der Stadt Dinkelsbuhl, die, des Gebraichs der Glieder heroubt macht der Glieder beraubt, wegen der Beschwerden des Weges auf einem Magen berbeigeführt marken wer an herbeigeführt worden war. Auf empfangenen heiligen Segen des P. Markus hin erhielt sie bie walle Get hin erhielt sie volle Gesundheit wieder. Der apostolische Mann sehnten alsdann seine Reise nach Würzburg fort. Abt Plazidus sowie die erwähnten Herren von Normbock war angeber Herren von Dernbach waren ihm schon vorangeeist. Um 8 Uhr morgens erreichte er das Stadten erreichte er das Städtchen Schwarzach. Er wurde schon am Stadttore von allen Ressorien der Orbest allen Religiosen der Abtei Schwarzach, die ihm entgegengekommen waren, begrüfft. Mis sie beg Generalle begrüßt. Als sie des frommen Paters ansichtig wurden, sanken alle Religiosen in die Krois giosen in die Knie. Sie erhielten die Aufforderung, ihre Rosenkranze bervorumehmen bervorzunehmen ..... Im den Alkt der Reue, den er erweckte, nachzubeten. Darnach spendete an ihm Darnach spendete er ihnen den gewohnten heiligen Segen. Alsdann gab er zu, dan ihm ieder bie Gott and gewohnten heiligen Segen. zu, daß ihm jeder die Hand kuffe, während er dabei mit Andacht die ihm bargereichen Rafankerten bargereichten Rosenkränze berührte. Noch am selben Tage erreichte er Würzburg und mirken ban bei ber bart ach Würzburg und wirkte dort die Spanne Zeit, die ihm zum Aufenthalt ges gönnt war, in gewohnt fegenbringenber Beife.30

Die nächste Station auf der großen Missionsreise des P. Markus war ainz und bann Gablen. Mainz und dann Koblenz, am Zusammenfluß der Mosel und des Rheine, wo er am 23 Oktober girt in wo er am 23. Oktober eintraf. Aber diesen flüchtigen Aufenthalt, ber kaum einen Taa mährte weis ber einen Taa mährte weis bereit einen Tag währte, weiß der Annalist der alten rheinischen Proving, p. Hiere theus von Kohlens kommen theus von Koblenz, kaum Nennenswertes zu berichten. Er faßt bas Mirken bes P. Markus in bie an bes P. Markus in die Worte zusammen: "er habe in dieser Stadt, wie überall in Deutschland überall in Deutschland, durch Wort und That und durch Wunder geleuchtet". Am nächsten Tage, dem 24. Oktober, hatte P. Markus übrigens bereits Köln erreicht Ga for in tr Köln erreicht. Es lag in seiner Absicht, nur bis zum 25. morgens bort zu verweilen. Dach kam an einer Absicht, nur bis zum 25. morgens bort zu. verweilen. Doch kam es anders. Kurfürst Maximilian Heinrich, Erzbischof von Köln, hielt den lange schon ersehnten und vielbegehrten Gast bis zum 31. Oktober zuruck, an welchem Tage biefer nach 5 Uhr morgens Köln verließ. Der Annalist der Kölnischen Kapuzinerprovinz, P. Eusebins von Rassel, betont: "Es wurde im frommen Kölner Bolke burch den Besuch bes P. Markus eine Andacht erweckt, wie man es kaum zu fagen vermag, und sie blieb so auch durch spätere Jahre lebendig und in rühmlicher Er innerung bei den Nachkommen. Seine Worte waren eben wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das erfuhren eben manche Hartnäckige, bie es auf den Bericht anderer nicht glauben wollten, indem sie dann wider ihr Erwarten reichlich in Tränen aufgelöst wurden, als sie persönlich, mehr aus eitser m. eitler Reugier als aus wahrer Frommigkeit, kamen und ihn selbst mit dem Augeber Aussehen und dem Eifer eines wahren Apostels "Buße! Buße! rufen burten hörten. Da hatte man Lenen in Magdalenen, Saulusse in Paulusse, Mimen in bie in die geringsten Diener Christi umgewandelt gesehen, nachdem sie auch nur einer einzigen Predigt beigewohnt hatten."

Wiederholt erhielt Bischof Peter Philipp von Dernbach Nachricht aus

Röln über P. Markus' Amwesenheit baselbst.

Während geistlicher Nat Dr. Karg schon über die Rückreisepläne des Paters berichtete, erzählte Oberst b'Avisa noch aus Köln: "Es seynd Ihro Churfürstlichen Durchlaucht mit dem Patre Marco de Aviano so beschäffstigt ber tigt, daß Sie von keinen Affären hören wollen, biß Er wieder hinauf verreiset, so künfftigen Mittwochen geschehen soll."31

Und wieder: "Ihro Churfürstl. Durchlaucht haben eine überauß große

Satisfaction (wegen P. Markus) bezeuget."32

Unterm 24. November antwortete der Bischof von Bamberg dem Obristen d'Avila: Er könne wohl glauben, daß sich "der Herr Churfürst ben dem Philonoger ohnlängsthin zu Cölln gewesten heyligen P. Marco sehr vergnügt befunden haben werbe". "Gott gebe", meint ber Kirchenfürst, "daß burch bieses wundertiele. wunderthätigen Mannes kräfftige Würkhung unfern Gegnern einsmahl bie Augen auffgehen und sie hierdurch ihren irrthumb erkennen mögenlus

Erzbischof Maximilian Heinrich blieb lebenslang in Dankbarkeit und Verchrung P. Markus zugetan. Wie er sich um die Propagation seiner Schriften f. Markus zugetan. Wie er sich um die Propagation seiner Schriften Schriften bemüht, werben wir bei Herausgabe ber Merke bes P. Markus erfahren. erfahren; welchen Eifer er an den Tag gelegt, all die Wunderwerke des P. Marken P. Markus festzustellen und der Mitwelt in einer eigenen Druckschrift zu erhalten. erhalten, finden wir im Kapitel über die Mirakelbüchlein; wie mannhaft er den franchen wir im Kapitel über die Mirakelbüchlein; Snattschriften er den lügenhaften Ausstremingen der Häretiker in ihren Spottschriften entgegenation entgegengetreten, zeigt uns das Kapitel über die Häretifer. Aber auch mit moter bei Baretifer. Aber auch mit welch erbarmender Liebe hat sich dieser Fürst nicht der Gebrechlichkeit des seiners des schwächlichen Paters angenommen! So kurz der Aufenthalt des Dieners Gottes bei ist Gottes bei ihm gewesen, er hatte Mittel und Wege gefunden, von Papst Innoion. Vi Innozenz XI. eine Dispens zur freien Benützung von Wagen und Pferd

auf den Landwegen für P. Markus zu erlangen. Gine solche papsiliche Dispens vom 2 Warrens Dispens vom 2. November 16803 kam direkt zu handen des Erzbischofs und gibt Zenonis vom 1. und gibt Zeugnis von der liebenden Sorgfalt des hohen Kirchenfürsten für den armen Konneinen ben armen Rapuginer.

#### Rapitel VI Mr. 7

#### An Angsburg

Bon Köln ging die Reise zunächst nach Duffeldorf. P. Markus hatte n Befuch Duffelbert. Gersog den Besuch Dusselborfs nicht umgehen können. Dort resiblierte Herzog Jehann Misselm umgehen können. Dort resiblierte Johann Wilhelm von Pfalz-Reuburg als altester Cohn Philipp Waferba, ber künftige Erba ber ? der künftige Erbe der Landesherrlichkeit, mit seiner Gemahlin Anna Josepha, einer Halbichmasser Gett einer Halbschwester Kaiser Leopolds. Lettere besonders, ersehnte ben Besuches bes Paters do lie bende bes Paters do lie bende besonders, ersehnte des Paters, da sie durch dessen Benediktion die bisher vergebens heißbegehrte mannliche Policipation mannliche Desgendenz erhoffte. Der Kaiser versicherte, P. Markus werde an "seiner Schwesser M. an "seiner Schwester Marianne einen Engel im Fleische finden".

Ben Köln aus erhielt Peter Philipp, Bischof von Bamberg, von Dr. Fried, Kara, ber noch immen rich Karg, ber noch immer in Begleitung des P. Markus sich befand, einen genauen Bericht über Der

genauen Bericht über bie fernere Reiseroute besselben.

"H. P. Marcus von Aviano", schreibt er, "ist min endlich bis 24. currentis allhier zu Cölln glücklich angelangt, allwoh er Sich bis Morgen in ber Früh .... Morgen in der Früh aufhalten und dann ferners seinen Weg nach Duffel borff zu beiben factor dorff zu beiden fürftlichen und Hochfürstlichen Durchlauchten nehmen, von dort aus ales von dort aus aber, wiederumb durch Cölln nach Bonn gehen, und die weiter zuruck gegen Mennen burch Cölln nach Bonn gehen, mied bas weiter zuruck gegen Mergentheimb seine reis bermaßen ansiellen wird, bas Er verhofft, ben ansiellen Er verhofft, den zukunfftigen Donnerstag zu Coblenz, den Freytag zu Mainz und ben barach fein Mainz und den darauf folgenden Mon= oder Dienstag zu gedachten Mergentheimh ausgehanten Mergentheimb anzukommen, in welcher Statt Er Sich ben Seiner Hochsterstlichen Gloden ben fürstlichen Gnaden den H. Teutschen Meister" — es war dies Ludwig Unton, Pfalzaraf von Meister" — es war dies Ludwig Anton, Pfalzgraf von Neuburg, damals noch Koadjutor des Hochmeisters Johann Kaspar von Neuburg, damals noch Koadjutor des Hochmeisters Iohann Kaspar von Ampringen — "einen Tag aufhalten und bes anbern tags seinen Wese gerab wirden tage seinen Weeg gerab nach Würzburg nehmen."2

Betreffs der "veranstalteten Ruckhreis" des P. Markus hatte Bischof Philipp begründete Bedenken. So schrieb er denn an Dr. Karg: "felbige mir nun wohlen aus mir nun wohlen aus vielen ursachen niht einbilden kan, seiner intention nach in allem zutreffen, und Er so balt, als man hoffet, in meinem landt aufen in meinem landt anlangen werde, so werde ich doch umb des gewiesen zu spihlen, bis morgen verse verse sein beit umb des gewiesen zeis spihlen, bis morgen von hier mit fruhem tag auff sein und meine reis bergestalt beschleuniagen dergestalt beschleunigen, daß ich mit der hülff Gottes bis Sontag gegen mittag obnsehlhar in Manne mittag ohnsehlbar in Würzburg sein werde, daselbst ich ihn erwarthen will."

Wann nun P. Markus genau in Düsselborf eintraf, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Es mag anfangs November gewesen sein. Daß er dort mit aller Liebe und Hochverehrung von den Fürstlichkeiten wie vom Bolke empfangen wurde, ist selbstverständlich. Es erschien denn auch ein Schriftchen zu Düsseldver, ben Iohann Heinrich Benern 1680", das über die gnadenreichen Wirkungen der Benediktion des P. Markus handelte. Leider ist uns dasselbe nicht erhalten geblieben, nicht einmal der Titel dessselben. Wir erfahren nur aus einer Gegenschrift des Pastors Scheibler von dessen. Eristenz und Zweck, während er den Titel mit "Kurtzer Begriff etc." angibt.

In Düsselborf erwartete P. Markus ein herzliches und langes Schreiben bes Kaisers, das ihm seine Schwester Marianne Josefa übergeben sollte. Herzog Johann Wilhelm, der in allem ein Abbild seines Baters gewesen, teilte auch mit diesem die Liebe und Anhänglichkeit zu P. Markus. Als Kenner, Freund und Förderer der Kunst wußte er keine bessere Ghrung für P. Markus, als daß er von einer der hervorragendsten Persönlichkeiten des Kunstlebens in Düsseldorf, nämlich den berühmten Wildhauer Gabriel Grupello aus Mailand, eine Büste Marco d'Aviano's schaffen ließ. Diese Büste war aus Marmor und fand ihren Plat im Treppengewölbe des Galeriegebäudes, einer eigenen Schöpfung Johann Wilhelms. Dort blied sie die in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, von wo sie dann spurlos verschwunden ist. Vermutlich ist sie bei dem in dieser Zeit ausgebrochenen großen Vrande der Galerie zugrunde gegangen.

Ein weiteres Andenken an die Anwesenheit des P. Markus in Düsseldorf sein weiteres Andenken an die Anwesenheit des P. Markus in Düsseldorf sein Porträt desselden sein, das der Hofmaler Leopold I., Antoni Schoonjans, entworfen hat. Theodor Levin erzählt in seinen "Kunstbestres bungen des Hauses Pfalz-Neuburg" folgendes: "Saint Laurent sah im Besitze der Witwe Schoonjans das Portrait eines Kapuziners, den Schoonjans während seines Aufenthaltes in Düsseldorf gemalt hat; da Schoonjans während seines Aufenthaltes in Düsseldorf gemalt hat; das Original ist ganz sicher der Wunderthäter P. Marcus d'Aviano."
Das Original ist ganz sicher der Wunderthäter P. Marcus d'Aviano.

Wie sich die projektierte Neise des P. Markus in Wirklichkeit vollzog, ist den verschiedenen Akten zu entnehmen. Am 9.—11. November befand er sich zum zweitenmale in Würzburg, am 14. desselben Monats passierte er sich zum zweitenmale in Würzburg, am 14. desselben Monats passierte er Wemding, hielt kurze Nast zu Monheim "in der Vorstadt im Gasthofe er Wemding, hielt kurze Nast zu Monheim "in der Vorstadt im Gasthofe am Uuerhammer", berührte am 15. nochmals Neuburg und langte am 3um Auerhammer", berührte am 15. nochmals Neuburg und langte in Gregoriale in Augsburg an, wo er die zum 19. November verblieb.

Große Hoffnungen knüpften sich an bas Erscheinen bes P. Markus in Augsburg; schon unterm 28. Juni 1680 hatte Wischof Johann Christoph von Augsburg, da er um die Obedienz für P. Markus bat, an den Generals prokurator des Kapuzinerordens in Rom geschrieben: "Es könnte mir prokurator des Kapuzinerordens in Rom geschrieben: "Es könnte michts wünschenswerteres und lieberes geschehen, als wenn P. Marcus nichts wünschenswerteres und lieberes geschehen, als wenn

kame. Da meine Diozese leider so sehr mit Haretikern vermischt ist, erwarte ich so viel von der Ankunft des P. Marcus." Ungeheuere Aufregung hatte sich demnach ben Marcus." sich demnach der Menschen bemächtigt, als es hieß, der berühmte Kapuziner P. Markus warbe warbe P. Markus werde endlich nach Augsburg kommen. Man hatte ihn schon, auf Girund warfele auf Grund verschiedener Gerüchte, um eine Woche früher erwartet, als er wirklich eintraf Det wirklich eintraf. Daher die große Sorge auswärtig wohnender Personlich's keiten, ben großen II keiten, den großen Wundertäter nicht zu verfäumen. Go schreibt Graf Frobenius zu lamberg an den Bischof von Augsburg unterm 12. November von Ulm aus:

Demnach meines Bruders Seligen Frau Wittib, eine gebohrne Berzogin n Arenberg und Aufgert von Arenberg und Arscott neben mir und samentlichen Unsern Sohnen und Iren Bettern foolsist in Die Iren Bettern sogleich in Niberlandt verreisen wöllen, wie auch fürnemblich bie que Maneine bie zue Mößkirch ben und geweste Freulein von Montforth gewiß advertirt worden, bas ber ferminen worden, daß der fromme Gottseelige P. Marcus b'Aviano sich verschinen (verflossenen) Samme (verflossenen) Sonn- und Montag nach Augspurg begeben, baselbsten aber über Frentag nit nacht. über Frentag nit verbleiben werde, So haben wur unns gleich insgesambt aufgemacht von felle aufgemacht, von selbigem die H. benediction zue empfahen, umb willen ich aber weiß mie erzah bie aber weiß wie eract difer fromme Pater ist, so habe mich erknenen wollen ben Em Turifichen au. ben Ew. Fürstlichen Gnaben vermittelft bifer gehorsamben Zeilen unber thanig in namen Mitathänig in namen Aller anzuehalten im fahl er etwan Morgen ober über morgen von bannen aller morgen von dannen abscheiden wolte, durch dero hohe authoritet so vihl zue vermögen bos Genauer molte, durch dero hohe authoritet fo vihl zue vermögen, das Ehrengemelter Herr Pater unß samentlich zue höchstem Trost sich annoch erhitten latte. sich annoch erbitten lasse: weliche gnadt wur umb so vihl ehender zue erstangen verhoffen mellen in langen verhoffen, weilen wissendt daß Vilerdeuter Herr Pater sub obedientia Ordinary Redormie form Ordinary Jederzeit seine und also dero gnädiges Borwort, uns barzue verhelffen könte Schung in General verhelffen könte, Ich verhoffe Ew. frstl. Gnaden neben meinen h. Bettern selbst gehorsomblief selbst gehorsamblich zu bankhen, indessen bieselbe Gottes allwaltenben Schut, und Ihro beharrlichen Gnaben mich underthenig etc.

Große Beflissenheit, den Segen des Dieners Gottes zu empfangen, eicht auch aus felen spricht auch aus folgendem Schreiben, das Franz Ernst Graf Fugger an seinen Schwager Grac West Wart Diefer seinen Schwager Graf Notker Wilhelm zu Ottingen in Kagenstein in bieser Angelegenheit unterm a Man Angelegenheit unterm 9. November 1680 Glött, gerichtet hatte: Es lautet: Dochaebohrner Argeet G.

Hochgebohrner Graff! Hochgeehrtister herzliebster Herr Schwager und rtrauthiaster Gerr brucker vertrauthigster Herr brueder!... berichte in eyll, dass ich eben iet ber post aviso erhalte mie bes post aviso erhalte, wie daß der wunderthätige Capuciner morgen nacher Mugspura kommen aber mit auff Augspurg kommen, aber villeicht über ein paar tag alba sich nit auff balten werbe berohalben halten werde, berohalben wir unß geschwind resolviert morgen nacher ges bachtem Muggnurg worken dachtem Augspurg zugehen, und weilen wir nit zweifflen, Ew. Abb. werden eben so große geschliche Ewitze eben so große geistliche Curiositet tragen, als wollen wir Ew. 266. morgen frühe albier erwarten all meilen wir Gw. 266. nit frühe alhier erwarten, est wird aber ohne Ungelegenheit für Ew. 266. nit sein können bon mesen 6.700 aber ohne Ungelegenheit für Ew. sein können, dan wegen Kürze der tag dörffen wir nit langer alf biß 9 Uhr warthen, umb hernach in einem furtten fortzugehen, berohalben meinunmaßgeblicher Vorschlag währe, Ew. Lbb. solten in ihrer gutschen, ben strohe fackhlen sich führen lassen, daß Sie ben auffgehendtem thor zu Lauingen währen, alda Sie gleich ben den Augustinern ein Meß haben, und bernach hernach noch vor 9 Uhr alhier sein kundten, die incommoditet wird P. Marco reichlich ersetzen: in unserer gutschen soll für Em. Leb. ein blat reserviert werben. Erwarthe dieselbe mit Berlangen, underdessen thuet sich mein herzliche Gemahlin mit mihr und ber Schwester Marie Anne zu

gnaben empfehlen, ich aber etc."10

Endlich, es war Samstag, ben 16. November, um 4 Uhr nachmittags, kam ber heißersehnte Diener Gottes in Augsburg an. Der Vischof von Augsburg, Johann Chriftoph, Freiherr von Freiberg, mit sämtlichen Ranonikern des Domstiftes, sowie der Hochmeister des Deutschen Ordens, Johann Kaspar von Ampringen aus Ellwangen, zogen ihm bis zur "Lech Bruggen" entgegen und harrten bort seiner Ankunft; die Glocken ber Stadt läuteten sämtlich beim Einzuge, während viele tausend Menschen ben feierlichen Zug begleiteten. Aberall auf Straffen und Plagen wurden Bildnisse bes Paters feilgeboten und gerne erstanden. Es war benselben ber Barten Wortlaut des Reueaktes meist beigegeben. Noch finden wir einzelne jener seltenen Drucke in großen Bibliotheken, wie ein solches Einblatt in ber preubischen Staatsbibliothek zu Berlin, von welchem uns eine genaue photo-granhitet. graphische Aufnahme vorliegt. Es führt den Titel "Hertz-Schmerpliche But-Buß= und Lend=Thränen eines Reuigen Sünders über seine vielfältig begangene Sünden. Von einem Italianischen Andachtigen Ordensmann in seiner Gunden. seiner Sprache vorgeschrieben und nunmehr ins Teutsche übersetet."

Daran schließt sich im Oval das Porträt des P. Markus mit folgender barunter befindlicher Inschrift: "A.R.P. Marcus von Aviano Capuciner Ordens grand

Ordens Prediger Seines Alters 48 Jahr A. 1680."

Links vom Porträt findet sich der erklärende Text: "Bon unterschiedlichen Orten wird zu dieser Zeit von einem andächtigen Mann Sancti Kroneisei Francisci Capuciner Ordens berichtet, welcher durch sein von Gott empfangene große Gnad so wol dem Minden zum Gesicht, als auch den Krummen. Krummen und Lamen zu ihren geraden Gliedern und Leib, nicht weniger dem Stummen und Lamen zu ihren geraden Gliedern und Leib, nicht weniger dem Stummen zu seiner Sprach, und ben Gehörlosen zum hören, nach beständig ern beständig fäst und guten Glauben, warhaffter Beicht, Reu und Leid, hilffet, wie bann wie dann deren allbereit eine Namhaffte Zahl schon würckhlich restituirt worden worden, unter andern er neulicher Zeit ein gang Krummen, der auf keinen Fust feben. Fuß stehen können, weisen er auch ftumm wahr, ift er nach empfangener Benedicien Benediction redend worden. Was aber differ fromme Mann zu hall in Tural gant from erzehlt Aprol gerichtet hat, werden bereit, deren viel zu gegen waren schon erzehlt baben bie er haben, die sich allda befunden, daß nemlich zu Gall ein gang Aussächiger Mann in ber Mann in benseyn einer großen Menge bes Bolcks von außen sey rein worben, und ihme der Aussatz augenscheinlich von Gesicht und gangen Leib hinweg gefallen under genes hinweg gefallen, unterwege an andern Orten hat er burch seine S. Benes biction auf frenen 3-16 biction auf fregen Teld, einem Weib ben bofen"

(Mechte vom Porträt bie Fortsetzung:)

"Teind ausgetrieben, auch kurt verwichener Zeit einen jungen Knecht er Bauren: Sohn Mille Burt verwichener Zeit einen jungen Rocht oder Bauren: Sohn, gleichfalls von dem bojen Teind errettet. Diefes h. Batters Globet ich ..... Batters Gebet ist von keiner andern Intention als Beicht, Reu und Leib, auch das mon an Mart. auch daß man an Gott einen beständigen und festen Glauben haben solle. Wie aus folgendem aus Wie aus folgendem Gebet und bessen S. Segen abzunehmen.

Co siehet aus, so ist gestaltet, ber berühmte Ordens-Mann Aus ben edlen Welschen Landen, den nicht genugsam loben kan Gants Tyrol und andre Ort, ba er hat viel Wunderthaten Ausgerichtet, und gestifft, die ihm trefflich wohl gerathen. Krancke er aufs beste henlte, und gab ihnen neue Arafft Durch des Allerhöchsten Unade, bie durch ihn groß Wunder schafft Cein andächtig Befen ihn allent= halben macht erhoben, In begleiten ba und bort seine auserlesne Proben." Unterhalb des Portrats in drei Spalten geteilt:

Unten:

"Gebruckt im Jahr Chrifti 1680." Das Porträt zeigt P. Markus im Brufibild nach links gewendet, bie igen geschlossen & G. Augen geschlossen, die Hande erhoben und zum Gebet gefaltet. Drugulin in feinem Drugulin in seinem Historischen Bilberatlas kennt dieses Bild und führt es als No. 3015 and in Angliche es als No. 3015 an: Er kennt aber noch Barianten bavon wie: "Dasselbe Blatt mit bem gleichen Anne aber noch Barianten bavon wie: "Biebete Blatt mit dem gleichen Text, aber in anderem Druck. Die beiden Gebete unten sind überfehrieben. unten sind überschrieben: Das Gebet deß H. Batters und ber Segen bes H. Batters." Ge facht :

"Der Reueact und die Benediction."

5. Battere." Es führt in biefer Cammlung die Rummer 3016. Eine zweite Bariante lautet: "Wahre Lebhaffte Abbildung A.R.P. Marci von Aviano — im 48. Jahr Anno 1680. Bruftbild. Auf ben Seiten vier Ongle mit grand generale etc. vier Ovale mit Wundersgenen. Unterm Gebet: "Signa autem eos etc. J. Azelt so Over fol 400. J. Azelt se Quer fol." Bei Drugulin trägt bieses Blatt die Nummer 3017.
Endlich enthäle Sies Endlich enthält dieser Bilberatlas noch "Dasselbe Blatt mit gleichem Tert in Typenschrift auf einem besonderen Papierstreifen. Gr. fol.o". Es

trägt bie Mummer 3018. Gewissermaßen als ein Andenken an die Amvesenheit und das Wirken bes P. Markus in Augsburg kann gelten "Die wahre Abbildung der Hochfürstlichen Bischofflichen Vessidentz zu Augspurg — da der P. Marcus de Aviano Capuciner Prediger anwesend war. Derselbe auf dem Fronhof in Minde in Augsburg zum Volke, das mit Kranken und Krüppeln herbeigekommen, predigend. Holzschnitt. Predigt: Ich rede das letztemal zu Euch etc. Augsburg bei El. Wellhöfer, Briefmaler. Fol."

Und wie entsprach nun die Persönlichkeit und das Wirken des Dieners Gottes den in ihn gesetzten Hoffnungen? Darüber werden wir durch verschiedene Privatschreiben belehrt, die noch auf und gekommen sind. Wir erwähnen vor allen den "Ertract" aus einem Schreiben, "so an einen guten

Freund ist gestellt worden, Augoburg f. a."

"Neues weiß ich nicht zu schreiben", heißt es barin, "als das große Bluck so wir diese Tage allhier gehabt in dem frommen Manne, R. P. Marco de Aviano Capuciner. Dieser hat viel große und wunderbare Thaten in west. in unserer Stadt Augsburg gewirkt zur Beschämung unserer Lutheraner bie auch gegenwärtig waren und die Wunderwerke gleichsam wie der ungläubige Thomas mit Händen greifen. Dies ist absonderlich in Beisein des ganzen Schwäbischen Abels und "hochansehnlicher Ritterschaft", die schier Alle in unsere Stadt wegen bieses frommen Mannes gekommen waren, zwei Lage hindurch je 4 Male geschehen. Er predigte auf dem Fronhof (es war dies der Platz vor dem Dom), wo bis an die vierzehntausend Personen sich versammelt hatten um die Benediction von diesem seligen Mann zu ers
balten tet halten, seine Predigt zu hören und mit ihm den Reueact — actum persectae Charitatis — ben er mit "inbrünstigen Gebärden und wennenden Augen verrichtet" zu erwecken. War dies geschehen, so hat er in Nomine Jesu Nazareni die Krummen und Lahmen, die Bettlägerigen und andere Breffiger Bresthafte geheilt. Nachdem diese ihm mit dem gangen anwesenden Bolk, drei wir geheilt. Nachdem diese ihm mit dem gangen anwesenden biese brei, vier bis fünf Male nachgebetet: "Ich glaube fräftiglich" — biese Worte hat er beutsch gesprochen — siehe, o Wunder! haben die Krummen und Later beutsch gesprochen — siehe, o Wunder! und Lahmen eilends die Krücken weggeworfen, die Bettlägerigen sind aus ihren Reit ihren Betten gestiegen, die Unsinnigen haben ihren Verstand erlangt, die Blipban ier gestiegen, die Unfinnigen haben ihren Verstand erlangt, die Teufel Blinden ihre Augen aufgetan, die Stummen sind redend worden, die Teufel nach process nach Auflegung seiner Hände von den Besessenen gewichen, mit einem Borte inter Worte jedem ist nach seinem Glauben und seiner Zuversicht geschehen, alles ist in alles ist jedem geworden, was er von Gott durch diesen gottseligen Mann verlangt term verlangt hatte. Dieser fromme Kapuziner hat auf der Hochfürstlichen Pfalz aus dem großen Erker "allwo sonsten Ihro Hochfürstlichen Gnaden Trompeter tre Gree "allwo sonsten Ihro Hochfürstlichen Oraben Trompeter blasen", die heilige Benediktion gegeben. (Es ist berselbe Ort von ma aus bie Buffe mit so von wo aus im Jahre 1454 ber heilige Johann Kapistran die Buße mit so großem Erfolg gepredigt hatte.) Sonntage ben 17. am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr hat P. Markus im Dome andächtig zelebriert. Die Kirche war überfüllt; nach vollenbetem Megopfer hat er in Wellischer Sprache gepredigt und den Actus contritionis "mit hitzigen Affekten ben enfriger Benstimmung bes Bolkes" erweckt. Um nächsten Tag hat er sein heiliges Mehopfer in der Kirche St. Ulrich und Afra verrichtet. Hunderten Per sonen hat er die heilige Kommunion gereicht, wieder "auf Welsch'" gepredigt und seinen gewöhnlichen Reueakt mit dem Bolk erweckt. Es geschah mit "ungestümer und enfriger Inbrunft." Jedermann hat ain großen Trost und Auferbauung in unserem uralten katholischen Glauben gehabt. Sa, wir seyn in diesem erst recht confimirt und gesteifft worden." — Das Schreis ben befaßt sich nun weitläufig mit körperlichen Bohltaten und berichtet, daß alle biese Heilungen "fleißig aufgemörkt und secundum antiquas Ecclesiae catholicae consuetudines, so allzeit pflegen observirt zu werden, discutirt und hernach ab Ordinario approbiert und an das Licht der ehrbaren Welt werden gestellt werden". Damit ift das Aymairsche Mirakelbuchlein gemeint, das uns im nächsten Kapitel beschäftigen wird. Alber außerdem perrät ber Weiter verrät der Briefschreiber, es werde nächstens ein noch ausführlicherer Bericht folgen "unter dem Titul: "Das triumphirende katholische Augsburg "kick uns leiber nicht erhalten geblieben ift. Das Schreiben schließt im Hindlich man auf die eben geschilderten Borgange in Augsburg mit den Worten: "mans könnte wohl bei jedem Tag sprechen: Haec est dies quam fecit Dominus exultenus et lacture exultemus et laetemur in eo."12

Unterm 18. November 1680 schrieb "Ein Religiose aus Schwaben" an

eine nicht näher bezeichnete Perfonlichkeit:

"Wenn Sie boch in Augsburg gewesen waren um die Wunder Gottes 311 schauen, die er durch seinen geliebten Diener, P. Markus, zu wirken sich gewürdigt fich Ge find benengeliebten Diener, P. Markus, zu wirken sich gewürdigt hat. Es sind deren so große und so viele, die ich mit eigenen glugen gesehen habe, daß ich sie im Augenblicke nicht alle aufzählen kann. Minder stens 30 Schabhafte, barunter nicht einfacher Art, sondern mit großem Siechtum Behaftete, sind im Beisein vieler Tausenden geheilt worden, außer anderen Ungahligen, deren auch hartes Gewissen er bis Bergieffung von Thranen erweichte, und wie wir glauben, noch gareib, ferner erweichen wird. Während ich dies schreibe, sahen wir ein Beib, welches während einem Zeitraume von 36 Jahren sich nicht rühren fonnte und hier in der Nähe des Ulrichs Klosters war, aufstehen und wandeln. Alle Wägen kamen angefüllt mit Kranken, Lahmen und andern Siechen und kehrten leer zurück. Bon Geburt aus Blinde, Taube usw. wurde bie Gesundheit wieder gegeben, doch darüber ein anderesmal, denn ich glaube, daß Alles besonders in Druck gegeben werden soll. Wahrhaftig, jener Pater ist mächtig in Wort und That und so wie er Biele körperlich geheilt, hoffen wir, daß er noch Mehrere geistig heilen werde....

Aus einem Schreiben des Priors der Karthause von Burheim in Schwaben und Visitator der fränkischen Provinz an den Prior der Karthause von Mainz bb. 16. Dezember 1680, das hauptsächlich selbstgeschaute wunderbare Heilungen erzählt, erfahren wir, daß 40 Solbaten kaum imstande waren P. Markus vor dem Erdrücken zu schützen, dermaßen war der Zulauf. "Ich glaube", sagt der Briefschreiber, daß wenn "der Kaiser mitsammt 3 Königen nach Augsburg kame, kein solcher Zulauf an Menschen wäre."14

Der Kapuzinerpater P. Marius in Augsburg schreibt an den Guardian von Innsbruck, P. Ambrosius von Klausen, daß während des Aufenthaltes des P. Markus in Augsburg nach einer Zählung der Thorwarter 18.000 Fremde die eingelassen wurden, sich in Augsburg befanden, barunter so Viele vom Adel wie sie kaum bei Kaiserwahlen sich dort aufgehalten haben. "Unser Kloster", sagt er, "strotte die Nacht über von Weltseuten und 26 Satheren, 26 Soldaten waren nicht imstande zu verhindern, daß die Frauen in Chor und Moster einbrangen".15

Einen interessanten Auszug von vidimirten Briefen über P. Markus dd. 29. November 1680 haben die tirolischen Kapuziner im Augsburger Konner. Konvente angelegt und an ihr Provinzialat in Innsbruck übersendet. Ribinist

Bibimirt ist bas Schriftstück von bem Lektor bes kanonischen Rechtes,

P. Balerianus O. M. C., und mit dem amtlichen Insiegel verschen. 16 Dieser Sammlung entnehmen wir folgende Details: "P. Markus stand bei Allen in höchsten Ehren und war hochgeschätzt, selbst von den Hochste acwürdigen Patres Jesuiten. Seinen Mantel, ber vielfach in Stücke gestomitten. schnitten und verwüstet worden war, erbat sich der Hochwürdige Fürst und Michel und Bischof von Augsburg und war für diese Gabe höchst dankbar. Der Hochman Hochwürdigste Herr Prälat von St. Ulrich nahm das ihm von P. Guardian gesnoudet. gespendete Trinkgefäß (Zottula), aus dem P. Markus getrunken hatte, als schählen als schätzbarste Gabe an und verwahrt es voll Berehrung....

Noch sind einzelne Privatschreiben vorhanden, die in einer späteren Publition cation Berwendung finden, da sie vorwiegend von wunderbaren Wirkungen berichten berichten, wie 3. B. das Schreiben eines gewissen Zacharias Lang an seinen Brubant? Bruder<sup>17</sup> und andere. Für wie bedeutungsvoll bas Ereignis der apostolisschen Mittel schen Mission des P. Markus in Augsburg angesehen wurde, zeigt, daß selbst bie selbst die zumeist lutherischen Gemeinde-Chroniken dasselbe eingehend besprechen. So die "Chronik von Augsburg bis 1697" im Stadtarchive daselbst. daselbst, ferner die sogenannte Heinzelmannische Chronik eben daselbst. Ludwig Gernannte Beinzelmannische Chronik eine Aus-Ludwig Heinzelmann war Schulhalter in Augsburg und wie seine Aus-lassungen genachten war Schulhalter in Augsburg und wie seine Auslassungen zeigen, fanatischer Lutheraner. Natürlich leugnet er als solcher die munden geigen, fanatischer Lutheraner. bie wunderbaren Benediktionseffekte best P. Markus. Er erzählt über biefen: Conntag und Montag predigte er öffentlich auf bem Frohnhof wor ber fürstlichen Wene fürstlichen Residenz (heute Regierungsgebäude) bes Tages zwei Male herunter und segnete mit sonderbaren Zeremonien das anwesende Wolf und dann Dienstag drauf (ging) er früh vor Tags zu dem Einlaß (Rückseite, Norden des Stadttheaters heute) hinaus und zog durch einen andern Weg wieder in sein Land."13

P. Markus reiste zunächst über München. Bischof Johann Christoph stellte ihm den Hochfürstl. Fiskal Anmair als Begleiter zur Versügung und versah ihn wegen Kontagionsgefahr mit einer "Fede". Dieselbe und versah ihn wegen Kontagionsgefahr mit einer "Fede". Dennach mit datiert vom 19. November 1680, Augsburg lautet: "Dennach mit gegenwärtiger Hochfürstlich Augspurgischer Hofguttschen der Gottseelige Eapueiner P. Marcus d'Aviano vn hier als einem, Gott sen soh, gesunden und von aller ansiekhenden seich befreyten orth in die Chur Fürstl. haubt und Residenzstatt München, sambt seinem Socio in beglaithung des hoch und Residenzstatt München, sambt seinem Socio in beglaithung wilhelm fürstl. Augspurgischen gaistl. Naths und Fiscalis Herrn Franz Wilhelm kunnaier SS. Can. Dris und Prothonotary Apostolici und eines Einspenzigers dato abgeführt wird, alls ist zu beglaubung des allhier genießen nigers dato abgeführt wird, alls ist zu beglaubung des allhier genießen den Gesunden Lufsts und daß solche persohnen vorhero in einigen mit der den Gesunden behafften oder verdächtigen örthern nit aufgehalten dise Fede under fürgedruckhtem Hochfürstl. Canzley Secret erthailt wordten. Sign. auf der Hochfürstl. Pfalz zu Augspurg.

Unterm 23. November 1680 erfloß ein "Dekret" des Bischofes von Mugsburg "an seine Diözesanen". Es wird denselben mittgeteilt, daß P. Markus "sich in tieffester Demuth noch bereit erklärt habe "allen und jeden abwesenden Diözesanen" seinen Segen aus der Ferne an verschie benen näher bezeichneten Festen unter den gewöhnlichen sonstigen Bedinden ungen zu erteilen. P. Markus war hiezu um so willfähriger, da mit dem Empfange seines Segens als aposiolischer Missionär ein vollkommener Whas verbunden war. Bischof Johann Christoph wünschte, daß seine Diözesanen den Segen nebst Bitte um "gnädige Abhelfung der Seelen und Leibsgebrechen" auch empfangen möchten "umb Abwendung der laibigen Suchten auch vor Augen schwebenden Kriegs-Empörungen.

Die Augsburger machten von diesem neuen Gnadenerweise reichsichen Gebrauch. An den bezeichneten Festen erteilte P. Markus in seinem Klosser in der Heimat zwischen 9 und 10 Uhr z. B. die Benediktion. Die durch den Empfang der hl. Sakramente wohlvorbereiteten Gläubigen kamen zur selben Zeit in ihre Pfarrkirche, wo ein Priester mit ihnen den Neueakt erweckte und die notwendigen Gebete betete, sie auch zu einem sehhaften Glauben ermunternd. Auch diesen Benediktionen aus der Ferne folgten oft überraschende wunderbare Wirkungen.

Inzwischen war der Reueakt des P. Markus versifiziert erschienen. Es war ein Lied von 15 Strophen, wovon die Anfangsbuchstaben jeder Strophe den Namen: "Markus von Aviano" ergaben.<sup>21</sup> Außerdem gab es noch "Ein Neu Geistliches Lied von dem Wunderthätigen A. R. P. Marcus von

Aviano Capuciner Ordensprödiger seines Alters 48 im Orden 32 Jahr. (Im Lone: "Komm' hl. Geist mit Deiner Gnad!")22 Dieses Lied sollte eine Berherrlichung des Wirkens des Dieners Gottes sein. (Siehe

Diese Lieber fanden freudige Aufnahme im Bolke und wurden mit Be-"Unbana".) geisterung gesungen, nicht nur als Vorbereitung zum Empfang ber Benebiktion aus der Ferne, sondern auch sooft P. Markus noch in späteren Gabren Jahren nach Augsburg kam. Ja, noch niehr, sie fanden solchen Anklang, daß beren Gebrauch sich auch in anderen Ländern verbreitete, so in Salzburg und selbst in der Schweiz.

Augsburg war nun die letzte Station dieser ersten großen Missionsreise bes P. Markus als apostolischer Missionär, mit allen Vollmachten eines beiber solden ausgestattet. Bon da begab er sich nach Anordmung seiner Obern nach Benedig, um sich auf die kommenden Fastenpredigten, die er in der St Marten

St. Paulefirche halten sollte, vorzubereiten.

## Rapitel VII

## Die Mirakelbüchlein

Bischof Johann Christoph von Augsburg aus dem Geschlechte der Freistern nan Geriffen ber in seiner beren von Freiberg, begnügte sich nicht mit der Authentisierung der in seiner Diözese to miener bes Diozese so reichlich erflossenen Gnabenwirkungen burch ber so zahle P. Mark. P. Markus. Er gedachte vielmehr nicht bloß die wichtigsten ber so zahlerichen Dan reichen Dokumente durch den Druck für die Nachwelt zu erhalten, sondern hauntssotze hauptsächlich dieselben der breiten Offentlichkeit zur Kenntnis zu bringen, um so des um so das Vertrauen des Volkes auf die Hilfe des Gottesmannes noch mehr zu aus mehr zu entfachen. So entstand das erste sogenannte "Mirakelbüchlein". Mit der nice." Mit der Abfassung desselben hatte der Bischof seinen Fiskal und Nat, den apostolischen apostolischen Protonotar und Dr. der Rechte, Franz Werhandlungen betraut. betraut. Schon im Anfange des Jahres 1681 waren die Verhandlungen diemlich weit diemlich weit gediehen. Unterm 2. Jänner frug Aymair beim Bischofe an: 11. wie viel der authentisirten miraculen eremplaria sollten verferttiget werben" werden", also wegen dem Umfange der Auflage? Dann "2. ob die als dann gedrunge bann gebruckte exemplaria dem truckher uf seine expend, oder uf Horboffen!" to werden?" Unkhosten" sollten Annair "zum Distrahieren eingehännbiget werden?"
3. "ob man bie " 3. "ob man die Formalia der eingelangten attestationen beytrucken solle?"
4. "ob der konner

Der von Ahmair vorgeschlagene Titel aber lautete: Authentisirte und 4. "ob der bengelegte titul gnedigst belieben werde?" durch vill von geist- und weltlichen Obrigkheiten hieryber alß gezeugen bestättigte .... bestättigte und wahrbefundene große miracula und beneficia, so durch bes Allerhöchsten Allerhöchsten Crafft und gewalt von dem Gottseeligen Batter Marco de

Aviano Capuciner Ordens durch seine Seraphische benedictionen maistens in des henl. Röm. Reichs Statt Augspurg gewürckhet worden, auß Hoch-

fürstl. gnedigstem specialbevelch in offnen Druckh gegeben."2

Johann Christoph scheint diese Fragen für verfrüht gehalten zu haben, benn unterm 8. Jänner 1681 schrieb er von Dillingen aus seinem Fiskal nur kurz: "Lassen euch hierüber in gnädiger antworth unverhalten, baß wür des ganzen Fasciculi solcher einkommener berichten mit ihren attestationibus menstens von euch alhier erwarthen, und sodann weither verordnen wollen, waß for eine Disposition in einem und andern daben beobachtet werden solle."3

Der Fiskal beeilte sich schon, zwei Tage später die verlangten eiblichen Depositionen einzusenden, der Bischof aber studierte dieselben ganz genau und traf seine Auswahl unter den einzelnen Fällen. Unterm 14. Januar übersendete er die "Designation" der Bunder, die er in Druck zu geben für gut fand, es möchte Aymair das Schriftstück noch dem "geistlichen Rathe" vorlegen, dessen Urteil dann aber wieder ihm vorweisen. Der Bischof dringt auf "eidliche Abhör der Zeugen", auf "wirkliche Juramenten", auf "Bervollständigung einiger Punkte", damit "wenn das Berzeichnis komp liert sei, der aigentliche Titul des büchleins desto bequemer und formbe licher verfaßt werden könne". Auch verlangt er Bericht über die Bunder zu Neuburg, besonders über das Marienwunder. Vor allem jedoch erwartet er diesen Bericht balbigst, "nachdem ich selber schon", sagt er, "vor einiger Zeit vom H. Administrator bes Churfürstentums Bayern (Philipp Marinis lian) angegangen worden bin, die durch die Benediktion des P. Markus erfolgte Wirkungen mit meiner ordinary authorität zu approbiren."

Welche endgültige Weisungen der Bischof gegeben, dafür fehlen die Belege, both mag die Sache rasch gediehen sein, benn schon untern 12. Marg 1681, schrieb Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg an P. Kosmas von Castelfranco von einem Mirakelbüchlein als im "Zustande ber Perfection" befindlich und fügt bem bingu: er selbst betreibe biese Angelegenheit, sowohl in Augsburg als auch in Würzburg und Köln.5

Am 11. Mai 1681 aber schrieb der Pfalzgraf abermals an P. Kosmas über das Augsburgische Elaborat: "Ich will in gegenwärtigem Schreiben mich nicht weitläufig auseinandersetzen, nur sagen möchte ich Ihnen, baß in Augsburg ein Büchlein in deutscher Sprache über die Bunder bie Gott in dieser Diozese mittelft bes Segens unseres geliebtesten und ver chrungswürdigsten P. Markus gewirkt hat, erscheint. Die nötigen Atteste sind ebenfalls eingefügt. Wenn Sie bavon ein oder mehrere Eremplare 311 haben wünschen, so werde ich sie Ihnen senden, soferne Sie mir nur mit teilen, wohin ich fie adressieren soll. Sie werden dann Gelegenheit haben, es in andere Sprachen überseizen zu lassen zur Ehre Gottes und zum würdigen Lobe unferes liebsten Paters."6

Die vom Pfalzgrafen vorher ermahnten Mirakelbuchlein, beren Er= scheinen er ebenfalls betrieb, waren bas sogenannte Bambergische Mirakelbuchlein, das noch vor dem Augsburg'schen in Druck erschien, während bas Rolnische aus später erörterten Grunden in Ausfall kam. Das Augsburgische von Dr. Anmair verfaßte Eremplar führte ben, vom Bischofe selbst redigierten Litel: "Authentisirter Begriff des Bunderthätigen Glaubens Henlivürckenden Seegens und auf folche Benediction von Gott ertheilten Beneficien und erfolgten vilen Bundersamen Begebenheiten beg Gottseeligen P. Marci de Aviano, Capuciner Ordens Predigern. Auß deß Hochwürdigsten Fürsten und herrn Johann Bischoffen zu Augspurg, deß S. Nom. Neiche Fürstens, Gnäbigstem Befelch legitime eraminirt, und alsdann in offenen Druck gegeben, burch Frant Wilhelm Aymair, I. un. D. Protonotarius Apostolicus Hochfürstl. Nath und Fiscalen. Mit Erlaubnuß der Obern. Nicht nach zudrucken. Augspurg, gedruckt ben Simon Uhsichneider 1681. Das Büchlein in Oktavformat enthält drei Rupfer: Das Bruftbild Marco b' Aviano's in seinem 48. Lebensjahr, ben fogenannten Fronhof mit dem Erkerfenfter, von welchem aus der Diener Gottes den Bolfoscharen predigte und seinen Segen erteilte, und die Abbildung bes Gnadenbildes von Neuburg, der "Mater admirabilis Neoburgica".

Bevor wir uns mit bem Inhalte des Büchleins und ber Aufnahme, die es gefunden, beschäftigen, muffen wir ruckblickend auch der Widersprüche gedenken, bie es noch vor feinem Erscheinen erfahren. Aufschluß gibt bier= über ein Privatschreiben des Guardians von Braunau, P. Nazarius an

P. Kosmas von Castelfranco, vom 20. Mai 1681.7

In demselben heißt es unter anderem: "Des Hochwürdigen P. Marcus von Aviano Guttaten oder Bunder, wenn es gestattet ift, sie so zu nennen, so er in der Augsburger Diözese gewirkt hat, wurden bevor sie durch den Druck ans Licht kamen, von eben biefem Bischofe authentisiert. Ich will Ihnen davon ein Eremplar in deutscher Sprache senden, obgleich Sie biese Sprache nicht pflegen noch verstehen, aber ein oder der andere Pater ober Bruder, auch die Ihnen zugetanen deutschen Kaufleute werden es Ihnen febr gerne ins Italienische übersetzen... Den Druck unseres Werkes haben unsere Wibersacher, nämlich bie Jesuiten, mit großem Berdruß ertragen. Sie haben daher Alles in Bewegung gesetzt, daß diese Wohltaten nicht follten bekannt gemacht werden. Jest noch strengen sie sich an, bitten und dringen darauf, daß der Druck eingestellt werde, indem sie, ich weiß nicht welche Zenfur bes Apostolischen Stuhles vorschützen. Um ihre Angriffe aber bekümmerte sich ber Hochwürdigste Durchlauchtigste Fürst und Bischof von Augsburg sehr wenig und seine Ratgeber spotteten und lachten darüber. Diese Angriffe aber können zuweilen große Trübungen hervorrufen..." Doch, wie wir seben, kam bas Büchlein zustande und fand große Anerkennung, ja sogar Nachahmung. Go erschien 3. B. ein genauer Nachbruck besselben zu Konstanz. Es führt benselben Titel wie die Augeburger Ausgabe, bemerkt aber zum Schluß: "Getruckt zu Constanz in ber

fürstlichen bischöflichen Truckeren ben David Hauth, Anno 1681."

Eine Art Mirakelbüchlein über die Bunder, die infolge des Segens des P. Markus in der Diözese Bamberg und Würzburg erfolgt waren, hatte der Bischof Philipp von Bamberg, Freiherr von Dernbach, herausgeben lassen. Es stellte keineswegs eine Nachbildung des Augsburger Mirakel büchleins bar, da es sogar zeitlich vor biesem erschien, muß aber in zweiter Linie genannt werden, da es, wie es scheint, keineswegs die Aufmerksament weiterer Kreise auf sich gelenkt hatte. Wir erfahren von bessen Erscheinen eigentlich nur durch ein Schreiben des Fiskals Aymair an seinen Bischof dd. 22. Jänner 1681, Augsburg. In demselben heißt es: "Demnach auß Hochfürstlich Bambergischen bevelch beygelegtes tractatlein in Druckh ge geben ift, Alf habe Ew. Hochfürstl. Gnaben basselbe anben unnderthenigift einhändigen wollen, Meines geringen darvorhaltens, ist sothannes libell nit gar rar unnd gar zu general, umb willen fast gar khein von bisen Seraphischen Batter gewürkhtes miracul ausgeführt ist, ober es much vielleicht der Allerhöchste, daß Frankhenlandt mit dergleichen evidentibus miraculis nit gesegnet haben..."8

Auch Kurfürst Maximilian Heinrich, Erzbischof von Köln, gedachte ein Mirakelbüchlein in der Art des Augsburgischen herstellen zu lassen, und zwar über die wunderbaren Benediktionseffekte des P. Markus in seiner

Erzdiözese.

Schon waren alle Authentisierungen ber einzelnen Fälle vollzogen und ber Druck bereits im Gange, als die Sache ganz unerwartet in die Brüche ging. Der Grund hiefür ist aus einem Kölner Muntiaturbericht vom 22. Juni 1681 an Kardinal Cybo zu entnehmen. Der Nuntius schreibt: "Dieser Herr Churfürst wollte nach dem Beispiele des Herrn Bischofes von Augsburg auch ein Büchlein über die wunderbaren Taten des Raput zinerpaters Markus von Aviano in seiner Erzbiözese in Druck legen. Mir kam die Kenntnis davon zu, gerade als der Prozest über diese Materie beendigt war. Rasch ließ ich nun Se. Hoheit wissen, baß, wenn ber H. Stuhl zu Rate gezogen würde, er dies nicht billigen könnte, weil ce gegen die diesbezügliche Anordnung Urbans VIII. verstößt, in der es sich boch um im Rufe der Heiligkeit verstorbene Personen handelt. Um wie wiel mehr wurde dies gegen diese Anordnung verstoßen bei solchen, die noch im Leben weilen! — Ich trachtete Seiner Hoheit zur Kenntnis zu bringen, welche Nachteile baraus erwachsen könnten, wenn man aus Eigenent handeln wollte bei einer Sache, die so viele Fretumer und Trug nach sich zichen könnte. Ich bemerkte, daß schon jest die Häretiker in ihrer Bocheit ein Buch veröffentlicht hätten gegen die als wunderbar bezeichneten Taten des P. Markus. Auch die Zeitungen aus Hamburg und aus anderen häretischen Orten, die ich selbst gesehen habe, zielten nur darauf ab, P. Markus zu verspotten. Sie erzählten auch darin, daß zwei häretiker ebenfalls Bunder wirkten und beschrieben das dabei eingehaltene Berfahren genau so, wie es von P. Markus geübt wird. Ich habe nun wirklich Seine Hoheit von biesen Gründen überzeugt, benn er ließ mir burch ben Beih= bischof sagen, er habe seine Befehle in biefer Angelegenheit zurückgezogen." - "Ich habe das von den Häretikern herausgegebene Buch noch nicht erhalten können; sobald ich es aber erhalte, werde ich es Em. Emineng übersenden", heißt es in dem Muntiaturberichte weiter, um noch folgende Unfrage zu stellen: "Besagter Pater hält sich jetzt in Flandern auf. Ich höre, daß er bald hierher kommt. Für diesen Fall würde ich mir die Befchle Ew. Eminenz erbitten, wie ich mich in Bezug auf seine öffentlichen Rundgebungen zu verhalten habe."

Und noch eins hat der Runtius in Erfahrung gebracht, über das er berichten zu muffen glaubt: "Ich hore, baß zu Munchen in Bayern man daran benkt, ein Werk über die Bunder besselben Paters, die er im Staate

jenes Fürsten gewirkt hat, herauszugeben."

Es ist natürlich nicht zu konstatieren, ob des Muntius Präventiv= maßnahmen dem eigenen Antriebe entsprachen, oder einer fremden Initiative ihren Ursprung verdanken. Seine Argumentation weist vielfach dieselben Merkmale auf, die in den von P. Nagarius erwähnten Widerfprüchen auf= scheinen. Es wäre überhaupt bei ähnlichen amtlichen Berichten intereffant, bie Quelle des Wiffens der Berichterstatter zu erfahren, die sie gemeinhin

mit "ich höre" bezeichnen.

Das "häretische Buch", beffen der Nuntius erwähnt, ift die Gegenschrift: "Wunder der papstlichen Wunder" usw. von dem Prädikanten Scheibbler. Desselben wird an anderer Stelle ausführlicher gedacht werden. Hier mögen nur die Außerungen über Anmairs Mirakelbüchlein erwähnt werden. Zunächst hebt ber verärgerte Prädikant hervor, daß im Ahmair= schen Büchlein zwar 83 Mirakula aufgezählt seien, aber wer hat fie ge= prüft? Mur "der Herr Bischof von Augsburg alleine hat fie examiniert, bas ift noch keine Approbation ber Kirche". Gelbst Bellarmin lehre, daß "vor der Kirche Genehmhaltung es nicht klar noch gewiß sey, daß Wunder= werke auch wahre Wunder seien". "So ist ja ben ber Röm. Kirchen abgethan", ruft Scheibbler aus, "baß wann schon eine particular Kirchen, mehr aber noch ein ober ander particulirter Bischoff bergleichen Miracul würde für genehm halten, so könnte er doch darinnen irren, und ift also, nicht klar noch gewiß, daß sothane Bunderwerke senen wahrhafte Bunder=

Um meisten hält sich ber protestantische Skribent schablos an folgenbem werke."10 Vassus in der Borrede Aymairs, wo dieser bemerkt: "Unter allen Beneficien so Gott durch P. Marcus' hand gewirkt, ist bas größte, baß burch ihn

so viel tausend Personen und unter ihnen, so viel Gottlose, Berruchte und Berzweiselte bekehret worden. Es wäre dies Miraculs und Bunder genug, wenn schon hierauf nichts ferner Cörperliches ersolgt wäre, da er die Nationen und Völker, welche Schiffbruch erlitten in den Kegereien und Irrthümern, salvirt und wiederum zur alten katholischen Wahrheit herzuziehet." "Aber wir haben noch nichts gehört", spöttelt Scheibbler, "daß eine einzige Evangelische Gemeine, geschweige ein Dorf, ein Flecken oder eine Stadt, weniger eine Landschaft durch Aviano zum Papstume sein Ausgagen worden, während die Evangelische Lehre durch Luther mit dem Ansang schon schier ganz Deutschland und viele Königreiche mit größer Geschwindigkeit auffs wundersamste eingenommen, wie es Bellarmin selbst gestanden. Also hat Lutherus ein viel größeres Bunder gethan als Aviand tun möchte."

Scheibbler übersieht wohl, daß Anmair das Hauptgewicht auf die sittliche Vervollkommnung der Bekehrten legt, während die Häresie vielmehr eine Lockerung sittlicher Vande bedeutet, ja als Vorschub aller niedrigen Triebe gewertet werden muß. Ihre Hauptausbreitung aber verdankt die Reformation dem Vestreben der deutschen Fürsten, durch dieselbe ihre Gelüste nach den Kirchengütern befriedigen zu können.

Was nun das bayerische Mirakelbüchlein anlangt, dessen der Kölner Muntius Erwähnung tut, so handelt es sich um den auf Geheiß des Kurssürsten Mar Emanuel herausgegebenen "Kurhen Begriff und Erzehlung der H. Benediction und Seegens von dem Gottsceligen P. Marco de Aviano Capuciner Ordens Predigern in dem Churfürstenthumb Bayern erfolgen lassen. Mit Churfürstl. gnädigsten Borwissen in offenen Truck herauß gegeben. München den Johann Jäcklin, Churfürstlichen Hosbuchtrucker und Buchhandler 1681 8° 285 S. Mit einem Kupfer mit der Inschrift: A.R.P. Marcus von Aviano Capuciner Ordens Prediger seines Alters 48 Jahr, Anno 1680."

Es sollte dieses Büchlein der Vorläuser eines späteren authentissierten Mirakelbüchleins sein und demselben gleichsam das Material sammeln, soweit die Wunder sich in des Kurfürsten Land ereigneten. In der "Vorzede" spricht der Versasser von markianischen Guttaten, "deren schon eine große Anzahl in offenen Truck anderwärths gegeben worden", leider aber nennt er den Ort des Erscheinens nicht. In kirchlich korrekter Weise betont der Herausgeber in derselben Vorrede: "Es wird aber vorderist hiemit protestiert, daß man dassenige, was in diesem Vüchel enthalten, nit bezehre sür Miracul oder Wunderwerck außzubreiten, weil solche cognition der Hohen Geistlichen Obrigkeit gebührt, welcher man dißfahls vorz oder einzugreiffen keinen Gedancken hat." Auch dem Leser sei es "heimbgestellt, was er darüber für ein Judicium fällen möge."

Es werden in dem Büchlein 117 Fälle angeführt, "bie fich mit ben Innwohnern der Churfürstlichen Haupt= und Residenz Stadt München zugetragen". Daran reihen sich 191 Fälle von "Gutthaten so ben Landleuthen Rentambte München" wiberfahren. Es folgen nun 35 Fälle aus "ben Stätt, Märkt und Hofmarchen Rent-Ambte Landshuet" und schließ-

lich noch 48 Falle, die im Mentamt Straubing angezeigt wurden.

Dies die Geschichte der Mirakelbüchlein, wovon jedoch das Augsburgische noch Neuauflagen erlebt zu haben scheint. In einem Schreiben Aymairs, nummehr "Prenitentiar", bb. 29. Januar 1683 an den Bischof von Augeburg wenigstene, ist offenbar von einer solchen Renauflage die Rede. Es heißt darin: "... Die meiner wenigkeit gnedigift in truckh zu geben anbevolchne beneficia seindt alle ordentlich und schrifftlichen verfasset. Weilen aber der buechtruckher solche ufzulegen nit uf sich nehmen wihl, allermaßen er beforget berlen eremplaria möchten wegen ber nit mehr in teütschlandt ervolgenden seraphischen Comparition schwerlich zu verschleißen fein, alf hab ich mich anben unnderthenigst anfragen follen, ob fothanne gnedigste intention gefundert unnd ich berley truckh dermalen unnderlaffen solte."12

Da eine Erledigung bes Bischofes in ben Alten fehlt, so ist bas weitere Schickfal einer eventuellen Neuauflage, die wahrscheinlich burch spätere

Fälle erweitert worben ware, unbekannt.

Abrigens erschien nach ber erften Ausgabe des Anmairschen Mirakelbuchleins noch, wie bereits früher bemerkt, ein "ausführlicher Bericht" über bas Wirken bes P. Markus in Augsburg unter bem Titel: "Das triumphierende katholische Augsburg".

Deffen Inhalt eingehend zu prüfen, ift uns durch die Unmöglichkeit,

ein Eremplar zu erlangen, leiber verfagt.

Bemerkenswert ift, daß das Anmair'sche Mirakelbüchlein noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Interesse eines Fachmannes so sehr er= wecken konnte, daß er eine lange Biffenschaftliche Abhandlung über einen, ber im Buchlein besprochenen markanteften Falle, verfaffen und in ben hiftorischepolitischen Blättern veröffentlichen zu muffen glaubte,13 um bie Bahrheit und Unverfälschtheit bes Bunderinhaltes zu bokumentieren. Uber biefes seltene Schriftchen urteilt ber ärztliche Fachmann folgender= maßen: "Diese Schrift ist nicht hinlänglich rund und in ihrer Geschlossenheit formal unantaftbar, weil man die Formen damals mit weniger Gewandtheit handhabte." Der Wiffenschaftler wählte einen, ber bem Laien am wenigsten verständlichen komplizierten Seilungsvorgänge, weil, wie er fagt "die Kranke als nächste Zeugin, selber über ihren Zuftand redet".

Er kommt dann zu dem Schluffe, daß P. Markus' Segen die Beilung zweifelsohne bewirkt habe und fagt: "Die ärztliche Fakultät hat auch ihren Segen — ben Natursegen in ben Beilmitteln, ben sie ausspendet; mit

Erfolg, wenn sie den Rechten zu rechter Zeit gewählt und sie nimmt bie Ehre der Heilung in Anspruch, wenn Alles wie hier entspricht. Sie moge aber auch gestatten, daß ber, welcher sie zur Dispensation seines Natur segens bestellt, sie auch mitunter entbehrlich finde und Einen bet andern Zeichens ift, zum Ausspender seines höheren Segens bestellt."

#### Rapitel VIII

## P. Markus und die Jergläubigen

Rapitel VIII Nr. 1

#### Der Gelandte Gotteg

Alle, die P. Markus kannten, zweifelten nicht, daß ber brennende Geelen' er, ber ihm gen eifer, der ihm zu eigen war und sich in beispiellosen Anstrengungen für die Bekehrung der Sünder kundgab, auch die Irrlehrer bewegen konnte

wieder zum wahren katholischen Glauben zurückzukehren.

P. Markus' buffertiger, überaus bemütiger Mandel, die Gabe ber Bunder, die Gott ihm in so reichem Maße verliehen, würden auch, so meinte man, die Berblendetsten zur Einsicht bringen über die Mahrheit und Heiligkeit der katholischen Kirche. Darum auch hoffte Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg, der Ruf der Heiligkeit und der Tugends glanz des Paters "müßten sicher die Häresiarchen, in dem von der Retzerei heimgesuchten Deutschland zu Schanden machen, da sie nicht glauben wollen, daß Gott ebensowohl in diesem Jahrhundert seinen Dienern jene Gnaden verleihe, die er seiner wahren Kirche verheißen hat".1

In einem Briefe vom 15. Juli 1680 zu Burglengenfelb bei Regends burg, versichert der Pfalzgraf P. Markus, dessen Reise nach Deutschland unsicher geworden war, "es ware sein Kommen ungemein ersprießlich für den hl. Glauben und die Kirche Gottes", denn "das hl. Leben und die Werke Ein Materniese sie kirche Gottes", denn "das hl. Leben und Werke Ew. Paternität sind imstande viele irrende, in der Häresie ver's

ftrickte Schäflein in den Schoß der wahren hl. Kirche zurückzuführen". Diese Ansicht über reichen Erfolg auch bei den irrenden Seelen, teilten die gahlreichen bringenden Einladungen und flehentlichen Bitten von hohen Kirchenfürsten und flehentlichen Bitten von farnet Kirchenfürsten und weltlichen Machthabern, von Gemeinden und Körperschaften bie Solle um Michel Machthabern, von Gemeinden und schaften, die Jahr um Jahr an P. Markus und seine Orbensobern ein langten, biefer möge boch zu ihnen entfendet werden!

Celbstverständlich ragen unter den Bittstellern besonders jene Kirchen fürsten hervor, beren Diözesen, Landstriche und Orte besonders von Irr

lehren heimgesucht, oder doch bedroht waren.

So bittet, wie wir wissen, der Bischof von Augsburg, Freiherr von Freyberg, den General des Kapuzinerordens, wenn schon P. Markus die Obedienz erhalte, sich an den Kaiserhof zu verfügen, möge ihm auch gestattet werden, seine Diözese zu besuchen. "Da diese meine Diözese", sagt er, "leider so sehr mit Häretikern vermischt ist, erwarte ich mir so viel von der Ankunft des P. Markus". Das war im Jahre 1680,3 und als bei seinen Missionsreisen im Jahre 1681 Augsburg abermals P. Markus am Wege sag, da machte Fiskal Aymair, der Herausgeber des bekannten Mirakelbüchleins, den Bischof eigens aufmerksam, abermals geeignete Schritte zu tun, damit P. Markus auch Augsburg sicher berühre. "Es würde wahrhafftig", meint er, "dieser gottseelige Vatter in diesen Landen unnd bevorderist in statu mixto vil guetts verschaffen, wann Er noch eins mals in unserer Vicinia anlangen wurde".

Da in der Folge des Jahres 1681 P. Markus seine so erfolgreiche Missionsreise durch die Niederlande machte, da waren flehentliche Vitten wie sie "Dekan und Kapitel der Collegiatkirche zu St. Servatius in Mastricht" an P. Markus richteten, geradezu an der Tagesordnung. "Um der Varmherzigkeit unseres Gottes willen", schreiben diese, "bitten wir so inständig als möglich, nicht Ihr Antlitz zu entziehen, denen bei welchen so großer Seelengewinn in Aussicht steht, da ja die Herzen der Irrenden durch sichtbare Zeichen ermuntert, wieder zur Einheit der Wahrheit zurücksgesührt werden könnten".

Wie gerne hätte es daher die regierende Kaiserin Eleonora geschen, wenn P. Markus sich hätte entschließen können, dem Landtage des Jahres 1681 zu Obenburg beizuwohnen! Die Pazisizierung der Ungarn wäre ja am sichersten zu bewerkstelligen gewesen, wenn die Einheit des Glaubens hätte wiederhergestellt werden können. In diesem Sinne arbeitete ja auch auf Geheiß des Kaisers mit besonderer Zustimmung des hl. Vaters der berühmte Franziskaner aus den spanischen Niederlanden, P. Nojas de Spinola, Bischof von Thina in Crvatien, später von Wr Neustadt, an der Union der Protestanten mit der katholischen Kirche. Eben auf jenem Landtage soll er schon eine glühende Rede gehalten haben, die große Begeisterung für diesen Gedanken, dem er sein Leben widmete, bei Katholisen wie Protestanten hervorgerusen hatte.

P. Markus blieb, aus welchen Gründen ist nicht ersichtlich, diesem Landtage fern. Die Kaiserin mußte sich mit Vitten bescheiden, P. Markus möge das große Werk des Landtages mit seinen Gebeten stügen. In einem unbatierten Schreiben an P. Markus aus dieser Zeit, bemerkt sie: "Wollte Gott, daß dieser Landtag so bald als möglich zu Ende ginge zur Ehre Gottes! Ich glaube dem wird auch so sein, um der Gebete Ew. Hoche würden willen."

Der Kaiser selbst stellte kein berartiges Ansinnen an P. Markus, wenngleich er nur zu gut wußte, daß P. Markus stets bereit war, selbst sein Leben hinzugeben zur Befreiung der Seelen aus den Banden der Häresie, P. Markus aber hielt Konversionen, Einzelner wie ganzer Ländergebiete aus irgend welchen irdischen Motiven, gar aus politischen Gründen, für wertlos.

Welche Gefühle mochte ein anderes Schreiben der Kaiserin<sup>7</sup> in P. Markus ausgelöst haben, da sie ihm für seine Vereitwilligkeit dankte, die Konverssion eine ihrer Kousinen in seine Gebete aufzunehmen und dem beifügte: "Test verhindert wohl der Fasching diese Sache, aber ich hoffe, daß dar nach Gott sie erleuchten wird."

Eine der schwierigsten Aufgaben in Betreff der Irrsehrer wurde aber

P. Markus vom hl. Stuhle, im Jahre 1686 zuteil.

Diese Aufgabe betraf nicht so sehr die Bekehrung der Irrenden, wie sie ein hl. Tidelis von Sigmaringen und seine Ordensgenossen durchführen wollten, vielmehr war es eine diplomatische Mission, ungefähr, wie sie auf demselben Arbeitsselde einer seiner berühmtesten Ordensgenossen, P. Hyacinth von Casale, etwa 70 Jahre vor ihm, zu bewältigen hatte, mit demselben Liele dem Riese dem Referen der Generalen, zu bewältigen hatte, mit demselben Liele dem Riese dem Referen der Referen der Referen der Referen der Referen der Referen dem Riese dem Referen der Referen der Referen dem Riese dem Referen der Refere

felben Biele, ber Befampfung ber Barefie.

Es handelte sich um das Beltlin, italienisch Valtelina genannt, einen Beindteil von Grafiet. standteil von Hochrhätien. Ursprünglich war Beltlin mailändisches Gebiet, wurde aber im Jahre 1512 von den drei Bünden erobert — und als Unter tanenland behauptet. Abrigens war das Beltlin in der Folge ein viehnm worbener Boben. Ofterreich, Spanien und nicht zuletzt Frankreich striften sich des Beltlins halber um die Wette, denn als Zugang zu wichtigen Alpenstraßen, vor allem zum Bernina-Paß, sowie zum Stilfer- und Wormser-Joch hat das Tal strategische Bedeutung. Wer aber in Beltlin die Oberhand behielt, war für die katholische Religion von höchstem Belang, benn seitdem die Reformation in Graubünden eingeführt worden war, gestaltete sich das Untertanenverhältnis Beltlins zu Granbünden als besonders verhängnisvoll. Die Landesregierung im Bunde mit den Präsidenten hielten sich eben für berufen, der neuen Lehre auch im Beltin Eingang 311 verschaffen, ungeachtet der ablehnenden Haltung des bei weitem größten Teiles ber Bevölkerung. In ber Tat, war bas Beltlin in ber Zeit seiner Zugehörigkeit zu Graubunden der Schauplatz leibenschaftlicher konfessio neller Kämpfe zwischen Evangelischen und Katholiken. Es bildet ein eigenes blutrünstiges Kapitel in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges.

Gewannen aber auch katholische Staaten, wie Ofterreich ober Spanien im Laufe der Zeit die Oberhand im Weltlin, die unmittelbare Nähe Graub bündens blieb für das Veltlin eine stete Gefahr in religiöser Vezichung-Fortwährend wogte der Kampf, namentlich um ein ungeteiltes Glaubenss gut. Die meisten Versuche der Bündner, das Veltlin mit Waffengewalt

dur Unterwerfung zu zwingen, blieben ohne Erfolg; wirksamer erwies sich ber Weg ber Verhandlungen, die mit dem jeweiligen Statthalter von Maisland wegen des Abkommens mit Spanien, als dem Herrn des Veltlins, gespflogen wurden. Der Staat Mailand war nämlich im Besitze der spanisschen Krone. Dessenat hatte eine Autorität, die der des Königs gleichskam. Der Senat machte die Gesetze und interpretierte dieselben, übte die Gerichtsbarkeit in Zivils wie Strafprozessen aus; gegen dessen Urteil gab es keinen Einspruch.

Eben in Folge bieser Berhandlungen mit dem Statthalter von Mailand, kam endlich im Jahre 1639 der sogenannte "ewige Friede" mit Spanien in Betreff des Beltlin und der übrigen zwei Grafschaften zustande. Gemäß diesem fielen dieselben den Bünden wieder anheim. Dieser "ewige

Friede" war gezeichnet am "3. September 1639 Mailand".

Große Hoffnungen setzte man allgemein in diesen Frieden. War doch hiemit die langwierige Veltliner Angelegenheit, die zeitweilig halb Europa in Bewegung setzte, wie man meinte, zum endgültigen Abschluß gelangt. Nur die Veltliner selbst beugten sich ungern wieder unter das Joch der

herrschenden Bünde — eben ber Religion wegen.

Der Friede umfaßte jedoch 39 Punkte, wovon allein ihrer 12 ber Meligionsangelegenheit gewidmet waren,10 fo baff fogar bie fpäteren Geschichtsschreiber Graubundens gerade ben Borzug bes sogenannten Religions= werkes in diesem Traktate lobend hervorhoben. So bemerkt 3. B. ber Benediktiner Pater Nikolaus Salis-Soglio, die Beltliner "haben boch wenigstens bas unschäthare Gut ber Glaubenseinheit wieder erlangt".11 Auf bem Papiere allerdings, in Wirklichkeit nicht. Zwar war in ben Artikeln festgesetzt, daß "die katholische, apostolische, römische Religion mit Ausschluß jeder andern, herrschend sei, daß Priester aller Orden dort wohnen, Möster und Kollegien gebaut und eingerichtet werden können, baß alle Einkunfte, welche den Rlöftern, Kirchen und Kapellen von Rechts= wegen zustehen, ihnen wieder zurückerstattet werden. Alle Apostaten seien zu vertreiben. Sobann sollten bie Dekrete des Tridentiner Konzile, Die Bulle in Coena Domini und der Gregorianische Kalender bei den Katho= liken beobachtet und allfällig damit in Widerspruch stehende bündnerische Dekrete annulliert werden. "Kein Unkatholischer" dürfte dort Wohnung ober Haushaltung haben, ausgenommen Amtspersonen für bie Dauer ihrer Amtoführung; Akatholiken, die Güter und Liegenschaften im Beltlin haben, durften nur brei Monate im Jahr bort wohnen, aber keine Predikanten halten und auch kein öffentliches Argernis geben. Wenn akatholischen Umtepersonen während ihrer Funktionsbauer in Beltlin Rinber geboren würden, so bürften bieselben nur katholisch getauft werben. Ebenso burften daseilbst nur Cheschließungen zwischen katholischen Personen stattfinden. Es ist selbstverftandlich, baß biese Bestimmungen ben Bundnern nicht behagten. Die Artikel lagen ja schon im Jahre 1637 in Mailand zur Unterzeichnung bereit, aber die Bündner weigerten sich, die Religions-artikel zu unterzeichnen. Nachdem man das Velklin und Cläven mit den nun in spanischen Sold stehenden Bündner Truppen beseht hatte, sandte man daher eine dreiköpfige Gesandtschaft nach Madrid, wo sie zwar glänzend bewirtet und beschenkt wurde, den König aber in seinem Entschlußnicht zu erschüttern vermochte, in gedachten Landschaften nur die Aussübung des römisch-katholischen Glaubensbekenntnisses zu gestatten. Da sich dagegen die reformierten Gemeinden, besonders aber die Predikanten in den Bünden wiederholt mit großem Nachdruck auflehnten, wurde die Bündnerische Gesandtschaft fast zwei Jahre lang ohne Erfolg in Madrid sestgehalten, so daß sich schließlich auch die reformierten Gemeinden in das Unvermeibliche fügen mußten und den Vertrag, so wie er vom König gesnehmist warden

nehmigt worden, annahmen.12

Diese Friedensartikel blieben nun für reichlich fünfzig Jahre die gesetzte Bolie der B liche Basis der Rechte der Katholiken im Beltlin. Sie hätten damit wohl zufrieden sein können, wenn die Abmachungen von den Bündner Häretischen auch Lovel gine, Wenn die Abmachungen von den Bündner schen auch loyal eingehalten worden wären. Dem war aber nicht so. Es harrt die Beeinträchtigung und Bedrückung des Katholizismus im Beltlin noch eines Geschichtsschreibers, um die Leiden der dortigen Ratholiken, trot gesetzlicher Gultigkeit ber "einigen Friedenkartikel", zu schilbern. Schon im Jahre 1677 konnte der Kardinal-Staatssekretar Cybo dem Runtins Meklini in Spanien mitteilen, "daß der katholische Glaube im Beltlin im Aussterben sei und zwar in Folge der Fortschritte der Häresie baselbst, beren Centrum aber Mailand bilbe". "Man kann gar nicht schilbern", fährt Cybo fort, "welchen Schaden die katholische Religion im Beltlin erleibet und welche Sorge dieserhalb Seine Heiligkeit erfüllt." Der Ihm tius von Luzern berichtet wahrhaft erschütternd von diesen Zuständen. "Mellini möge doch die dringendsten Vorstellungen beim Könige von Spanien machen, auf daß biefer durch seine Auktorität Albhilfe schaffe dadurch, baß er seinen Ministern sowohl in Spanien als auch in Mailand in Form eines absoluten Befehles einschärfe, fürder nicht mehr die offenkundige Unter brückung unseres heiligen Glaubens sowie der Gläubigen in jenen Gegenden un duthen grad bet Graubens sowie der Gläubigen in jenen Gegenden zu dulden. Auch die Kühnheit und den Wagemut der Häretiker als der eigentlichen Unterbrücker sollen sie bampfen, mit einem Worte auf die Eins haltung der Mailänder Artikel strengstens bringen. . . Benn Seine Maje stät mit aller Kraft und außergewöhnlichem Nachbrucke eingreifen würde, ware bies Seiner Heiligkeit außerst genehm. . . . "13

In einem zweiten Schreiben an Mellini betont Karbinal Cybo, "Se. Heiligkeit sei genau barüber unterrichtet, daß die Graubündner Häretiker burchaus nicht die Mailänder Friedensahmachungen einhalten, namentlich was die Dauer ihres Aufenthaltes im Veltsin anbelangt, sowie in welcher

Anzahl sie sich dort aufhalten dürfen. All' das geschehe zum außerordentlichen Nachteil ber kathol. Religion. Namentlich bem Gouverneur von Mailand seien in dieser Beziehung bestimmte Befehle zu erteilen. Wenn Zeitumstände und Staatsrücksichten es den Spaniern auch nicht rätlich erscheinen lassen die Graubündner zu disgustiren, so mussen sich doch Mittel und Wege finden, die Graubündner, die von Spanien Gold und Penfionen beziehen, zu zwingen, daß sie dem Willen der Katholiken entsprechen, die doch den 3.ten Theil der Gefammtbevölkerung Granbundens ausmachen. Der Papst habe bies dem Spanischen Gesandten gelegentlich einer Audienz and Herz gelegt".

Diese eingehendsten Berhandlungen zogen sich noch weiter hin bis tief ins Sahr 1679, in welchem Karbinal Cybo unterm 23. Juli endlich bem Nuntius zu berichten vermag: "Seine Heiligkeit hat mit Befriedigung vers nommen, daß der König sich entschlossen hat, zum Schutze der katholischen Meligion in Beltlin bem Residenten aufs schärfste seinen königlichen Willen

Es handelte sich bei dieser Gelegenheit hauptsächlich um den Versuch und diesbezüglich kundzutun."14 die Absicht der häretischen Gutsbesitzer im Beltsin, auf ihrem Grund und Boden Kirchen zu bauen für die Reformierten, ein Borgehen, das gang und

gar bem Friedensvertrag bes Jahres 1639 zuwiderlief.

Daß der Wille eines Königs ohnmächtig ist, und mag er benfelben noch so bestimmt kundtun, wenn dieser bem Willen seiner Minister nicht ent spricht, ist eine bekannte Tatsache. Auch bier muß es ber Fall gewesen sein, da P. Markus von Aviano für dieselbe Aufgabe im Beltlin im Jahre 1686 — als er zum zweiten Male die Schweiz besuchte — gewonnen wurde.

Wieder ist es ber Schweizer Muntius von Luzern, diesmal Jakob Cantelmi, Erzbischof von Casarca, ber in bieser Angelegenheit die Initiative

ergreift.

P. Markus hatte die Schweiz zum ersten Male schon im Jahre 1681 besucht, ohne daß an ihn damals eine ähnliche Aufforderung ergangen wäre wie 1686. Dies findet seine Erklärung barin, daß zu jener Zeit Monsignore Cherofini die Runtiaturgeschäfte in Luzern leitete, beffen ablehnendes Berhalten gegen P. Markus und im Kapitel "Auf Schweizer Boben" gezeigt wird. Um so wertvoller schien Runtins Cantelmi P. Markus' Hilfe für das arme katholische Beltlin, um so vertrauensvoller eröffnete er ihm biefes Bergensanliegen.

Unterm 15. November 1686, Luzern, berichtet Muntius Jakob Cantelmi

an den Kardinal-Staatssekretar Enbo:

"Euere Eminenz Hochwürdigster Herr, mein schätzbarfter Gönner!

Die Wiederkehr des P. Markus von Aviano hat mir Gelegenheit gegeben mit ihm lange über das große Heil zu sprechen, das daraus ersprießen würde, wenn man die Härctiker aus dem Beltlin entfernen könnte, auch über die Mittel, wie dies jetzt leichter als zu jeder andern Zeit, zu bewerkstelligen wäre, auf daß er ganz und gar informiert in dieser Beziehung gute Dienste beim Herrn Gouverneur von Mailand leisten könnte. Ich glaube, daß dieser, um des Ansehens und der eifrigen Bemühungen diese guten Ordensmannes willen, nachgeben würde. Inzwischen höre ich nicht auf, beim Botschafter von Spanien, dem Herrn Grafen Casati, anzuhalten. Derselbe übertreibt aber sehr die Schwierigkeiten. Tut er es um desto größeres Lob zu ernten beim Abschluß der Sache, oder um sich nicht bei den Protestanten schon im Ansange seiner Amtssührung verhaßt zu machen: Ich weiß es nicht. Das ist's, worüber ich in dieser Angelegenheit gegenswärtig Ew. Eminenz referiren wollte. Ich mache allertiesste Neverenz vor Ew. Eminenz

als der demütigste

Sacob Erzbischof von Casarca."15
Schon am 22. November wußte der Nuntins froh bewegt Kardinal Cybo zu berichten: "Was das Hinausdrängen der Häretiker aus dem Velklin anbelangt, so hat der neue spanische Gesandte, Herr Graf Casati, sehr wirksame Mittel hiezu erariffen..."

Much hoffe ich, daß die sehr geeigneten Dienste des P. Marcus von Aviano beim Herrn Gouverneur von Mailand recht gut gelungen sind....mit

Dem war aber nicht so; P. Markus war nach seiner Unterredung mit dem Statthalter von Mailand, dem spanischen Grafen Melgar, einst spanischem Botschafter bei der päpstlichen Kurie, durchaus nicht optimistisch gestimmt.

Unterm 13. Dezember 1686, Luzern, mußte Cantelmi Karbinal Cybo

"P. Marcus schreibt mir wegen der Dienste, die ihm beim Gonverneur von Mailand aufgetragen wurden, betreffs Expulsiren der Häretiker aus dem Beltlin, daß er an Seiner Excellenz einen großen Kaltsinn gewahrt, habe, wohl auch deßhalb, weil sich der spanische Botschafter, Graf Casatischer lau zeigt."

Dem P. Markus aber schrieb Runtius Cantelmi auf seine Eröffnung hin:

Das überaus gütige Schreiben Euerer Paternität hat mir zu besonderem Troste gereicht, wegen Ihrer glücklichen Heinschr, und wegen der ersneuten Beweise Ihrer Güte, mit der Sie sich würdigen die außerordentliche Berehrung, die ich für Sie hege, zu genehmigen. Die Dienste, die Sw. Hochwürden beim Herrn Gouverneur von Mailand geleistet haben, entsprechen Ihrem überaus großen Eifer. Wenn er sich nun auch sau gezeigt hat, die Beltlin-Angelegenheit zu betreiben — eine Angelegenheit, die nicht minder für die Ehre Gottes als für den Dienst der spanischen Krone ersprießlich ist — so bitte ich Ew. Paternität nichtsbestoweniger ins

brünftige Gebete auf diese Meinung der göttlichen Majestät darzubringen, damit Gott sich würdige jene Minister zu erleuchten, die zu einem so großen Bohl beitragen könnten. Ich will ben Mut nicht sinken laffen und mit Gottes Hilfe bas Meinige tun. Für meine eigenen Anliegen aber, wie für diese Angelegenheit, bedarf ich des besonderen göttlichen Beistandes und lasse besthalb nicht nach, mein verehrtester Pater, Sie anzuflehen, daß Sie in Ihrer gewohnten Liebe das Wohl meiner Seele Gott anempfehlen...."18

## Kapitel VIII Nr. 2

# Reicher Erntelegen

So groß die Hoffnungen waren, die man allgemein wegen Bekehrung ber Irrsehrer auf die zündende Beredtsamkeit und das wunderbare Birken des so hochbegnadigten Kapuzinerpaters seizte, sie wurden in der Wirklichkeit noch weit übertroffen. Es gibt keine gleichzeitigen Berichte, keine Aufschreibungen von Chronisten, die nicht entweder von zahlreichen Konversionen, oder von Aufsehen erregenden Abertritten einzelner Pers sönlichkeiten Kunde gäben. Wir folgen fürs erste den authentischen Aufzeichnungen bes P. Kosmas von Caffelfranco.

Das kernkatholische Tirol, das P. Markus außerhalb der italienischen Landesgrenze zuerst besuchte, bot bem aufmerksamen Beobachter und getreuen Chronisten wohl nicht häufig Veranlassung zum Berzeichnen von Konversionen. Nur von einem Falle hörte er reben, und um authentische Nachricht zu erhalten, wendete er sich sogleich an das Kapuzinerkloster in Innobruck. Unterm 8. Dezember 1680 erhielt er durch einen Brief des P. Beda bereits Bescheid. Dieser schrieb: "Friede und Heil durch bie jungfräuliche Gottesmutter!"

"Sochwürdigster in Christo schätzbarfter P. Cosmas!"

"Um die Bitten Euerer Paternität, wegen jener schriftlich beponirten Gnade an einer adeligen Frau zu gemügen, überschreibe ich folgendes: Die Edelfrau Katharina Biswurmin aus Mecklenburg, entstammte bem lutherischen, nicht wie es in der Schrift heißt, dem calvinischen Errglauben; Darin wurde sie geboren und erzogen. Von jener Zeit an, ba ihr P. Marcus bie Hände aufgelegt und den Segen gespendet, hatte sie keine Ruhe mehr. Stets wurde sie von Zweifeln gequalt und ein Angstgefühl bemachtigte sich ihrer, deßhalb ließ sie mich rufen und da ich ihre Zweifel löste, ward sie im wahren heilbringenden Glauben bestärkt, so daß ich sie heute am Feste ber Unbefleckten Empfängniß um 8 Uhr Morgens — Gott dem Dreis einigen und Höchsten sei unendlicher Dank gesagt — von der lutherischen Arriehre, der sie entsagte, absolviren konnte. Möge Gott sie, um seiner

Barmherzigkeit willen, in unferem unfehlbaren Glauben erhalten unb ftarken!

Dies wollte ich Euerer Paternität mitteilen. Leben Sie wohl und lassen Sie mich, ich bitte, Ihnen empfohlen sein. Ich verbleibe Euerer Paternität Diener
In Ramanner.

In Bayern, beziehungsweise in der Hauptstadt des Bayerlandes, wohin P. Markus von Tirol aus seine Schritte lenkte, sand P. Kosmas bereits manches wahrzunehmen und über das Walten der Gnade bei Irrgläubigen zu berichten. So erzählt er, daß namentlich zwei Lutheraner, die sich aus Neugierde unter die Volksscharen gemengt hatten, um den Pater eben auch predigen zu hören, arg betroffen waren, als sie die allgemeine tiese Ergriffenheit sahen, die sich aller Zuhörer bemächtigte, obwohl der Prediger, der deutschen Sprache unknocht

der deutschen Sprache unkundig, sich nur des Italienischen bediente.

Der Eindruck, den sie gewannen, war so überwältigend und nachhaltig, daß sie der Irrlehre entsagten, um sich dem katholischen Glauben zuwenden. Der Eine, Paul Border mit Namen, war von Nürnberg gebürtig und weilte vorübergehend in München. Er verdankte P. Markus außer dem Lichte des wahren Glaubens auch noch eine körperliche Wohltat. Seit neun Jahren mit einem kranken Bein behaftet, erlangte er durch die Benediktion des P. Markus augenblickliche Heilung. Der zweite Kontvertit, hieß Ferdinand Gent Weiten augenblickliche Heilung. Der zweite Kontvertit, hieß Ferdinand

vertit, hieß Ferdinand Karl Mur und stammte aus Osterreich.<sup>2</sup>
Diesem Zeugnisse des P. Kosmas, können wir noch ein Anderes hinzufügen, das P. Kosmas selbst erst später die so wichtige Kunde brachte. In einem Briefe dd. München, 20. Oktober 1680, berichtet ihm der Kapuzinerpater Ludwig da Franchen,

zinerpater Ludwig da Terzago in einem Postsstriptum:
"Wir erwarten in kurzer Zeit die Conversion eines acatholischen, hohen deutschen Fürsten, der durch die von P. Marcus gewirkten Wunder nicht wenig bewegt wurde. Er wünscht nur die Authentistrung derselben zu sehen. Diese wird ihm nun durch 2 Kapuziner unserer Provinz überbracht werden. Seine Conversion empfehle ich innigst den Gebeten des P. Marcus, denn wenn er selbst bekehrt ist, wird er auch viele andere Acatholisen zum zurücksschen weisen weisen und in den Schos der heiligen Mutter der Kirche

Wie wir aus dem vorhergehenden Kapitel VI ersehen, war die ursprüngslich geplante Auslands-Mission des P. Markus mit dem Besuche von Tirol und am Hose der Wittelsbacher in München keineswegs erschöpft. Das Anhalten des Kaisers beim Papste und seinen Ordensobern, bewirkte zusgleich eine namhafte Erweiterung dieser ersten Missionsreise, denn viele andere Fürstlichkeiten, deren Residenzen dem Pater fast am Wege lagen, warben inständig um seinen Besuch. So war es auch bei Salzburg der Kall, wo er erbeten vom Erzbischof Maximisian Gandolph Freiherrn von Kuendurg vom 26. August die 2.ten September 1680 weilte. Nachdem

P. Markus längst die schöne St. Rupertusskabt an der Salzach verlassen hatte, zeigten erst die "eingeholten Erfahrungen" den ganzen Umfang seines segensreichen Wirkens. Was die Konversionen anbelangt, so heben die Akten besonders die Bekehrung eines Malers, Augustin Erich aus Gisenach gebürtig, hervor. Derselbe berührte auf seiner Heimreise von Italien Salzburg, gerade zur Zeit, als P. Markus dort weilte. Er war Lutheraner, hatte sich aber, wahrscheinlich aus Neugierde, unter der großen Menge Volkes eingefunden, das der Predigt des P. Markus beiwohnte. Er sah zahl lose Kranke und Krüppel, die ihre Wiederherstellung von dem Segen des Paters erhofften und auch erhielten. Da auch er "ben einem Jahr lang an einem armb und Fueß befectuog gewesen, an dem armb bergestalten, daß er nit mehr recht darmit zum Maul langen khöndte, ja vermaint er wurde ihn in kurzer Zeit gar nit mehr brauchen mögen, darumbe er sich schon auf die lingge Handt gewöhnt, wegen des Fueß aber sich eines france stockho bedienen müessen, und gar beschwerlich mer die stiegen ersteigen khöndten, hat er das Berlangen gehabt, wan es von Gott möglich were, daß Er diser Gnad der Benediction des frommen Patris auch mit Frucht genüessen mechte." Und wirklich erfuhr er augenblicklich vollständige Heilung; "so daß er weder am fueß noch armb den wenigisten mangl mehr gemerckt, sondern beede nach belieben unverhinderlich bis auf dissen Augenblikh gebrauchen khöndte." Dies war der Grund seiner Bekehrung dum wahren Glauben. "Ann 8. Februar 1681", besagt der Bericht, "hat er hen Some Bericht, "kat er ben benen P. P. Capucinis (in Salzburg) Professionem fidei gethan."

Selbstverständlich war dies nicht die einzige Konversion in Salzburg, die P. Markus' Wirken veranlaste. Dies zeigt schon ein Schreiben des Erzbischofes Mar Gandolph an den Kardinal-Staatssekretär Cybo vom 2.ten September 1680, in welchem der Kirchenfürst besonders betont, daß P. Markus "wahrhaft erstaunliche Werke in diesen Gegenden hervorbringt,

indem er Häretiker zum katholischen Glauben bekehrt" usw.5

Der erste Aufenthalt des P. Markus am Kaiserhofe in Linz (1680) ist gekennzeichnet durch die hochwichtige Konversion des Grafen Gottlieb Windischgrach. Derselbe ragte durch besondere Geistesgaben hervor. Er war klug und weise, dem Charakter nach durch und durch Ebelmann. Längst hatte der Kaiser, eben wegen jener seltenen Eigenschaften, sein Augenmerk auf ihn gerichtet. Gerne hätte sich Leopold feiner Fähigkeiten für hohe Amter bedient, aber Windischgrach war — Lutheraner. Es wurde dem Ravaliere wiederholt ziemlich nahegelegt, daß eine glänzende Carrière seiner harre, wenn er zum katholischen Glauben übertrete, boch wies er die glänzenbsten Aussichten aus Mangel an Aberzeugung zurück.

Da Mindischgrach amtshalber oft bei Hofe verkehrte, so sah er auch P. Markus von Aviano, da dieser eben im Jahre 1680 vom 7.ten September tember an, durch zirka drei Wochen dort verblieb. Er hörte wiederholt

bessen Predigten und war Zeuge der Erweckung des Reueaktes mit darauf folgender Segensspendung. Da begann ihn der Pater zu interessieren, er suchte mit ihm Gespräche anzuknüpfen, um sich schließlich für die heile lehren der katholischen Kirche zu erwärmen. Mit Freuden gewahrte der Kaiser diesen Verkehr und er bat ganz besonders P. Markus sich des Zweiselnden and ganz besonders P. Markus sich des Zweiselnden and ganz besonders P. Markus sich des Zweiselnden and ganz besonders P. Markus sich des Zweiselnden gewährt. felnden anzunehmen, denn Windischgrach namentlich tat ihm leid, daß er bei so hervorragenden natürlichen Gaben, dem Lichte der Mahrheit sich verschloß D. Wantender natürlichen Gaben, dem Lichte der Mahrheit sich verschloß. P. Markus tat sein Möglichstes in Lehre und Unterweisung, in Gebet und Opfer für den Berirrten, aber die Zeit war zu kurz um den entscheiben den Schritt herbeizuführen, zu kurz namentlich für einen Mann wie Bin' dischgrach, der den Glaubenswechsel überaus ernst nahm. Woran er sich noch klammerte, war die Forderung nach dem Empfang der heiligen Koms munion unter beiderlei Gestalten. Aber auch diese Schwierigkeit schwand bald dahin, so daß der Kaiser P. Markus unterm 8. Mai 1683 von Preßburg aug felwicke. burg aus schrieb: "Ich habe schon in vielen meiner Briefe vergessen, Ew. Hochwürden zu sagen, daß jener Graf Windischgraet, mit dem und Hochwürden wegen Abertritt zu unserem Glauben gesprochen haben, und ber immer ben Eine der immer den Empfang der Kommunion unter beiderlei Gestalten präten dirte, endlich durch die Gnade Gottes sich ergeben hat und zu unserem heiligen katholischen Glauben gelangt ist. Schon sind andere Kavaliere und Damen seinem Prise in gelangt ist. Schon sind andere Kavaliere und Damen seinem Beispiele gefolgt. Da er ein Herr ist, ber mir und bem Staate sehr wohl dienen kann, so habe ich ihn zum Staatsrat gemacht."

P. Markus lobte den Entschluß des Kaisers sehr. "Ich freue mich", reiht er des Entschluß des Kaisers sehr. "Ich freue mich", schreibt er, "daß Ew. Majestät den Herren Grafen Windischgräß ange" stellt haben, denn ich zweifle nicht, daß er ein guter Katholik sein wird, hat er doch nach reiflicher Aberlegung die katholische Religion

nommen."6

Belche Bedeutung nicht nur kaiserlicher= sondern auch päpsklicherseits der Konversion dieses Grafen Windischgrätz beigemessen wurde, zeigt das beifalgende Brasen beifolgende Breve Innocenz XI. an ebendenselben, um dessen Bedenken wegen der Lautet wegen der Kommunion unter beiderlei Gestalten zu zerstreuen. Es sautet:

"Dem geliebten Sohne und Ebelmann von Windischgräß.

Papst Innocens XI. Geliebter Cohn und Edelmann, Heil und Licht der göttlichen Gnade. Ed ist durch ein glaubwürdiges Zeugnis zu Unserer Kenntnis gelangt, baß Ew. Hochwohlgeboren durch Eingebung der himmlischen Gnade die Irr tumer der Sekte, in welcher Sie geboren und erzogen worden, eingesehen und demzufolge sich entschlossen haben, dieselben abzuschwören und in ben Schon ber bi Mauren Schoß der hl. Römischen Kirche, der gesamten Gläubigen Mutter und Lehrerin, außer welcher keine Seligkeit zu hoffen und die liebreichen Arme nach Ihnen ausstreckt, zurückzukehren. Welche Freude Uns diese Nachricht verursacht hat mass an generale verursacht hat, weiß Gott, ber Herzenserforscher, und bezeugt die vorzüg

liche Hirtensorge, mit der Wir Und angelegen sein lassen, die irrenden Schafe in den Schafftall Christi zuruckzubringen, besonders wenn es sich um einen Mann handelt, der sowohl durch den Glanz seiner Abstammung als burch den Abel und die Erhabenheit des Geistes und der Gesimung durchaus würdig ist, mit aller Opferwilligkeit und einsichtswoller Tätigkeit mit der katholischen Kirche vereinigt zu werden. Da Wir aber vernommen haben, daß die Ausführung dieser hl. Absicht noch auf einige Bedenken flößt in Bezug auf Gebräuche, von welchen der Kirche die Gewalt zu dis pensieren zusteht, Wir jedoch aus gewichtigen und sehr gerechten Gründen für für gut halten, davon keinen Gebrauch zu machen, so hat Unser glühender Eifer für Ihr ewiges Seelenheil und die Hoffnung, Ihr Beispiel werde noch Biele aus den durchlöcherten Cisternen zu den Quellen des lebendigen Bassers zurückführen, in Uns den Wunsch erzeugt, Ihnen entgegenzugehen, und Sie mit väterlicher Liebe und in sehnsüchtiger Ungeduld dringenbst im herrn zu ermahnen, die leeren Streitfragen zu beseitigen und mit hints ansetzung aller menschlichen Rückssichten, den von dem Bater ber Ers barmungen eröffneten und vorgezeichneten Weg, der zum Leben führt, bebergt, großmütig und unbedingt zu betreten und gleichsam mit blindem Gehorsame und christlicher Demut, die ben Berstand gefangen gibt, bem Rufe und der Stimme Gottes Folge zu leisten. Den Bater des Lichtes werden Mir inständig bitten, daß wenn noch Finsternisse des alten Irrthums in Rome One in Ihrer Seele zurückgeblieben, Er sie zerstreuen und mittelft Unserer Zusprüche, die Er an Sie richtet, alle Zugänge Ihres Herzens erschließen möge.

Gegeben zu Rom zu St. Maria Maggiore mit dem Fischerringe am

8. August 1682 im 6ten Jahre Unseres Pontifikates.

Diese für die christliche Sache so bedeutungsvolle und nuthbringende Konversion mit der Gnade Gottes bewerkstelligt zu haben, dies Verdienst ge-

P. Kosmas erzählt, Graf Windischgrätz, der als Bevollmächtigter des bührt einzig P. Markus von Aviano. Raisers nach Megensburg kam, traf bort mit bem auf der Durchreise begriffenen P. Markus zusammen. Freudig rief er im Angesichte zahle reicher Court reicher Kavaliere und in Gegenwart des P. Kosmas selbst aus: "Dieser Pater ist's, der mir Veranlassung gab, daß ich nun Katholik bin!"

Vom Kaiserhofe in Linz im Jahre 1680, verfügte sich P. Markus nach Neuburg an der Donau zu den Eltern der regierenden Kaiserin, eifrig

"Mis er am 7. Oktober baselbst ankam, machte er sich nach den ersten erbeten vom Pfalzgrafen Philipp Wilhelm. Begrüßungen sofort and Wert", erzählt P. Fibelis von Zara. "Morgens und gere." und Abends predigte er, erweckte Reneakte und spendete seinen Segen, fast zu jeder Stunde in der Kirche, auf dem Platze, auf seiner Zelle, wo immer es not tat, zum großen Troste der Katholiken und zur höchsten Be-

fturzung der Häretiker, benn die Prädikanten und falschen Giferer hatten ihren Anhängern aufs strengste verboten, P. Markus anzuhören. Erogdem aber kamen die Leute sehr zahlreich herbeigeeilt, um sich von allem zu über zeugen, und tatsächlich unterwarfen sich nicht wenige der siegreichen Kraft seiner Worte und der Gewalt seiner Wunderwerke, indem sie dem Freiume der Sektierer entsagten und dem wahren Glauben sich zuwandten.

Bivei große Stationen, die besonders für die Bekehrung der Garetiker in Frage kamen, harrten noch des Paters vor Abschluß seiner ersten Missionsreise. Es waren dies Regensburg und Augsburg. Wir übergehen viele, die Irrgläubigen betreffenden Einzelheiten, da sie besser ihren Plat im folgenden Rapitel finden, um uns einzig mit den segensreichen Erfolgen seines 2 tägigen Aufenthaltes in Regensburg zu beschäftigen.

So ist uns der "Extract aus einem Schreiben zur Statt am Hof" bb. Regensburg, den 11. Dezember 1680, erhalten geblieben. Deffen Ber fasser pier ber fasser wird leider nicht genannt, ebensowenig der Adressat. Nachbem ber Schreiber wiet wer nicht genannt, ebensowenig der Adressat. Schreiber viel von den wunderbaren Benediktionseffekten des P. Markus in iener Stodt auffer in jener Stadt erzählt, fügt er noch die Mitteilung an, daß dabei will vornemme Luttangen Vornemme Lutteraner gegenwerdig gewest und solches, wie auch ich, mit Verwunderung angesehen".

Diese Bemerkung findet tatjächlich ihre Bestätigung durch ein Schreiben des Jesuitenpaters Lohner, des Beichtvaters des Bischofes Albrecht Sigis

mund zu Freising und Regensburg an ebendenselben.

P. Lohner, erzählt, der Domdechant von Regensburg, Dr. Johann Tausch, habe ihm brieflich mitgeteilt, es sei der P. Vikarius "der hiesigen Rapuziner" bei ihm gewesen und habe vermeldet, daß sich "drei vornehme Neichsfürsten allda befänden und starck sollicitiren man möchte ein authentisches und nan einem und starck sollicitiren man möchte ein authentiches tisches und von einem öffentlichen Notar vidimirtes Attestat über bie Wunder des D. W. Wunder des P. Marcus, die er gelegentlich seiner Amvesenheit in Regens, burg gemirkt aufrahren, die er gelegentlich seiner Amvesenheit in Regens, burg gewirkt, aufnehmen lassen. Sobald es zu einer "Attestation" kanne, ivollten sich besagte drei Reichsfürsten ad occulum vorstellen", da sie dann ihren bis bohon noch Reichsfürsten ad occulum vorstellen", da sie dann ihren "biß daher nachgesebten irrigen Glauben entsagen wollen". P. Wischof rius hatte P. Lohner gebeten, dies eben dem Hochwürdigsten Herrn Bischof birelt zur Kenntnis zu bringen.12

P. Nazarius von Wildenau, damals Guardian von Braunau, weilte eben in Augsburg, als P. Markus dort eintraf. In einem Schreiben, wahrscheinstellich an P. Kogman be. lich an P. Kosmas, bd. Braunau, 13. November, berichtet er als Augenzeuge: "P. Marcus problete auf Ratho "P. Marcus predigte vor einer überaus großen Volksmenge, theils Katho liken, theils Häretikern, die alle ganz zerknirscht weinten. Seine Predigt war in mirkiam bas war so wirksam, daß auch ein Lutherischer Prädikant tief ergriffen schmers

P. Fibelis weiß nach den Quellen zu erzählen, daß als die lutherischen Häupter und Prädikanten erfuhren, P. Markus werde auch Augsburg besuchen, befiel sie großer Schreck. Am liebsten hatten sie ihn gar nicht in die Stadt eingelassen, da dies aber nicht gut anging, warnten sie ihre Anhänger vor diesem "katholischen Pater der zu kommen gedenke" und bedrohten Alle mit Exkommunikation und dem schwersten Bann, so sie es wagen sollten, ihn anzuhören. Wunder, wie er vorgebe zu verrichten, wollten sie auch tun, Teufel könnten sie ebenso gut und noch besser aus treiben — dieserhalb brauche niemand hinzugehen. Um noch sicherer zu sein, gaben sie in aller Gile eine Schrift in Druck, beren Titel: "Marcus Avianus vitandus" war, b. h. "P. Markus ist zu meiben". Doch was nüte all' dies? Die Lutheraner kamen in Scharen, mischten sich ohne Scheu unter die Katholiken, beteten basselbe mit ihnen, weinten wie sie aus tiefstem Herzensgrunde, knieten nieder wie sie und empfingen voll Indrunft den Segen. Dann gingen sie hin, schworen die Freschre ab und nahmen freudig die katholischen Heilswahrheiten an. Der Bergleich, ben sie zwischen P. Markus und ihren Präbikanten anstellten, fiel wahrhaftig nicht zu Gunften ber Letzteren aus.

Von Augsburg aus kehrte P. Markus endlich in seine sübliche Heimat

durück, noch einige Zwischenstationen berührenb.

Nach ben mannigfachen seelsorglichen Arbeiten in ber Heimat, bie ben Binter und die Fastenzeit füllten, rüftete P. Markus im Jahre 1681 zu einer zweiten apostolischen Missionsreise. Wenn dieselbe auch in ihrem Laufe manche Anderung erfahren mußte, zwei Missionsgebiete erübrigten

nuch immer — die Niederlande und die Schweiz.

Um das segensreiche Wirken des P. Markus von Aviano in den Nieder landen in Bezug auf die Häretiker zu schilbern, würde ein einziger Satz aus einem gleichzeitigen Nuntiaturbericht genügen, den Abbé Tanara unternt 12. Juli 1681 von Brüffel aus an Kardinal Cybo richtete: "Zahllos waren Doch möchten wir biefem bündigen allgemeinen Urteile noch einige Einzelheiten aus handschriftlichen Dokumenten anfügen. So erzählt ein Bericht von dem, was sich mit einem irrgläubigen Pastor aus Bruffel zugetragen. Als einer ihrer gelehrteften Paftoren, war er von den Hollandern entsendet und beauftragt worden, P. Markus genau bei allen seinen Handlungen und Werken zu beobachten. Das tat er benn. Er gab sich für einen Abeligen aus und trachtete allerorts P. Markus so nahe als möglich zu kommen. Eines Tages gelang es ihm mit anderen Abeligen auch in die Zelle des P. Markus zu dringen. Als P. Markus die Unwesenden ermahnte, sich behufs Empfang der Benediktion nieders zuknien, blieb er allein aufrecht stehen. P. Markus frug nach der Urfache, da antivortete er, es dann zu sagen, wenn die Anwesenden sich entfernt haben würden. Die Abrigen verließen, nachdem sie die hl. Benediktion empfangen. empfangen hatten, die Zelle, nur er allein blieb zurück. Nun frug ihn P. Mank. P. Markus jum zweiten Male um ben Grund seines Benehmens. Da bekannte der Fremde, daß er Pastor und einzig zu dem Behuse aus Holland gekommen sei, um P. Markus' Tun und Lassen genau zu beobachten, nun sei er aber Zeuge so erstaunlicher Wunder geworden, die der allmächtige Gott durch P. Markus wirke. Bei diesen Worten siel er dem Pater zu Küßen und bat unter einem wahren Strom von Tränen auch für sich um den Segen. Er erklärte dann, daß nicht nur er mit den Seinen den katholischen Glauben annehmen wolle, er werde auch in Holland berichten, was Wunderbares er gesehen, was Gott durch P. Markus wirke.

Sogar bis nach Spanien flogen die Berichte über P. Markus' wunder bares Wirken in den Niederlanden. Besonders betont ein Infanterie hauptmann aus Namur in einem Schreiben an den Madrider Hof, ab "überall wo P. Markus weilte, seine Wunder als Beglaubigung und Zeugnis aufgenommen wurden und eben durch sie habe er viele Häretiker bekehrt, zum Erstaunen und zur Verwunderung der ganzen Welt".

In einem andern Schreiben berichtet ein flandrischer Kavalier an Don Pedro Colona, Marqués de Canales, als Augenzeuge, daß er bei Anwesenbeit des P. Markus in Brügge drei holländische Prädikanten bemerkt habe und er schildert den Eindruck den diese gewonnen. "Ich sah sie weinen", sagt er, "und Gott um Barmherzigkeit anflehen; diese große Anderung und wunderbare Wirkung aber, verursachte in ihren Seelen, daß sie dem hochbl. und unblutigen Opfer der hl. Messe, die P. Markus dargebracht hatte, beiwohnten".18

Als nach dem Tode des P. Markus im Jahre 1699, all' jene beglaubigten wunderbaren Begebenheiten vom Orden gesammelt wurden, um sie für einen voraussichtlichen Heiligsprechungsprozeß bereit zu halten, sandte auch ein Pater der Kölnischen Kapuzinerprovinz, Fr. Kasimir, Prediger zu Münster, einen Bericht ein. Dieser war im Jahre 1681 zu Benlo, einer Stadt in Belgisch-Flandern, anwesend, als eben P. Markus daselbst weilte. Dort traf er einen Dr. der Medizin, und Nat zu Warendorf (Diözese Münster), mit Namen Tormoellen. Er war bekannt als fanatischer Kalviner, der in England mit seiner medizinischen Kunst seiner Sekte sich in hervorragender Weise gewidmet hatte.

Dieser gestand dem P. Kasimir, daß er früher auf keine Weise zur Annahme des katholischen Glaubens habe bewegt werden können, doch min sei er hiezu bereit, durch den Anblick so vieler Wunder, die P. Markus von Aviano gewirkt. Durch diesen sei er innerlich von Gott dazu bewogen worden. "Er sagte mir", erzählt P. Kasimir, "das können Ew. Hochwürden den Andern offen erzählen, denn es ist wahr, daß ich durch den Anblick der Wunder des P. Markus, Gottlob, nunmehr römisch-katholisch bin".

Dasselbe gestand auch von sich eine sehr vornehme Dame aus Paderborn. Die edle Herzogin von Baudemont, deren Bemühungen Belgien und bie Niederlande den Besuch des P. Markus in erster Linie verdankten, mußte

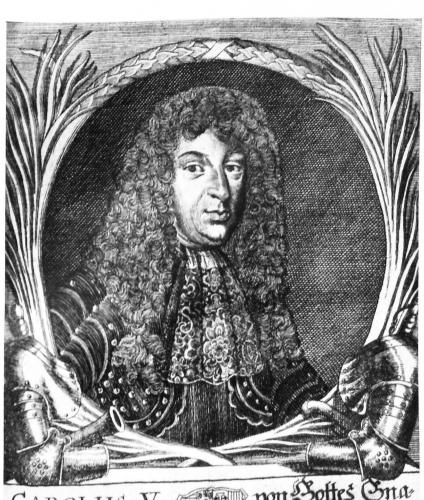

CAROLUS. den Bertsog pondoth Lenfed: Manst: Feld -Armee in ringenit dar de Loin: her über dero Haupt Angarn.

Dad einem zeitgenöffifchen Stiche

Carl V., Bergog von Lothringen

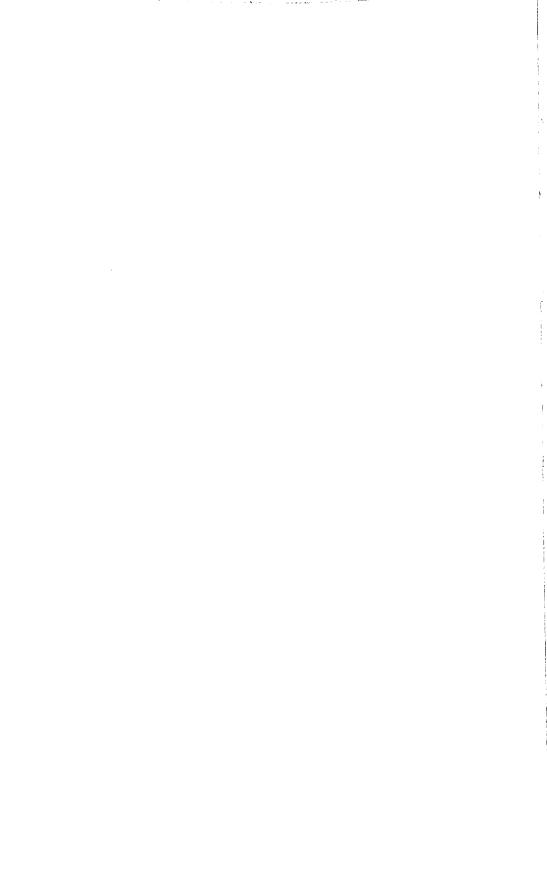

über ben herrlichen Erfolg dieser großen Missionsreise besonders glücklich sein. Unterm 20. September 1681, Brüssel schreibt sie P. Kosmas: "Ich kann die Allmacht Gottes nicht genug preisen, daß sie sich gewürdigt hat, wo immer P. Markus sich zeigte, ihm Beweise eben der Liebe Gottes zu geben, da auf seine Fürsprache so viele hartnäckige und verruchte Häretter zum wahren Glauben zurückkehrten."20

Daß diese wunderbaren Erfolge auch die Schweizer, deren Land P. Markus nun ebenfalls als Gesandter Gottes beglücken sollte, mit großer Hoffnung erfüllten, ist begreislich. Es sind Bittgesuche, wie ein solches der katholische Senat von Glarus an P. Markus richtete, erklärlich. "Nachdem bereits einige Orte des Schweizerlandes das Glück gehabt haben, Hochw. Paters Lehre und hl. Segen zu genießen", heißt es in demselben, "so schweizerlandes und noch mehr von der Lehre Zwingli's inficirter Canton umsomehr darnach, mit Ihrem Andlick und durch Ihre Ermahnungen beglückt zu werden".

Wir übergeben allgemein gehaltene Schilderungen bieser Art, um nur auf ein Faktum hinzuweisen, bas P. Kosmas in seiner Biographie des

P. Markus festgehalten hat.

Es waren ihrer brei Göhne, einst Ralviner, nun längst eifrige Ratholiken, bie um das Seelenheil ihrer greisen Mutter sich tief beforgt zeigten. Diefe, eine 83 jährige Matrone mit Namen Helena Riechlin-Lobhardin, galt als eine ber hervorragendsten Damen der Gesellschaft in Konstanz. Sie bing zäh an der Häresie, der sie entstammte und war zu keiner Zeit und durch kein Mittel zu bewegen, den katholischen Glauben anzunehmen. Darüber waren ihre Söhne außerst betrübt. Nachbem sie P. Markus gesehen und seine eifervollen Ermahnungsreden gehört, all' die wunderbaren Wirkungen seiner Benediktion geschaut, schöpften sie von Neuem Mut. Der hart= näckligen Alten aber war mit keinerlei Gründen beizukommen. Da vernahmen sie, daß auch von P. Markus geweihten Gegenständen, nament= lich aber von ihm geweihtem Baffer, DI und bgl., große Kraft innewohne, so beschlossen sie in ihrer tiefen Gläubigkeit zu einer Lift ihre Zuflucht zu nehmen. Bald trank die Mutter ohne es zu ahnen, von P. Markus ge= weihtes Wasser, im Augenblicke freilich ohne Erfolg, doch nach einigen Tagen erklärte sie ihren Kindern urplötzlich: Sie habe nachgedacht und sei nun zur Aberzeugung gekommen, daß sie wirklich bislang in einem irrigen Glauben gelebt habe, sie wolle jest gerne ben katholischen Glauben an-nehmen. Es geschah. Durch eine reumütige Beichte über ihr langes Leben, erwarb sie den Frieden des Herzens, kehrte in den Schoß der Mutterkirche zuruck und ftarb balb barauf selig im Frieden bes Herrn.22

Wir beschließen den Nückblick auf die reiche Segensernte des P. Markus, die er unter den Häretikern gehalten, mit einem letzten trostvollen Vilde aus späterer Zeit. Es handelt sich um die Konversion des Herzogs

Chriftian August von Sachsen-Zeitz, des späteren Kardinals und Primas

von Ungarn.

In seinen Konvertitenbildern erzählt Räß: "Bon Jugend auf bezeigte Christian August eine nicht unbemerkt gebliebene Vorliebe zur katholischen Religion. Diese Reigung wurde ebenso sorgsam als verständig gepflegt burch den nicht minder frommen als gelehrten Münsterer Domherrn Ignaz Philipp von Plettenberg, mit dem er in Berbindung stand und ber des jungen Mannes religiöse Richtung zum rechten Ziele führte."

Freilich ist in diesem Bilde nicht gesagt, wer diese "Vorliebe für die tholische Resistent katholische Religion" in das Herz des Jünglings eingepflanzt. Sein Abertritt 3um katholischen Alle zum katholischen Glauben vollzog sich im Geheimen bereits im Jahre 1689. Der nänstliche Gutt Der päpstliche Stuhl hatte dem sympathischen Prinzen längst besondere Aufmerkiemesis Aufmerksamkeit zugewendet. In einem venetianischen Nuntiaturbericht bb. 3. Februar 1688 heißt es: "Der Sächsische Pring unterhalt häufige Conferencen mit bem Conferenzen mit dem Capuciner von Aviano. Es handelt sich babei um bie Ausführung seines Wunsches der Häresse abzuschwören zur höchsten Genugtuung Seiner Beiligkeit."24

Gewiß waren biefe Religionskonferenzen mit P. Markus im Jahre 1688 nicht die ersten. Stand doch Christian August schon als 18jähriger Jüngling mit seinen Bettern, dem Hochmeister Deutschen Orbens, bem Pfalzgrafen Orbens, Dem Garioa Pfalzgrafen Lubwig Anton von Neuburg und Friedrich August, Herzog von Sachsen, nachherigem Churfürst und König von Polen, unter ber Fahne erwarb sich namentlich bei der Eroberung von Ofen am 2. September 1686 großen Muse.

großen Ruhm.

Es ware bei biefer Gelegenheit kaum möglich gewesen, P. Markus 3u erieben Baten 177 übersehen. Daher ift P. Markus ein wesentlicher Anteil an der Konversion des 22 jährigen Prinzen nicht abzusprechen, umsomehr als er bieserhalb mit ihm eine mas G mit ihm eine rege Korrespondenz unterhielt. Was aber diese Konversion bedeutete dans bedeutete, davon zeugt selbst das Urteil eines in die Sache eingeweihten Protestanten namtte Protestanten, nämlich Solbans. Diefer sagt: "Christian August nimmt unter ben Sächlichen Mangen Diefer sagt: "Christian August ein "25 unter den Sächsischen Profesten die erfte und einflugreichste Stelle ein."25

#### Kapitel VIII Mr. 3

## Der Hölle Rache

Angesichts bes reichen Erntesegens, womit Gott bas Wirken bed P. Markus begnadet hatte, befürchteten die Frelehrer mit Recht den broben den Berfall ihrer Sekten.

Es galt nun einen erbitterten Kampf zu führen gegen ben verhaften Mönch. Die Methode dieses Kampfes war sehr verschieden. Die Einen meinten, das Klügste und zugleich Einfachste wäre, P. Markus gar nicht in die Städte und Orte, die er besuchen wollte, einzulassen. Doch daran war nicht zu denken. Besaß der einfache Kapuziner doch kaiserl. oder kurfürstliche Pässe, hohe Anempfehlungen, ja sogar Einladungsschreiben der Landesfürsten und Gemeindevorsteher. Deshalb auch viele häretische Kirchenverwalter auf ihre Macht und ihr Ansehen pochend, strenges Verbot ersließen den fremden Kapuziner bei Strafe allenfallsiger Exkommunikation anzuhören oder sonst sein Tun zu beobachten.

Man bekämpfte P. Markus aber auch in Wort und Schrift mit den Waffen der Lüge und Verleumdung. So legte man ihm falsche Prophezeiungen in den Mund, leugnete die Wunderkraft seines Segens, obgleich die Wirkungen offen zu Tage lagen, man schmähte und verunglimpfte ihn, trachtete ihm selbst nach dem Leben und verunehrte noch das Andenken

bes Toten.

P. Markus auf diesem Wege Schritt für Schritt zu folgen, würde zu weit führen. Es genügt das wüste Treiben der gehässigen Glaubens

neuerer an einzelnen Orten hervorzuheben.

Vom Kaiserhofe in Linz mußte P. Markus, laut seiner Obedienz, sich nach Neuburg an der Donau verfügen. Ein großes Hindernis bot aber die in Osterreich vielfach herrschende Pestseuche. Doch, wie wir an geeigneter Stelle dargetan haben, wurde diese Neise durch ausnahmsweise Bewilligung eines Passes von seiten Churbayerns ermöglicht, selbstwerständlich unter strenger Einhaltung aller denkbaren Vorsichtsmaßregeln. Sonst war der Paß mit seinen weitgehendsten Vergünstigungen unansechtbar abgefaßt. P. Markus wählte als bequemsten den Wasserweg, und landete nur zu ganz kurzem Ausenthalte in Passau, weil vom dortigen Vischofe dahin erbeten. Doch nahte das Fest des hl. Ordensstifters Franziskus, das P. Markus und sein Gefährte in einer Kirche ihres Ordens begehen wollten. So beschloß P. Markus die Fahrt nochmals zu unterbrechen, um in Negensburg bei seinen Ordensbrüdern Einkehr zu halten und zu zelebrieren.

Bei Zeiten schon wurden die Kapuziner in Negensburg von dem Eintreffen ihres berühmten Ordensgenossen verständigt. Da befiel sie große Sorge, wie sich die Irrsehrer wohl verhalten würden — nicht die zahlreichen häretischen Einwohner, sondern vielmehr der durchwegs lutherische Stadtmagistrat, weil dieser die Berschleppung der Kontagion als Vorwand gebrauchen würde, den höchst unangenehmen Besucher nicht in die Stadt einzulassen. Deshalb wandten sie sich unverzüglich an den geheimen Rat Wämpl, diese Angelegenheit dem Kurfürsten Max Emanel vorzutragen. Dieser schrieb an den Kurfürsten unterm 26. September 1680: "Euer Churfürstl. Durchlaucht hab ich andei auch gehorsambist zu berichten für ein notturfft erachtet, dass(s) die alhiesige Patres Cappuzini mir gestert nachricht gegeben, wie daß ihres ordens der fromb und Gotteskürchtige

Pater Marco Aviano widerumb von Ling alhie durch, nacher Neuburg raisen, und in 10 aben 12. und in 10 oder 12 tägen in alhiesiger Statt Regenspurg eintreffen solle, derentmillen bie derentwillen die guete Patres als in einer Lutherischen Statt sorgfältig sein, wie man Ine P. Marco ansehen, und ob Er nit villeicht burch bie Lutherische bognetet. Lutherische despectirt, oder doch beunruhigt werden mechte. Dahero Ew. Churfürft Durchte, Dahero ben Churfürstl. Durchlaucht Sie Patres solches selbst, durch beikhommendes Memorial bemietet Memorial bemietigift avisirn, aber auch beroselben ich underthenigst er inneren wollen, daß der alhiesige Magistrat und Bürgerschafft, sonderbar die Prachiconten die Praedicanten (wie aus dem wider seine Miraculwerckh, gleichwol und gereinft genus in gereimbt genug in truckh verferttigtem libell zu ersehen) ganz accers und widrig sein baken nach widrig sein, dahero nit allein dem gueten Patri zu despect, sondern auch der allein soelle machten. der allein seelig machenten Catholischen Religion zu nachklang ein unformb und ungelegenheit ale und ungelegenheit abgeben, wan Er solte in ber Statt und alhiesigent

Capuziner Clofter fich logiren ober aufhalten wollen."

Das dem Kurfürsten von den Rapuzinern überreichte Memorial fehlt, ebenso ist aus den vorstehenden Angaben betreffs einer Gegenschrift nicht zu ersehen, ob es sich um eine der noch Vorhandenen handelt, oder aber eine beute Unbekannte ? eine heute Unbekannte betrifft. Wämpl teilte vollkommen diese Besorgnisse ber Kapuniner Ge kannte der Kapuziner. Es könnte vorkommen, gibt er in dem vorerwähnten Schrift ftuck zu bedenken bas stück zu bedenken, daß trot des Passes P. Markus von dem sutherischen Magistrat wur arfant bes Passes P. Markus von dem sutherischen Magistrat nur erlaubt würde die Stadt "zu passieren", nicht aber sich bort aufwhalten Gestellt geschen dort aufzuhalten. Gesetzt aber auch, es wurde ihm bewilligt, bei seinen Orbenshrübern Ordensbrüdern zu verweisen, so "ist doch nit zu zweiflen, daß zu fander Closter nit attein Closter nit allein von den Catholischen aus andacht und eifer, sonder mehrers von dem Dan Catholischen aus andacht und eifer, sond Auf mehrers von dennen lutherischen auß firwiz ein großer accursus und Zurch lauff sich ereignen, der Lutherische Magistrat aber albie nit allein burch aufstöllung einiger Wacht, die confusion nit verhindern, sonder vilmehr gern sehen, und da etwan ein affront begegnete, solchen coniviren, wo nit gar beffendim einaffront begegnete, solchen coniviren, nit gar beffenbirn, immo anstifften wurden". Wämpl rat beshalb, P. Markus möchte gar nicht in ber lutherischen Stadt, beziehungsweise in bem Kloster einkolnen. Gof" bem Kloster einkehren, sondern bei den Franziskanern zu "Statt am Hof", ober noch rottomer unter bei den Franziskanern zu "Statt am Kof", oder noch ratsamer und auch bequemer bei dem Geren Prasaten 3u Prifening" ma bar Go. 7 - 7 burch Prifening", wo der Kurfürst "zu verhietung aller Ungelegenheit" durch den zu Statt am Hof in Quartier liegenden Hauptmann eine Mache aufftellen lassen könnta En Quartier liegenden Hauptmann eine Mache ab stellen lassen könnte. Es wäre so "alles scandalum und ungelegenheit ab geschnitten, auch der Lutherischen anlauf, welche doch der Gnad Gottes nit würdig seint (man) würdig seint (ware) abgehalten". Bie die Resolution des Kurfürsten Mar Emanuel bb. 1. Oktober 1680, Schleißheimbe zeigt, überließ biefer bie Angelegenheit ann die Angelegenheit gang bem Gutdunken der Kapuziner.

Tatsächlich langte P. Markus am 4. Oktober um die neunte Morgens stunde, über Straubing, Morzing und Donaustauf kommend, in Regends burg an Nuber wielen burg an. Außer vielen Vornehmen war ihm auch der Vischof von Eichstatt entgegengekommen und hatte sein Schiff am Untern Wörd bestiegen. Aber auch ein Abgesandter des Stadtmagistrates war bereits eingetroffen, um in dessen Namen Schwierigkeiten zu erheben, betreffs Einlassung des P. Markus und seines Gefährten in die Stadt. Ersterer wies seinen kurbayerischen Paß vor, "der klarer und besser nicht abgesaßt sein konnte, aber der lutherische Magistrat beharrte immer wieder auf die vermeintlich zu besorgende Kontagion", erst dem eindringlichen Jureden und dem Protest des Bischofes von Eichstätt gelang es den Passierschein zu erwirken und sokonnte P. Markus endlich, nach anderthalb stündigen Verzug, um halb 11 Uhr vormittag in Regensburg einziehen. Von maßgebender Seite wurde das Vorgehen der Lutheraner dem Kurfürsten Mar Emanuel nach München berichtet und man vermutete, daß die Herrn deshalb "einen guten Filz bekommen".

Interessant ist der Brief eines kölnischen Kapuziners, P. Hieronymus von Rüthen an den Guardian eines nicht näher bezeichneten Konventes, wahrscheinlich von Regensburg. Derselbe db. Köln 24. November 1680 gewährt Einblick in das gemeine Gehaben der maßgebenden häretischen

Rreise.

P. Hieronymus schreibt: "Ich übersende Em. Hochwürden, hiemit eine Ropie des Briefes, welchen die Regensburgischen häretiker dem herzog von Hannover geschrieben haben, welchem zu entnehmen belieben werden, mit welch' ungeheueren Lügen, Verleumdungen, Unbilden und Schmähungen sie unseren frommen P. Markus von Aviano belaften. Eine Ropie bieses Briefes hat vorerwähnter Herzog dem Hochwürdigsten Weihbischof des Durchlauchtigsten Fürsten von Münster, der einst apostolischer Vikar zu Hannover, bei Lebzeiten des Durchlauchtigsten katholischen Berzogs Johann Friedrich war, überschickt. Daher ich Ew. Paternität demütigst bitte sich zu würdigen mir einen authentischen Bericht über all' das zu übersenden, was Gott dort durch den Segen des P. Markus gewirkt hat, damit ich den Bitten des vorbenannten Hochwürdigsten Herrn Suffraganeus entsprechen könne. Auch ber Hochwürdigste Herr Weihbischof unseres Durchlauchtigsten Rurfürsten von Röln ift thatfächlich baran ein Schriftstick aufzuseten über bas was in biefer Stadt Köln, sowie zu Bonn und Duffeldorf von P. Markus gewirkt wurde; was bann in Druck gegeben wird, um bie lästerischen Mäuler der Häretiker zu stopfen."3

Der in Nede stehende schimpfliche Bericht der Häretiker an den protestantischen Herzog, Ernst August von Hannover, beziehungsweise Braun-

schweig Lüneburg aber lautete:

"Nergangenen Freytag ist der Vermeinte wundermünch Marcus d'Aviano bier zu Wasser von Lintz ankommen, hat sonderliche privisegirte passe a Cesarc et Bavaro cum hac conditione gehabt, daß er von dem Neusburgischen Hoff widerund nach münchen Kommen sollte. Er wurde viel

besser als Christus zu Jerusalem empfangen, nemlich von dem Eichen frant stättischen gesandten und thumbprobsten und dem Praelaten Bon sant Emmeram zu Fueß in die statt nach dem Capuciner Closter geleitet und aingen alle Wicksterner gingen alle Eichstättische Cavalier mit entblößtem haupt ihme vor, auch waren einige Eichstättische Cavalier mit entblößtem haupt ihme vor, bie waren einige Eichstättische Trabanten zu abwehrung des Bolks an die seiten die weiter seiten: die menge des Volcks war abschewlich, am Wasser hat er ange-fangen zu Macker fangen zu Predigen auch wunder thuen, des andern morgens zween teuffel austreiben mallen außtreiben wollen, es findet sich aber im nachfragen, daß die eine nicht beseisen sonder morgens zweiten besessen sonder wuthend toll geweßen, auch also geblieben. Bon der Zweiten wahrhafftig wie wie best der geweßen, auch also geblieben. wahrhafftig wie man glaubt besessen, auch also geblieben. Won ver den hat weichen hat Können wachen Können machen, sondern vorgeben, es were dise persohn besessen find im mutterleib, wie die mutter eine hostien genossen, wodurch bieß Kind beseisen warden beseisen worden, also were es unmöglich biesen teuffel auß zu treiben sondern sie muste sich darmit biß in den todt schlepperen lassen. Gruppel bat er gueb wieden hat er auch curiren wollen, es hat sich aber gefunden, daß sich einige subordinirte nationalen, es hat sich aber gefunden, daß sich einige subordinirte patienten, andere aber wahrhafftig gebrechlich gewesen, von ihm nicht gehoffen wert ihm nicht geholffen werden Können, selbigen Frentags hat er im thumb eine elende Sommen eine elende Sermon in italianisch und lateinisch auch etwas gebrochner teutscher sprach achtet teutscher sprach gehalten, darben aber solche abscheuliche einlatus geführet und bestliche minen und hefiliche minen gemacht, daß die es gesehen, gemeint der mensch were leibhafftig nam tauffer and einen leibhafftig vom teuffel beseisen gewesen. Man hatt ihn zu sallsburg einen bekannten Louberg ? bekannten Zauberer, Zauber-Jackel genant, wovon auch geschrieben und sollen einige Collection sollen einige Catholici gesagt haben, es were dieser Aviano besagter Jackel, welcher naches Manne welcher nacher München gefänklich geführt worden, ein hiesiger evangelischer burger mas zust scher burger mag auch auff bem bayrischen hoff bergleichen biscursum haben entflichen lossen auf entfliehen lassen, als ist er auch baselbst gefänglich eingezogen worden, man wird sieh aben ben bereicht gefänglich eingezogen werden man wird sich aber bemühen denselben loß zu bekommen, einige prubentiores Catholici maren mich tiores Catholici mögen Bon bisen miraculen selbst nicht gern hören, wiel sollen ihm die jesuiten nicht trauen. Summa es ist auß allem so wiel wahr zu nemman bas wahr zu nemmen, daß es lauter betrigeren sen, und biser schlechte gesell musite besimesen nam med ander mußte besiwegen vom pabst in die welt geschieft werden, burch seine angemachte wunder, die doctrin Bon der immaculata conceptione Sanctae Mariae Virginis zu stabilisieren."

Der vorerwähnte Beihbischof von Münster, dem der billig benkende Herzog Ernst August eine Kopie des vorstehenden Schriftstückes zur Begut achtung zusandte, war Niels Stensen, in lateinischer Form Nicolaus Stens, oder Stensnius genannt. Dieser hervorragende Mann war selbst Konvertit. Als Protestant hatte er eine hervorragende Stellung eingenommen. Arzt, Anatom und Geolog, zählte er zu den Gelehrten seiner Zeit. Doch er ließ Alles bei Seite und folgte dem Rufe der Gnade. Nach seiner Konversion studierte er Theologie und ward Priester, später Titularbischof von Tripolis. Alls apostolischer Visar lebte er nachher am Hose Johann Friedrichs des

katholischen Herzogs von Braunschweig-Lüneburg bis zu bessen Tod. Dort lernte ihn des Herzogs Bruder und Thronfolger, der vorerwähnte Herzog Ernst August kennen und schätzen. Als Stensen nach Auflösung des katho-lischen Hofes Hannover verließ, wurde er eben Weihbischof von Münster, betätigte sich aber in den drei letzten Jahren seines Lebens als apost. Vikar in den nördlichen Missionen.

Die Rückäußerung Steno's wegen des ihm vom Herzog Ernst August gesandten lutherischen Berichts, ist uns allerdings nicht erhalten geblieben, wohl aber eine Außerung aus Steno's Briefen, die sich in der Korrespondenz des Landgrafen Ernst von Hessen Rheinfels mit dem berühmten Leibniz

befindet.

Der Landgraf war ebenfalls Konvertit, doch hielt er an den protestanstischen Anschauungen, die er von Jugend auf in sich aufgenommen, auch späterhin noch mit großer Zähigkeit fest. Die katholische Kirche, die er als die wahre erkannte, sei nur, meinte er, von Mißbräuchen stark entstellt. Dieselbe von den "unausstehlichen Auswüchsen zu reinigen", hielt er für seine Lebensaufgabe. Zu diesem Behuse verfaßte er eine französische Schrift: "Le catholique discret", die er dem hl. Stuhle zur Approbation vorlegte. Dieselbe erschien niemals in Druck, da die gewünschte Approbation aussblieb, worüber der Verfasser sich sehr enttäuscht und betrübt zeigte.

Dies zum Verffändnis des Briefes, den er am 30. November 1680 von Benedig aus an Leibnig schrieb, da ihm von P. Markus und beffen wunders baren Benebiktionseffekten Runde ward. "Mas bie Bunder anlangt", be= merkt der Landgraf, "so ist die allzu große Leichtgläubigkeit gewiß auch eine jener Sachen, die das äußere Antlit der Allerheiligsten, katholischen und apostolischen-römischen Kirche unendlich entstellen und verächtlich erscheinen laffen. Wiffen Sie auch, daß jetzt ein Rapuzinerpater ber hiefigen Provinz, Namens Marco d'Aviano, von welchem seine Ordensgenossen behaupten, daß er wundertätig fei, nun wieder hierher guruckkehren wird? Nachdem er sich am Raiserhofe aufgehalten, hat man ihn, übrigens gang gegen feine Ordensregel, sechsspännig quafi an alle katholischen geiftlichen wie weltlichen Sofe im Neiche herumgeführt. Er hat in Italien mit großem Eifer und Inbrunft gepredigt und burfte auch ba und bort Wunder gewirkt haben, so daß sich der Ruf berfelben vom Donaustrande bis nach Holland verpflanzt hat. Als er feine Route in Duffeldorf vollendet hatte, flog er, wie mittelft 24 Pferbekräften burch Baben nach München, von wo er zurückkehren foll.

Bei dieser Gelegenheit muß man auch wieder die Zesuiten loben, denn wenn sie auch unter den Ihren eine Persönlichkeit hätten — so würden sie sich nicht so herabsetzen, daß sie in die Trompete stoßen ließen. Abrigens befürchte ich — wollte Gott, daß ich irrte — was die Wunder betrifft, die er gewirkt haben soll, daß es nicht zum Guten ausschlagen wird, daß

man aus überaus großer Leichtgläubigkeit ober Leidenschaft bies aussprengt. Unstatt, daß die deutschen Protestanten badurch bekehrt werden, wird man nur über uns spotten und uns verächtlich machen. Bastal Qui de carne vel de vonitet. vel de vanitate seminat, de carne vel de vanitate etiam et metet. Na, wenigstens ist er gut herumspaziert. Abrigens halte ich für gewiß, daß er selbst eine mit Gott ganz vereinigte, ernfte Persönlichkeit ist, bie nur aus Einfalt und Liebe, im guten Glauben, überall hingeht."5

Die Antwort, die Leibniz dem Landgrafen zugehen ließ, ist würdig bes großen, billig benkenden Mannes, der selbst so unentwegt nach Wahrheit gerungen. Er ift Protestant, halt sich aber dem Urteile des Landgrafen Ernst über die katholische Kirche fern. Auch das mußige Geschwäß, ob ber Jesuitenorden vor allen andern Orden Bundertäter in seinen Reihen zählte und wie berselbe in diesem Falle sich benehmen würde, läßt ihn kalt. Seine Antwort ist sachlich und klar und von keinerlei Boreingenommen heit beherrscht. Sie ift um so wertvoller, als wir aus berselben auch bie Unficht Diels Stenfen tennenlernen.

Leibniz schreibt (f. d. s. f. 1):

.... Herr Stenonius hat einige Briefe über jenen P. Marcus gerrieben bossen General schrieben, bessen Guere Hoheit in Ihrem Schreiben erwähnen. Man hatte nämlich Seiner Hoheit meinem Gebieter berichtet, baff biefer Pater gar nichts Außergewöhnliches vollbracht habe, daß die Kranken und Breff haften in Regensburg, benen er befohlen hatte, sich zu erheben, außer Stande waren zu gehorchen. Herr Stenonius hat barauf geantwortet, baß felbif Unfan Som gehorchen. selbst Unser Herr, sowie die Apostel nicht Alle geheilt hatten, die es bei burften Strieber is durften. Schließlich ist dies, meiner Ansicht nach, eine sachliche Materie. Bunder können nicht wie Handwerker-Arbeiten angeschafft werden. würde schon hinreichen, wenn man gewiß wüßte, daß ein Mensch ein einziges Wunder gewirkt habe, das sonst durch natürliche Kräfte nicht du erklären man erklären wäre... Unter wunderbaren Heilungen ist einigermaßen zu unterscheiben benn ad affe 2 scheiben, denn est gibt Leiben, welche die Einbildungskraft zu überwinden permag 2 98 5-7-5vermag, 3. B. solche, die durch Feuchtigkeiten ober durch geistige Borgange entstehen, aber wenn das Abel in festen Körperteilen liegt und andauernb bleibt, so ist es schwer zu begreifen, daß die bloße Einbildungskraft aus gerenkte Knochen wieder einrichten könnte, oder zerriffene Knorpel ober quer burchschnittene Mannet quer durchschnittene Merven zusammenzufügen vermöchte. Ich glaube, baß die überraschende und augenblickliche Heilung der Frau Herzogin von Warma die auf bie Gerfagenblickliche Heilung der Frau Gerzogin Parma, die auf die Gebete eines Napuzinerpaters erfolgte, zu ersterer Gigttung gobit bie gebete eines Napuzinerpaters erfolgte, zu ersterer Gattung zählt, die allenfalls auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden könnte. Ich weiß nicht ob nicht gar jener Pater berselbe Pater Aviand war, den man durch Deutschland herumgeführt hat. Aber die tatsache ist unbestreitbar, denn ich habe ein von Herrn Herzog von Parma eigenhändig unterfertigtes Attest selbst zu Handen weiland meines Gebieters gesehen.

Auger bem an den Bergog von Hannover gerichteten Bericht über P. Markus verfagten bie Baretiker noch einen zweiten "an einen andern großen herrn", wie der vorerwähnte P. hieronymus fagt. Letterer über= bot den erften noch bei weitem an zottenhafter Gemeinheit, fo bag P. Hieronymus, ber bavon nur einen Ertrakt zu Geficht bekam, bemerkte: .... aber biß ift bermaßen spottlich, schimpflich geschrieben, daß sich einer Bu verwundern hat, daß Gott folche Scribenten nicht alsbald ftrafft, unter Undern wird geschrieben, daß ein besessene Mosterfrau, oder ber teuffel in ihr zu biefem Pater solte gefagt und ihn gescholten haben für einen Ruttensch....., wordurch ihm der Teuffel hette wollen zu verstehen geben, was für Hureren und fleischliches leben er für (vor) bisem ge= trieben hatte, item daß das merfte Bolck ihn so genennt, einer der sich auff Bissionomi woll verstundt und Zeichen der Zauberen in feinem Angesicht gesehen hatt, babero ban viel schlagerenen under ben Evangelischen und Catholischen entstanden und dies auch auff offen march (Markt)."7 Nicht besser als in Regensburg erging es P. Markus in Augsburg.

In Augsburg gab es berzeit Trelehrer in schwerer Menge. Es war am 17. November 1680, als er, eben zur Bekämpfung der Häresie, dort eintraf. Ihn erwartete daselbst bereits ein häretisches Pamphlet, das die Sektierer warnte, P. Markus zu hören. Dem Inhalte entsprechend, führte es den Titel "Marcus Avianus vitandus". Sämtliche Lebensbeschreiber des P. Markus erwähnen dasselbe, keiner aber hat es selbst gesehen. Einige wollen sogar wissen, daß sich sofort mehrere katholische Schriftsteller fanden, die es widerlegten. Wir haben hiefür keinen Beweis, wohl aber, daß der Provinzial der tirolischen Provinz, P. Juvenal von Nonnsberg, dagegen literarisch stritt.

Wie es damals in Augsburg zuging, entnehmen wir einigen Privat-

In einem berselben heißt es: "Neues weiß ich nichts zuschreiben als bas große Glück, so wür diese Täge allhier gehabt in dem frommen Mann, N.P. Marco de Aviano Capuciner; dieser hat viel große und wundersbahre Thaten in unserer Statt Augspurg gewürkhet ad confusionem oder Beschämung unserer Lutheraner, die auch praesentes oder gegenwärtig wahren und gleichsamb die Bunderwerken wie der ungläubige Thomas mit Händen greiffen..." "Zedermann hat ain großen Trost und Aufserbauung in unserem uralten Katholischen glauben gehabt. Ja, wir seven in diesem erst recht confirmirt und gesteifft worden."

"Herentgegen unsere Widersacher in roburem et stuporem, in eine Schamröthe und Verstummung gestürzet, mit ihren sogenannten evangelisschen Glauben; sie wußten nicht wie es Ihnen damahlen geschehen wäre..."

Der Kapuzinerpater Marius in Augsburg hinwieder schrieb an ben Innsbrucker Guardian, P. Ambrofius von Klaufen, über die Borgange in Augsburg während P. Markus Amwesenheit. Er weiß nicht nur von ben vielen und großen Wundern zu erzählen, die berselbe gewirkt, sondern schildert auch die Strafen Gottes, die einzelne Baretiker getroffen, ba sie ingelne Baretiker getroffen, ba sie spottlich von dem frommen Gottesmann redeten. Da war unter andern ein Schleifer, ber schmähte P. Markus den Zauberjakel und wurde sofort in Gegenwart von Katholiken und Lutheranern von seinem eigenen Schleif stein erschlagen. Er blieb tot am Platze. Aber die Wunder, die sie geschauf, sowie die Strafgerichte Gottes, welche die Spötter betroffen, waren bie Häretiker teils aufgebracht und erregt, teils aber auch tief bewegt. sprachen theils schlecht, theils gut über P. Marcus." Seine Predigten waren aber so gesetzt, daß niemand beleidigt sein konnte. Als er gum lesten Male am Fronhof predigte, waren auch Prädikanten babei an wesend. Als sie Augenzeugen waren, wie Blinde sehend wurden, Lahme frei einferzieren frei einhergingen, Stumme die Sprache wiedererlangten und bergleichen, schlossen sie geräuschvoll das Fenster, von dem aus sie der Predigt beis gewohnt, und entfernten sich tiefbeschämt.

Ein Mann namens Zacharias Lang bestätigt diese jäh einbrechenden Strafen über die Spötter in einem Briefe, batiert Augsburg, 25. Ropember 1680 on fried vember 1680, an seinen Bruder. Er erzählt, daß "ein Lutherischer Megger so wehrenden acto Contritionis spöttlich gered ganz blind worden. Get tern heift est in Same ters heißt es in dem Briefe: "Herr Statt Pfleger Lutherischer Seits, hatt ein offentliche Röd in seinem Hauß ben villen umbstehenden gethan, man solle nichts boses von bisem Capuciner gedenkhen, weniger reben, großer Guett und Leibstraff — Die Predikhanten aber Lauffen und Schnauffen wie die unsinnigen Schwein, besorgend es mechte etwan ein ober anderen fich in Angen oder anderer sich anderst resolviren, weillen der glaub guet erkhent werden

mueß und die werch benfelben confimiren thuen."10

Noch ist uns eine Darstellung aus dieser Zeit in der Chronik des luthes rischen "Schulhalters" in Augsburg mit Namen Ludwig Heinzelmann er halten 11 Min aufer. halten. 11 Wir ersehen daraus, wie gehässig das Wirken des P. Markus geschilbert murbe. geschildert wurde. Die ganze Taktik der Häretiker bestand im Lengnen wunderbarer Vorgänge. Es heißt dort wörtlich: "Anno 1680 den 16. Mo vember, an einem Samstag, ist ber weltberufene und so übel benannte Herr Kapuziner P. Marcus de Aviano anhero gekommen und ein großes Geläuff vieler tausend Personen auf etliche Meils Wege her verursachet, weisen die Leuth beredet wurden, ob sollte durch seine Benediction allen Kranken und Prefisaften Persohnen geholfen werden, aber seine Munder cur hat keinen Effect getan und sind die Kranke, Krumme, Lahme und alle Presthafte verblieben wie zuvor. Sonntag und Montag predigte et offentlich auf dem Fronhof vor der fürstlichen Residenz des Tags 2 Male

herunter und segnete mit sonderbaren Ceremonien das anwesende Bolk und dann Dienstag brauf (ging) er früh vor Tags zu dem Einlaß hinaus und zog durch einen andern Weg wieder in sein Land."

Um interessantesten sind entschieden die Mitteilungen, die der Kapuzinerspater Balerius von Salurn über die Borgänge in Augsburg an P. Markus

selbst gelangen ließ.

Hochwürdiger und von mir geschätztester und liebster Gonner!"

schreibt er.

"Ich habe bie gutigen und schätzbarften Briefe Guerer Hochwurdigen Paternität vom 20. November erhalten und danke für dieselben herzlichst. Besonders aber sage ich Gott Dank, daß Ew. Hochwürdige Paternität mit ber Gnade Gottes noch leben, benn in Augsburg fagten die häretischen Akatholiken ba und bort, daß Ew. Paternität gestorben seien. Auch sagten sie, daß das was Euer Paternität mit der Gnade Gottes in diesen Landen gewirkt haben, gar nichts, ja falfch und bem wahren Glauben zuwider sei. Unter biefen Baretikern und Widersachern war einer der Bervorragenosten, ja man kann sagen ein eingefleischter Teufel, ber nicht allein burch seine verfluchte Zunge, sondern auch durch bieses häretische, giftige und schänd= lichste Büchel öffentlich all' bem widersprach, was Ew. Paternität gesprochen, gelehrt und getan haben, ober vielmehr was ber Herrgott burch Sie gewirkt hat. Jener Häretiker tat es jum überaus großen Schaben ber armen Seelen. Ich war im Zweifel ob ich boch biefes Buchel Ew. Hochw. Paternität zusenden follte, ba es deutsch ift. Lefen Sie aber wenigftens ben Anfang. Sie werben balb bie Stelle finden: Attendite a falsis Prophetis. P. Marcus Avianus vitandus. Alls unser Hochw. H. P. Provinzial (Juvenal von Nonnsberg) es gelesen hatte, war er emport und verfaßte sofort jene überaus notwendige Entgegnung, die ich ebenfalls Em. Hochw. Paternität überfenden wollte. In Balbe werde ich und der Hochw. Herr Fiscal (Wilhelm Aymair in Augsburg) bieselbe ins Deutsche übertragen und sie noch weiter ausführen zum Wohle des gewöhnlichen Volkes. Im übrigen hat sich in Augsburg nichts Nennenswertes zugetragen außer bem Folgenden: Ein Predicant, einer ber größten Baretifer und Eiferer gegen bie Ratholiken, fing vor 8 Tagen — in ber lutherischen Rirche öffentlich auf ber Ranzel in fkanbalosester Beise gegen bie Papisten und Orbensleute zu reben an; als er plötzlich, ba er eben voll, nicht bes bl. Geiftes, sondern des Saffes und der Entruffung und ber Schmähungen war, sich verfärbte, indem er schwarz wurde, als wenn ihn der Blitz getroffen hatte und auf ber Rangel nach ruckwärts fiel - zum Erstaunen aller Umstehenden. Einige unter ihnen eilten herbei um ihn tobt ober fast tobt — ich weiß es nicht — ganz geheim nach Hause zu schaffen und nach brei Tagen ben gottlofen und nichtswürdigen Schurken feierlich mit gewohntem Gepränge, nach vorhergebender Leichenrede zu begraben — wie

ich hoffe, nicht in der Hölle. Ich habe incognito beigewohnt, und ber Redner hat Grand 21. Redner hat Euere Paternität obwohl abwesend, als dem falschen Glauben verfallen und nach verfallen und von der wahren Religion abgeirrt, erwähnt. Nach Bollzug all' dessen verschwanden sie. Dhl. Gott, nur zu wahr ist die Stelle ber bl. Schrift: Quem deus despexerit, nemo amplius potest corrigere."

Mit dem Besuche von Augsburg war zwar P. Markus' erste Missions reise durch die deutschen Lande abgeschlossen, aber das, was hier über bie Berfolaungen Samten Lande abgeschlossen, aber das, was hier über bie Berfolgungen, denen er von seiten der Häretiker in Deutschland ausgesetzt war, gesach werden for von seiten der Häretiker in Deutschland ausgesetzt war, gesagt wurde, ist nur ein kleiner Bruchteil all der schmählichen Borkommisse Der Bambergische Kanonikus Johann Friedrich Karg, von seinem Oberhirten bestimmt war, P. Markus als Führer und Dolmetsch beizustehen, jagt: "In Bamberg und Würzburg hat P. Marcus von Menschen fo wier Die Bamberg und Würzburg hat P. Menschen so viel Böses wider sich hören mussen, als er Gutes durchgehends burch seinen Eyffer gewürckt hat."13

Maximilian Heinrich, Erzbischof von Köln, erbat sich eigens vom Bischof brecht Sigigmund Allbrecht Sigismund von Freising und Regensburg Mitteilung über bie wunderhoren Seiten wunderbaren Heilungen, die durch den Segen des P. Markus in Bayern erfolgt maren famt. erfolgt waren, samt beren Authentisserung, "damit benen widrigen Meligionsverwandten welche dieser endts über mehrgemelten Patris Marci frommen handell und wandell nit allein in reden, sondern auch burch öffentliche schriften gar verklainerlich herauß gehen, himvider begegnet

werden könne".14

Nicht anders erging es P. Markus auf allen seinen weiteren apostolischen Missionsreisen. So führte ihn das Jahr 1681 im Gehorsam nach den Niederlanden und nach der Schweiz. Nur mit einigen Strichen wollen wir

hier seinen ferneren Leidensweg bezeichnen.

Bas die Niederlande betrifft, so hat weiland der Hochw. Herr General vikar von Brügge, Ernest Rembry, in seiner Jubiläumsschrift bie bied besüalichen Dokumen bezüglichen Dokumente gesammelt und kritisch bearbeitet. Wir entnehmen denselben folgende Schilderungen: "Die niederländischen Protestanten", sagt Rembry, "sahen mit scheelen Augen der Ankunft des P. Marcus ent gegen. Sie fürchteten ben Zerfall ihrer Glaubensgenoffen, so balb P. Marcus in ihren Bereich Fann Berfall ihrer Glaubensgenoffen, so balb P. Marcus in ihren Bereich kame und bies mit Recht. ... "Um den Einfluß bes berühmten Kanusinera berühmten Kapuziners zu neutralisieren, schleuberten sie eine Abersehung ber beutschen Schmähickeitet untralisieren, schleuberten sie eine Abersehung ber deutschen Schmähschrift des späteren Apostaten und Exkapuziners P. Eller: Der Mundermannt ift des späteren Apostaten und Exkapuziners P. Eller: Der Wundermann etc.' in die Massen." "Doch", fährt Nembry fort, "ist der Wonder-Mans nicht de Massen." "Doch", fährt Nembry fort, gegen ber Wonder-Man' nicht das einzige Andenken ihrer Animosität gegen P. Marcus von Aviano, bas sie uns hinterlassen haben."

Bur Zeit, da P. Markus nach Antwerpen kam, waren die Protestanten

in großer Angahl in biefer Stadt vertreten.

Der Magistrat, der wohl schon die Anschläge, welche die Häretiker vorbereiteten, und das Erscheinen von Pamphleten, Spottliebern und anderen schot heraus. Noch am selben Tage aber konnte die Polizei tropdem ders gleichen Anschläge an Mauern und Zäunen entfernen. Um sogenannten "Jothuns" war ein spottliches Gedicht über P. Marcus in niederländischer Sprache angebracht. "Der arme Pater ab Aviaen" wurde mit "Een

Baviaen" gereimt.15

Doch sind die erwähnten Berunglimpfungen noch gering gegen bas, was uns P. Kosmas von Castelfranco als Augenzeuge und Schicksalsgenoffe von P. Markud' Erlebniffen in Roermond, einer Stadt in Dber-Gelbern, erzählt: "Damit nicht zufrieben", fagt P. Kosmas, "P. Markus zu schmähen und zu verdächtigen, trachteten sie ihm auch nach bem Leben und warteten nur auf eine gunftige Gelegenheit hiezu. Da traf es sich, baß ber Pring von Naffau, bamale Statthalter von Gelbern, im Bereine mit dem Bischofe und Stadtmagistrat, P. Markus bat sich zum Troste ber bortigen Bewohner nach Roermond zu verfügen. Es erfuhren bies balb die hollandischen Häretiker und wählten diese Beit, um ihren Groll und ihre But auszulassen. Ungeheuer war der Frembenzuzug in jener Zeit in selbige Stadt, namentlich aus Holland. Um allen Unzukömmlichkeiten vorzubeugen, ließ ber fürstliche Statthalter auf öffentlichem Platze eine erhöhte große Bühne errichten, auf ber P. Markus, ber Pring felbst, ber Bischof, ber Stadtmagistrat und einige Standespersonen Platz finden sollten. Eben war der fromme Ordensmann mitten im eifervollen Bortrag, das Bolk Bur Reue ermunternd, als die Bubne mit furchtbarem Gekrache zusammenbrach. Alle Umstehenden hielten die unter ben Trümmern Begrabenen für todt, aber mit Gottes Hilfe erlitten die Meisten nur leichtere Berletzungen. Die von so weither zusammengeströmten Katholiken beklagten tief ben Unfall und gaben klagend ihrem Bedauern Ausbruck, besonders auch, daß sie nun des heilkräftigen Segens dieses frommen Paters entraten mußten. Die zahlreichen Häretiker aber, die auch zugegen waren, konnten sich des Lachens nicht enthalten und ihre Schadenfreude kundzugeben.

P. Markus, der sich nicht mehr erheben konnte, hatte einen Nervenchock und eine schwere Laesion am Beine erlitten. Er mußte, von Männern getragen, in ein Privathaus geschafft werden. Da der Jammer der Kathosliken sich immer aufs neue erhob, ließ sich P. Markus an ein Fenster jenes Hauses bringen, von dem aus er noch einen kurzen Sermon hielt und den Segen erteilte. Inzwischen hatte sich der Prinz von Nassau, der heil geblieben war, zur Unfallstelle verfügt, und die Wühne untersuchen lassen. Da fand man sofort, daß dieselbe böswillig beschädigt worden war, indem die Stützen, auf welchen dieselbe ruhte, abgesägt wurden. Augenzeugen erzählten auch, daß zahlreiche Härreit, die sich herangedrängt hatten und schadenfroh der Katastrophe harrten, da dieselbe für ihre Ungeduld zu lange auf sich warten ließ, durch Hammerschläge nachzuhelsen versuchten. Es war

ein Bunder, daß die Obenstehenden nicht todt am Plage blieben, ober doch als Krüppel hervorgezogen wurden. P. Markus hatte auch die Todessgesahr, in der sie geschwebt, erkannt, und seine Zuhörer aufgefordert mit ihm Gott Dank zu sagen für diese Gnade. Der Prinz wollte gegen die Missekäter mit strengen Strafen vorgehen, aber der gute P. Markus hatte inständige Bitten für sie eingelegt um sie zu verhindern. Er versicherte, daß er seinen Feinden von Herzen verzeihe, umsomehr als er überzeugt sei, daß Gott dies zugelassen, um Großes zu bezwecken. In der That hatten sich bei dieser Gelegenheit viele Käretiker bekehrt."

P. Markus bedurfte wohl längere Zeit, zu seiner Wiederherstellung. Erst unterm 16. August (1681) konnte er seinem Provinzial mitteilen: "Mit Gottes Hilfe und auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria habe ich mich von der überaus schweren Verletzung am Beine erholt. Ohne offensichtlichem Bunder wäre ich zum Krüppel geworden. Jest din ich am Wege nach Konstanz. Ungefähr in 12 Tagen hoffe ich dahin zu gelangen."

Was aber erwartete die Diener Gottes dort? Davon zeugt ein Brief bes Guardians von Konstanz an P. Jakob von Salzburg, Definitor und Guardian in Innsbruck, dd. Konstanz, 20. Juni. Er übersendet P. Jakob ein Schmähblatt — offenbar schweizerischer Provenienz, das von den Häretikern "überall verbreitet wird" und die Wunder des P. Markus rundweg ableugnet. Er bittet P. Jakob um Bekanntgabe von P. Markus gewirkten Wundern, damit während "den grimmen Tadler, so der Wahrheit widerstreitet und all das verkleinert, was dem Orden zur Ehre gereicht", er sellsche "für die Ehre des Ordens wirken könne."18

Schon vom Anfange seines Wirkens an suchten die Häreiser falsche Aussprüche über die Zukunft P. Markus in den Mund zu lezen, um so die Gabe der Weissagung, die er besaß, ins Lächerliche zu ziehen. Noch ist ein Brief von seiner Hand vorhanden, an dem ihm befreundeten P. Juvenal von Nonnsberg, damals Guardian in Augsdurg, dd. 15. Februar 1686, Schio, in dem es heißt: Mir wird mitgeteilt, daß in dieser Gegend (Augsdurg) das Gerücht verbreitet sei, ich hätte gesagt es werde über Deutschland eine große Pestseuche hereindrechen, und andere große swirden kommen. Dies ist mir gar nicht eingefallen und ganz falsch, doch wundere ich mich nicht darüber, denn der Teufel tut Alles was er kann, um mich herunterzubringen. Aber ich seine Bertrauen auf Gott allein und lege Alles in Jesu Bunden, mit dem stets vereint zu bleiben, mein einziges Trachten ist."

Ja, nicht einmal die Majestät des Todes gebot dem Haß der Häretiser Einhalt. Auf die Nachricht von P. Markus Tod hin streuten sie das Gerücht aus, P. Markus habe eine Festung verraten, und sei deshalb vom Kaiser verurteilt worden, sebendig gevierteilt zu werden. Die vier Körperteile aber sollten an verschiedenen Wegen aufgehängt werden, wie es denn

auch geschah." Diese haßerfüllten unsinnigen Gerüchte zu widerlegen, bes sahl der Kaiser eigens eine wahrheitsgetreue Schilderung des seligen Todes seines so geliebten und hochverehrten P. Markus zu Papier zu bringen und dem Drucke zu übergeben.20

#### Rapitel VIII Mr. 4

### Gegenschriften und deren Widerlegung

Bu den beliebtesten Kampfmitteln der Häretiker gegen den verhaßten "Bundermönch", Markus von Aviano, gehörten die zahlreichen Gegensschriften meist aus der Feder ihrer hervorragendsten Theologen, sogar von Professoren der Universitäten, insbesondere aber auch Schmähs und Spottsgedichte, deren zottenhafter Inhalt die Urheber kennzeichnet. Biele dieser literarischen Erzeugnisse sind im Strome der Zeit untergegangen; kaum ihr Name ist und erhalten geblieben, aber einige doch, haben die Jahrhunderte überdauert und geben und noch heute ein anschauliches Bild von dem Umsfange der häretischen Gegenbewegung.

Alls eine ber ersten Gegenschriften in beutschen Landen, aus dem Jahre

1680, erschien:

"Christian Wolraths Bedenken, über des ietiger Zeit hochberühmten P. Marci Avians ausgeschriebene Wunderthaten. Gedruckt im Jahr Christi 1680, s. 1. SS. 21."

Christian Wolrath ist das Pseudonym für einen Prädikanten namens M.

Gottlieb Balduin.

Das Libell ist abgefaßt in Form eines Mntwortschreibens an einen Freund", der ihm das P. Markus-Bildnis samt einem "Summarischen Bericht, Gebet und Segen" gesandt hat. Der angebliche Freund "verlangt des Autors Bedenken für diesen Bundermann" kennenzulernen. Dieser zögert nicht mit der Aufzählung derseiben. Zunächst gibt ihm die erste Beranlassung zu Bebenken "die treuherzige Warns und Weisssagung Christi und seiner heiligen Apostel von den großen Wunderzeichen, die etsiche Nachahmer Christi tun werden in den letzten Zeiten. "Wolrath nimmt an, da "Gott und die Natur nichts vergeblich tun, so müßten denn auch P. Marci Wunderzeichen ihre gewisse hochwichtige Ursach haben." Christi und der Apostel Wunderzeichen hatten zum Zwecke "Die Einführung der christlichen Religion". Selbst die Wunderwerke des Alten Testaments "zielten auf die Erkenntnisse des Gottes Israels". "Bozu aber dienen dann die Wunderwerke des italienischen Ordensmannes?" Man sagt zur Beicht, Reu und Leib; zu einem festen Glauben an Gott. "Ja, mangelts benn ben Katholi= schen am rechten Glauben?" Was wollen benn die jetigen Wunderzeichen bes italienischen Kapuziners?" "In Wahrheit sind sie nichts anders, als

dunkele Lampen am hellen Mittag, als eine nichtige, anmaßliche Nach-

ahmung ber wahren Wunder Christi."

Bedenklich scheint es Wolrath ferner, daß sich "die Leute reißen" um von den Meibern dieses Mannes ein Stücklein zu erhaschen, so daß et manchmal in Gefahr kommt, er aber leide alles willig. Man werde bied wahrscheinlich auf "seine Sanftmut" zurückführen und daß die Leute nur "ein Andenken" an ihn haben wollten. "Wann man's aber ben Licht besieht, stecket wil am stecket vil ein anders dahinter. Hätte P. Avian ben Sinn ber heiligen Apostel, er würde sich vielmehr gewaltig darob erenfern, unter bie Leute springen und sagen: Was thut ihr um Gottes Willen? Lasset ab von mir, und sehet da hinauf gen Himmel. Dieser ist's der solches wirket. Wer bin ich, daß ihr meine Lumpen zu verehren, und in ber Welt herumb zu schicken trachtet? trachtet? Schneibet mir lieber den Lebens-Faden entzwey. Gott allein bie Chre."

Um Reueakte des P. Markus hat Wolrath auszuschen, "daß es nichts als eine Beicht und zwar eine gemeine Beicht zu Gott" sei, "barinnen zwar vil gutes gesetht, womit aber die gegentheilischen Berdienste ber Beiligen gienerger Heiligen, überflüssige Werck und Möglichkeit das Gesetz vollkommen gu halten, sehr geschwächt und niedergeschlagen wird. "Auch sind in dieser "Beicht" nur die Sünden "von der Geburt an" erwähnt. Ein rechtschaf' ber fener Christ beichtet auch die Sünde vor der Geburt, die Mackel ber Empfängnuß, die leidige Erbs und Erzseuche wie es David gethan."

Auch scheint es Wolrath nicht richtig, daß der Mensch "unendliche Reue und Leib" usw. erwecken solle. "Ich weiß nicht", sagt er, "ob ein Mensch von Content Mensch vor Gott also reden und hyperbolisiren burfte, ob es nicht einen Schein ben Gott also reden und hyperbolisiren burfte, ob es nicht einen Schein der Heuchelei auf sich habe?" In der Reueformel heißt es weiter, daß man alle erdenkliche Qual auf sich nehmen und ungählige Male all sein Mut vorziesen sein Blut vergießen wollte wenn man nur ungeschehen machen könnte, baß man Gint beseichen tiet. man Gott beleidigt habe. "Die Hyperbel ist ziemlich groß und hat eine feine Stirne" fact Mar. feine Stirne", sagt Wolrath. "Wie ist man benn versichert, daß ein Mensch so übergroße Qual erleiben könnte", und er verweist auf das Beispiel eines Wetrug Much an bem Gant Petrus. Auch an dem Versprechen Gott nicht mehr zu beleidigen, stöft Molrath sich Wolrath. "Das ist eitel und steht nicht in bes Menschen Macht", meint er. "Wer sieht da nicht, daß die vorgeschriebene Beicht dieses italienischen Indentitellen Indentitellen italienischen Orbensmannes mehr eine treffliche Mund= als eine Herzens' beichte fei und best Mind= als eine beichte sei und das Beichten in einer andern Schul gesernt werden musse Much ben Martset ter in einer andern Schul gesernt werden musse

Auch den Wortlaut des Segens findet Wolrath nicht geheuer. "Der Ans fang des Segens (Mum. VI, v 24) ist in der christlichen Kirche zwar ges bräuchlich bat aben nicht bräuchlich, hat aber keine besondere Kraft leibliche Gebrechen wunder tätig zu hoisen 325 tätig zu heilen. Daß bem aber angehängt wird, "Der Herr gesegne bich" usw. ist eine wunderliche Vermischung des gemeinen Segens in den sonber

bahren."

Aber all das (was er beanstandet) ist noch "Kinderwerk" meint er, gegen dem Folgenden: "Bann sonst nichts wäre", sagt er, "das den Handel schlimm machet, so ist es dieses: "P. Markus läßt 3 Ave Maria zu Ehren der Unbefleckten Empfängniß beten und dazu noch voranstellen seinen 5 Bater unsern in die Bunden Christi." Daher "können das nimmermehr wahrhafte oder rechtmäßige Wunderwerk sein, die eine offendar irrige Lehre bestärken"! "Berdächtig" ist es Wolrath überhaupt, "daß der gerühmte Wunderthäter ein Ordensmann ist und bleibt. Wer Luthers Büchlein von den Geistlichen und Klostergelübden liest, wird, so er anderst Hirn im Kopfe hat, nicht glauben, daß P. Avian wahre oder rechte Wunder thue. Denn da würde ja der Ordensstand bestättigt, was doch wider Gottes Wort und Glauben ist."

Als "Beschluß" faßt Wolrath sein Urteil in die Worte zusammen: "Diesem Allem nach, ist mein treuer Nath, daß die Evangelischen durch P. Avians Wunderwerke sich durchaus nicht irren lassen. Denn sie wissen gewiß, daß ihre Schriftgemäße Lehre längst von Christo selbst und seinen Aposteln mit recht göttlichen Mirakeln bekräftigt ist. Weil aber jene neue Wunder-Werck eine andere Lehre steisen und auf Aberglauben hinaus-lausen, müssen sie nothwendig unwahrhaft ober unrechtmäßig seyn."

Diese offene Auseinandersetzung des häretischen Prädikanten fand gar bald eine offene Widerlegung. Der Bambergsche Kanonikus Johann Friedrich Karg, der im Auftrage seines Oberhirten P. Markus vier Wochen hindurch begleitet hatte und Augenzeuge von dessen Wirken war, griff zur Feder und schrieb: "Christlich» oder wunderthätiges Vertrauen zu Gott oder kurzer Inhalt der Lehr und Thaten des frommen P. Marci ab Aviano Capuciner Ordens, etc. sambt einer Theologischen auß dem Wort Gottes, und H. H. Wättern, absonderlich dem H. Kirchensehrer Augustino gezogenen Erklärung über die Natur, Eygenschafft und Wahrheit der Wunderthaten, und von dem Heroischen wunderthätigen Vertrauen zu Gott. Cum Privilegio Serenissimi Electoris Bavariae. Gedruckt zu München, bey Sebastian Nauch in Verlegung Johann Herman von Geldern. Anno 1681, 12° SS. 105.

Ilber Beranlassung und Zweck bieses Schriftchens äußert sich der Berfasser folgendermaßen: "Weilen nun die nechst verflossenen Täg auch in unsern Landen durch einen aus Welschland in Krafft deß H. Gehorsambs zu uns kommenen Ordensmann, P. Marcum von Aviano Capuciner Ordens, unter uns Catholischen hin und her, nach vollbrachter Ertheilung seines von dem H. Könn. Stuhl approbirten Seegens, wunderliche Sachen gewürckt; von vilen aber gelästert und sogar durch ein unchristliche schmachsschrift feindlich angetastet worden, din ich der unverfälschten Wahrheit zu lieb, als besagten frommen Patris über 4 Wochen lang zu Bamberg diß nach Düsseldorff, und von dannen widerumb bis zurück nach Würtzburg

unwürdig gewegner Reißgefährt, entschlossen in beflissener Kurge erftlich ins gemein den Namen, die Natur und Engennschafft der Bunderwerck auszulegen: Dann ferner beren Ursprung und Absehen, wie auch von wem, auff was weiß und zu welchen Zeiten bergleichen verübt worden, mit hind ansehung aller einseitigen affecten, zu erklären: und endlich die Lehr und ungemeine Thaten beg unlängst in unseren Landen gewesenen Gottseligen P. Marci allen unpassionirten Gemüthern zur Prob vorzulegen."

Die vorangehenden theologisch=apologetischen Abhandlungen über die Lehre von den Wundern übergehen wir als dem unterrichteten Katholiken ohner dies geläufig und wenden uns der Abwehr persönlicher Angriffe gegen

P. Markus zu.

Bor allem, meint Kanonikus Karg, ist es leicht erklärlich, daß P. Markus bestigen Wischen so heftigen Widersprüchen ausgesetzt sei, wenn man betrachtet wie es Christo dem Herrn ergangen ist und seinen hl. Aposteln. "Der Knecht ist meht größer als sein Herr" (Joann. XIII, v. 16); "Wenn euch die Welt haßt, wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat." In Bezug auf bas "Morio" zu Maria", das Wolrath besonders beanstandet, bemerkt Karg: "ober unsere Gegner etwa vermeinen das Gebet zu U. L. F. sei überflüssig, ober Christo bem Same Christo dem Herrn nachteilig, so betriegen sie sich selbst, und erwägen nicht, daß sogar wir Sterbliche, der himmlischen Freude unversicherte Menschen, für einander beten dürfen und sollen. Als ob die Freunde Christi durch Christum weniger vermöchten, weil sie mit Christus nun im himmel persietet fint in geniger bermöchten, weil sie mit Christus nun in Himmel vereinigt sind! Es ift auch barum keineswegs verwunderlich, baß wir zu Ghren Genici. wir zu Ehren Christi auch das Ave Maria beten. Gott wird in seinen Beiligen und Werter Heiligen und Christus in seiner Ib. Mutter verehrt, und wie sollte es nicht so sein — da Christus sagt: was ihr dem Geringsten getan, bas habt ihr mir getan?"

Daß die Häretiker besonders beanstanden, die Gläubigen trachteten ein Stückehen Habit von P. Markus zu erhaschen oder benfelben zu berühren, auch bag fie von ich auch daß sie von ihm geweihtes DI, Salz und Anderes besonders hoch schätzen, veranlaßt Karg zu dem Urteile, "daß solche Pasquillanten die alten Kirchen-Historien, ja nicht einmal die Apostelgeschichte mit aufrechtem Gemüt gelesen haben, da ihnen sonst nit könnte verborgen sein, wie die ersten Christian auch, da ihnen sonst nit könnte verborgen sein, wie die ersten Christen auch ben Schatten Petri für hentsam geachtet haben. (Act. V, v. 15.) Ubrigens habe P. Markus an dem Beschneiden seines Habits nichts weniger als Gefallen gefunden. "Ich kann ben meinem Gewiesersom parkammen, sagt Karg, "wie ihm dergleichen einfältige Andachten so wiedersam vorkommen, und wie fleißig er sich in Acht genommen, solche Thaten zu verwehren. Thaten zu verwehren. Wie nahend ich an ihm, auff sein begehren, berent halben gehen, und wo sie dergleichen thun wollen, das Bolk abmahnen muffen, werden die Leuth aller Orthen, ba wir gewesen Zeugnuß geben, und kann folches durch meinen Mantel so gar bewährt werben, worvon mir in dem Gestöß und trucken auch ein Stück von weiß nit wem, in einer Kirchen geschnitten worden."

Daß es P. Markus überhaupt um Ehren nicht zu tun gewesen, will Karg besonders hervorheben. "Auch muß ich von P. Marco nicht minder bestennen", versichert er, "daß dieser die übrige Zeit seiner Zurückfunft, bis in seine Einöbe nach Verona fast täglich mit größter Begierd und Sorgfalt abgezählt, sich nirgendwo sonderlich aufgehalten, die ihm beschehenen Einsladungen nicht angenommen hab, und schier so, geschwind als auff der Post, herumb gereist sey, damit er nur zeitlich, auß dem Weltgetöß, in sein Capuciner Convent zur geistlichen Einsamkeit unter den Gehorsam seiner Obern wiederum gelangen möchte."

Bum Schlusse fant Rarg sein Urteil über P. Markus in folgende Worte zusammen: "Ich sage, daß ich auß seinem frommen Wandel, gottseeligem Enffer und etlichen fehr wunderlichen Thaten, andere nichts schließen könne, als daß Gott in ihm wohne und durch seinen Mund unser liebes Vatter= land zur Bueg und Befferung ernstlich anmahnen; die Freglaubende aber zur Erkandtnuß beg mahren Liechtes einladen laffe ..." "Bon feinen Bunderthaten, Faften, Holdseeligkeit, Unschuld, Demuth, Seelenenffer und heiligen Leben, melbe ich hier kein mehrers, weilen Er noch im Leben, und so wol ale andere Menschen der Zergänglichkeit unterworffen, auch beren Untersuchung größerem Gewalt vernünfftiglich vorbehalten ist. Was aber ich mit meinen unwürdigen Augen gesehen hab, das scheue ich mich nicht mit meinem Munde aller Orthen zu bekennen: Und wann Er auch nur Einem durch seinen Seegen die Gefundheit ertheilt hatte, ware es schon genug. Daß Er aber an mehr als Einem wunderliche Curen voll= bracht habe, ift weltkundig und ift nur zu bedauern, daß man entweder burch Einstreuung falscher Erzehlungen, auch die Wahrheit der vorbengangenen Thaten verdunkle und in Berdacht giebe, ober einem armen ein= fältigen Capuciner, ber gewißlich keinen Ruhm für sich, sondern die Ehr' Gottes unnd des Nächsten. Hent dardurch allein sucht, solche Werck gleichsamb mißgönnen will." Die nun folgende Bemerkung Karg's zielt nicht so fehr auf die Häretiker, oder einen bestimmten Pasquillanten, als auf einige mißgunftige Ordensleute außerhalb des Kapuzinerordens. "Recht= schaffene chriftliche Manner", fagt er, "muffen nicht mit Jofue enffern; sondern, wann sie auß ihren Orden auch wunderthätige Leuth haben, zu den Enffersüchtigen mit Monse sprechen: Num. XI, v. 29: Was enffert ihr une? Bolte Gott, daß all' das Bolt des herrn weissagte, und ber Berr feinen Geift über fie gebe."

Karg's Refutationsschrift ist aber von befonderem Wert, weil wir in einem Extrakt den Inhalt von P. Markus' Exhorten kennenlernen, die zu Bamberg, Würzburg, Mainz, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Bonn, Worms, Speyer, Waghäusel und Mergentheim gehalten. Dieselben folgen in einer

späteren Publikation. Der Zweck, den Kanonikus Karg bei kurzer Dieber gabe diefer Erhorten verfolgte, war die Reinheit von P. Markus' Lehre

gegenüber seinen häretischen Wibersachern barzutun.

Hatte Wolraths (Balduin's) Schrift sich hauptsächlich zum Ziele gesetht, das Wirken des P. Markus von Aviano in den bayerischen Landen, nament lich in Augsburg zu Nichte zu machen, so beabsichtigte die nächste Gegen schrift, den großartigen Eindruck, den P. Markus' Erscheinung und mer in den nördlichen Provinzen der deutschen Lande hervorbrachte, zu ver wischen und seinen Einfluß zu paralysieren. Diesmal trat einer ber bei bentenbiten Or deutendsten Kämpen des Luthertums in die Arena, um den verhaßten Gegner niederzufebreiten. niederzuschmettern. Es war dies der Gießener Paftor Johann Scheibler, "Julich und Berg'scher Inspektor der ohnveranderten Augsburg'schen Confession" fession".

Zunächst trat Scheibler mit seinen Beweisen vor die Offentlichkeit in einer Predigt, die er vor der Gemeinde Augsburg'scher Konfession in der Berg'schen Samtel Berg'schen Hauptstadt Lennep hielt. Später arbeitete er seine gredigt weiter aus teimannt weiter aus, schmückte sie mit gelehrten Zitaten und widmete sie "ber Land gräfin Inna Garti gräfin Anna Sophia zu Beffen, des kaiferlichen freiweltlichen mant Quedlinburg Pröbstin", nebst dieser hohen Frau aber auch noch 30 nambatt gemochten haft gemachten protestantischen Theologen "Meinen insonders großgeehrten Berrn resnective Ammeliantischen Theologen "Meinen insonders großgeehrten Herrn respective Gevattern, Bettern, Collegen, Eydam, und vertrauten Freunden mie auch Freunden, wie auch in Chrifto Jesu vielgeliebten Brüdern."

Nach dieser Pauschalbedikation folgte der Abdruck zweier Beifallskund gebungen der Professoren Kilian Rudrauff und J. G. Fabricius der theologaischen Kakufest access gischen Fakultät Augsburger Konfession, an der Gießener Universität.

Um dem Claborat aber einen besonders gelehrten Anstrich zu geben, bei urb sich Schaibten warb sich Scheibler auch noch um die Approbation der theologischen Fakultat, die bem auch 1887 in der Upprobation der theologischen Fakult tat, die denn auch officiell die Vorzüge dieser "gelehrten Schrift rühmten und fie fo zu warf ten und sie so zu noch höherem Ansehen unter den Religionsverwandten brachte" In bieten Anseherem Ansehen unter den Religionsverwandten brachte". In bieser Approbation wird auch behauptet, daß "die Papstischen beit zu Taas schen heut zu Tage (mit den Wundern des Avianus) groß Rühmens machen, einköltige Weile machen, einfältige Christen bamit irrezuführen und die abergläubische Lehr= und Irrthumb zu bestärken und auszubreiten, da doch die wahre in Gottes Mort begründet Go Gottes Wort begründete Religion keiner ferneren Wunderzeichen mehr bei burfe. " Demuest te Religion keiner ferneren Wunderzeichen mehr bei burfe..." "Demnach hat der Wohlehrwürdige und hochgelehrte Herr Joh. Scheibler (9) To bein werten. Scheibler (P. T.) sehr wohl und rühmlich gethan, nachdem der falsche bettriegliche Mundermann triegliche Wundermann und Zeichenthäter P. Avianus, ben ihnen kund worden, auch wie andere, also auch insonderheit die ihme anbefohlene Schäfflein por dome-te. Schäfflein vor demselben falschen Hirten treu-vätterlich zu warnen, biesed Tractätlein miben Tractätlein wiber die vermeinte Bunder Aviani in Druck geben wollen. daß solchen heut zu Tag erdichteten, und zum Betrug und Verführung bes

Volcks vorgestellten Päpstischen Bundern keines weges Glauben zuzustellen, und insonderheit mit des P. Aviani vorgegebenen Bundern, allem gründlichen Ermessen nach ein betriegliches und gant sorgliches Werck sey." "Das Tractätsein wird deshalb von der evangelisch-lutherischen Facultät bester maßen recommendirt." Gezeichnet Gießen am 26. August 1681.

Fabricius, ber später in die Unionsbestrebungen, die zwischen Rojas de Spinola katholischer — und Molanus, Leibniz protestantischerseits geführt wurden, mit verwickelt war, vermittelte seinem "Gönner" Scheibler den schuldigen Beifall in zierlichen (!) Bersen.

"Als kaum" schreibt er, "die hencker-Strick" (= der Titel einer früher berausgegebenen Schrift Paftor Scheibler's) zerschnitten und zerriffen

Vom theuren Gottes Mann, bricht aus der Finsternussen des Wunder Irrthums Gift, wodurch die reine Lehr Noch mehr verfälschet wird, verkleinert Jesum sehr. Man kam von hier von dort in großer Meng gelauffen

Bu sehn den Avian, Hulf, Rath von ihm zu kauffen;

Licht mußte Finsternuß, die Finsternisse klar Ja Lügen Wahrheit seyn; ein Wunder Wunder gar. O alberstummes Bolck, wie ließest Du Dich äffen Durch blinden Menschen Tand, kein Trost war anzutreffen,

Den sonst das edle Buch der Schrift gezeiget hat, Wie Glaub und Gottes Wort außrichte Wunderthat! Auff diesen Zweck wer zielt, wird wandeln nicht im Schatten, Wie jene Ordensseut, mit Wunder, Kappen, Platten,

Drumb weg die Bunder-Mähr, wir folgen Gottes-Wort, Es bleibet Jesus nur allzeit der Himmels-Port!

Dieß führet ferner aus, bem großen Gott zu Ehren ber große Scheibler, bas Bunder-Gift zu stören,

Und was der Wunder-Mann, der Avianus fagt,

Durch Himmelsgunst es fällt. Die Schrift uns hoch behagt! Auff ferner! auff getrost! Sein Arbeit ist gelungen;

Die vierte Schrift hat auch das irrend Volck bezwungen.

Gewiß genug ber Sieg! Es sen ber Ewigkeit Dem Scheibeler hoher Ruhm glorwürdigst stets bereit. Höchst eilend sehte biese geringfügige Zeilen seinen großen Patron

Rektor ber Universität Gießen."

Professor Kilian Rüdrauff belobte in elegantem Latein den "überaus berühmten und um die Kirche Christi bestens verdienten" Scheibler, "der nun auch über den Wunderthäter Avianus glorreich triumphirt hat".

Der Titel bieser vielgepriesenen Schrift lautet: ,,3. N. D. K.

Bunder der papstlichen Bunder. Das ist gründliche Erweisung, was von den alten Wundern Jesu Chrifti, etc. in Gegenhaltung ber Papftlichen neuen, wie insgemein

als auch besonders, den Wunderthätigen P. Marci d' Aviano, Capuciner Orbens, und seiner zu Mannt, Köllen und Bonn, etc. im Monat Octobr. vorigen 1680 ten Jahrs

ausgegebenen Wunder zu halten?

Wie solches eod. Un. 31. Octobr. als Dom. XXI post SS. Trinit. nach Anlag des Evangel. Joh. 4/47 sqq. in der einigen Bergischen ohnver ändert Augspurgischen Confession zugethaner Haupt-Stadt Lennep öffent lich, wiewol bescheibentlich, geprediget, und auf Christliches Begehren guter Berten auf Herben, auß Hl. Schrifft, Battern, hiftorien und Pabstischen Authoren Bekandtnus, etc. weiters ausgeführet.

Cum approbatione Amplissimae Facult. Theolog. Gießensis. Ourch Joh. Scheiblern Paft. baselbst, und des Jülich und Berg ohnv. A. E. Ministerii aut. Ministerii Inspektor. Franckfurt am Mann 1681, 120 SS. 276.

Als Motto für seine Schrift wählte Pastor Scheibler ben Say "Mira-

biliarius Avianus cavendus".

In Berbacht zu ziehen ift Scheibler bei den "neuen Bundern bed Capuciners P. Marci" erstens: "Sein vermessens Aufblähen, daß er aus Italien in Taufer. Italien in Teutschland und zwar hin und wiber mitten unter die Evange lische zu Augspurg und in unsere Gränzen getreten und sich barinnen wollen hören und sich in unsere Gränzen getreten und sich barinnen wollen hören und sehen lassen, da doch solches biß hierzu meines Wissens von keinem eintigen Pähftischen Lehrer ober Ordens Mann seyt der Reformation Luthauf bie Die Mann fent der Mefor mation Lutheri bis hierzu geschehen noch vorgeben worden, Diesbezüglich beruft sich Schaffen beruft sich Scheibler auf ben Jesuiten Becanus, der gesteht, die Jesuiten thun in Europa keine Wunder wie in Japonia und zwar defihalb weil der Glaube in Gronne to Glaube in Europa bereits gepredigt und angenommen worden, keiner Beiftättigung burch Monte, keiner Be ftättigung burch Wunder mehr beburfe."

Das zweite Verdachtsmoment bei P. Marco b' Aviano ist nach Scheiblers Meinung "sein irriges Einhergehen" und zwar, daß berselbe nach ben Sakungen beg Commen Gentlergeben" und zwar, daß berselbe nach Satzungen des Kapuzinerordens ohne Schuhe und Strümpfe einhergehe. Die Kapuziner Die Kapuziner "unterstehen sich, sich dies als ein sonderliches Berdienst anzurechnen"..., Dagegen", sagt Scheibler, "hat schon mein seliger Bater" (ber ebenfalls Pastor war) "längst vor 28 Jahren und ich vor neun Jahren aus den Bätern, benantlich aus St. Augustin und Isiboro erwiesen, wie daß sothane Barfüßer, welche nudipediles ober excalceati genennet werden, unter die Ketzer selbst gerechnet seyn. Ich füge dem bei bie Ermohnung Siener bei Retzer selbst gerechnet seyn. Ich füge dem bei die Ermahnung Hieronymi, da er sagt: Fliebe die Männer, die bu siehest,

daß sie nudi pedibus, barfuß gehen, ihre angemaßte Geduld in der Ralte

zu zeigen."

Ein Hauptverdacht gegen P. Markus gründet sich bei Scheibler darauf. daß er "mit seinen Wundern hauptsächlich dahin zielet die ohnbefleckte Empfängnuß der Jungfrauen Mariae zu stabiliren und beghalb eine gewisse Anzahl Baterunser und Ave Maria beten lasse, ja sogar seinen Segen aus der Ferne über bie dren Berzogthumer Julich, Cleve und Bergen am Feste der unbefleckten Empfängniß erteilen wollen für jene, die nicht Belegenheit hatten seinen Segen persönlich zu empfangen. Diese ohnbefleckte Empfängnuß der Jungfer Mariae aber, ist irrig und der bl. Schrift gang und gar zuwider", eifert Scheibler.

Doch auch die Korm der Erteilung des Segens von P. Markus, ist nach Scheibler "ein neues Begehren", für Erlangung seiner Bunder. "Anders haben die hl. Apostel ihre Bunder gethan. Petrus sagte zu dem lahmen Menschen: Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle."

Berbächtig ift auch noch Scheibler, P. Markus' "feltsames Flehen". Das seltsame dieses Flebens besteht aber nach seiner Ansicht barin, daß er jebem Baterunser überhaupt ein Ave Maria einfügt. "Dagegen ift zu wissen", sagt er, "daß unser lieber here Chriftus den Aposteln das Bater= unfer zu beten befohlen. Augustinus fagt: bag bie Propheten nichts anderes gebetet haben als was im Baterunfer ftand ... Wer in feinem Gebet etwas faget, bas zu biefem Evangelischen Gebet nicht gehört, ber betet nach bem Fleisch...."

Einen 6. Berbacht spricht Scheibler noch aus. Er möchte gerne bie Natur, Art, Zahl etc. der vermeintlichen Bunder des P. Markus kennen – "aber da herrscht Stillschweigen". Von den allerwärts gepflogenen Authentisierungen biefer Bunder, macht Scheibler keinerlei Erwähnung, er tut als wüßte er bavon nichts, wovon boch alle Welt erfüllt war.

Auch hat Scheibler noch ein Verlangen zu vernehmen, "ob dann auch das hochgerühmte hl. Leben und die Wunder P. Marci d'Aviano, durch die Römische Kirche, wenigstens dero particular Concilia oder Dero Chur-Mannty, Trier und Colln Erty- und andere Bischöffe und Thum-Capitel fein senn untersuchet, und da dieses geschehen, ob es sich dann auch also im Grunde der Wahrheit verhalte, als von ihme, burch die Zeugen vorgeben worden. Aber davon ift kein Wort Meldung geschehen."

Dies sind die Haupterörterungspunkte im Scheiblerischen Traktätlein; allein dazwischen findet sich noch eine Fülle von Urteilen gehäffigster Art über P. Markus, bie, mit allerlei Schriftstellen und Zitaten ausgeschmückt, einen gelehrten nimbus verbreiten follen. Wir führen mir bie einzelnen

Schlagivorte probeiveise an. Da heißt es:

"Avianus hatte wohl beffer getan, fo er ware in Belfchland geblieben, ober nach Japan gezogen" — "er ist sehr vermessen" — "er ist ein Bar-

füßer-Mönch" — "er will mit seinen Bundern die ohnbefleckte Empfang" nuß Mariae bestättigen" — "seine Lehr ist der hl. Schrift und Batern zuwider" — "er macht allerhand Neuerungen" — "er tut seine Wunder nicht auf apostolische Beise" — "er thut sie nach gehaltener Messe" "er will, daß der Kranke vorher beichte" — "er sagt allen Priestern sein von Giott Glomate worder beichte" — "er sagt allen Priestern seinber dem Glauben allein zu" — "er handelt darinnen sehr verschmist" — "er kann kein Teutsch auch dem äußerlichen Ansehen nach, kein Latein" "er predigt nur italienisch, sollte aber als ein Wundermann billig teutsch predigen können" — "er bereut seine Sünden ganz wunderlich" — "ift darin fast Suban or darin fast Judas Iscarioth gleich" — "er sollte billig als ein Munder Mann ein Bunder an seiner Person thun" — "er heilt wegen seines nir eigenen Unglaubens nicht Alle" — "er bringt die nicht Genesenden zur Fein Berzweiflung" — "er tut seine Wunder nicht augenblicklich, sondern fein langfame" — "er segnet ein besonderes Wasser, anstatt, daß er billig ein gesegnetes St. firm ein besonderes Wasser, anstatt, daß er billig ein gesegnetes DI hinterlassen sollen" — "er betet gar seltsam" — "er gibt keine namhafte Specification seiner Bunder" — "er hat auch können selbst von verwegenen Leuten betrogen werden, so von fässchlichen Kranken" "seine Wunder sind von der Kirche nicht approbirt" — "Die Wunder, bie er zu Cölln getan, werden zwar in Truck verheißen, aber es erfolget nichts" — angen nichts" — "anstatt deren wird gemeldet was er zu Augspurg soll getan haben".

Allgemeine Säße in bezug auf P. Markus angewendet lauten: "Das Ave Maria streitet wider das Vaterunser, ist von neuausgekommenen Papsttum ersunden und kann aus Athanasio nicht bewiesen werden"—"Barfüßer sind unter die Ketzer zu zählen; man soll sie meiden"—"Die Beichte ist eine Arzenei der Seele, niemals des Leibes"— "Visschöfe können in Untersuchung der Wunder irren"— "ja gar der Papst selbst"— "Christus ist nicht barfuß gegangen"— "Christus und die Apostel haben kein krankes Vieh gesund gemacht wie der Avian"— "falsche Propheten und Ketzer können auch Wunder tun"— "St. Jacob besiehlt nicht nach Wundern zu fragen"— "Maria ist in Sünden empfangen, hat auch wirklich gesündigt, wird im Papsttumb Christo vorgezogen"— "der Rosenkranz ist den alten Christen undekannt"— "Der Segen des Aviand ist nichtig"— "Das Weywasser hat von den Heiden seinen Ursprung"— "Wunder der Päpstischen sind viel um Gewinnes willen erdichtet"— "Das Absählen der einzelnen Gebete ist abergläubisch".

Scheiblers Traktätlein richtet sich aber nicht nur gegen das Papsitum und die Persönlichkeit Marco d'Avianos, sie stellt sich zugleich auch als eine Replik dar gegen des Kanonikus Karz vorbesprochene Refutationsschrift, nur zielt die Polemik allein auf Karzs theologische Abhandlung über die Wunder im allgemeinen. Scheiblers Schrift erforderte eine gründliche

Biberlegung, nicht so sehr ihres Inhaltes wegen, der sich ja als ziemlich seicht entpuppte, als vielmehr wegen des hohen Ansehens, dessen sich der Versasser unter seinen Religionsverwandten erfreute. Ein solch gewiegter Kontroversist aber hatte sich bald gefunden in der Person des ebenso frommen als gelehrten und hochangesehenen P. Juvenal de Auffinis von Nonnsberg aus der tirolischen Kapuzinerprovinz. Eine hohe Zierde seines Ordens, außerdem ein persönlicher Freund des P. Markus von Aviano, schrieb er mit Wärme und Vegeisterung seine "Necessaria desensio contra injustum Aggressorem nempe contra Libellum Joannis Scheibleri Praedicantis in Hassia, nitentis evertere miraculorum veritatem, in 4° Augustae Vindelicorum 1684 apud Simon Utzschneider".

Leiber war trotz ber eingehendsten Nachforschungen die wertvolle Schrift nicht mehr zu erreichen. Trügerisch erwies sich die Hoffnung, daß wenigstens ein Konvent der tirolischen Provinz, der dieser so hervorragende Mann angehörte, dieses literarische Kleinod noch barg. Es wäre das Andenken an diese wichtige Arbeit vollends erloschen, hätte nicht der Verfasser der "Bibliotheca Scriptorum Ord. Min. S. Franc. Capucinorum" (Venetiis 1747) in seinem Schriftverzeichnis dieselbe angeführt.

In chronologischer Folge wird die Neihe der Gegenschriften nun durch Schmähschriften unterbrochen, schweizerischen wie niederländischen Ursprunges. Das Schweizersche Libell nennt sich: "Kurtzer Entwurff deß jüngst auß dem Abgrund gestignen Heuschrecken Marci de Aviano, oder Simonis des Andern, welcher zu Baaden den 29. Augusti und zu Lucern im September Anno 1681 vil tausend Seelen mit einer gant wunderbaren Heiligkeit verblendt gemacht."

Der Inhalt entspricht bem verheißungsvollen Titel. Soweit ber Anstand es gestattet, wollen wir denselben wiedergeben. So heißt es:

- "1) Ist Elymas wider kommen Auß der finstern Höllen-Krufft, Oder hat hier sein Einkehr g'nommen Cerberus, der Fürst der Lufft, Der mit falschen Bunderthaten Muß den Antichrist verrathen.
  - 2) Wer ist ber, so kan betriegen Die stock-blinde Päpstler Nott, Vor dem sich alle Knye thun biegen, Und verehren als ein Gott, Ist es Judas oder Simon? Nein, St. Marx de Avian.

- 3) Tobne kan er lebend machen,
  Rühmt das g'schorne Belials-Kind,
  Sennd doch allein Gottes Sachen,
  Die dem Papst nicht möglich sind,
  Es lügt die Päpstlich-Clerisen,
  Das diser Gott auf Erden sen.
- 4) Grafen, Edle, Herrn Bauren, Junge, Alte, Reich und Arm, Lassen keine Müh sich dauren Mit geschornem Kutten Schwarm, Alles lauffet weit und fehren Dises Abentheur zu ehren.
- 5) ...
- 6) Krumme, Blinde, Lahme, Krüppel, Und dergleichen Krucken-G'sind, Suchen Henl ben disem Düppel Ift doch Nebel, Dunst und Wind Keiner ist jemal gewesen, Der sich rühm, er sen genesen.
- 7) Bil, von seinem Meister b'sessen, Führt man zu bem Bunder-Thier, Iedoch war er keim' gemessen Der verlassen sein Quartier, Teuffel bannen durch die Teuffel Kan er g'wiß, da ist kein Zweiffel.
- 8) ...
- 9) Wann diß Abentheür verrichtet An einem Ort sein Profession, Worzu Sathan ihn verpflichtet, Wischt er's Maul, zieht g'schwind davon Damit nicht verdächtig sey Sein Betrug und Heuchleren.
- 10) Alles, was er unberfangen, War verfluchter Menschen-Land, Darmit Sathan wollte brangen

Much hier in bem Schweizerland, Drum von bisem Böllen=G'ftanck Spott und Schand hab' er zum Danck.

11) Auf! ihr Krucken-Stilhen-Brüber, MIl', die ihr betrogen sind, Legt bas G'wehr zum Hauffen niber, Setzet drauf bies Lugen-Rind, Schieft jum Opffer bem Bulcan. Guren Artzt de Avian.

12) Bürdig ist, daß gang besonder Der so g'nannte Muntius Canonisier für sein Wunder Difes Rind ber Finsternus, Und zu letst im Höllen=Thor Besin seiner Englen Chor."

Das unflätige, von infernalem Haß zeugende Pamphlet fand in ben Schweizerlanden keineswegs ben erwünschten Widerhall. Schon bas Jahr 1682 brachte eine warm empfundene, schwer entrustete Abwehr dieser schnöben Angriffe auf ben Pater. Leiber ist bie originelle Refutationsschrift annomm erschienen. Deren Titel lautet:

"Christenfferige Ehren-Rettung für ben Bol-Chrwürdigen, Gottfeligen und Geistreichen Batter Marcum von Aviano, Capuciner=Ordens, So von einem Calvinischen Prediger in dem Schweizerland, Hierben gesehte hochlästerliche Schmach=Schrifft gang unbefugter und Gottlofer Weise angetastet worden. Welches der lieben und unschuldigen Wahrheit gu Dienst verfertiget 3d Im Jahr, nach ber Gnabenreichen Geburt

1682.

Die Schrift ist gewihmet "Schultheiß, Burgermeister und Rath ber Löblichen Aibgenoffenschafftlichen Statt Lucern".

Der Verfasser bezeichnet das Elaborat des kalvinischen Prädikanten als ein geflissentlich entstellt wiedergegebenes Bildnis des P. Markus.

"Das Bildnus dieses Gottsceligen Batters", sagt er, "hat entworffen ein neidiger und vermessener Mensch, dieser hat sich nicht geschämt, wolsermelbten Gottseligen Mann mit falschen und abscheülichen Farben erschröcklich zu beschmitzen und zu verstellen. Bald macht er aus ihm einen Heuschrecken, bald einen Zauberer, bald einen Höllschund, bald ein Kind Heilals, bald ein Wunderschier und Abentheür...", "ein solch Mahleren Belials, bald ein Wunderschier und Abentheür...", "ein solch Mahleren ist zu erwarten, wann den Grund leget der Unglauben, die Farben reibet ein verstocktes und erhartetes Herz: den Ris vorbildet ein schalkhafftiges blindes Aug: die Farben auftraget der scheelsichtige Neid".

Der Berfasser hingegen will das Bild dieses "Apostolischen Batters" darstellen, wie es wahrhaftig ist. Es werden die Wahrheit seiner Darstellung "alle jene bezeugen — und deren sein vil tausend — die sein Gotstebendes Angesicht mit Augen gesehen, seine Herh-brechende Seüffzer ansehört, seinen Apostolischen Wandel erfahren, seinen Geistreichen Predigen bengewohnet, auch seinen hochkräftigen, durch die göttliche Barmherzigkeit bengewohnet, auch seinen hochkräftigen, durch die göttliche Barmherzigkeit henliwürckenden Segens, theiss an der Seel, theiss an dem Leib hochserfreulich genossen".

Dieses wahre Bildnis "hat ja die niemals abgekürzte göttliche Hand gemahlet mit den köftlichsten Farben von allerhand Tugenden, nach der Richtschnur deß H. Ordens der Capuciner, mit dem Pemsel der Göttlichen Lieb, under dem Schatten der vollkommenen Dennith"!

"Nichts thue ich darzu", versichert der Verfasser, "als daß ich auf underschibliches Ersuchen enfferiger Christen mich bemühe, die von und Neid aufgetragene wüfte und unfläthige Farben von der Gotfeligen und sehr annehmlichen Gestalt bises frommen Batters himveckzustreichen. "So gib ich dann deß Teuffels Leibfarb dem blinden Mahler wider guruck; sie stehet nit wol ben Himmelsblauer Andacht! Kesselbraun muß er auch widerum annehmen. Die reine Lilgen werden weiß gemahlet: Fleischfarb gehöret auch mit kiefen gehöret auch nit hieher; wo man das Brodt mit Aschen isset, und das Gietränek mit 226-Getränck mit Zäher vermischet, da soll man aschenfarb brauchen. Fleisch farb ist für die Fleisch-Bengel. Kühnruß ist auch da nicht zu leiden; ein fliegendes und in Gott brennendes Hertz muß mit Gold auf Zinober ent worffen werden. Mausfarb schickt sich ebenso wenig; eine einfältige, demüthige, aufrichtige Stirne ist wie die hereinbrechende glängende Morgen röth, mit Silber auf Rosenfarb, mit Saphirblau burchzogen, zuentwerfen. Mausfarb ist für die Mausköpf. Kohlschwarz reimt sich am wenigsten. berufener Mund, der die ewig bleibende Wahrheit des Herrn ausruft ist mit Feuerfarb abzubilden."

Nachbem der Verfasser die lästerliche Schmähschrift zum Beweise seiner Behauptungen wiedergegeben, folgt die eigentliche Widerlegung ebenfalls in gereimter Form. So heißt es:

.... Kan die Zauberen bestehen, Bo die Göttlich Liebe brennt? Kan dahin der Höll-Hund geben Wo man Gottes Namen nennt? Du schamloser Ehr-Abschneider, Schneid Dich selbst nur in die Nas!! Gibft aus, ohn allen Grund, Das mit falschen Wunderthaten. Der fromme Mann von Avian, Muß ben Antichrist verrathen, Die doch Gott durch ihn gethan — Schämft Dich nit auch falsch zu lehren, Dag die blinde Päpstler=Nott Diesen Prediger verehren, Mit Annebiegen, als ein Gott ... Willst Du wissen wer betrüge, En so nimm Dich ben ber Hand, Willst Du wissen wer so lüge, Schau' Dein' Schatten an der Wand.... Mus Dir flucht ein Ehren-Diebe, Nur mit Schelten würfst Du brein; Mus dem feufzt die göttlich Liebe, Wem wird nun zu glauben fenn? Diefer will die Günd' abschaffen Durch ein wahre Men und Lend. Und Du darfft fein' Enffer ftrafen, Mit großem Haß und Nend. Er einfältig und sanfftmütig Mur ber Seelen Ruten fucht, Wird barnach von Dir so wütig,

Der Verfasser stellt nun der Reihe nach P. Markus' offenkundige Tu= genden den entgegengesetzten Werken des Pamphletisten gegenüber.

Hoch klingt barauf bas Lied:
"Wer wolt' nicht von Herzen ehren Ein' so frommen und theuren Mann!
Der mit so geistreichen Lehren
So viel Nutzen richtet an.

Darum Grafen, Eble, Bauren, Reich und Arme, Jung und Alt, Laffen keine Müh' fich dauren, Alles ihm zu Füßen fällt: Damit jeder mög empfangen, Durch sein' Segensreiche Hand, Einen Enffer, zu gelangen In erwünschten Gnabenstand. Jeber seine Sünd' bekennet Wann Er auftut seinen Mund, Jeber sich ein Sünder nennet, Auß zerknirschtem Hergensgrund; Much die lang in großen Sünden Saben ohne Buß gelebt, hat Er burch bas Buß-Verkunden Muß dem Sünden-Pfuhl gehebt.

Ja man wirdt Ihn kaum ansehen,
Sat die Gnad sein Angesicht,
Daß wirdt jeder in sich gehen
Wann er noch kein Wörtlein spricht.
Woraus leichtlich ist zu mercken,
Daß der Herr Ihn vorgestelt,
Um daß Er mit guten Werken
Leuchte als ein Licht der Welt..."

Es folgt nun die Aufzählung seiner Bundertaten, dann fährt ber Berfasser fort:

Nun du edles Schweitzer'Lande,

The berühmte Berg und Thal!

Die ihr steht auf rechter Hande,

The köndt zeugen allzumal

Waret ihr nicht gang entzündet,

Da der Mann von Avian

Die Lieb Gottes Euch verkündet,

Der dann selbst vor Liebe brann?

Sagt ihr Felsen (ihr gemeinet,

die kein Sandbruch hat zerstört)

Habt ihr nicht alsbald geweinet,

Da ihr habt sein Stimm gehört;

Send ihr nit wie Wachs zerschmölzen,

Bei so großem Liebesbrandt?

Kommt, gebt Zeugnuß vor den Stolgen,

Db es sen ein Menschen' Tanbt!... Sendt ihr edle Wasser'Wellen, In dem reinen Gilberbach' Micht zurück von euren Stellen Seiner Stimm geflossen nach? Limmat, hat's nit Wunder g'nommen Dich, daß in Dein Bronnen-Lad So vil Augen-Waffer kommen, Bu dem warmen Seelen-Bad? Haben nicht sein Liebes-Flammen Euch, o Balber, grün gemacht? Und in eure burre Stammen Einen neuen Saft gebracht? Habt ihr, o ihr Buch= und Nichen! Reine Seufftzer mitgeholt, Und gegeben ihm ein Zeichen, Daß ihr Gott auch lieben wolt?

Habt ihr Wisen, habt ihr Auen, Und Du bundter Blumen-Lust, Dhn Bewegnus können schauen, Wie Er schluge an die Brust? Auch die Dörner von den Higen Seines Enffers angescheint, Fiengen Zäher an zu schwizen, Da die Ros' hat vorgeweint.

D ihr Lerchlein! hat sein Liebe, Und von euch, v Nachtigall! Nicht zur Lieb bewegt ein jede, Durch so süß verliebten Schall? Uch wie hat es euch erfreuet, Da ihr mercktet in der Still, Daß der Mensch von Grund bereüet, Eüren Schänffer lieben witte

Eine zweite Schweizerische Berteidigungsschrift werden wir, als füglich bahin gehörig, im IX. Kapitel ("Auf Schweizer Boden") kennenkernen. Sie führt den bemerkenswerten Titel: "Zwantig Dankzeichen usw.", die hann Jakob Schmid in Zug, der P. Markus vollständige Heilung von einem gerichtet und erschien im Jahre 1682.

So wollen wir uns einer niederländischen Spottschrift zuwenden, bie unter den mannigfachen Claboraten besonders hervorragte. Dieselbe erschien zunächst in französischer Sprache mit falscher Angabe von Druckort und Berleger. Die Ausgabe, die wir zu Handen hatten, stammte aus bem Jahre 1684, dürfte aber nicht die erste gewesen sein, da P. Markus chen im Jahre 1681 in den Niederlanden als apostolischer Missionär wirkte.

Der Titel dieser famosen Schrift lautet:

"La marmite retablie par les miracles du Père Marc d'Aviano Reli-

gieux Capucin A Cologne chez Louis le Sincere 1684.

Eine andere zweisprachige Auflage hatten wir noch in Händen. Sie führte auf der ersten Seite ben vorerwähnten französischen Titel mit bem Druckort 1685. Auf der zweiten Seite kam der deutsche Titel zu stehen: "Die vermittelst des Paters Marci d'Aviani Bunder-Wercke, neu gespickte und geflickte Capuciner Keffel. Aus dem Frantzösischen in das Teutsche übertragen. Gedruckt zu Cöllen, durch Ludwig Sincere, 12° SS. 143."
Der Tort ist wie auf Der Tert ist wie gesagt zweisprachig, auf einer Seite französisch, auf ber andern beutsch. Derselbe stellt ein Zwiegespräch zwischen einem Abbe und einem Kapuziner, Namens P. Angelus dar. Letzterer soll in seinen Dia logen als einfältig, der Abbe hingegen natürlich als geiftreich fungieren. Der Abbé bittet um Gastfreundschaft für die Dauer eines Monates im Kapuzinerkonvente, will jedoch die Gastfreundschaft trot seines Affiliations briefes nicht mißbrauchen, benn er ist mit Wechselbriefen hinlänglich ver sehen. Der Pater beeilt sich zu versichern, daß der Abbe sicher wohl verstoret sein wärte. sorgt sein würde. "Dhne Zweifel", antwortet der Abbe, "wird ja Enere freiwillige Armut durch Aberfluß an jeglichen Gütern vom himmel geseg" net sein." Dem widerspricht der Pater, ob des "Erkalten des barmberzigen Sinnes unter den Menschen" und dementsprechend "mangelhaften 200 mosen. "Man habe schon Allerlei, aber immer vergebens versucht, die Lage zu verbessern. P. Angelus erzählt, daß nach Anhörung einer St. Geist messe, unter Anrufung desselben, eine Beratung der Ordensobern statt gefunden habe, um richtige Auskunftsmittel zu finden. So sei man benn einhollie überein eine Merkente in ber einhellig überein gekommen, man muffe benn einen ber Patres in ber Welt umbersenden, deffen Antlit und ganzes Gehaben nur Beiligkeit zeigen würde, dessen Einfalt Gott etwa mit der Gabe der Wunder belohnen könnte, so baß er Staunen und Bewunderung erwecken mußte, bas ein Wiederaufleben der christlichen Mildtätigkeit zur Folge hätte. Man zog dies bewörlich einige aut Man zog dies bezüglich einige gute Prediger in Betracht, "aber glänzende Beredsamkeit übt niemals inne Angeleit übt niemals jenen Zauber aus, den die unwissende Einfalt hervorbringt". Dobhoth auch Einfalt bervorbringt möchte nun über Stand, Lebensverhältniffe und Borbilbung biefes Paters etwas erfahren. P. Angelus antwortet P. Markus' Kenntnisse stüßen sich nur auf göttliche Einwirkung. Alles an ihm ist nur Gnabe. Betreffs

seines Vorlebens aber könnte er mit dem hl. Augustinus verglichen wer= den, wenn jener die Wundergabe besessen hätte. Auch P. Markus hatte früher "allerlen gegentheilige Meinungen gegen die orthodore Lehre. Gott hat es zugelassen, baß er einigermaßen in die Irre gegangen war, damit ein Abermaß ber Gnade sich zeige, da wo die Bosheit überfließend war".

"Berfteiffte er sich im Frrtum?" frug ber Abbe, worauf P. Angelus: "So fehr, daß er eingekerkert werden mußte, um andern Sinnes zu wer=

ben, jest aber ist er ganz anders. . . ."

Der Abbe kann sich nicht genug verwundern über die Gottlosigkeit der Menschen; er habe nämlich auf einer Reise einen hitzigen Streit zwischen zwei jungen Männern über besagten P. Markus mitangehört, die sich gar schimpflich über benfelben geäußert. Der eine schalt ihn einen Narren und Fanatiker, ja einen einfältigen Träumer, der andere räumte zwar ein, daß er ganz Außerordentliches vollbringe, doch geschehe dies durch Zauberei".

"Sa, die Welt ist schlecht", meinte ber Pater, "haben nicht gar Boswillige in Holland ein Buch in Druck gegeben, unter dem Titel: ,Le Capucin demasque', welches ohnfehlbar nachgeschrieben wurde ben Me=

moiren eines unserer apostasirten Ordensbrüder!"

"Auch erschien zu Amfterdam, 28. October ein schmählicher Zeitungs= artikel über P. Markus. Der Herausgeber foll ein Ordensmann sein, der Sohn eines Rates aus Paris. Dieser Artikel enthält eine Art Gebet, bas ber Fanatiker P. Markus von Aviano vor ber Schlacht, so die christlichen

Heere ben Ungläubigen vor Wien lieferten, verrichtet hat."

Aber auch ber Abbe weiß von einer Spott- und Schmähschrift, beren Inhalt er sich sofort anheischig macht wiederzugeben, ba er ein Eremplar käuflich erworben. Es heißt in berselben: "Es hat zu allen Zeiten Heuchler, Betrüger etc. gegeben und biese Eigenschaften bilben auch ben Charakter= zug des Kapuziners von Aviano. Er ist ein Heuchler, da er seine angeblichen Bunder bloß in Ländern und bei Bölkern wirkt, wo der Aberglaube herrscht und in jenen Städten, wo der Köhlerglaube blüht..." "Frankreich, das doch so nahe an Italien grenzt, von wo aus er auch seinen Weg dahin angetreten hat, konnte nichts Wunderbares sehen und entdecken, weil sie dort nicht so abergläubisch sind wie in Spanien, in den Niederlanden und sonst anderen Orts. Frankreich hat seine Person respectirt, man hat ihm aber befohlen, das Land ohne Verweisen zu verlassen, ja man gab ihm sogar eine Eskorte,

damit dieser falsche Prophet die Meinung des Volkes nicht täusche."... "Bon Frankreich kam er nach Flandern, wo er alle Kapuzinerplätze mit Erfolg aufsuchte, so baß bie eingetrockneten Fleischtöpfe seiner Ordensbrüder wieder aufgefrischt und die Kapuziner mit Allem versorgt wurden, was zu einem köftlichen Leben notwendig ift. Aus besonderer Dankbarkeit haben manche besonders bevorzugte Häuser ihm besondere Ehrenbezeugungen er= wiesen. Befragt von der Menge warum sie bies täten, antworteten sie, man könne einem Manne, der so viele Bunder wirke, gar nicht genug Ehre erweisen. Nun, da die Leute glauben, daß Ordensleute überhaupt unfähig sind zu lügen, so glaubten sie, dieser P. Markus sei ein wahrer Messias und

sein Ruf als der eines Heiligen verbreitete sich mit Blipeseile."

"Der hauptfächlichste Schauplatz seiner Bundergabe war Gent. Dort wirkte er die Wunder nach Tausenden. Dort wurde den Leuten und ihrer Einfalt am meisten mitgespielt und der kapuzinerische Fleisehtopf überbrodelte von Aberfülle. Die größten Kirchen reichten nicht aus, die Menge zu fassen, welche volles Vertrauen in diesen neuen Heiligen hatten. Man mußte sich auf den offenen Platz begeben, wo er von den Bornehmsten des

Landes umgeben, dem gläubigen Bolke den Segen gab ...."

"Man sagte den Leuten, sie mögen sich auf die Gnadenerweise des Himmels gefaßt machen. Damals sah es in Gent aus als ob die ganze Stadt nur ein großes Spital wäre; ungählige Scharen von Buckligen, Blinden etc. füllten Straßen und Plätze. Die Buckligen freuten sich schor ihren Pack loszubekommen, die Blinden zu sehen und die Schielenden wieder gerade icheren an France, de Blinden zu sehen und die Schielenden wieder gerade schauen zu können. Der allmächtige Universalarzt erschien auf bem Platze, der mit Krücken, Stäben, Stöcken etc. förmlich bedeckt war. Er bielt mit ein nere M hielt mit ein paar Worten eine Erhorte, rief dem Bolke zu in sich zu gehen und erweckte Glaubensakte. Nach einigen Augenblicken, die er zur Ausführung seiner Befehle gewährte, rollte er mit den Angen, wie wenn eine Kone Gille Geliche Gewährte, Rate Essig schluckt, dann erhob er sie gegen Himmel, breitete die Arme aus und erteilte seinen Segen. Darauf warfen einige gedungene Leute ihre Krücken weg; diese falschen Kranken riefen dann: Wunder! Munder! Die Andern, welche keine Wirkung erzielten, sahen erstaunt brein - es wurde ihnen aber angedeutet, daß die Kraft Gottes sich erst am neunten Tage zeigen, da schleppten sich diese Armen in die Kapuzinerkirche, um ihre neuntägige Andacht zu beginnen und brachten bei dieser Gelegenheit reichliches Almosen — am achten Tage aber, zog unser Prophet von bannen um seine Bunderkraft in Bruffel zu zeigen. Dort ging ihm ein ungeheurer Ruf voran. Der ganze Hof flog biefem Segenspater nach, ein Jeber von ben Girafien rechnete den Großen rechnete es sich zur Ehre an, nur für einige Augenblicke ihn zu haben, so kam es, daß eigentlich nur der Adel mit ihm verkehrte. Ein Fürst der am vertrautesten mit ihm war, ließ sein Portrait in Supfer stechen und unter das Bolk verbreiten. Dieses fing an, diesem Bilde mehr Ehre zu erweisen, als es einer konsekrierten Hostie getan hatte. Es gab-wenses Romoliner von wenige Bewohner von Brüffel, die nicht ein solches Bild zu Häupten ihres Bettes hatten Ge Art. Bettes hatten. Es stellte den d'Aviano vor, wie er, zwischen zwei Fürsten stellte den d'Aviano vor, wie er, zwischen zwei fehrie' stehend, dem Bolke den Segen spendete, das laut durcheinander schrie's Bunder, Bunder, ohne daß man hätte sehen können an wem, wo und wie. — In Löwen wurde ausgeschrieen, er habe bort 2000 Wunder gewirkt, allein es stellte sich kein einziger Geheilter, als der Erzbischof von Mecheln, ber einer ber aufgeklärtesten und klügsten Kirchenfürsten in den gesamten Niederlanden ift, gebot, man möge authentische Akten über all' diese Bunder aufnehmen, damit das Bolk dem himmel Dank fagen könne. Run, es genügt zu fagen, daß ber Sof von Bruffel gum Beften gehalten worden ift. Unfer Landläufer hielt sich eben nirgends lange auf, damit der Geruch seiner Beiligkeit nicht so bald verdufte. Er ging nach Antwerpen, wo ihm göttliche Ehrenerweisungen zu theil wurden. Diese Stadt war der Schauplatz seiner größten Triumphe; er hätte hier alle Krankenhäuser vollends entleert, wenn er es nicht für ungähliger Rranter Seelenheil für ersprieß= licher gehalten hätte, fie in ihrem Siechtum zu belaffen. Er mußte von ber Festung aus seine Seanungen über die zahllose Menge thauen lassen, so daß man bemerkte, daß seither ein viel kräftigerer Graswuchs sich ent= faltete als bislana. Man hätte können 100 000 Litaneien aus den Namen der Geheilten machen, aber man hat es nicht der Mühe wert befunden, auch nur einen einzigen zu verzeichnen. Man hat es vorgezogen, sein ammutiges Bild abnehmen zu lassen mit einem Bersikel und einem Gebet zu diesem Beiligen. Ich habe ein Eremplar bavon beim Bilderhandler unterhalb der Borfe in Antwerpen gefauft und will Ihnen den Wortlaut mitteilen: Da heißt es: Ora pro nobis, Beate d' Aviano, Pater mirifice Ut sanemur ab omnibus languoribus nostris.

#### Oremus.

Deus qui famulum tuum innumerabilibus insignasti Miraculis, concede quaesumus, ut qui in eo virtutem omnipotentis brachii tui confidenter agnoscunt, ipsius meritis a cunctis cum animae tum corporis infirmitatibus absolvantur, Te operante, qui vivis etc. Umen.

Von Mastricht weiß der Spötter folgendes zu erzählen: "Er kam gegen Abend in ein Dorf in der Mähe von Mastrich. Bald erfuhr man in der Stadt von seiner Ankunft. Da hattet ihr eine Stadt sehen follen, die feit sechs Uhr Morgens verödet dalag, da schon seit Morgengrauen das Volk scharenweise hinausgezogen war um biefen Messias zu sehen. Die Standespersonen, die in religiöser Beziehung gerade so dumm sind wie die Andern, aber nicht so schnell sich in Bewegung setzen, bestiegen um acht Uhr ihre Wägen, so daß mich, der ich im Wick, jenseits der Maasbrücke wohnte, der Larm weckte. Wie staunte ich, als ich zum Tenster hinausblickte und fah, wie man sich balgte um schleunigst zum deutschen Thor hinauszukommen; es schien, als ware die ganze Stadt auf der Flucht, als drohte dort ein Brand Alles in Afche zu legen. Ich konnte mir nichts Anderes benken, als der Feind habe die Stadt eingenommen. Da erkundigte ich mich bei meiner Wirtin was denn geschehen sei. Diese, eine gut Römisch-Katholische, erzählte mir, es sei ein Engel vom Himmel herabgestiegen, der diese Gegenden segnen wolle, es sei nämlich ein Rapuziner angekommen, ben Gott besonders mit der Gabe der Wunder ausgezeichnet habe, so daß man schon 200 Lahme, die er geheilt, frei in die Stadt habe zurückkehren sehen." Natürlich leugnet der Pamphletist, daß irgend Jemand geholfen worden.

In Lüttich, wo sich ebensoviele Krüppel einfanden, habe er ebensowenig Bunder wirken können; man behauptete "bei den Häretikern wirke er keine Bunder", "so seien die Kranken wieder betrübt nach Hause gezogen. Das ist aber eine Stadt, die zum Drittheil katholisch ist".

So ging es fort bis nach Deutschland; fragte ich Leute, so hatte er in die tausende Wunder getan, forschte ich aber näher nach, so fand ich

Eben erfahre ich einen geistreichen Ausspruch, den P. b'Aviano getannicht eines. Ein Wirt, der mit Gicht behaftet war, bat P. Markus, er möge ihn heilen. Da frug ihn dieser, ob er verdammt ober gerettet werden wolle, worauf dieser erwiderte: "Gerettet". "Bohlan, mein Sohn", entgegnete ber Pater, "so leide mit Geduld Deine Schmerzen und mit Ergebung in Gottes Willen, der Dich dadurch schon hier von allen Makeln reinigen will. Ich könnte Dich ja in Kraft des Allerhöchsten heilen, aber dies wäre nicht du Deinem Beile".

Soweit die Ausführungen der "Marmite retablie". Es genügt biese Probe einer einzigen niederländischen Spott und Schmähschrift, beren es in großen Menangen in großer Menge gab, um zu zeigen, wie bie nieberländischen Prädikanten die gemeinsten Lügen und Verdrehungen mit ber "evangelischen Liebe"

vereinbar fanden.

Auf der Heimkehr nach Italien, hatte P. Markus im Jahre 1681 auch Köln, Koblenz, Duffeldorf usw. besucht. Auch an biesen Orten hatte sein Erscheinen schwere Besorgnisse bei den Prädikanten hervorgerufen. Go er zählt Natorp in seiner Geschichte der evangelischen Gemeinde Duffelborfs, daß "Johann Melchior, Prediger in Duffelborf wider einen italienischen Rapuziner Marcus d'Aviano, der sich als Wunderthäter ausgab, literarisch

gekampft habe".

Diefer Johann Melchior, einer der gelehrtesten Protestanten seiner Zeit, bilbete eine Zierde der protestantisch-theologischen Fakultät zu Dusselbork, wo er vom Jahre 1670—1682 als Professor wirkte. Dann folgte er einem Rufe in gleicher Eigenschaft nach Herborn. Außer ben zwanzig Schriften, die er in lateinischer Sprache herausgab, veröffentlichte er noch zwei deutsche Traktate. Der eine dieser Traktate handelte über das Fegs feuer, der zweite über die Bunder des P. Markus von Aviano. In Duffel borf noch ausgearbeitet, erschienen beide zu Kleve. Da dieselben in ben nach dem Tode des Verfassers herausgegebenen lateinischen Gesamtwerken? nicht enthalten sind, die Einzeldrucke aber unauffindbar blieben, so läst sich deren Erscheinungsjahr mur vermutlich in das Jahr 1681 ober 1682 verlegen. Der Inhalt aber entzieht sich selbstverständlich der Beurteilung.

Im Allgemeinen waren die Kontroversschriften Melchiors bem Bilbungs

grade eines Gelehrten entsprechend, wenigstens der Form nach maßvoll. Dasselbe läßt sich von einem andern in der protestantischen Kirche ebenso angesehenen häretischen Gegner, nicht behaupten. Es ist dies der Dr. theolog. Johannes Zwinger, Professor an der protestantisch-theologischen Fakultät zu Basel. Wahrscheinlich ursprünglich der Inhalt einer Kanzelerde, fanden diese gehässigen Auskassungen noch weitere Verbreitung in der zu Vasel im Jahre 1685 erschienenen Druckschrift: "Tractatus Historico theologicus de Festo Corporis Christi tribus partibus absolutus. 40" Eine zweite Auslage erschien ebenfalls zu Vasel im Jahre 1696.

Bwinger verweist zunächst auf Scheiblers Schmähschrift: "Bunber ber papstlichen Bunder." Wer min über die Bunder bes P. Markus sich orientieren wolle, was bavon zu halten sei, moge biese Schrift lefen. Er selbst wolle nur basjenige hinzufugen, was sich in der Schweiz ereignet habe. Bu biefem Behufe führt er angeblich wörtlich, ben an ihn gerichteten Brief eines "ihm befreundeten überaus berühmten Mannes" an. Demzufolge litt seit langer Zeit ein Mann, Namens Johannes Mesmer an heftigen Tuffchmerzen, die ihm der Chirurg Johann Konrad Bogt, ein Reformierter, durch Amvendung gewisser Medikamente zwar zu lindern, nicht aber voll= ständig zu beheben vermochte. Da nun P. Markus von Aviano nach Konstanz kam und der Leibende von der "erlogenen Heilung unzähliger Kranker" vernahm, wendete auch er sich an P. Markus und bat inständig, daß er ihn von den überaus großen Schmerzen befreie. Der Avianus versprach dies, wenn ber Patient nur glaube. Diefer versicherte zu glauben, worauf der angebliche Bundertäter einen gewissen Segen über ihn sprach. Betend ging ber Armfelige von bannen im festen Glauben er sei geheilt. Aber die Schmerzen kehrten mit erneuter Rraft wieder. Er mußte neuer= binge zu seinem Boat die Zuflucht nehmen, daß er ihm helfe. Besagter Chirurg Bogt kam balb nachber beruflich nach dem Rlofter Münfterlingen. Er war dort Zeuge, wie der Mosterfrauen Beichtvater, ein Pater aus Einsiedeln, um ben reformierten Glauben zu verspotten, ben Römischen aber du bestätigen, auf die von P. Markus gewirkten Bunder hinwies. Da bat ber Chirurg boch nur einen von P. Markus geheilten namentlich anzuführen. Der Pater zögerte nicht und nannte ben Kaplan von Mereburg. Es war bies eben jener vorerwähnte Kranke, Namens Johann Mesmer. "Ift das wirklich wahr?" frug Bogt. "Ganz und gar wahr", entgegnete der Andere. Da zog Bogt einen Brief des fraglichen Mesmer aus der Tasche, in welchem bieser ihn um seine Hilfe bat, und verlas benfelben. Der Pater war vor Allen beschämt. Zwinger schließt biesen seinen erlogenen Bericht mit den Worten: "Daraus ergibt sich, daß der jetige Allerchristlichste König von Frankreich, Ludwig XIV., klug baran getan hat, diesen Betrüger aus seinem Reiche ausweisen zu laffen."3

Es entzieht sich unserer Kenntnis, welche Art Entgegnung katholischer seits diese letzteren lügenhaften Beröffentlichungen erfahren haben. Mur eines ist nachweisbar, daß P. Markus im Jahre 1684 selbst einen öffent lichen "Protest" verfaßte. Db berselbe aber gegen einen bestimmten An greifer gerichtet war, ober im Allgemeinen bie Haretifer betraf, ift aus unseren Quellen nicht zu entnehmen. Unterm 1. März 1684 Neuburg nant lich, schrieb Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg an P. Markus:... "Ich habe den Protest Euerer Paternität ins Deutsche übersetzen und mit sammt dem italienischen Original drucken lassen. Dann habe ich die Schrift mit meinem Siegel authentisirt, wie bies Ew. Paternität an bem bei folgenden Exemplar ersehen können. Da viele Exemplare vorhanden sind, werde ich sie an vielen Orten verbreiten. Gott verzeihe bemjenigen, ber mit folden Dar mit solcher Bosheit dies erdichtet hat. Ich würde mir etwas vergeben und meiner Pflicht nicht nachkommen, ob ber unendlichen Dankesschuld, bie ich Euerer Paternität gegenüber habe, wenn ich Ihre Ehre nicht schügen wurde und wäre es mit meinem Leben."4

### Rapitel IX

# Die zweite apostolische Missiongreise im Jahre 1681

Kapitel IX Nr. 1

### Auf dem Wege nach Paris und Brüffel

Kaum hatte P. Markus im Jahre 1681 seine Fastenpredigten bei t. Noul in Nanglie ferne St. Paul in Benedig beendet, so harrten seiner besonders große Aufgaben. Er sollte nach Große nach Er sollte nach Frankreichs Hauptstadt, Paris, sowie nach Brüffel sich verfügen Es handelte fich fügen. Es handelte sich um Kranke aus den höchsten Gesellschaftskreisen, die von seiner Händeauflegung und seinem Segen die ersehnte Genesung erhofften und sich deshalb bei der päpstlichen Kurie und bei seinen Ordens obern in Rom um ihn bewarben. In Paris war es die Dauphine von Frankreich Frankreich, die an einem bösartigen Fluß litt und sich vergeblich nach Nachkommenschaft sehnte; in Brüssel lag ein Verwandter der herzoglich lothringschen Familie, der Herzog von Arenberg und Arschot, hoffnungslos barnieder. Gerne wurden die nötigen Obedienzen P. Markus erteilt. Das Begehren ber hohen Kranken kam ben biplomatischen Kreisen überaus gelegen. Ein Besuch am französischen Königshofe! Was hätte bem Papste wie dem Kaiser willkommener sein können?! Ersterer erhoffte von dem perfönlichen Einfluß eines Marco d'Aviano und seiner überzeugungswollen Rede die friedliche Beilegung des Regalienstreites, der Kaiser aber ersehnte, entsprechend seinem konservativen Besen, nur Frieden mit seinem Gegner. Bei dem aggreffiven Charafter des letteren hatte dies jedoch eines Bunders bedurft, den Frieden zu erreichen. Leopold I. und Ludwig XIV. bildeten eben Charaftergegenfäße schroffster Art. Bor biefen großen allgemeinen Unliegen der Christenheit treten die personlichen Wünsche der Hilfe heischenden Kranken fast in den Hintergrund. Es scheint jedoch, daß Rom noch ein anderes ansehnliches Beil für die Christenheit durch diese Reise zu erstreben gewillt war. Es wurde P. Markus in diesem Falle selbst ber Weg, den er nehmen sollte, um sein Reiseziel zu erreichen, genau burch die Dbedienz vorgezeichnet. Die direkte Route wurde aber stets als selbst= verständlich angenommen. In biesem Falle jedoch wurde Gewicht darauf gelegt, daß P. Markus Mailand berühre. Da in der Obedienz die Grunde hiefür nicht aufscheinen, auch sonst schriftliche Direktiven nicht vorliegen, To läßt sich hierüber Bestimmtes nicht fagen. Aller Bahrscheinlichkeit nach dürfte es sich schon damals um P. Markus' Bermittlung in der sogenannten Beltsinangelegenheit gehandelt haben, da Beltsin, wie wir wissen, vom 16. bis 17. Sahrhundert der Schauplatz leidenschaftlicher konfessioneller Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten gewesen. Als einstmaliges mailandisches Gebiet war der Gouverneur von Mailand noch immer an der Sache beteiligt. Eine eigentliche Aufforderung, sich der Protestantenangele= genheit im Beltlin zu widmen, erging an P. Markus papftlicherseits eben erst im Jahre 1686. Doch davon haben wir im Kapitel: "P. Markus und bie Irrgläubigen" Räberes vernommen. Was für und bei ber gegen= wärtigen unbekannten Mission nach Mailand von Interesse ift, bezieht sich auf die ausdrückliche Bemerkung des Schweizer Nuntius Cantelmi im Sahre 1686 "P. Markus sei bereits bamals über bie Beltlin Berhältniffe gang und gar vrientiert gewesen".1

Schon Pfalzgraf Philipp Wilhelm bemerkt in einem Schreiben bb. 11. Mai 1681: "Nun sind Ew. Paternität mit päpstlichen Befehlen und mit der Obedienz Ihrer Oberen versehen, die Sie verpflichten sich über Mailand nach Brüssel zu verfügen und zwar um eines großen guten Werkes willen. Ich freue mich darüber von ganzem Herzen, daß Ew. Paternität von Gott dazu berusen sind, für die Ehre Gottes und der Kirche so viel

Gutes zu wirken."2

Doch wurde die Reise nach Paris, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, noch im letzten Augenblicke vereitelt. Für das Gelingen etwaiger Bemühungen bei dem Gouverneur von Mailand aber fehlt jeglicher Beleg. Die Dokumente, Privatschreiben und Berichte, welche von dieser Reise erzählen, geben das Bild eines wahrhaften Triumphzuges. So schreibt P. Leander da Balnegra an einen hier ungenannten Ordensbruder, von Mailand aus am 7. Mai 1681:3 "Ich kann Ihnen die Wunderwerke nicht aufzählen, so die göttliche Majestät durch P. Markus gewirkt hat, denn sie sind sozusagen unzählbar. Ganz Mailand ist zusammengeströmt,

benn die nicht geben konnten, ließen sich herbeitragen oder führen. Es war notwendig, innerhalb zwei Tage, während welcher er hier geweilt, daß bie deutsche Wache seiner Erzellenz ihn schützte, außer den Brüdern, die ihm die überaus große Bolksmenge vom Leibe hielten. Fortgezogen ist er bes Nachts burch das rückwärtige Gartenpförtchen, benn vorne am kleinen Kirchenplatz wurde er von einer Menge von Leuten abgewartet. Er wurde auf der Kanzel von glänzenden Strahlen umgeben erblickt, auch hat er Prophezeiungen getan. Ich rede nicht von den Blinden und Einäugigen, die bes Geffen die das Geficht wiedererlangt haben, nicht von den Lahmen, denen geholfen war; ich glaube es waren beren ungählige, benn ganze Bündel von Krücken, die in unserer Kirche zurückblieben, sprechen für sich. Auch sonstige Kranke, welche die Gesundheit wieder erlangten, dürften ohne Zahl sein. Sie Alle riefen: Ach, der hl. Pater! Da sah man Kavaliere und Damen, wie sie in frommer Rührung weinten. Mit einem Worte, ich kann Ihnen sagen, baß wenn St. Franziskus selbst erschienen ware, er hatte, benke ich, bem Mai länder Bolke nicht mehr tun können. Ich versichere Ihnen, daß er bem Seraphischen Orden ein überaus großes Unsehen verschafft hat. Ginzelheiten berichte ich gar nicht, benn ba brauchte ich mehr als fünf Papier bogen. Darum laget uns ben herrn loben und ihm danken, daß er unsern Orben immer mehr verherrlicht."

Im selben Sinne berichtet P. Joseph von Berola an eine Paternität seines Ordens in Rom, P. Cyrillus von Bergamo, über die Borgange in Mailand 1 Gen alert. Mailand.4 Er übersendet demselben ein Stückehen Habit des P. Markus und gedruckte Benediktionseremplare und bittet dieselben mit berselben Zuneigung und Liebe entgegenzunehmen, in der sie gesendet wurden. Bon Allem war der Briefschreiber selbst Augenzeuge. Er versichert, noch immer kämen alle Tage Leute ins Kloster mit Beglaubigungen ihrer Heilung. "Man kann sich", so schließt er seinen Bericht, "keine Vorstellung machen von dem Zulauf des Bolkes. Es genügt zu fagen, daß die ganze Guardia des Gouverneurs und viele Kapuziner, die vor ihm und hinter ihm schritten und ihn ganz umgaben, es nicht verhindern konnten, daß ihm sieben Mäntel vom Leibe geschnitten wurden". In einem Briefe: Mailand, 24. Septem ber 1681 an den Guardian P. Andreas von Villafranca ergeht sich P. Ffaias von Mailand namentlich über das Strahlenwunder, bas an P. Markus in Mailand wahrgenommen wurde. "Es ist ganz und gar wahr", schreibt er, "was Ihnen P. Antonius Maria bella Marcha ergablt hat, daß ein Herr das Angesicht des P. Markus als er predigte, von hellen Strahlen umgeben sah. Mir selbst hat es bieser Herr mit Kavalierwort wiederholt bestätigt. Da besagter Herr aber, der est gesehen hat, Mailand verlassen hat, so bemühe ich mich aufs Außerste ihn (wegen Authentis sierung) ausfindig zu machen. Sobald dies geschehen, werde ich nicht

fäumen, es Ew. Hochw. Paternität wiffen zu laffen".3

Ja sogar nach Madrid, es ist ungewiß ob an das dortige Kapuzinerkloster, ober was noch wahrscheinlicher ist, an den spanischen Hof, berichteten die Ordensbrüder über die Borgänge in Mailand während P. Markus' Aufenthalt daselbst. In einem spanischen Schreiben bb. Mai 1681, Mailands heißt es: "Während P. Markus sich im Konvente "Major" sechs Tage aufhielt, wirkte er viele Wunder, indem er vielen Blinden das Gesicht, Lahmen den Gebrauch der Füße und der Arme gab. Er befreite aus der Gewalt der Teufel viele, die seit langem in bedauernswerter Weise an ihrem Körper litten. Außer bem Gesagten heilte er eine große Angahl von Kranken, die an heftigen Fiebern litten. Dabei war nicht geringer ber Erfolg bei den Seelen als bei den Heilungen der Leibeskrankheiten, denn infolge des Rufes seiner Tugenden und des guten Beispiels seiner Lebensweise, auch wegen seiner Wunder, wurde jene ausgezeichnete und volkreiche Stadt zur Buße und zu zahlreichen Akten heroischer Tugenden bewegt: Die Aufgeregtesten wurden ruhig, viele Feindschaften hörten auf, selbst aller Haß wurde aufgehoben, indem Alle die sich bos anblickten, zu Ruhe und Frieden und zu gegenseitigen freundschaftlichen Berkehr geführt wurden, es endigte aller Bucher und jeglicher unerlaubter Bertrag. Biele gaben das schlecht erworbene Gut zurück, selbst das rechtlich Erworbene verteilten sie unter die Armen. Richt Wenige verließen die unzüchtigen Freundschaften, in deren trügerischen und schädlichen Netzen sie der gemeinsame Feind des Menschengeschlechtes elend verstrickt hielt, ja unterdrückt hatte. Und erst die zahlreichen Beichten und täglichen Kommunionen! Die Kirchen waren alle überfüllt von Menschen, die ängstlich nach bem ewigen Leben trachteten und deshalb bloß dem wichtigen Geschäfte der Rettung ihrer Seelen nachgingen. Alle besuchten die Kranken in den Krankenhäusern, auch die Gefangenen in ihren Arresten und trösteten sie in ihren Mühseligkeiten, sorgten auch für ihre Bedürfnisse mit wahrer barmherziger Frömmigkeit. Ja, jene ganze Stadt (Mailand) verwandelte sich in einen lieblichen, frischen Hügel von Tugenden. Obgleich eine so große Stadt, schien sie in einen reformier= ten Konvent verwandelt"....

Nom erhoffte noch einen anderen großen Nuhen von dem Aufenthalte des P. Markus in Mailand. Kurze Zeit vor dessen Missionszug dahin, hatten sich nämlich zwei Schwindler im Kapuzinerhabit verkleidet, in Mailand aufgehalten — wahrscheinlich spanische Spione, die das geistliche Gewand nißbrauchten, um ihre dunklen Abssichten ins Werk zu setzen. Der Gouverneur war eben von Mailand abwesend zur Inspektion der Festungen in Alexandria. Diesen Augenblick benutzen die Beiden, sich an die Gräfin Mesgar zu wenden, um durch deren Fürsprache Geleitbriefe nach Spanien zu erwirken, wohin sie sich, wie sie vorgaben, in Ordensangelegenheiten begeben mußten. Inzwischen kam der Gouverneur von seiner Inspektionsreise zurück und da er von dem Vorfalse ersuhr, sendete er unverzüglich

um den P. Guardian, er möge ihm die zwei fraglichen Orbensgenossen bringen. P. Guardian wußte von der ganzen Sache nichts und kannte ebensoivenig die Beiden. Es gelang endlich sie ausfindig zu machen. Auf Befehl des Gouverneurs sollten sie ins Kloster und dann in den Arrest gebracht werden. Sie aber entflohen auf dem Wege dahin aus dem Wagen, doch wurden sie wieder eingefangen und es ergab sich, daß ber Gine ein Betrüger war. Um ben üblen Eindruck der Arrestierung eines Kapuginers, wofür denselben das Bolk zu halten geneigt war, zu verwischen, legte bie päpstliche Kurie großen Wert darauf, daß P. Markus baldmöglichst in Mailand erschien. Auf eine diesbezügliche Anfrage des Kardinals Cybo, betreffs Eintreffens des P. Markus, antwortete die Mailander Muntiatur, es sei noch nicht möglich gewesen, durch die Persönlichkeit des P. Markus das Vorkommnis mit dem Arrestierten zu verwischen, da er noch nicht

eingetroffen war.7

Von Mailand aus verfolgte P. Markus seinen Weg über Novarra nach Turin. Mit Spannung verfolgten die Patres der venetianischen Proving diese wichtige Reise ihres berühmten Mitbruders. In einem Schreiben bes P. Andreas von Villafranca an den Vikar und Cuftos, P. Augustin in Serravalle bd. Benedig 18. Juni 1681,8 klagt der Erstere, daß sie im Konvente jest gar keine Nachrichten von P. Markus haben, sie hofften aber der Lachten von P. Markus haben, sie hofften aber, daß solche bald eintreffen würden. Abrigens seien eben zwei Patres aus dem Mailander Konvente bei ihnen. Diese erzählten erstaunliche Dinge von P. Markus, den sie in Novarra angetroffen hätten. Auch in Novarra gab es unglaublichen Andrang des Bolkes. Kaum, daß P. Markus bas Kloster betreten hatte, so war es von unzähligen Menschen umringt, welche sogar die Klostermauern erkletterten, nur um ihn zu sehen. Dabei schrien dieselben, sie wollten den Heiligen sehen; hatten sie ihn aber gesehen, bann bankten sie Gott dafür, daß sie nun auch "einen lebenden Heiligen" geschaut hätten. Er saumte nicht, so mube er auch war, bas Bolk mit seiner Segen spendung zu tröften. Man staunte, daß trot seiner großen Abermudung bas Rolf auch in ben auf Bolk auch in den entferntesten Winkeln seine Worte ganz beutlich vernahm, als ware er in der unmittelbarften Nähe. Ja, es geschah sogar, daß die Schwester bag Mitages and Barte. Schwester des Bischofes, die P. Markus' Predigt so gerne vernommen hatte, sie wirklich im bischöflichen Palais so deutlich vernahm, als wohnte sie derselben in der Kirche bei. Und doch befand sich das bischöfliche Palais außerhalb der Stadt, ziemlich weit vom Konvente entfernt und burch Gärten nehft einem Balbehen von demfelben getrennt! Er hat viele Besefsene liberiert — aber seinen Mantel haben sie ihm in ganz winzige Stückchen mit Meffern vom Leibe geschnitten, wobei er an brei Stellen verwundet wurde. Als er Novarra verließ, begleitete ihn der Gouverneut mit dem gesamten Adel und seiner Garde. Gleich wurden die Tore ver schloffen, kaum, daß er die Stadt verlassen hatte, sonft ware die Stadt

entvölkert worden, trotzdem aber folgten ihm immer noch ungählige Menschen. Es wurden zwei sehr große Bilber von ihm gemacht und öffentlich ausgestellt, weil ihrer sehr viele waren, die ihn während seines kurzen Aufenthaltes in Novarra gerne gesehen hätten, benen es aber nicht gelang. Da strömte nun das Bolk herbei, die beiben Bilber zu sehen, sie knieten nieber, falteten die Hände und verharrten lange in Berehrung vor den Bilbern; alebann gingen sie ganz befriedigt von bannen. So haben es mir, schließt der Briefschreiber, "die beiden Patres erzählt, ja nuch viel mehr haben sie mir erzählt, an das ich mich nicht mehr entsinnen kann".

Endlich, am 9. Mai 1681, kam P. Markus in Turin an. Ein P. Gabriel im Konvente der Madonna di Campagna erzählt einem nicht näher bezeichneten Mitbruder:9 "Es war Freitag, am 9. Mai, gerade zu Mittag kam P. Markus an. Niemand wußte um sein Kommen, barum machte man auch gar kein Wesenst aus ihm. Nur ber Guardian sagte, nachbem er bessen Dbebienz angesehen hatte, zu einem unserer Brüber: Sollte dieser P. Markus nicht eine gar jener sein, von bem in Deutstern Personner Deutschland so viele Wunder berichtet werden? Davon hatte ber Mitbruder

überhaupt nichts gehört.

Aber am folgenden Tag kamen schon zahlreiche Persönlichkeiten ins Moster, P. Marcus aufzusuchen, auch die Hofdamen, ja selbst der durchlauchtigste Prinz Philibert von Savoyen mit seiner ganzen Suite. Alle gingen befriedigt und getröstet von ihm weg. Am 3.ten Tage aber kam eine solche Menge hoher Persönlichkeiten, daß alle unsere Patres sprachlos waren. Sie konnten sich gar nicht denken, woher dieser Zulauf, benn keinen keiner von ihnen hatte irgend etwas gesagt und innerhalb seche Stunden batte hatte die ganze Stadt Nenntnis von der Ankunft des Fremden! Der dritte britte Tag war Sountag; man kann sich ba ben Zulauf auf unserem San Monte benken. Der Hof, der eben auf der Jagb "à la Venaria" war, ausorte äußerte sich zum P. Guardian, man wünsche P. Markus zu sehen. Da machte sich dieser daran, nebst dem anderen Guardian und sechs Ordensleuten denfelben herbeizuholen. Sie hatten aber schwere Mühe, P. Markus vor dem Andrängen der Menge zu schützen. Als sie zum Waldpark kamen, erwarteten P. Markus dort der Erzbischof und in seinem Gefolge etwa 100 Personen. Alsogleich kniete der Erzbischof nieder um den Segent zu empfangen, aber auch P. Markus hatte sich inzwischen auf die Kniec geworfen und verharrte in dieser Stellung, um den Segen des Kirchenfürsten flehend. Doch mußte er dem Erzbischof gehorchen; dieser verlangte auch, P. Markus möge dem Bolke eine Predigt halten. Als er der Aufforderung folgte, brachen alle bei seinen Worten in Tränen aus." "Bei uns staute sich die Menge dermaßen in der Kirche, daß bas Gitter beim Hochaltar in Stücke brach, das Kloster aber war überschwemmt von hohen Persönlichkeiten. P. Markus mußte vom flachen Dache aus vor der Menge predigen, den Neueact erwecken und seinen Segen erteilen. Unsere Patres hatten vollauf zu tun ihn zu schützen, daß er nicht erdrückt wurde. Montag abends erschienen noch Seine königliche Hoheit mit der Durch sauchtigsten Prinzessin Louise von Savoyen nebst dem gesamten Hoffstaate. Über eine Stunde blieden sie im Kloster und unterhielten sich mit P. Markus in der Sakristei. Um nächsten Morgen, Dienstag, verfügte sich P. Markus nochmals auf "La Venaria" und zelebrierte dort die heilige Messe. Der Zusauf mehrte sich immer noch. Um Mittwoch verließ er Turin um über Susa sich seinem Ziele zu nähern. Seine Hoheit sandte ihm einen Wagen nebst zwei Dienern, um ihn die Lyon zu geleiten. Da aber P. Markus acht Tage in Susa verweilen mußte, sandte er den Wagen zurück." In der Erinnerung an dieses in Turin unerhörte Schauspiel ruft der Briefschreiber aus: "Alch, hätte P. Markus sich noch acht Tage länger in Turin aufgehalten, er hätte ganz Piemont nach Turin gezogen.

Inzwischen waren die Berichte über die Ereignisse in Turin auch nach Rom geflogen. Unterm 13. Mai 1681, Turin, hatte ein P. Angelus von Moncolieni and D. Angelus von Moncalieri an P. Jucundus von Padengo, dem Begleiter des General profurators in Beneral arafunft prokurators in Rom geschrieben: "So unvermutet für uns bie Ankunft des P. Markus war, um so angenehmer war er vom Hofe empfangen. Dieser war ja davon benachrichtigt von Deutschland aus, von Innsbruck, von Benedig und Mailand. Diese Kunde hatte sich berart verbreitet, baß ein überaus angen ein überaus großer Zulauf von Adel, von Kavalieren und Damen, won Kürstlichkeiten in terst. Fürstlichkeiten, ja selbst von den königlichen Hoheiten und vom ganzen Bolke, brei Tage lang fichen ben königlichen Hoheiten und vom ganzen drei Tage lang hindurch stattfand. Es hegten alle ein großes Berlangen, bas er wiel tom daß er viel länger bliebe. Heute Morgens ist er per Wagen von ber Madonno bi Game bliebe. Geute Morgens ist er per Wagen von ber Madonna di Campagna abgereist. Den Wagen hatte ihm Seine Hoheit big noch Surbis nach Susa und Lyon zur Verfügung gestellt, mitsamt acht Canften trägern und ginnen Greiten. trägern und einem Hofufficial, um alle Kosten am Wege zu bestreiten. Unter den Weltlichen geht das Gerücht um, daß er in diesen Tagen viele Wunder gemirkt bas Wunder gewirkt habe, doch weiß man keine Einzelheiten. Ein Wunder hat er hier am Berge gewirkt an einem lahmen Laienbruder namens Bruber Philipp von Carignano. Er war infolge eines Lendengeschwüres seit zwölf Jahren lahm. Beim Deffnen des Geschwüres hatte der Chirurg ihm ben Hauptnerv durchschnitten, so daß er lahm blieb und seit 12 Jahren die Bette lag, da er sich nicht rühren konnte und nur mittelst Krücken zu siehen vermochte, aber auch das nur mit großer Anstrengung und unter großen Schmerzen. Am Abend bes 9.ten hatte ihm P. Markus seinen Segen gespendet und am nächsten Morgen erhob er sich ohne Zuhilfenahmte von Rruden vom Bette, konnte Treppensteigen und verfügte sich in die Kirche. Bon nun an war er frisch und gesund, und obgleich ein 60er, vermochte er alle Uebungen gleich ben Anderen mitzumachen. Biele Herren von Rang, die ihn kannten, kamen, dieses Wunder selbst zu schauen, ins Kloster. Sa,

es ist wirklich ein großes Wunder. Der Herr Erzbischof, der französische Botschafter und der Marchese erwarteten ihn auf seinem Gange vom Berge nach dem Park (Wildpark). Sofort, als sie seiner ansichtig wurden, sanken sie mitten auf der Straße in die Kniee und heischten seinen Segen."

Auch der Internuntius berichtete an Kard. Cybo: "Wir haben den venetianischen Kapuzinerpater Fra Marco d'Aviano einige Tage hier gehabt, der als apostolischer Missionär sich nach Frankreich begibt. Er wohnte im Convente der Madonna della Campagna, wo er von den Volksscharen so dahlreich heimgesucht und verehrt wurde, daß er von der Klostermauer herab predigen mußte, um der unzählbaren Menge, welche immerfort die weite Flur bedeckte, zu genügen. Es verlautbart, daß er einige Wunder gewirkt habe, worüber Ieder nach Belieben denken mag. Aber gewiß ist er, selbst nach dem Urteile seiner Neider, ein großer Diener Gottes." Turin war nun die letzte größere Station bevor P. Markus die französische Grenze überschrift.

### Rapitel IX Mr. 2

## Die verunmöglichte Reise nach Paris

Prinzessin Maria Anna Christina Biktoria von Bayern, Tochter bes verstorbenen Kurfürsten Herzog Ferdinand Maria und der Abelheid Henriette von Savoyen teilte wohl die Schnsucht ihrer Familie, ben berühmsten b ten P. Markus von Aviano in ihrem Baterlande zu sehen und seinen beilmies beilwirkenden Segen zu empfangen, aber ihr murde biefes Glück nicht zuteil auteil. Gleich im Anfange des Jahres 1680 mit dem Dauphin von Frankreich, einem Sohne Ludwig XIV. vermählt, mußte sie bie Heimat verlassen, um nach Paris zu ziehen. Die sonnigen Tage ihrer Jugend waren nun dahin Er verbemütis dahin. Ein schmerzvolles, entsagungsreiches Dasein, voll der Verdemütis gungen war ihr fernerer Anteil. Sie hörte von baheim, daß P. Markus Ende grande generer Anteil. Sie hörte von baheim, daß P. markus Ende April — also kaum ein paar Monate nach ihrer Abreise — in Mingle München eingetroffen war. Sie vernahm, wie viel und wie Großes er im Bayernlande gewirkt, sowohl an kranken Seelen, als auch an siechen Leibern. Dies weckte ihre Sehnsucht nach bem teueren Gottesmanne umsomehr. Ja, es kam noch schlimmer; ein Jahr der Che war schon reichlich vorübergegangen und noch zeigten sich keine Anzeichen einer von Ludwig XIV. so sehnlichst begehrten Nachkommenschaft seines Sohnes. Die Stimmung am französischen Hofe war für die Dauphine keineswegs günstig geworden, um so mehr als die Armste schwer erkrankte und die Krankheit aller Gegenmittel trogend, sich in die Länge zog und stets verschlimmerte. Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die Kranke ihre Hoffnung mehr auf die himmlische Hilfe seite, als auf den Beistand ihres Leibarztes Talbot.

Allmählich war ihr Berlangen nach P. Markus und seinem Segen aufs Höchste gestiegen. Sie wagte einen Schritt, sei es aus Unwissenheit, sei es aus Troty — der übrigens deutlich die Zerfahrenheit des Berhältnisses der Familienmitglieder am königlichen Hofe untereinander zeigt. Die Dauphine wendete sich nämlich selbständig, ohne Borwissen des Königs, noch ihres Gemahls an den heiligen Bater und an die Ordensobern um Obedientialbriefe für P. Markus zu erlangen, damit er an den französischen Hof komme. Diese Obedientialbriefe wurden tatsächlich ausgestellt und P. Markus übersendet. Diesen folgten bald noch zwei andere, für Missionen nach Flandern und Spanien. Kein Wunder, daß sich P. Markus nach Besendigung seiner Fassenpredigten in Benedig, ohne Bedenken auf den Wegendigung seiner Fassenpredigten in Benedig, ohne Bedenken auf den Wegendich Frankreich machte. Handelte er doch im Gehorsam und war er sicherslich ganz ahnungslos, daß ein Berlangen nach ihm an den französischen Höfte gestellt werden können mit dem Könige und seinen Ministern hätte gestellt werden können.

War nun die Neise des P. Markus nach Frankreich für ganz Europa ein Ereignis, so bedeutete sie für den Kaiser geradezu etwas Außerordentliches. Wer vermöchte die Hoffnungen zu schildern, die er an diese Neise geknüpft! Schon am 1. April 1681 schrieb der Kaiser P. Markus: Wenn Sie nach Frankreich kommen, werden Ew. Paternität das sprechen, was Gott Ihnen eingeben wird und was Sie für gut finden zum Wohle der Christenheit. Ich sage nur dieses, daß ich einzig den Frieden will, und daß man nicht mein Eigentum und das, was dem meiner Obsorge anvertrauten Neiche gehört, antaste. Im übrigen wünsche ich mit allen gut in Freundschaft zu leben. Das ist's, was ich Ew. Hoch

würden sagen wollte."

Gleich wieder im nächsten Briefe<sup>2</sup> kommt er auf diesen Gegenstand 3u sprechen. "Wenn Ew. Paternität nach Frankreich reisen", sagte er, so zweisse ich gar nicht daran, daß Sie den König veranlassen werden, wahrhaft Frieden zu halten und Jedem das Seine zu lassen, was ihm ab antiquo gehört. Ach, wenn ich doch so glücklich wäre und könnte mit Ew. Paternität beisammen sein, ich könnte dann diesbezüglich mehr sagen." Endlich, nach beendigten Fastenpredigten in Benedig, traten P. Markus von Aviano und sein ihm zugewiesener treuer Begleiter, P. Kosmas von Casielfranco, die Reise nach Frankreich an. Der genau im Gehorsam sestand, Novara, Turin über die französische Grenze bei Susa, zunächst nach Lyon und Dison. Nun lassen wir eben senem P. Kosmas das Wort zur Schilderung der Vorkommnisse, "Kaum nach Frankreich gekommen", erzählt er, "so war keine Stadt, die sich nicht entwölkert hätte, um ihmentgegenzugehen." — "Es war wirklich wie ein Wunder zu schauen, daß von allen Seiten Kurriere zu P. Marcus kamen, sowohl von Vischösen

und Alebten, von Städten und Obrigkeiten, von Fürsten und sonstigen hohen Persönlichkeiten um ihn einzuladen, in ihre Städte und Wohnorte zu kommen, um sie und ihre Untertanen mit seiner Gegenwart und seinem Segen zu beglücken." — Ja, in Scharen strömten die Menschen herbei, so daß zu beglücken." — Ja, in Scharen strömten die Menschen herbei, so daß lie ihm ein ernstliches Hindernis boten, seine Reise fortzusehen." "Bei seiner Ankunft in Lyon wimmelte es bereits von Leuten aus allen Ständen, seiner Ankunft in Lyon wimmelte es bereits von Leuten aus allen Ständen, die herbeigeströmt waren; man mochte meinen, der Herr selbst hätte sie die herbeigeströmt waren; man mochte meinen, der Herr selbst hätte sie erweckt, so kannen sie förmlich processionsweise zum Kloster der Kapuziner. Man rechnete, daß es deren mindestens 100000 gewesen, die begierig darnach verlangten, den Diener Gottes zu sehen und seinen Segen zu empfangen. Wo er sich nur sehen ließ riesen sie laut in ihrer Sprache:

"Bater, gib uns Deinen Segen!"
In einem Briefe dat. Dijon, 30. Mai, an einen nicht näher bezeichneten Pater, vielleicht den Guardian des Venetianischen Konventes, schreibt Pater, vielleicht den Guardian des Venetianischen Konventes, schreibt P. Kosmas: "In Eile teile ich Ihnen mit, daß die göttliche Majestät auch P. Kosmas: "In Eile teile ich Ihnen mit, daß die göttliche Majestät auch in diesem Lande vermittelst meines Pater Gefährten Bunderdares wirkt zur in diesem Lande und zur Auferdauung der unseren. In Lion hat er einen von Schre Gotut aus taubstummen Knaben im Alter von 13 Jahren in meiner Geburt aus taubstummen Knaben im Alter von 13 Jahren in meiner Gegenwart zum Staunen der ganzen Stadt geheilt. Sehr viele, die nicht Gegenwartig waren, haben das Haus des Vaters jenes taubstummen Knagegenwärtig waren, haben das Haus des Vaters jenes taubstummen Knaben besucht, um sich von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was sie

Diese Meiseeindrücke des P. Kosmas bestätigt auch ein Brief des Provingvon Andern gehört."4 Definitors und Kustos von Burgund, P. Zölestin von Augerre an eine chenter ebenfalls nicht näher bezeichnete Personlichkeit. In demselben heißt es: "Es war eine wunderbare Sache biefer Zusammenfluß von Menschen, Männern und Frauen aller Stände und Berufsklassen, der in Lion statthatte, während P. Marcus sich dort aufhielt. Ebenso war es an allen anderen Orten, wo wir vorbeikamen bis Avalone, von wo mir vom Definitorium aufgetragen wurde, ihn bis in die Pariser Provinz zu geleiten. Da ich mich erinnerte, daß sein P. Gefährte, der übrigens auch ein heiliger Ordensmann ist, Alles aufzeichnete was Wunderbares geschah, so hielt ich es für nuhlos, Weiteres zu berichten!" — "In Lion hatte ich ein Schiff genommen, mit dem wir uns bis nach Chalons verfügen wollten, um dem Gewühle zu entgehen, das da herrschte. Auch wollte ich das Glück genießen mit diesem Diener Gottes allein sprechen zu können. Während wir in Tom in Tournus ausstiegen, um eine Collation einzunehmen, strömten die Leute alle her zu uns." "Alls wir im mit Pferben gezogenen Schiff weiterfuhren, mußten wir die Mitte des Flusses einhalten, um ein Unglück zu verhüten. Das Verlangen der Leute, sich dem hl. Manne zu nähern, war so groß, daß sie fast Alle ins Wasser stiegen, um so an das Boot heranzukommen. Unter diesen befanden sich meist angesehene Leute. Eine junge, feingekleidete

Dame, fturte fich ebenfalls in dieser Absicht ins Waffer, so daß fie in Gefahr kam, zu ertrinken. Ich und der Schiffer näherten uns ihr mit bem Schiffe, um sie aus dem Wasser zu ziehen und darauf zu bringen. Kaum geborgen, dachte sie schon gar nicht mehr an die ausgestandene Gefahr, und an ihre triefenden Kleider, sondern fiel nur Pater Marcus zu Füßen, seinen Segen erflehend. Andere fuhren in Rahnen und Booten berbei, uns umringend und des Paters Segen heischend. Ich konnte mich nicht genug wundern, daß unter diesen auch zwei Canonici sich befanden, angetan mit Chorgewändern."

Abrigens waren dies nicht die einzigen wunderbaren Erscheinungen, welche auf den Segen des P. Markus bin in Frankreich zutage getreten. Es ift dies einem Schreiben des P. Alexander de Charlieu, Guardian zu Disons an P. Archangelus von Lyon, in Beantwortung einer Anfrage bes Letteren zu entnehmen.7 "Benn ich den Brief, den Gie mir geschrieben haben, nicht früher beantwortet habe", sagt P. Alexander, "so geschah es, weil ich es gerne in zuverlässiger Beise getan hätte, in der Angelegenheit ber Madame Coeur de Roy, die Sie zu wissen wünschen. Ich bin eigens vorgeftern gu ihr gegangen. Ja, es ist wahr, sie sagt, daß nachdem sie die Kommunion aus der Hand des Hochw. P. Markus empfangen hatte und von zwei unserer Kapuziner in eine unserer Kapellen zurückgeführt worden war, habe sie das Berlangen empfunden, seinen Segen zu empfangen. Ein Gefühl des Mutes habe sie überkommen, so daß sie sich vom Sige erhob und ihm zu Füßen eilte.... Nur auf die Hand eines Lakaien gestützt ging fie bis zum Bagen. Daheim angekommen, stieg sie ohne Beihilfe vom Bagen und verfügte sich in ihre Wohnung. Um nächsten Tage ging sie in ihre Pfarrkirche, um die hl. Kommunion zu empfangen und von da ab geht sie alle Tage zu Tug, sei es zu den Ursulinen, sei es zu den Mindern Brüdern in die Kirche. Das Gerücht (ihrer wunderbaren Heilung) hatte sich bald in der ganzen Stadt verbreitet, so daß ihr viele Parlamentsmitglieder ihre Besuche abstatteten. Sie versichert mir, daß sie am Tage der Abreise des P. Markus allein mindestens 100 Male im Zimmer ohne Beihilfe auf und abgegangen fei, um bem Berlangen ihrer vielen Besucher zu genügen. Sie ist eine 70 jährige Frau, die seit 10 oder 12 Jahren sich nicht vom Stuble erheben konnte. Wenn sie geben sollte, mußte sie sich auf zwei Bebiente ftügen oder mit der einen Hand auf einen Stock. Das ist wahr, denn als ich sie sechs Lage vor der Ankunft des P. Markus besuchte, konnte sie sich weder bei meinem Kommen, noch bei meinem Beggeben vom Site erheben. Als ich sie aber etliche Tage nach der Abreise dieses bl. Paters besuchte, ging sie ohne jegliche Stupe mit mir im Saale auf und ab und geleitete mich später hinaus. So traf ich sie auch vorgestern noch. Dies zur Befrie digung ihrer Bigbegierde ... "



Papit Alexander VIII.

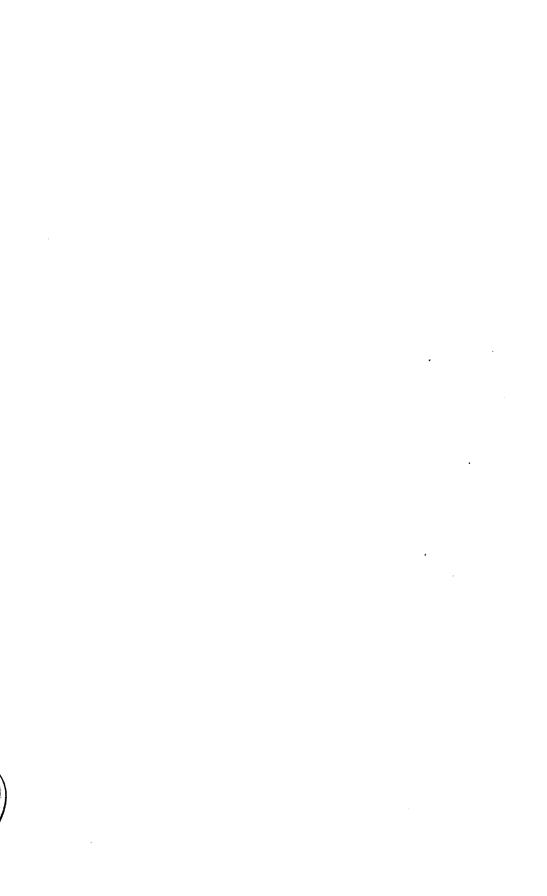

Ein zweites Zeugnis eines Heilerfolges findet sich ebenfalls in einem französischen Privatschreiben des P. Joachim de Grannet an P. Sylverius von St. Anian — beibe aus dem Kapuziner-Orden.8 In demselben heißt es: "Es ist wohl billig, daß ich Ihnen Mitteilung mache von meiner großen Freude, da mich die Gicht seit dem 22. Juni in Ruhe läßt. An diesem Preude, da mich die Gicht seit dem 22. Juni in Ruhe läßt. diesem Lage hatte mir P. Vinzenz ein von P. Markus von Aviano gesweichtes Weichtes Weichtes weihtes Namen Jesu-Bildehen gegeben und seitdem finde ich mich so gestärkt, daß ich mit Leichtigkeit gehe; ich kann Fersen und Knie frei bewegen, so das ich mit Leichtigkeit gehe; ich kann Fersen und Knie frei bewegen, so daß ich alle Kniebeugungen bei der Messe zu machen imstande bin; ich knie auch gar leicht, ohne mich aufzustützen. Ich bin sogar durch den Schloster ger leicht, ohne mich aufzustützen. Ich bin sogar durch den Schlafsaal und das Refektorium gelaufen, ebenso im Garten. Mit Leichtigkeit gehe ich Treppen auf und ab; Pflaster und Steine verursachen mir keinerlei Western und nab; Pflaster und Steine verursachen mir keinerlei Beschwerde beim Gehen. Ich bewege die Finger und Hände, so daß ich ganz bequem und leicht schreiben kann. Dies Alles aber vermochte ich früher nicht zu tun, ober boch nur unter großen Qualen."

"P. Michelangelo von Grannet, der in Clermont studierte, litt am Fieber und hatte eine Flerion am linken Auge, die so arg war, daß man bestürchtet. fürchtete, er werde das Augenlicht verlieren. P. Winzenz gab auch ihm ein geweihtes Namen-Jesu-Bilbehen und bestrich das defekte Auge mit von P. Markus geweihtem Die. Augenblicklich war er geheilt, so daß er mit der Kommunität essen konnte und doch hatte er am Fieber bereits drei Wochen

lang gelitten." \_ \_ \_ Ienem P. Archangelus von Bourbon-Lancy, von welchem vorher bie Rebe gewesen, muß burch bas Zeugnis seines Mitbruders bes P. Mexander von Charlien ziemlich betroffen gewesen sein, benn im Berkehr mit allerlei Schüngen ziemlich betroffen gewesen sein, benn im Berkehr mit allerlei Schön= und Freigeistern seiner Zeit, durfte er früher ber bemutigen und einfältigen freigeistern seiner Zeit, durfte er früher ber demutigen und einfältigen Heiligkeit eines P. Markus mit großer Stepfis begegnet sein, bis or for Jeiligkeit eines P. Markus mit großer Grepfis begegnet sein, bis er später in Lyon Gelegenheit hatte, P. Markus selbst näher kennenzulernen. Es ist interessant zu erfahren, wie er den heiligmäßigen Ordensmann, seine Fähigkeiten und sein Wesen gewertet hatte. Wir erfahren bies aus einem Schreiben des P. Archangelus db. Wien 18. Juni 1681 an Franklin. Fräulein von Scubery, einer Dame aus vornehmer Familie, die ob ihrer burffiger bürftigen Berhältnisse sich ber Schriftstellerei zugewendet hatte und die Belt mit Welt mit Romanen überschwennnte. Diese wurden viel gelesen, da sie als getreue getreue Schilberungen bes französischen Hofes galten. P. Archangelus' Brief ist übrigens nach mehrfacher Richtung hin bemerkenswert. Auch er befeiteftet übrigens nach mehrfacher Richtung hin bemerkenswert. beleuchtet die Zustände am französischen Hofe und urteilt scharf über bas Borgeban . Ge heifit Borgehen in der Angelegenheit des P. Markus von Aviano. Es heißt darin. barin: "Jener berühmte Rapuziner nennt sich P. Marcus von Aviano. Er flamigener berühmte Kapuziner nennt sich P. Marcus von Avianischen Er stammt aus dem Friaul'schen und gehört somit der venetianischen Orbendung Ordensproving an. Er ist von mittelmäßigem Buchs, eher klein als groß und machen, eher klein als groß und ungefähr 50 Jahre alt; ernst, bescheiben, mager und gesetzt, entspricht er so seinem Berufe. Sonst ist er mittelmäßig gescheibt, hat wenig Geist und gar keine Bilbung.... Schon lange ift es her, daß bei feiner Berwen dung als Missionar der Eifer, der ihn beseelt, ihm einigermaßen den Ruf der Beiligkeit eingetragen hat, so daß ihm in seinem Lande Alle nachgelaufen sind. Bor drei Jahren, da ich mich in Rom beim Generalkapitel aufhielt, hat uns Cardinal Cybo mit einem Briefe tractiert, ben ihm eine befreundete Standesperson geschrieben hatte; da waren haufenweise Bunber darin aufgezählt, die der gute Mann in dessen Lande follte gewirkt haben. Er durchzog Italien unter gleichem Aufsehen. In Benedig war biefes fo groß, daß der Senat befürchtete, es möchte irgend ein Mißgunstiger sich dieses Bolkszusammenlaufes bedienen, um irgend etwas gegen ben Staat zu unternehmen und daher den Heiligen nach drei Tagen bat, seine Bunder andersivo zu tun. Sie wissen ja, daß der Senat etwas niehr politisch als christlich ist und unter allen Tugenden jene für die höchste hält, nämlich seine eigene Autorität zu wahren. Er wurde sodann vom Kaiser nach Deutschland berufen, wo er überraschende Wirkungen hervorgebracht hat, die durch Zeugen bestätigt wurden, so daß wir sie nicht ableugnen konnen. Kaum ist er heimgekehrt, als der Herzog von Parma sich um ihn für die Mieberlande bewarb. Der P. General sendete ihn dahin und da ihn eine Persönlichkeit ersten Ranges für Mailand wünschte, so will er den Weg durch Frankreich nehmen. Wir sahen ihn in Lion ohne daß wir überhaupt wußten, daß er dahin unterwegs sei; da bringen ihn uns bie Leute ber Frau Berzogin von Savoyen, die sie ihm famt einer ihrer Equipagen mit gegeben hatte. Bon jetzt an, mein Fraulein, kann ich Ihnen freier schreiben, denn eben von diesem Augenblicke an, bis zu seiner Weiterreise, habe ich ihn nicht mehr aus ben Augen gelaffen. Sein Benehmen war bies, baß er sich ganz und gar der Leitung unseres Provinzials anpaßte, den er zufällig hier traf. Der P. Provinzial meinte, man sollte ihn nach seiner Art und Weise handeln lassen, beshalb verfügte man sich zum herrn General Bikar, ber alle nötigen Vollmachten und Autorisationen gab. Aus Gerechtigkeit ober aus Wohlanständigkeit haben wir ihn vier Tage bei uns behalten. Während dieser Zeit war unser Kloster voll von Menschen aus allen Ständen, beiderlei Geschlechtes und jeglichen Alters. Um denselben zu genügen, bestieg ber gute Mann fünf- bis sechsmal im Tage die Kanzel, um an diese Menschenmenge Exhorten zu richten. Er tat dies teils durch Geberden, teils durch italienische Sätze, die mit einigem sehr schlechtem Französisch untermischt waren. Er ermahnte sie Gott um Berzeihung zu bitten und Altte bes Glaubens zu erwecken. Dann sprach er einige Gebete und erteilte seinen Segen. Mit einem Worte, mein Fraulein, ich halte ihn für ein Instrument der Borfebung, der nichts dafür kann, daß er bei seinen Schwächen boch zu großen Dingen verwendet wird. Ich glaube mich hiemit schon vorgefehen zu haben gegen die Borftellung, die Sie sich vielleicht von

seiner Frömmigkeit gemacht haben; ich kann aber wirklich nicht umbin Thnen zu sagen, daß es mir schien, als besitze er eine sehr große Frommigteit. Bielleicht sind die Fehler, mit deren Aufzählung ich Sie unterhalten habe, doch nur in meiner Einbildung, indem ich überzeugt war, ich mußte bie andern Leute übertreffen... Ich kann Ihnen das Miles besser als irgend ein Anderer sagen, benn noch außer meiner Begierde ihn zu beobachten ten ten, hatte ich mit ihm lange Konferenzen über die verschiedensten Materien, deshalb auch glaube ich Ihnen sagen zu können, daß Se. Majestät über ihn fett. ihn schlecht informiert worden ist. Er ist wirklich kein intriganter Mensch. Seine Frömmigkeit läßt es nicht zu und es ware auch gegen sein Naturell. 3th versichere, daß seine ganze Politik barin besteht ben Segen zu spenden und die Bölker bis zu Tränen zu rühren. Das Vorgehen des Hofes wird uns bei unseren Nachbarn verschreien; sie haben ohnebies keine besonders borteilhafte Vorstellung von unserer Frömmigkeit.... Ich fürchte, baß bei der jetigen Konjunktur die Feinde seines Ruhmes dies als Gelegenheit wahrnehmen werden, ihm nicht günstig gesinnt zu sein. — Mas mich betrifft, so bin ich gar nicht bose, daß er nicht zu Hof gekommen ist. In Paris selbst ware es am besten und leichtesten von der Welt gegangen; bas Bolk wäre ihm nachgelaufen, einige hätten sich bekehrt und quasi Alle wären bewegt und ergriffen gewesen, aber bei Hof, wo ber Glaube gewöhnlich schwach und die Neugierde bedenklich ist, hätte ich gefürchtet, daß man hätte nicht zu viel glauben und nicht zu viel sehen mögen. Beim französischen Hof hat man eine grundverschiedene Frömmigkeit von den andern Höfen. Es scheint, daß, so wie wir in allen anderen Dingen samtliche Nationen ibermannt, daß, so wie wir in allen anderen Dingen samtliche Mationen überragen, wir auch anders fromm sein wollten als die Abrigen. Man hat woht wohl gar keine Rücksicht auf die Madame Dauphine genommen, die ihn lehntige sehnlichst erwartete. Ich weiß nicht, ob sie um die Erlaubnis gebeten hat, ihm schreiben zu durfen, warum Sie mich gefragt haben, aber ich weiß wohl, daß er in Lion einen Brief von ihrer Hand erhalten hat, der voll der Frömmigkeit und voll der Achtung gegen ihn war."

So groß war der Umschwung seiner Anschauung über P. Markus bei Archanger P. Archangelus, nachdem er P. Markus personlich kennengelernt, daß er in einem zweiten Schreiben an dieselbe Dame vom 12. Juli 1681 seine frise. früheren Außerungen über den demütigen Pater förmlich widerruft.11 "Ich bitte Sie, um Verzeihung" sagt er darin und um Nachssicht, ob ber Hartnager Hartnäckigkeit meiner lächerlichen Zweifel. Ich will mich burchaus nicht rühmen, wenn ich sage, daß ich beren Ungehörigkeit wahrgenommen habe. Es ist übrigens ganz wahr, daß ich nicht Mißtrauen gegen die Heiligkeit dieses guten Mannes in Ihnen wachrufen wollte, aber die Dinge, die mir

nicht gefielen, hätten günftiger ausgelegt werden können". Die Kunde der wunderbaren Geschehnisse in Lion und Dison, hatte sich bald bis Paris verbreitet. Auch ber während ber Sebisvakang bes Internuntius geschäftsführende Abbé Lauri bei der Nuntiatur in Paris, berichtete darüber an den Kardinal Staatssekretär Cybo unterm 2. Juni 1681 folgendes: "Nachrichten aus Lion zufolge ist der Kapuzinerpater Marcus von Aviano in jener Stadt angekommen. Ihm folgten 200 000 Menschen aus Stadt und Land. Er ist am Wege nach Paris. Dieserhalb hat er auch die Frau Fürstin von Lillebonne aus dem Hause Lothringen zu mir gesandt, um genau den Tag zu erfahren, wann P. Markus in Paris eintressen werde, da sie ihm ihren Wagen entgegensenden wolle. Ich habe dieser Ansprage nicht entsprechen können, weil mir die geeignete Nachricht fehlte. Aber wenn der vorerwähnte Ordensmann nach Paris kommt und der Zulauf des Volkes so außerordentlich sich gestaltet, so kann es geschehen, daß die Regierung es zu verhindern trachtet, daß er in diese Stadt komme, namentlich im Gesosse einer solchen Menschenmenge wie diese."

Doch schon unterm 13. Juni konnte derselbe Abbé Lauri von dem ausgesprochenen Mißerfolge dieser Mission des P. Markus nach Rom berichten.13 "P. Markus von Aviano", schrieb er, "war bis Villanova = St. George gekommen; es ist dies ein Ort in der Nähe von Paris, als man ihn wissen ließ, daß Graf Arenberg in Mons, ober irgend eine andere Perfonlichkeit, die krank sei, ihn sehnsüchtig erwarte und der Hof daher den Befehl ihm erteile sich mittelst des Wagens, den man ihm zur Verfügung stelle in möglichster Eile dahin zu verfügen. Es wird erzählt, daß der Ordensmann gehorchte, so daß er seine Reise fortsetzend, mit Wechsel der Pferde an geeigneten Stellen, zur Stunde bereits in Mons sein könnte. Man sagt, daß Madame Dauphine sich über diese Magnahme des Hofes diesen Orbens mann in Paris nicht einzulassen, sehr beschwert habe. Da sie krank ist, hatte sie gehofft, ihre Gesundheit eher durch seine Gebete erlangen 3u können als mit Hilfe der Arzte. Weil ihr nun nicht gestattet wurde ihn 3u empfangen, so erzählt man, habe sie bie Erlaubnis erhalten, ihm 311 schreiben. Dies hat sie auch getan. Der Brief wurde P. Markus bann durch einen Expressen zugestellt. Ob dieser Bericht sein Ziel erreichte, ist fraglich, mindestens stimmen die Aufträge der Kurie nicht damit zusammen. Ober aber, man hat, was Lauri berichtete, in Rom nur als eitel Bolks geschwätz taxiert. Sicher ist, daß Kardinal Cybo Abbé Lauri diesbezüglich ganz bestimmte Aufträge gab. Unterm 2. Juli 1681 schreibt er: "Ich hätte geglaubt, daß Sie vom Kapuziner P. Markus von Aviano, ber mit einem so großen Ruf der Heiligkeit und unter dem Beifall der Bolker die Reise nach Frankreich angetreten hat, wohin er vom Hofe selbst berufen wurde, doch einen speziellen Bericht hätten geben können, wie er bort empfangen wurde, dann was er selbst gewirkt und namentlich, ob er von Gott inspiriert, mit dem Könige über die Angelegenheiten mit Rom gesprochen hat, bann was über seine Mission bort gesprochen wird."11

Am 9. Juli schreibt Kardinal Cybo wohl als Antwort an Abbé Lauri: "Bas sich mit P. Markus zugetragen, hat großartige Verwunderung her vorgerufen. Warrus zugetragen, pat geheinnisvoll zu. Unterlassen Sie es ja nicht mitzuteilen was Sie hören, und was darüber gesprochen wird."15 Um 23. Juli lautet die Weisung des Kardinals Cybo abermals: "Wenn Sie irgend etwas über P. Markus von Aviano erfahren, unterlaffen Sie es la nicht es mir mitzuteilen."16 Unterm 25. Juli 1681 konnte trot aller Nachforschungen Abbé Lauri nur folgenden bürftigen und teilweise überbolten Bericht nach Rom senden: "Ich habe Eurer Eminenz keinerlei Rachricht über den Empfang des Kapuzinerpaters Marco d'Aviano dahier übersenden können, ebensowenig über sein Wirken, da er, bevor er noch Paris erreichte, auf Befehl bes Hofes selbst in einen Wagen gesetzt wurde, damit er schleunigst Frankreich verlasse, angeblich, weil er in Mons von dem erfrankten Fürsten Arenberg erwartet werde. Madame Dauphine aber, bie ihn zu sehen wünschte, wurde nur gestattet ihm einen Brief zu sehreiben, wie ich mir bereits unterm 13. verflossenen Monats die Ehre gegeben habe Ew. Eminenz zu berichten. Welches die Beweggründe waren, ihn hier nicht zu wollen, weiß man nicht mit Sicherheit. Einige fagten, bies sei darauf zurückzuführen, daß besagter Ordensmann allzu vertraut sei mit dem Herzoge Maximilian von Bayern, den man als zur öfterreichischen Partei haltend, betrachtet. Andere glauben, dies sei geschehen, damit nicht eine so große Volksansammlung hier entstehe wie es an andern Orten der Foll tat Fall sei, wo der Pater gewesen. Andere endlich, denken der Pater sei vers bächtig gewesen, daß er freimutig mit dem König über die Angelegenheiten mit warte auch als mit Rom und Anderes sprechen wollte. Diese Meinung wurde auch als die pietele die richtigste angesehen."17

Unterm 15. August hatte Abbé Lauri an Kardinal Cybo noch nachzusutragen: "Hier werden in den Straßen verschiedene Berse über P. Markus verkauft. Ich übermittle davon Ew. Eminent zwei gedruckte Exemplare."18 Der wahre Sachverhalt über die Ausweisung des P. Markus aus Frankreich ist wohl wesentlich verschieden von den heuchlerisch verbeckten Tatsachen in den Gerüchten, die von der französischen Hofpartei, wohl im Auftrage ihres Gebieters, ausgestreut wurden. Wieder lassen wir das Wort P. Kosmo da Castelfranco nicht nur als Augens und Ohrenzeuge all' der Geschehs

nisse, sondern selbst als Schicksalsgenosse des P. Markus.
"Etwas nur außerhald Augerre kamen Geheimpolizisten unversehens an unseren Wagenschlag", erzählt er. "Es waren zwei Leibgardisten und zwei unseren Wachden sie uns einige Augenblicke höhnisch und verächtlich ange-Andre. Nachden sie uns einige Augenblicke höhnisch und verächtlich angeblickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Anführer blickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Anführer blickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Ansührer blickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Ansührer blickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Ansührer blickt hatten, übermittelte uns der Eine von ihnen, es mochte ihr Ansührer wir über das Verbot nach Paris zu gehen, zuzseich mit sein, im Namen des Königs das Verbot nach Paris zu gehen, zuzseich mit sein Austrage schlennisst waren wir über die brutale Form dieses Auftrages. Was uns noch stürzt waren wir über die brutale Form dieses Auftrages.

mehr in Erstaunen setzte war, daß, trothem man und sagte, wir durften nicht nach Paris, wir boch in dieser Gesellschaft ben Weg dahin fortsetzen follten."

"In seiner gewohnt ruhigen und klugen Art, suchte nun P. Markus bas zu ergründen, was man uns verheimlichte. Deshalb frug er ben Anführer, tworin denn eigentlich der Auftrag bestehe, den er vom Könige erhalten habe?"

"Sie können mir", sagte er, "vollends vertrauen, denn mein Gewissen hat mir nichts vorzuwerfen. Ich glaube, daß ich Sr. Majestät auch nicht ben Schatten einer Urfache gegeben hätte, uns aus seinem Reiche auszu weisen. Als Ordensmann bin ich bereit mit Gottes Hilfe Alles bingu nehmen, selbst den Tod um Christi willen. Sie brauchen sich darum nicht zu fürchten, ich werbe mich nicht Ihren handen zu entziehen suchen! Darauf schwieg ber Agent. Die Andern von der Erkorte insultierten ben Pater, ihn einen Berrückten, einen falfchen Propheten, einen eingeschmugel ten Beiligen und bergleichen schmabend."

"In dieser Gesellschaft kamen wir Abends todmude nach Charenton

also unmittelbar vor die Tore von Paris!"

"Man ließ uns unter ber Aufsicht eines unserer Kerkermeister guruck, die übrigen gingen nach der Hauptstadt. Dort waren sie noch nicht einge troffen, als man uns bedeuten kam, wir mußten augenblicklich fort und zwar mitten in der Nacht. Wir wurden auf einen Wagen auf Stroh geladen und mit Stricken festgebunden, so daß wir uns nicht rühren konnten und umsomehr unter ben Erschütterungen bes Wagens litten, ber über

unebene, holperige Straffen babinraffelte.

An Orten, wo die Pferde gewechselt wurden, verstärkte man unsere Aufsicht. So verging die erste Nacht. Bei Anbruch des Tages sperrte man uns in eine entlegene Gastiwirtschaft ein, wo wir den Tag verbringen mußten. Es war gerade ein Sonntag und trot unserer flehentlichen Bitten weigerten sich unsere Dranger, und ind nächste Dorf zu führen, um eine hl. Messe lesen zu können. Auf all' unsere Bitten gab uns der königliche Polizeiagent nur zur Antwort: "Wir haben nur Gott, dem Könige und unserem Glauben zu gehorchen." Nun meinten wir gar, man hielte und für Häretiker, für Glaubensfeinde. Gegen Mittag kam einer herein sich 311 überzeugen, ob wir denn auch richtig noch da wären. Auch wurde und streng verboten mit wem immer zu reben. Bei heranbrechenber Nacht mußten wir wieder ben Strohkarren besteigen, ber in seiner gewohnten Raschheit mit uns davon fuhr. So vergingen fünf volle Tage und fünf endlose Nächte, ohne daß wir auch nur erfahren konnten, wo wir und befänden, welches Land wir durcheilten und wohin man und zu bringen gebachte. Das Mindeste an Worten ober Gebärden an uns wurde sorgfältigst notiert und jeden Abend ging ein Courier nach Paris mit einem Berichte

ab. Bei einigem guten Willen hatte biefe Reife mindeftens um die halfte abgekürzt werben können, aber sei es um ben Leuten auszuweichen, ober um und mehr zu qualen, verlangerte man sie, indem man ben haupt straßen auswich und Seitenwege einschlug. — — Ein Courier brachte bie Nachricht, daß wir nach Flandern gebracht werden sollten. Der Wagen bed S. ... wallten des Herzogs von Arenberg kam uns entgegen uns abzuholen. Nun wollten wir und von unserem Haupt-,, Gefährten" gerne verabschieden, er aber bestand barauf, uns bis ganz an die Grenze zu bringen. Der gute P. Markus, der die ganze Zeit über mit diesen Leuten freundlich gewesen, bessen Geduld sich nicht einen Augenblick verleugnet hatte, tat bergleichen als ware ihm bieser Bunsch einer ber angenehmften und so bestieg auch der Begleiter den Magen und verblieb bei uns bis an die Grenze. Aber er war nicht mehr derselbe. Er schien wie umgewandelt, erging sich in Entschuldigungen und bat um Berzeihung, daß er und so hart behandelt habe, um Befehlen nachzukommen, beren Ungerechtigkeit er nun einsehe. Feierlich versprach er, sein Unrecht wieder gutzumachen und die Unschuld seiner Opfer an ben Tag zu bringen.

Seine Beschämung wuche, ale er, an der Grenze angelangt, die Bolles massen schaute, die P. Markus stürmisch begrüßten und ben Segen bes Paters begehrten. Zum Abschied dankte P. Markus ihm und seinen Gefährten, daß sie so viele Mühe unsertwegen gehabt hätten und versicherte,

daß er sie niemals in seinen Gebeten vergessen werde.19

Als die Kunde der Ausweisung des P. Markus sich verbreitete, branten bie Kunde der Ausweisung des P. Markus sich verbreitete, brandeten die Wogen der Empörung über bieses brutale Borgehen aller Enden. schluchzte nur in ihrem Entschuldigungsbriefe 10. August Fontainebleau: "Ich bitte und beschwöre Sie mich deswegen Die Dauphine

nicht auszuschließen von Ihren hl. Gebeten."20

In tiefem Schmerz nahm das Kaiserpaar diese Kunde auf. P. Markus Begenüber äußerte der Raiser: "Ich bedauere, daß Ew. Paternität in Frankraise Frankreich so große Belästigungen haben erleiden mussen, aber Gott fügt ja Alles zum Besten, ich glaube, daß jener König sich vor Ew. Paternität gefürchtet hat wegen seines nicht besonders wohlgeordneten Gewissens. Berzeihen mir Ew. Paternität, wenn ich so freimutig schreibe."21 Deben dem Schmerze, daß P. Markus, der treueste Freund, so übel behandelt worden, bemächtigt sich auch eine bittere Enttäuschung des Kaisers. "Ich zweifse nicht", schreibt er unterm 4. September 168123 abermals an P. Markus, "daß, wenn Ew. Paternität mit dem Könige von Frankreich gesprochen hätten, dies ihm nur Bernhigung gewesen, der Christenheit aber dum Wohle gereicht hätte".

Raiserin Eleonora hingegen schrieb unterm 3. Juni 1681 an ihren Bater, dem P. Markus so treuergebenen Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg, voll Demut "Ich weiß nit ob Esv. Durchlaucht vielleicht werben gehört haben wie schön der fromme undt wundertahtliche P. Marco in Frankreich ist tractirt worden, er ist auf lion undt hatt dort einen krumpen geradt undt noch mehr gnaden gewirkt, von borten seinen weg gegen paris genommen, als er aber noch ein dag reis von paris, schieft ihm ber fonig ein deil von seiner guardi mit einem leiterwagen mit strob; laden den frommen man mit dem P. Cosmo barauf undt fahren mit Ihnen dag undt nacht ohne das sie weder effen noch schlafen so gahr nit meß lesen lassen bis außer Frankreich in niderlandt, ist wohl ein harte sachen, Gott wolle es dem könig verzeien undt Ihne seine gnadt verleyen das

er seine fähler erkennen undt bessern möge."23

Die Empfindungen des Pfalzgrafen über biefes Ereignis aber find niedergelegt in einem eigenhändigen Schreiben besselben an P. Markus sclost bd. 24. Juli 1681 Neuburg. "Die Art und Weise wie Ew. Paternis tät vom Könige von Frankreich sind aufgenommen worden", heißt es barin, scheint mir für ihn selbst verhängnisvoll zu sein. "Dieit enim Scriptura: Ecce misi vobis prophetas, et lapidastis et occidistis cos, et ecce relinquitur Domus Vestra deserta. Welche Sorge mußte sich wohl dieses Königs bemächtigen bei Ihrem Kommen? Es war nur die Angst, daß sein Berg könnte berührt werden wegen seiner weitausschauenden Plane, die auf die Weltherrschaft abzielen, aber er wird eine mächtigere Hand als die Seine zu fühlen bekommen, eine Hand, so die Unbilden, die feinen Heiligen zugefügt werben, racht. Es scheint mir nun die Zeit gekommen, wo dieser König mit David sprechen mag: ab altitudine solis timebo.

P. Markus schwieg meist über die erduldeten Leiden, oder er suchte bie selben geringer barzustellen. Es entspricht bies nicht nur seiner eblen Gesinnung bem Teinde gegenüber, sondern auch dem hohen Leidensmute ber ihm zu eigen war. Nicht einmal seinem Provinzial in Venedig gegenüber, ließ er die geringste Klage laut werben. In einem undatierten Schreiben an ihn berichtet er nur: "Ich teile Ew. hochwürdigsten Paternität mit, daß ich eine Tagreise von Paris von einem königlichen Kommissar ange halten wurde und den Befehl erhielt, schleunigst das Reich zu verlassen, stets in Begleitung eben dieses Kommissärs. Es geschah, weil ich bei ber Majestät des Königs nicht um die Erlaubnis nachgesucht hatte, in seine Reiche zu kommen, wovon ich ja gar keine Ahmung hatte. Das Ganze war wohl eine Fügung Gottes. So habe ich wenigstens basselbe erfahren, was St. Ignatius ber Märtyrer erbuldet hatte. Mit bem besondren Beistande Gottes, ber ftete gepriesen sei, habe ich biese Prüfung bestanden.

Jest bin ich in Bruffel und trachte eiligst weiterzukommen, benn ich

sehne mich schon überaus in meine Proving zurückzukehren."25

Co vorübergehend auch der Aufenthalt des P. Markus in Frankreich gewesen, sein Andenken erlosch lange nicht. Er blieb im Gebächtnisse dieses Volkes, das sich nach ihm sehnte, als einem Heiligen. Noch sind Bitt und Dankbriefe verschiedener Perfönlichkeiten vorhanden, die dies erhärten. Bie ganz anders gestaltete sich das Schicksal jenes Königs von Frankreich, den seine Zeitgenossen den Großen nannten. Der Fluch, den ihm Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg vorhergesagt: "Domus tua erit despet deserta" ist buchstäblich in Erfüllung gegangen. P. Souard b'Allençon, ber in ben "Etudes franciscaines"26 ben interessanten Artikel: "Les Petits-fils du Grand-Roi" veröffentlicht hat, beschließt benselben mit folgent folgender ernster Betrachtung: "Alls Papst Innocenz XI. am Sterben war, hätte er Ludwig XIV. Borhersage zukommen lassen können, nämlich, daß dur Sühne für alle Abel, die er selbst und bessen Minister dem hl. Stuble dugefügt hatten, der König seine Sohne, seine Enkel und selbst seine Große enkel mit Ausnahme eines Einzigen vor seinem eigenen Tobe werde in die Girufe Gruft hinabsinken sehen. — Diese schaurige Prophezeiung war in Erfüllung gegangen. Als Erste schied aus dem Familienkreise am 30. April 1690 bie Drangen. bie Dauphine. Der erste Enkel Ludwigs XIV. hatte aus seiner Che brei Söhne. In rascher Folge starb er und seine Gemahlin; zwei der Söhnchen folgten den Eltern im Tode. Der zweite Enkel Ludwigs XIV. follte den Inquiter. spanischen Thron besteigen. Der dritte Enkel hatte in seiner Ehe ebenfalls drei Gine brei Kinder, doch ftarben alle brei im zartesten Alter. Der Dauphin war schon im Jahre 1711 gestorben. Somit verblieben von jener zahlreichen Gamille. Familie nur ein Greis (Ludwig XIV.) und ein 5 jähriger Knabe. König starb hochbetagt am 1. September 1715. Der rückgebliebene Urenkel - das 5 jährige Kind — war Ludwig XV.

P. Edward beschließt diese ernste Gedankenreihe mit dem Ausrufe:

Diese burch Ludwig XIV. verunmöglichte Reise des P. Markus nach "Nur Gott ist groß!" Paris, hat im Berlaufe der letzten Zeit wiederholt eine kritische Bearbeistung auf tung erfahren. Es wurde die üble Behandlung des Missionars von frandösischer Seite in Zweifel gezogen, andere haben bieselbe zwar zugegeben, doch behauptet, im Abereifer hätten nur die Erecutivorgane den Ausweisungsbefehl des Königs so scharf ins Werk gesetzt. Letztere haben das Debifori-Dedikationseremplar der "Vita" des P. Markus, das P. Kosmas der Kaisenin G Raiserin Eleonora übersendet hatte, benützt. Die Wohlanständigkeit hat P. Basser Genera eines ace P. Kosmas eben gezwungen, der Kaiserin gegenüber die Schuld eines gekrönten Hauptes in möglichst mildes Licht zu seizen. In seinen sonstigen Aufzeichnungen über biesen Borfall schilbert er, wie wir gesehen haben, benfolken denselben nicht so harmlog. Im Eremplare der Kaiserin, nachdem P. Pagent icht so harmlog. Im Eremplare der Kaiserin, nachdem P. Kosmas die Begeisterung des französischen Bolkes für P. Markus ge-schilkont französischen Bolkes für P. Markus geschildert hatte, fährt er fort: "Eine solch' gewaltige Bolksbewegung konnte nicht nacht nacht nicht verborgen bleiben und gelangte so zur Kenntnis des unüberwind-lichtfon 2006. lichsten Ludwig XIV., des Königs von Frankreich, der die dem französischen Volke eigene Reigung zu stürmischen Auftritten wohl kennend, in kluger

Beise bedachte, ob nicht unter den Leuten ernste Unordnung entstehen könnte, wenn P. Markus volkreichere Orte, oder gar die Königsstadt Paris besuchen würde. Deshalb sendete er uns einige seiner Abgesandten entgegen, um P. Markus von der Notivendigkeit zu überzeugen, dieses Reich zu ver lassen. In geziemender Beise bewachten sie P. Markus und hielten ihn ganz geheim, damit das Bolk ihm nicht stürmisch nachsetze. Doch die Ab gesandten verstanden die königlichen Befehle unrichtig und die Grenzen ihrer Bollmachten überschreitend, überhäuften sie P. Markus mit Unbilben aller Art usw."

Die Darstellung der Ereignisse nach den Quellen macht nun diese Kont binationen hinfällig. Im Gegensatze zu den vorerwähnten Schriftstellern hat P. Davide da Portogruaro der venetianischen Kapuzinerproving bie Motive der Ausweisung zum besonderen Gegenstande seiner Forschungen gemacht. Mit einem großen Aufwand gelehrter Zitate widerspricht bet Autor der Auffassung jener, die da meinten, P. Markus' Einstellung zur kaiserlichen Politik habe den Grund zu seiner Ausweisung abgegeben. Auch gegen jene Autoren nimmt P. Davide Stellung ein, benen die Ausweisung noch immer ein Rätsel barftellt. Er selbst sieht auf dem unverrückbaren Standpunkte, daß nur der leidige Konflikt mit Rom, hervorgerufen durch ben bekannten Regalienftreit, die einzige Urfache fei.

Wir unsererseits wollen durch die Wiedergabe eines Gesandtschafts berichtes des damaligen venetianischen Gesandten Sebastian Fostarini in Paris, den Leser in die Lage versetzen sich selbst ein richtiges Urteil über

diese Angelegenheit zu bilden.

Unterm 18. Juni 1681 berichtet berselbe bem venetianischen Senate von Paris aus: "Ich habe gehört, daß ber Kapuzinerpater Markus aus Kon von einer unzähligen Bolksmenge begleitet wurde, die auch aus den ber nachhauten Steit nachbarten Orten zusammengeströmt war, ob bes Rufes seiner Heiligkeit und der Gläubigkeit an seine Bunder. Man sagt es habe sich der Erg bischof in Begleitung des Jesuitenpaters La Chaise, des Beichtvaters St. Majestät, zum Könige begeben, um bemselben vorzustellen, daß es gefährtief fei D. Martinger lich sei, P. Markus nach Paris einzulassen und ihm zu gewähren, baß er zu Hofe komme. Wenn ihn Se. Majestät vor sich hätte kommen laffen, könnte er irgend eine indiskrete Borftellung gewagt haben wegen ber laufenden Angelegenheiten mit dem Papste. Möglicherweise könnte er von diesem auch geheime Instruktionen haben. Wenn ber Pater nicht aus führen hätte können, was er sich vorgenommen, möchte er vielleicht in un kluger Beise geeisert und die Belt (l'universale) bewegt haben, und so Unannehmlichkeiten verursachen, benn bie Menge ist all zu leichtgläubig und läßt sich durch eine manchmal abergläubische Frömmigkeit verleiten. Tatsächlich in St. George, brei Meisen von hier (Paris) entfernt hat ihnt ein Hofbeamter anscheinend aus Artigkeit, einen Borspanmvagen angeboten, um rascher nach Mons, zum Herzog von Areschot zu kommen, bessen Zustand man ihm als außerst ernst bezeichnete, der ihn mit Ungebuld erwartete...

Indes lacht man bei Hofe über die möglichen Wirkungen der Frömmigkeit dieses Menschen; man sagt, diese Krone bedürfte nicht der Wunder, wie das Haus Offerreich."29

### Kapitel IX Mr. 3

# Eine unausführbare Reile nach Spanien

Neben kleineren Reisen waren P. Markus für das Jahr 1681 zunächst drei Missiongebiete im Gehorsam zugewiesen worden: Frankreich, Flansbern und Spanien. Diesen schlossen sich nachher, infolge später eingestroffener Gesuche und Bitten um P. Markus, noch weitere Obedientialsbriefe an.

Bunachst schlug P. Markus ben Weg nach Frankreich ein, von wo aus er offenbar über die Pyrenaen nach Spanien gelangen wollte. Da er auch aber die Reise nach Frankreich so unvermittelt aufgeben mußte, war auch eine Wie eine Reise nach Spanien für ihn unmöglich geworben, zumal er Scercisen nicht general Spanien für ihn unmöglich geworben, zumal er Scercisen nicht vertrug. — Der König von Spanien war in seinen Hoffnungen getäusche getäuscht, er und sein Hof. Sie alle, sowie auch bas Bolk, hatten mit innigen inniger Sehnsucht ben großen Diener Gottes erwartet; nun war alles zus nichte nichte geworden. Allein der König gab den Gedanken an eine Berwirk-lichne geworden. lichung nicht auf. Ließ sich der Plan im Jahre 1681 nicht mehr ausführen, so kannte der Ließ sich der Plan im Jahre 1681 nicht mehr ausführen, so konnte doch das Jahr 1682 die Erfüllung bringen. Ein Umstand schien wirklich fein Jahre Bahres wirklich sein Berlangen zu begünstigen. Mitte Mai (am 15.) bes Jahres 1681 teilen Berlangen zu begünstigen. Mitte Mai (am D. Rernhard a Vortu 1681 teilte nämlich ber Orbensgeneral der Kapuziner, P. Bernhard a Portu Maurick Mauricio von Marseille aus den Schweizern, die ihn um P. Markus' Kommen angegangen hatten, mit, daß er eben im Begriffe stehe, sich nach Spanien einzuschiffen. So war bem Könige die Gelegenheit geboten, sich um Dem Ronige Die Gelegenheit geboten, sich um P. Markus wirksam zu bewerben. In der Lat erhielt dieser schon unterm unterm 7. Februar 1682 ein Schreiben bes spanischen Botschafters in Benodie Benedig, Marchese de Villagarcia, in welchem ihm die Obedienz seines Orbone Orbensgenerals zu einer Reise nach Spanien zugestellt wird. In bem spanien. spanischen Begleitschreiben heißt es: "Da mir von Madrid beiliegender Brief Brief geschickt wurde, ben ber Kapuzinergeneral auf Bitten Gr. Majestät ausgestellt hat, damit sich Ew. Paternität an jenen Hof verfügen, um die Kastonnert Fastenpredigten? baselbst zu halten, so habe ich mich entschlossen, meinen Ebelmann Ebelmann, Don Pedro Pugnetti,3 zu entsenben, bamit er Ew. Paternität ben swu? ben erwähnten Brief bes P. Generals, ber bem meinigen beiliegt, übergebe. In biefam Brief bes P. Generals, ber bem meinigen wahrih vorzus In diesem ersuche ich Ew. Paternität, sich zur Reise nach Madrid vorzu-

bereiten, die Se. Majestät zu seinem Trofte wünscht. Indem ich mich auf die Außerungen verlasse, die Don Predo Pugnetti Ew. Paternität ausführlicher machen wird, habe ich in Bezug auf diesen Punkt nichts anderes hinzuzufügen, als Ew. Paternität zu bitten, Sie mögen die Gute anempfehlen, ber Ew. Paternität, meinem Bunsche entsprechend, viele Jahre behüten moge.

Ihr Diener

Marchese de Villagarcia.4

Aber auch in Nom hatte Billagarcia im Namen seines königlichen Gebieters, des Katholischen, bei der päpstlichen Kurie jene Schritte unter nommen, die in folchen Fällen üblich find.

Unter 18. April 1682, Benedig, schrieb P. Markus dem papstlichen

Staatssefretar, Kardinal Cybo, biesbezüglich:

"Bon Er. Erzeilenz, dem Gefandten des "Katholischen" in Benedig, wurden mir zwei Schreiben Euerer Eminenz zugestellt. Dem einen zufolge werde ich im Namen unseres Herrn mit Bergünstigung jeglicher Bequent lichkeit an den Hof des katholischen Königs bestimmt. Nach dem Inhalt des zweiten Schreibens wird meine dortige Amvesenheit mit dem Schafe des hl. Ablasses (vollkommener) begleitet sein. Dies alles habe ich mit ber höchsten Chrfurcht und mit Jubel aufgenommen, als eine von Gott her kommende Sache. Nicht ohne Rührung kann ich des hl. Gifers Gr. Geilig keit gedenken, den Gott, sowie auch Ew. Eminenz zum Wohle der bl. Mutter der Kirche erhalten wolle. Ich werde alles gemäß der frommen und hl. Meinung unseres Herrn in Ausführung bringen, stets gang bereit, mein Blut zu vergießen und das Leben zu lassen für die katholische Religion. Gott, der Gebenedeite, stehe mir bei, daß ich stets alles tue einzig zu Gottes Ehre und zum Heile der Seelen. Euere Eminenz meiner unwandelbaren und besonderen Berchrung versichernd, wünsche ich, Gott möge Euere Eminenz erhalten und jegliches Gut verleihen, das ich mit selbst wünschte. Zu den Füßen Euerer Eminenz hingestreckt, kusse ich demütigst Ew. Eminenz hl. Purpur und verbleibe ich Euerer Hochwürdigsten Encinenz demütigster, ergebenster, untertänigster und gehorsamster Dienet Dr. Mart'us von Aviano, Kapuzinerprediger und armer Sünder."5

Inzwischen hatte P. Markus aber auch Don Pugnetti Aufklärung gegeben über die schwebenden Verhandlungen wegen eines vorher noch statt zuhabenden Besuches am Kaiserhofe in Wien. Auch ein in diesem Sinne abgefaßtes Schreiben sollte Pugnetti seinem Botschafter selbst übermitteln. Billagarcia meinte diesbezüglich: "Da Ew. Paternität bereits mit den Berhandlungen soweit gediehen sind, daß Sie sich unmittelbar nach voll endetem Fastenzyklus nach Wien zu begeben haben, so muffen wir diese Berzögerung mit Ergebung in den Willen Gottes hinnehmen, um fo mehr,

als Don Pietro (Pugnetti) mir im Namen Euerer Paternität Hoffnung gibt, daß Sie glauben, wenigstens in zwei Monaten nach der Fastenzeit auf der Rückreise von Wien sich nach Madrid begeben zu können. Indvischen wird hoffentlich auch von Sr. Heiligkeit die Dispens einlangen nach dem Muster jener für Flandern und Deutschland zur größeren Bequemlichkeit Euerer Paternität. Ich erwarte häufige Nachrichten von Ihnen, wo immer Sie sich auch befinden mögen, damit ich niemals den Trost und die Sie sich auch befinden mögen, damit ich niemals den Trost und die Sicherheit Ihrer geistigen Geneigtheit entbehre. Ich wiederhole Ew. Paternität meine ehrfurchtsvolle Dienstwilligkeit, damit Sie imstande seien, so viel als möglich schleunig dem ungeduldigen Berlangen, mit welchen welcher Se. Majestät der König Ihr Kommen und Ihren Segen erwartet, du entsprechen."6 Am 28. März teilte der spanische Botschafter mit, daß die nötige Dispens, betreffs aller Art von Behikeln für P. Markus, bereite bereits aus Rom eingetroffen sei. Auch die Berleihung eines vollkommenen Ablasses für die spanische Mission habe Se. Heiligkeit bewilligt. Beide Aftender für die spanische Mission habe Se. Heiligkeit deraten Aftenstücke bewahre er auf, da sie bei Abersendung in Berluft geraten könnten. könnten, und behalte sich vor, dieselben dem Pater persönlich zu übergeben, so wie er den Trost empfangen werde, benseiben zu umarmen und sich seiner Gegenwart zu erfreuen.

Eine große Verdemütigung stand P. Markus nun bevor. Nach der schmachvollen Vehandlung, die er auf Befehl Ludwig XIV. in Frankreich erfahren, mußte er sich jetzt an denselben König mit der Vitte wenden, ihm die Reise durch Frankreich zu gestatten, um die ihm aufgetragene Mission in Spanien vollführen zu können. P. Markus zweiselte zwar nicht an dem günstigen Erfolge seiner Vitte; ward doch seine Ausweisung aus Frankreich maßgebenden Orts damit begründet worden, daß er "die Erlaubnis des Königs nicht eingeholt habe". Diesmal wollte er, troß des großen Opfers, im diese Erlaubnis demütigst ersuchen, d. h. nicht um die Erlaubnis, sich in Frankreich aufzuhalten, sondern nur durchzureisen, um nach Spanien zu gelangen. Niemand zweiselte an einem günstigen Erfolge dieses Schritztes. Selbst die Dauphine von Frankreich schrieb an P. Markus: "Ich hosse, daß Se. Majestät der König, der doch so gotteskürchtig ist und so großen Glauben hat, Euerer Paternität die Durchreise durch seine Staaten erstauben wird.

lauben wird." Db P. Markus noch vor seiner Neise nach Wien die diesbezüglichen Schritte unternommen, ist nicht nachweisbar. Es steht nur fest, daß er Schritte unternommen, ist nicht nachweisbar. Es steht nur fest, daß er Schwille in Wien an den französischen Vorschafter Marquis de Sebeville persönlich gewendet. Es ist dies aus des letzteren Gesandtschaftsberichten persönlich. Aus denselben ist aber außerdem noch zu entnehmen, mit welcher ersichtlich. Aus denselben ist aber außerdem noch zu entnehmen, mit welcher Selbstwerleugnung P. Markus alle Schuld der damaligen Abweisung auf sich genommen, und nur bestrebt war, andere zu schonen.



In seinem Berichte vom 7. Juni 1682, Wien, sagt Sébeville: "Bas mich überrascht hat, war der Besuch des berühmten Kapuzinerpaters Markus Sch wester, Markus. Ich wußte nichts von seiner Ankunft, da ich erst seit vorgestern spät abends hierher zurückgekehrt bin. Schon gestern, bevor er noch in Larenburg beim Kaiser war, oder bei der Kaiserin Mutter, die hier weilt, kam er au wir ? kam er zu mir. Zuerst sagte er, er sei gekommen, um seiner Dankbarkeit Ausbruck zu geben für all die Güte, die ihm Ew. Majestät erwiesen, trokbem er ben Gert trogdem er den Fehler begangen habe, in Dero Reich zu kommen, ofte die Erlaubnis hierzu eingeholt zu haben, um so mehr, da er von einem Orte kam, ber ihn verdächtig machte, als hatte er eine geheime Miffion 3u erledigen. In Wahrheit sei es nur ein Fehler von ihm gewesen, ben er aus Unwissenheit begangen. Er habe erfahren, daß seither Gerüchte im Umlauf seien, als ware er von Sr. Majestat übel behandelt worden. suche nach Mitteln, der Welt zu zeigen, daß er im Gegenteile allen Grund habe, zufrieden zu sein, und zu Gott beten wolle für die Erhaltung Majestät, da dieser der Kirche und seinen Staaten so nützlich sei, unt bes Bemühens willen, die Häresie zu entwurzeln. Auch trachte Se. Majestät soviel wie möglich, seinen Untertanen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem er das Berdienst belohne und die Berbrechen bestrafe. So 311 regieren sei wahrhaft Sache eines großen Königs; es heiße dies die ordnungen Gottes vollführen. Deshalb auch belohne ihn Gott sichtbarlich auf biefer Welt durch das Gedeihen all seiner Plane. Dann zeigte er mit den Befehl des Papstes, sich hierher zu verfügen und von da nach Spanien zu reisen, dem hinzufügend, daß er nur blind gehorche, denn es widersiche ihm, an die Höfe zu gehen, da man sich an diesen nur mit weltlichen Ungelegenheiten beschäftige; um solche aber kummere er sich nie; wenn man ihn nicht bazu brange und ihm ben baraus entspringenden Rugen vor Augen stelle." — In Ziffernschrift folgt das weitere: "Er sagte mir auch, daß es ihm die größte Freude bereiten würde, wenn unter den chriftlichen Fürsten Frieden herrschte, doch wolle er darüber nicht mit dem Kaifer sprechen, wenn dieser nicht selbst zuerst davon rede. Wenn er ihn aber um seine Meinung fragen sollte, so würde er ihm die Gefahr vor Augen stellen, in die er sich mit samt seinen Bölkern begeben mußte, indem er letztere nicht nur bem Greuel bes Krieges aussehen würde, sondern auch dem gerechten Zorn Gottes, sobald er Gottes Cache um geringfügiger weltlicher Vorteile willen aufgeben würde. Dann sagte er noch: Wenn Euere Majestät im Widerspruch zum Traktat von Münster sich in ben Besity von Straßburg gesetzt haben, so habe sich auch biese Stadt zuerft schon gegen genannten Traktat verfehlt, indem man dort dem Bischofe und den Domherren nicht gestatten wollte, im Dome das hl. Opfer barzubringen, was diesen doch durch denselben Traktat von Münster zugestanden worden war. Euere Majestät seien nun nicht mehr verpflichtet, irgendwelche

Rücksicht zu nehmen auf die Ausnahmestellung, welche dieser Stadt in Münster zugebilligt wurde, um so mehr, als Sie den Glauben dort wieders bergestellt haben und keinem einzelnen Unrecht geschah, dadurch, daß der gesamten Stadt alle Rechte und Immunitäten erhalten blieben."

"Aberdies sagte er mir noch, er habe in Italien gehört, daß die Spanier sich gerne wegen der Niederlande vergleichen würden gegen ein Aquivalent von Roussison an Italien; ihm dünke, daß die Religion daraus großen Rußen ziehen würde und dadurch alle Reidereien zwischen Frankreich und Spanien ein Ende hätten. Er bete wegen dieser Angelegenheit alle Tage. Auch versicherte er mir wiederholt, daß er sich aus allen Kräften bemühen werde, wegen des Friedens mit dem Kaiser, sobald dieser ihn nur um seine Meinung bei

Meinung befrage."

Darauf erhielt Sébeville von seinem Könige unterm 17. Juli (1682)<sup>10</sup>
folgende Beisungen: "Was die Eröffnungen anlangt, die Ihnen P. Markus
von Aviano gemacht hat, zielen dieselben allem Anschein nach nur darauf
ab, um zu erlangen, daß es ihm freigestellt werde, in mein Reich zu
kommen. Er hat mich schon unter verschiedenen Vorwänden darum bitten
lassen, ich aber halte es nicht für angezeigt, es ihm zu gestatten, daher
dürsen Sie sich mit ihm in nichts einlassen. Nur wenn Sie nicht ausweichen können, mit ihm über die schwebenden Angelegenheiten zu sprechen,
so dürsen Sie sich nicht anders äußern, als wie ich es Ihnen für den

Grafen Königseck vorgeschrieben habe."
Die wegen des Grafen Königseck erflossene Direktive aber hatte geslautet: "Was die Erklärungen des Grafen Königseck betrifft, die er Ihnen gemacht hat, um den Marsch der kaiserlichen Truppen gegen den Rhein zu rechtsertigen und glauben zu machen, daß es seinem Gebieter (dem Kaiser) eher um Befestigung des Friedens als um neuerliche Entfachung des Krieges zu tun sei, wird es genügen, wenn sich die Gelegenheit von selbst ergibt, ihm darauf, sowie auf sein Ansimen betreffs der leichten Möglichkeit, die Ungläubigen aus Ungarn zu vertreiben, folgendes zu antworten: Benn der Kaiser durch Justimmung auf mein Anerdieten, dem übrigens alle beteiligten Reichsfürsten und Staaten bereits zugestimmt haben, seglichen Grund zum Mißtrauen behebt, wird er mich auch geneigt sinden, alles zu tun, was zu seiner Befriedigung sowie zum allgemeinen Bohle der Iswischen

Wohle der Christenheit dienen mag."

Unterm 12. Juli berichtete Marquis de Sébeville abermals an Ludwig XIV.:
Unterm 12. Juli berichtete Marquis de Sébeville abermals an Ludwig XIV.:
No. Markus, der heute seine Ablässe verleiht und seinen Segen dem gestauten Hofe sowie der ganzen Stadt gibt, kehrt morgen nach Italien surück. Er ist gekommen, um von mir Abschied zu nehmen und hat mir zurück. Er ist gekommen, um von mir Abschied zu nehmen und hat mir gesagt, daß er ganz überzeugt sei, daß Eure Majestät triftige Gründe gehabt haben, ihm den Paß zu verweigern, um nach Spanien zu reisen. Er habe übrigens Seine Heiligkeit gebeten, ihn von dieser Reise zu

dispensieren, da er dieselbe zur See nicht machen könne und es auch zu geben. Lande nicht vermöge, da Ew. Majestät diese Einwilligung nicht geben. Auch sogte en des Auch sagte er, daß er mir sehr verpflichtet ware, wenn ich Euerer Majestät versichern wallt. versichern wollte, daß er lebenslang zu Gott beten wolle für die Erhaltung Ew. Majestät, die für die Kirche notwendig sei; auch die ganze Christenheit sollte dengleichen ten sollte desgleichen tun. Ebenso bitte er nochmals, ihm den Fehler zu ver Zeihen, den er unwissentlich begangen habe, indem er ohne Eurer Majestät Erlaubnig dag Waiss bet Erlaubnis das Reich betreten habe." — Diesem fügt der Gesandte bie Worte hinzu: "Es scheint, daß es ihm immer noch nahe geht."12

In der Tat hatte P. Markus dem Kardinal Staatssekretär Cybo in Rom berichtet:13

Lob sei Gott!

"In bemütigster und tiefster Berehrung teile ich Euerer Hochwürdigsten Eminenz mit, daß mir von Seiner Majestät dem Allerchriftlichsten König der Paß, um mich nach Spanien zu begeben, welchen Sc. Majestät ber katholische Ganie fan und Spanien zu begeben, welchen Sc. Majestät ber katholische König für mich begehrt hatte, verweigert wurde. Mich auf das bobe Moor zu vorsieren hohe Meer zu verfügen, wäre mein sicherer Tod, da ich die Erschütterungen nicht vertrage Rassimunt nicht vertrage. Bestimmt wurde mein Gehen auch die Erhitterung bes Allerchriftlichsten hervorrufen. Letzterer Grund bestimmt mich bemnach, gemäß dem Nate von fehr klugen Leuten, nicht dahin zu gehen. Gott kennt die Absichten meines Handelns, diese sind einzig der Wille Gottes; ich habe kein anderes Interesse, als nur die Ehre Gottes und das Heil ber Seelen. Als stets gehorsamster Sohn ber hl. Mutter der Kirche bin ich immerdar bereit, für dieselbe mein Blut zu vergießen und mein Leben bin zugeben. So nehme ich alles von Gottes Hand an und erkenne es als Seine Fügung. Ich habe es für meine Pflicht erachtet, dies Ew. Hoch' würdigsten Eminenz mitzuteilen, auch baß ich von Gr. faiserl. Majestät bereits entlassen nach Italien zurückkehre. Ich hoffe, bei meiner Familie in Padua gegen ben ersten August einzutreffen, stets bereit die Befehle Euerer Eminenz entgegenzunehmen." . . .

Für P. Markus war die Mission nach Spanien hiermit abgetan, nicht aber für den spanischen Hof; dort war man sicher nicht gewillt, durch ben spanischen Botschafter in Rom, Marchese del Carpio, die papstlichen Bewilligungen vergebens erlangt zu baben.

Schon im Jahre 1682 hatte Villagarcia in Venedig von der Verweige rung des Passes Kunde erhalten. Unterm 20. Juni schrieb er an P. Markus: "Mit großem Mißvergnügen teile ich Euerer Paternität mit, daß mir der Herr Gefandte in Paris, Marchese bella Fuente, geschrieben hat, der Allerchriftlichste König habe sich geweigert, den Paß, um den man für Ew. Paternität angesucht hatte, damit Sie durch Frankreich reisen können, zu gewähren. So wird es bringend notwendig fein, bamit bet

König, mein Gebieter, ben Trost empfange, Sie bei sich zu sehen, baß lich Euere Paternität zur Einschiffung in Genua entschließen. Ich zweifle nicht, daß Ew. Paternität dies auch tun werden in Anbetracht des Eifers, ben Gie er ben Sie für den königl. Dienst Gr. Majestät an den Tag legen, um so mehr, da infolge der Berweigerung des Passes keine andere Möglichkeit besteht, die Reise zu tun. Die Aberfahrt von jenem Hafen aus bis nach Spanien ist so kurz, daß sie kaum fünf Tage in Anspruch nimmt. Was bie Einschiffung betrifft, so überlassen Ew. Paternität mir die Sorge biefin ...... hiefür und glauben Sie mir, daß ich die größte Sorgfalt anwenden werde, damit damit Sie bequem und mit größter Sicherheit reisen. Darum ist es nötig, daß Ew. Paternität jeglichen Widerwillen ber Notwendigkeit zum Opfer bringen bringen, um Gr. Majestät zu gefallen, ba man Sie wirklich in Madrid zu boben auf haben wünscht. Wir alle muffen überzeugt sein, daß es sich um allers höchste Ziele im Dienste des Herrgotts handeln muß, daß Ew. Paternität nach Spanien kommen, da sich so viele Widersprüche und Schwierigkeiten erheben."

"Bas mir Ew. Paternität mitteilen betreffs Ihrer Absicht, über Konstanz nach Mabrid zu reisen infolge der Nachrichten, die Sie erhalten baben haben, daß wegen Pestverdacht die Pässe in Trentin und Tirol geschlossen werken werden, so stimme ich der klugen Entschließung Euerer Paternität bei. Es wird dam bie Ew. wird demnach nach Mailand eine Persönlichkeit entsendet werden, die Ew. Paterniese er Paternität bis nach Mailand geleitet, versehen mit allen Mitteln zur Reise und mit auf Mailand geleitet, versehen mit allen Mitteln der Grontasson bas Ew. und um die Einschiffung in Genua vorzubereiten. Aberlassen das Ew. Paterniese Paternität nur mir; alles wird punktlichst bereitet sein. Ich bitte Ew. Paternität, mir bloß Ihre Intention wissen zu lassen, damit ich Zeit gewinne, all das, was mich angeht, zu verfügen. Nochmals bitte ich, ohne Sprag .... fo einrichten. Sorge zu sein betreffs ber Einschiffung, benn ich werbe es so einrichten,

Raum aus Wien in seine Heimat zurückgekehrt, erkrankte P. Markus nicht unbedenklich; hiemit wären die Pläne, seinen Missionsschauplatz nach Spanian Spanien zu verlegen, ohnedies unausführbar gewesen. P. Kosmas, ber auch Martet auch Marchese de Villagarc'a hievon in Kenntnis setzte, erhielt unterm 9. Contention de Villagarc'a hievon in Kenntnis setzte, orne dem Briefe 9. September 1682 von demfelben folgendes Schreiben: "Aus dem Briefe Euerer Matter vornohme ich von dem üblen Befinden unseres P. Markus. Es betrübt mich dies unend-lich Markus. lich. Wollen Euere Paternität überzeugt sein, daß, wenn biese meine Betrühnig ihm. trübnis ihm helfen könnte, er keinen besseren Arzt finden würde, so groß ist mein Schrantts Bilfe ist mein Schmerz. Doch hoffe ich, daß durch unseres Herrgotts Hilfe und Guern auf eintreten und Euerer Paternität liebevollen Beistand bald eine Besserung eintreten wird: seinen Ges wird wird; schon der Aberlaß wird ihm Erleichterung gebracht haben. Es wird mir mohr mir wohl die Zeit wie ein Jahrhundert lang bunken, bis mir wieder die Antwort Gronn ein Jahrhundert lang bunken, bis mir wieder die Antwort Gronn ein Jahrhundert lang bunken, bis mir wieder die Antwort Euerer Paternität zukommen soll. Ich bitte beshalb inständigst, mich ferners mit Ihren Zeilen zu verbinden, die mir eine Besserung künden. Dies wird meinem Gemüte zum Trost und zur Beruhigung bienen."

"P. Markus will ich nicht schreiben, aus Angst sein Abel zu verschlimmern. Wollen Euere Paternität ihn deshalb in meinem Namen herzlichst umarmen und ihm versichern, daß ich lebhaften und schmerzlichen Brief an seiner Erkrankung nehme . . "15 Ein zweiter ganz ähnlicher Brief des spanischen Gesandten an P. Kosmas erfloß am 30. September 1682." des spanischen Gesandten an P. Kosmas erfloß am 30. September 1682. Einkumählich besserte sich der Zustand des Kranken, so daß er in einem Echreiben vom 24. Oktober dem Kaiser vermelden konnte, er befinde sich bereits in Rekonvaleszenz.

Kaum war seine Gesundheit halbwegs wieder herzestellt, begann schon im Anfange des Jahres 1683 abermals das Drängen des spanischen Hoses, im Anfange des Jahres 1683 abermals das Drängen des spanischen Home. P. Markus möge doch nach Spanien kommen. In einem Briefe vom 2. Februar 168318 bemerkt Marchese de Villagarcia P. Markus gegenüber: "Ich bedauere wohl recht sehr, zu vernehmen, daß Sie noch nicht volls kommen gesund sind, besonders wegen der außerordentlichen Ausübung des Predigtamtes, doch die göttliche Vorsehung, welche zu allen Zeiten und bei allen Gelegenheiten dat nivem sieut lanam, wird Sie wohl mit der nötigen Kraft versehen, damit Sie in gewohnter Weise die Früchte Ihres Schweißes ernten."

P. Markus beharrte aus wohlerwogenen Gründen auf seinem einmal gefaßten Entschlusse, von dem er sich nicht abbringen ließ. Am Gange der Ereignisse aber sollte die Welt nur zu bald gewahr werden, daß dies die weiseste Fügung der Vorschung Gottes gewesen.

Noch einmal taucht der Gedanke, P. Markus nach Spanien zu ziehen, vorübergehend auf. Es war im Jahre 1692 und ging von der Königin Maria Unna von Spanien, einer Pfalz-Neuburgischen Prinzessin, aus.

Einem eigenhändigen Schreiben diefer Fürstin vom 12. Februar 1693 an P. Markus ift die Erfolglosigkeit diefer Bemühungen zu entnehmen.

"Aus Ihrem Briefe vom 28. Dezember vorigen Jahres an P. Gabriel,20 meinem Beichtvater", sagt sie, "entnehme ich die Entschuldigungen, die Sie vorbringen, daß Sie nicht, meinem Bunsche gemäß, nach Spanien kommen können. Da ich dieselben für wohlbegründet halte, so wäre es nutslos, meine Bitten noch weiter aufrecht zu erhalten, um diesen Trost zu empfangen. Ein triftiger Grund ist wohl Ihr Alter sowie das Nisiko Ihrer Gesundheit, die mir viel zu teuer ist, als daß ich sie einer Gesahr aussehen wollte, und so stehe ich ab und begnüge mich, Ihren hl. Segen und Ihre Gebete aus der Ferne mir zu erbitten . . "21

#### Rapitel IX Nr. 4

### Durch die Niederlande

Als der aus Frankreich verbannte P. Markus von Aviano mit seinem Gefährten, P. Kosmas von Castelfranco, nach fünfnächtiger Fahrt sich der niederländischen Grenze näherte, begegnete ihnen bereits der Wagen des Herzogs von Arenderg, den dieser dem heißersehnten und hochwillkommenen Gaste entgegengesandt hatte. Sie entstiegen dem strohgefüllten Karren, auf dem sie wie Schlachtvieh befördert worden waren, und wollten sich von dem zu ihrer Bewachung bestimmten Begleiter verabschieden. Dieser hatte den Befehl, nicht eher von seinem Wachposten zu scheiden, bis er die beiden über die Grenze gebracht habe. Diesem Befehle zu entsprechen, bestieg auch er, gleich den beiden Patres, die herzogliche Kutsche und verließ dieselbe wirklich erst an der Grenze, wo die nach Hunderten zählende Menge P. Markus jubelnd begrüßte.

Sein nächstes Reiseziel, dem P. Markus zustrebte, war die Stadt Mons, die vornehmste der 24 Städte des Hennegaus, einer Grafschaft zwischen der Schelde und Maas. Einst war sie sogar die Hauptstadt des Hennegaus. Dort residierte als Gouverneur von Mons Karl Eugenius, Herzog von Arenderg, Arscot und Erop. Er war der Neffe des berühmten Rapuzinerpaters Karl von Arenderg, der durch historische Kunst- und Architekturstudien hervorragte. Die Herzoge von Arenderg leiteten ihren Stammbaum von Karl V. ab. Karl Eugenius war aber auch der Stifter des Kapuzinerklosters in der Stadt Enghien. Nun lag er sterbenskrank darnieder und hoffte Genesung von dem so oft heilwirkenden Segen des Paters.

Dieser kam am 12. Juni 1681 morgens in Mons an und spendete dem Kranken die gewünschte Benediktion, bemerkte aber zugleich dem Herzoge gegenüber, daß nach Gottes Willen sein Tod baldigst erfolgen

14\*

werde; sprach ihm liebevoll Trost zu und bereitete ihn zu einem seligen Hinscheiben. Der fromme Fürst war darauf vollständig in Gottes Willen ergeben, bereitete sich andächtig darauf vor, nicht versäumend, was zu einem foligen Ging ? feligen hinscheiben aus ber Welt beitragen konnte, um bemfelben bann rubig entgegenzusehen.1

Nichtsbestoweniger trat auf die Segenerteilung eine gang überraschenbe Besserung ein, so daß man Hoffnung schöpfte, der Kranke werde boch genesen, benn er sei außer Gefahr, was bei der allgemeinen Beliebtheit bieses Fürsten in ganz Mons ungeheure Freude erregte. Nachrichten aus Bruffel besagten: "Dem Herzoge von Arenberg geht es von Tag 311 Tag besser." Aber P. Markus behielt doch recht; die Besserung hielt nicht an

und am 25. Juni schied Karl Eugenius wirklich aus dem Leben.

Doch nicht die Berufung an das herzogliche Sterbebett war die nächste Ursache, daß P. Markus die Niederlande bereifte. Bielmehr war es Anna Glifabeth um 2-16. Elisabeth von Lothringen, Prinzessin von Baudemont, welcher Belgien und bie Riederlande "biefes Glück" verdankten. Als nächste Berwandte bes Bergaghaufer um ? Herzogshauses von Lothringen weilte sie oft in Innsbruck am hofe bes Herzogs Karl von Lothringen, wo sie P. Markus von Aviano zuerst im Jahre 1680 kennengelernt hatte. Sie ruhte nun nicht mehr, bis sie vom Papste und dem Ordensgeneral die Obedienz für einen Besuch besselben in ihre Residenz erhielt. Schon im Winter des Jahres 1681 pflegte sie brieflichen Bertief. brieflichen Berkehr mit P. Kosmas von Castelfranco in bieser Angelegen heit. So schrieb sie unterm 1. Februar an benfelben: "Ich danke Ihnen herzlichst für die Mitteilung der verschiedenen Ansuchen, die so viele Fürsten wegen Besuches des P. Markus in ihren Landen an ihn gestellt haben. Doch hoffe ich, ihn sowie Ew. Hochwürden diesen Frühling, zu ber von ihm angegebenen Zeit, bei uns zu sehen. Er hat zu biesem Behufe bereits bie Obedienz des Hochwürdigsten P. Generals erhalten; ebenso wird er auch die Bewilligung bekommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier sich eines Wagens zu bedienen und in berselben Weise nach Frank reich zu reisen. Diese Schriftstücke werden ihm nach Benedig gesenbet werden, da der Herr apostol. Nuntins sich heute dieserwegen bittlich an Se. Heiligkeit gewendet hat. Wollen Ew. Hochwürden mich mit ber Mit teilung begünstigen, welchen Weg Sie einschlagen werben und ob sich P. Markus entschließen will, am Wege nach Frankreich ober aber auf ber Rückreise von dort hierher zu kommen. Es ware ein großer Nugen und gereichte zur größeren Berherrlichung Gottes, benn ich weiß, daß unfer Volk sich sehr nach ihm sehnt."2

In einem zweiten Schreiben bb. 15. März 1681, Bruffel, bittet bie Herzogin P. Kosmas, er selbst moge — bamit P. Markus bei seinen beständigen Anstrengungen nicht auch noch mit Schreiben beläftigt werde ihr mitteilen, "zu welcher Zeit P. Markus nach hierher abzureisen gebenke

und welche Orte er berühren werde", damit sie Vorkehrungen treffen und die nötigen Befehle erteilen könnte.3 Während seines Aufenthaltes in Mons hatte nun P. Markus am großen Platze dem Volke die Benediktion erteilt, ebenso zu wiederholten Malen in der Kapuzinerkirche, und endlich einmal in der Kollegiatskirche der heiligen Waldetrudis. Eine andere Quelke nennt auch die Georgskapelle, von deren Stufen aus er dem Volke den Segen spendete. Es war dies die Schöffen- oder magistratische Kirche.4

Bon Mons verfügte sich P. Markus am 15. Juni 1681 nach Brüffel, boch nächtigte er am Wege bahin in Enghien im Kloster seines Orbens, gab am Morgen bem versammelten Bolke nach seiner hl. Messe ben Segen, bann zog er weiter. Näheres ist über seinen bortigen kurzen Aufenthalt nicht bekannt geworden, zumal die alten Ordensarchive bei der

französischen Revolution fast gang zugrunde gingen.

Enblich am 16. Juni langte er in der großen und volkreichen Stadt an der Senne, in Brüffel, an. Damals schon hatte diese alte brabantische Stadt fast zwei Stunden im Umfang. Der Ruf seiner Heiligkeit und seiner Wunder waren P. Markus auch hier längst vorangegangen. P. Rosmas erzählte in seiner Lebensgeschichte des P. Markus, es sei Fürst Alexander Farnese von Parma, damals Statthalter von Spanisch-Flandern, gewesen, der P. Markus für den Besuch von Brüfsel eigens erbat.

Wie bem immer sei, sicher ift, daß ber Kürst und bie Fürstin von Baudemont die erften waren, die dem Diener Gottes ihre Hulbigung barbrachten. Ihrem Beispiele folgten gablreiche hohe Perfonlichkeiten, die aus allen Teilen bes Landes herbeigeeilt waren. Sowie er fich nur auf ben Straßen zeigte, war die ganze Einwohnerschaft von Bruffel auf ben Beinen, benen fich noch taufende von Fremden zugefellten. Aller Berkehr stockte berart, daß P. Markus sich nur mehr bes fürstlich Baudemont'schen Bagens bedienen konnte, um feine Bege zu beforgen.6 Mit Bezug auf P. Markus' Anwesenheit und Wirken in Bruffel bemerkt eine kapuzinerische Orbensquelle: "Commentarium Conventus Bruxellensis", "P. Markus fei ein Mann gewesen, mächtig in der Tat und in der Rede, der, nachdem er vom Erzbischof von Mecheln die Bollmacht erhalten hatte, bas in großer Menge herbeigeftrömte Bolt zu einem lebhaften Glauben an Gott, zur Berabscheuung der Sünden zu bewegen, es bermagen hierzu angespornt hatte, daß an einem Tage in der St. Gudulakirche 30000 Menschen bie bl. Kommunion empfingen. Reine Feber sei imftande zu schilbern, welche Bunder an zahlreichen Betrübten, die von den verschiedensten Krankheiten befallen waren, zur Auferbauung aller Christen geschahen". Auch betont biefer Ordendokument eigens, baß man nebst Gott biese Freude ber Durch= lauchtigsten Fürstin von Baudemont zu verbanken hatte, beren Bitten ber hochwürdigste Pater General des Kapuzinerordens entsprochen habe.7 Mit diesen Angaben stimmt auch der Bericht der Jesuiten von Brüffels über= ein. Dort heißt es: "Eine ganz ungewöhnliche und ungebräuchliche Menge von Beichtenden Granden von Beichtenden strömte die ganze Zeit über, als P. Marcus von Aviano aus dem Orden bei ganze Zeit über, als P. Marcus von mor all aus dem Orden des hl. Franziskus der Kapuziner, in Belgien war, zur sammen Mis an ben fammen Mis an ben franziskus der Kapuziner, in Belgien war, zur sammen. Als er durch die vornehmsten Städte von Flandern, weigen won und dem Hennegau zog, ist es unglaublich zu sagen, welcher Zulauf von Menschen aus bem Menschen aus den Städten, Märkten, Dörfern und Flecken von überall ber. bie in Monder her, die so allgemeine Wertschätzung dieses Mannes hervorrief. Da er vom bl. Noter Sie Man vom hl. Bater die Bollmacht erhalten hatte, dem Bolke einen vollkomerenen Ablos ... Freien menen Ablaß zu erteilen, sei es von der Kanzel oder von einer im Freien errichteten Tribenerrichteten Tribune, ermahnte er zur vollkommenen Reue (welche Formel er auch brucken Viene er auch brucken ließ), sowie zum Bekenntnis der Sünden. Ein Wunder täter seiner Zeit anne bas täter seiner Zeit genannt, gilt unter allem was von ihm erzählt wird, bas er gemirkt waht immel feinerlei er gewirkt, wohl jenes am berühmtesten, daß zahllose Gläubige beiberlei Geschlechtes ihre Car Geschlechtes ihre Sünden, zumeist die ihres ganzen Lebens, vor ben Priestern bekannten mit Priestern bekannten mit nahezu wunderbarem Erfolg und Besserung ber Sitten." Sitten."

Selbst der Frömmigkeit wenig geneigte Autoren bestätigen die vors vähnten Beriebte Da sind es Henne und Bauters, die gesehrten Bratter erwähnten Berichte. Archivare der Stadt Brüffel um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, denen umächst bas M

benen junächft bas Wort gebührt.

"In diesem Jahre (1681)", erzählen sie in ihrer breibandigen Geschichte n Brüffel baach tie , erzählen sie in ihrer breibandigen Geschichte von Brüffel, "begab sich ein Ereignis, in welchem sich der Geist dieser unwissenden und hier Greifen unwissenden und bigoten Zeit spiegelt. Am 16. Juni kam über Enghien ein Kapuziner Paris 2000 ein Kapuziner, Namens Marcus von Aviano (sie schreiben ben namen: "Aniano") ber 200 1900. "Aniano"), der als heilig galt. Er begab sich nach St. Gubula, wo er die Menge die ihm er er bie Menge, die ihm gefolgt war, segnete. Da die Kirchen sich santlich als zu klein ermissen wert genete. Da die Kirchen sich fantlich als zu klein erwiesen um all jene zu fassen, die derselben Gunst teilhaftig werden mollten war all jene zu fassen, die derselben Gunst man wo werden wollten, wurde er am 19. Juni zum Rathaus geführt, von wo aus er tousenden und aus er tausenben von Kranken: Lahmen, Blinden, Tauben, waren Höckeriaen und Emplanten Höckerigen und Eppleptikern, die von allen Seiten herbeigeströmt waren in der Hoffmung auf in der Hoffmung auf eine wunderbare Heilung, seine Benediktion gab. Die Chronik. ber wir biet ? Die Chronik, der wir diese Tatsache entnehmen, fügt dem bei, daß, als der Beilige feine Sand achten entnehmen, fügt dem bei, drücken ber Heilige seine Hande über die Lahmen gebreitet hatte, sie ihre Krücken und Stähe meit von for und Stäbe weit von sich warfen. Diese werden seither im Rathause auf' bewahrt". In der Bor Bort bewahrt". In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni — nach Amster' bamer Duellen dürfte werten bamer Quellen dürfte wohl "vom 19. auf den 20. Juni" richtig sein, verließ P. Markus Warte verließ P. Markus Bruffel, um sich nach Antwerpen zu begeben. mußte sich der königlichen Dacht bedienen, während der Herzog von Baut bemont ihn besteitet. bemont ihn begleitete. Zahllose Frembe, die zu spät in Bruffel eingetroffen waren um bis Rent ? waren um die Benediktion zu erhalten, folgten ihnen.

Nach seiner Abreise aus Brüffel schrieb ein Ungenannter an eine nicht ber bezeichnete Massen näher bezeichnete Persönlichkeit folgenden Brief: "Aus Bruffel ift bas

rechte Ebenbild des Bußpredigers Joannis und der heiligen Apostel, P. Marcus, nach Gent verreiset. Der Hertzog von Arechot zwar ist nach nochmahligem von Ihm in Mons empfangenen Segen an Seiner Krankbeit gestorben. Ich habe aber letzthin hier in Brüssel mit meinen Augen gesehen, als ich eine gant verlahmte Frau zu ihm führte da er auf den Staffeln unsers Nathauses mit heller Stimm die Barmhertziskeit Gottes anruffete und zu dehnen Gebrechlichen allein diese Wortt sprache: Habt Ihr rechte Ren über Eure Sünden, und ein vestes Vertrauen an Jesum Christum, so steht auff und wandelt; wie meine nuhmehr geweste Patientin, nebst mehr alß 100 andern ihre alte Krücken auffen Markte liegen lassen und indeß gesundt heimb ginge: Ingleichen in momento viel Besessen lassen und indeß gesundt heimb ginge: Ingleichen in momento viel Besessen gesund worden, und Gott dafür zu danken nach der Kirche geeylet."

"P. Markus ist in einer königlichen Pacht vom Prinz Baudemont nach Antwerpen begleittet, von dar aber wieder nach Brüffel und weiter zum Erzbischof nach Gent gefahren. Wo er hinkombt folgen Ihme gemeiniglich 60000 Frembbe, seine Benediktion zu genüßen wodurch Er auch viel

Wunder thutt".10

Freitag, ben 20. Juni, ungefähr um die Mittagftunde, langte P. Markus in der berühmten Schelbestadt Antwerpen an. Die Yacht hielt bei dem weltbekannten Anlageplat "t Bierhoofd", wo ihn der Vizegouwerneur begrußte und Wehrleute zu beiben Seiten ben Weg faumten, wohl um ben Pater vor der angesammelten und vordrängenden großen Volksmenge zu schützen. Noch denselben Nachmittag spendete er zweimal seinen Segen, einmal in seiner Orbenskirche, ein zweitesmal im Sprechzimmer. Am Samstag gab er, nachbem er bie bl. Messe gelebriert hatte, in ben Rapelle des hl. Felix von Cantalice in der Kapuzinerkirche abermals seinen Segen, wobei er einen Besessenen liberirte. Nachmittags um 3 Uhr er= teilte P. Markus in der größten Kirche der Stadt, der gewaltigen Liebfrauenkathebrale, seine Benediktion, mit deren Empfang laut papstlichen Breves vollkommener Ablaß "in forma jubilaci" verbunden war. Schon unterm 29. April 1681 Rom, hatte der Kardinal Staatsfefretär Cybo der Bewilliaung des vollkommenen Ablasses für seine Mission in die Nieberlande P. Markus benachrichtigt. "Seiner Beiligkeit", schreibt er, "habe ich Ihren sehnlichsten Wunsch, Seelen zu gewinnen vermittelst der geist= lichen Schätze der Kirche, referiert. Seine Beiligkeit hat sich gewürdigt, einen vollkommenen Ablaß zu gewähren, ber auch ben armen Seelen, per modum suffragii, zugewendet werden kann. Derfelbe ist nur ein= mal und zwar an jenem vom betreffenden Ordinarius festgesetzten Tage zu gewinnen. Das Breve werde bem Herrn Abt von St. Maria, aposto= lischer Minister in Brüffel, zugesendet." Es war dies der apostolische Muntius in Flandern, Sebastian Anton Tanara.11

Deshalb auch mit Rücksicht auf den großen Gnadenschatz, erwied sich gewaltige Ginden Ginen. die gewaltige Kirche als unzulänglich, um die Menschenmassen zu fassen. Darum hatten bie Darum hatten die Herren vom Stadtrat beschlossen, daß P. Markus ben Segen auch nach nach Segen auch noch auf dem öffentlichen Plaze vor dem "Cafteelpleyn" erteile. Es wurde Sie erteile. Es wurde dies unter Trompetenschall in der ganzen Stadt bekannt gemacht offe D. 300 gemacht. Als P. Markus diesen Segen erteilte, wurden auf behördlichen Befehl olle Stadt Befehl alle Stadttore geschlossen. Die Zahl der Amwesenden wurde auf 30 000. non anderen 30 000, von anderen auf 50 000 geschätzt. Am Sonntage war bann bie großartige Generale großartige Generalkommunion in derfelben Kirche. Um Vorabend waren bie Beichtstrifts ber Großen ber die Beichtstühle buchstäblich belagert. Seit Menschengebenken war ein bets artiger Andrews erhört worden. Die Jahrbücher der Jesuiten von Antwerpen beziffern die Generalhoichten die Generalbeichten allein auf hunderte "mit wunderbarem Erfolg und Berbesserung ber Sie Berbesserung der Sitten, wozu die Anwesenheit des P. Markus Mais gab. Ban 4 116gab. Bon 4 Uhr morgens bis 1 Uhr nachmittags überfluteten bie Beich, tenden, jeglichen greichen ber tenden, jeglichen Alters, Standes und Geschlechtes die Beichtftühle ber Liebfrauenfirche Gin Liebfrauenkirche. Ein größerer Zulauf war schier niemals gesehen worden ... in ber

P. Cosmas fügt diesem Berichte bei, daß die Generalkommunion in ber Rathebralkirche allein 35000 Kommunikanten aufwies, ungezählt bie vielen Kommunianan im Kommunionen in den übrigen Ordenskirchen. Die Städtische Behörde, beren Mitalioder kaine deren Mitglieder keine einzige Benediktion des Paters versäumt hatte, spendete ben kommingen Denediktion des Paters versäumt hatte, fest bete ben Kapuzinern 200 fl., damit auch sie bieses glückliche Ereignis fest

lich und freudig begehen konnten.14

Es folgten noch die öffentliche Abschieds: sowie mehrere Privatbenediks nen mit norbergebenden. tionen mit vorhergehenden kurzen Erhorten, dann kam der Abschied. bie war Montag, der 23. Juni. Außer der ungeheueren Volksmenge, ihm um Schiefe Erreiche, ihm zum Schiffe folgte, gab ihm noch der Dekan der Liebfrauenkirche, Franciskus Dete. Franciskus Ortiz de Phara, das Geleite. Der Bischof selbst war in jener Beit, das D. Mangelleite. Der Bischof selbst war in jener Zeit, da P. Markus sich in Antwerpen aufhielt, gerade abwesend. Jor, vertrat eben ben 300 Bet. vertrat eben der Dekan. P. Markus zog fort durch bas Mechelner Tor, ber Stadt Mocheln. P. Markus zog fort durch bas Mechelner

ber Stadt Mecheln am Dyle-Fluß zu.

Aber sein Wirken sowie über bie wunderbaren Benediktionseffekte in Antwerpen, auf die wir noch zurückkommen wollen, finden sich ausführliche Berichte in ben Misselfen Berichte in den Aufzeichnungen im Antwerpener Kapuziner-Archive, is deren Augenzeuge der damalige Guardian und Provinzdefinitor, P. Felir Hack-broccanus, gemesen Die broecanus, gewesen. Dieser war P. Markus mahrend seines bortigen Aufenthalten fiete ..... enthaltes stets zur Seite. Er konnte bezeugen, wie es in ben vorerwähnten Aufzeichnungen heißt best in ben vorerwährten Aufzeichnungen heißt, daß in diesen Tagen die Andacht bes Bolkes so über aus groß war, wie man es weder zu Portiunkula, noch bei einem Jubilaum je gesehen In Durch Der Durch bie je gesehen. In allen Ordenskirchen sowie in den anderen genügten bie Beichtväter nicht. Es war ein Schluchzen und Seufzen als ob ber jüngste Lag kommen sollte, so fehr wollten alle für ihre Günden Gühne tun. Gelbst bie hartnäckigsten Sünder, die 10, 20, ja 30 Jahre nicht gebeichtet oder wenigstens keine gute Beichte abgelegt hatten, wurden weich und betraten den Beichtstuhl, so daß der Herr Dekan 5 oder 6 neue Beichtväter einstellen mußte. Was die körperlichen Wohltaten anlangt, so blieben gewiß über 100 Krücken zurück, welcher die Geheilten nicht mehr bedurften, ebenso auch Bruchbänder, Schuhe für verkürzte Beine und dergleichen mehr. 16

Nach Mecheln kam P. Markus am 23. Juni, also noch am selben Tage, ba er von Antwerpen schied, erst gegen Abend, wie dies nach niedersländischen Quellen P. Hillebrand Raubry gegenüber feststellt. Letzterer verlegt die Ankunft erst auf den 24. nach der niederländischen Biographie des P. Markus, von Brints van Trouwenfeldt. Aber auch die Litterae annuae der Jesuiten von Mecheln weisen auf den 23. Juni. Diese des merken: "Die Ankunft des P. Markus dahier hat schier alle Menschen zur Generalbeichte angeregt, die eben P. Markus außerordentlich empfahl. Aus den benachbarten Städten und Flecken strömte eine solche Anzahl Menschen herbei, daß sie uns mitsamt den Einheimischen sast hinausbrängten". Tatsächlich erfahren wir durch die pfarramtlichen Relationen an das Ordinariat wegen erfolgter Heilungen, daß die Leute aus Steenbuffel, Wackerzeel, Put Haegt Stenockerzeel, Berghe und vielen anderen Orten nach Mecheln gekommen waren. Bon den dort erzielten wunders baren Benediktionseffekten werden wir noch einmal hören.

Nachweisbar hat P. Markus am St. Johannes des Täufers Tag dem Volke zweimal seine Venediktion erteilt und zwar vor dem Nathause von erhöhter Stelle aus.

Nachbem P. Markus Mecheln verlassen hatte, ließ der Stadtmagistrat in der Numolduskirche "eene devote musicale Messe", also ein Danksamt, zelebrieren für alle Wohltaten, die der Stadt Mecheln durch den Segen des P. Markus zuteil geworden waren. Außerdem hatten die Stadtväter schon gelegentlich der Anwesenheit des P. Markus in Brüssel sich ein Quantum Olivenöl verschafft und von P. Markus benedizieren lassen, das dann nach Mecheln geschafft und im Gemeindekeller wohl verwahrt wurde.

Gemäß seiner Obedienz machte sich P. Markus von Mecheln aus auf den Weg nach Gent.

Troty der bereits erworbenen Erlaubnis von seiten des Ordensgenerals, sandten der Bischof von Gent, Albert Graf von Hornes, sowie der Stadtmagistrat derselben Stadt, dringende und höfliche Einladungen und die Bitte an P. Markus, in den Besuch ihrer Stadt einzuwilligen. Unterm 20. Juni 1681 Gent, schrieb der erstere: "Da ich die Anherkunft Ew. Hochw. Paternität so sehr wünsche und ersehne, um Ihren hl. Segen zu empfangen, den Sie auch dem gesamten mir anvertrauten Elerus und Bolke, die innigst darum bitten, erteilen mögen, damit sie des vollkommes

nen Jubiläumsablasses teilhaftig werden, den Ew. Paternität im Namen Seiner Golfickeit freie Gergen Seiner Heiligkeit spenden. Das ist's, worum ich bemütig und von Gerzen Em hachm Metzen Ew. Hochw. Paternität bitte, daß Sie sich würdigen mögen nach Gent zu kommen, damit wir so Alle Ihre überaus wünschenswerte Gegenwart und die vorerwähnten geistlichen Gnaden genießen können"

Ebenso tragen die Schöppen von Gent P. Markus ihre Bitte vor, Gent mit seiner Gegenwart zu beglücken, "denn all' die Städte, die P. Markus besucht hatten und beglücken, "denn all' die Städte, die P. Markus besucht, hätten sich durch ihn und seine Bitten von den Sünden abgekehrt und seine zu einem der und seien zu einem besseren Leben angespornt worden. Darum hielten sie es auch für ihre Pflicht P. Markus zu bitten nach Gent, dieser überaus großen Stadt .... großen Stadt und Metropole von Flandern (amplissima civitas Gandensis et metropolis Fland. et metropolis Flandriae) zu fommen".21

P. Markus nahm seinen Weg wieder über Brüssel, wo er am Abend des 24. Juni eintraf und da von einer ungeheueren Menschemmenge man schänte sie auf man schäßte sie auf 60000 — erwartet wurde, natürlich um neuerbinge seiner Renediktion bette. seiner Benediktion teilhaftig zu werden. Den nächsten Tag mittag werließ ber Diener Glattes wie Den nachsten der Diener Gottes wieder Bruffel und kam abends in Alost an, wo er auch nächtigte Go auch nächtigte. Es war dies tatsächlich der nächste Weg, denn Most ober Aelst, damols die Sommer, Aelst, damals die Hauptstadt im kaiserlichen Flandern, am Flusse Denbre, liegt amischen Manger

liegt zwischen Bruffel und Gent.

Gent selbst erreichte P. Markus endlich am Donnersatg, den 26. Juni, n die britte Wasking in um die dritte Nachmittagsstunde. Ja, die Schöppen von Gent hatten recht gebabt. Gent bar recht gehabt. Gent, das alte Gandavum, wo der Fluß Lis in die Schelbe fällt. mar maht fällt, war wohl eine der größten, reichsten und schönsten Gtabte in Europa. Schon bewerden größten, reichsten und schönsten fieben Europa. Schon damals betrug ihr Umkreis innerhalb der Mauern sieben wällische Moilen und ? wällische Meilen und sie zählte 35000 Häuser. Entsprechend ihrem Waienten und ihrem Reichten und ihrem Reichtum hatte die Stadt auch den Empfang ihres berühmten Bastes einoeleitet 2000 man Gastes eingeleitet. In Brüssel, wo der sechsspännige Reisewagen des print zen von Raudemant femit ? zen von Baudemont bereit stand, ihn nach Gent zu bringen, harrten seiner auch 14 Kanaliere Sie !! auch 14 Kavaliere, die ihm als Ehrengarde dienen sollten. Der beson's magistrat batte sie ihm als Ehrengarde dienen sollten. magistrat hatte sie ihm bis Brüssel entgegengesendet zum Zeichen beson' derer Hochachtung 22 derer Hochachtung.22

Doch wollen wir, bevor wir P. Markus in die Stadt selbst folgen, noch vem Augenzeugen bas alle einem Augenzeugen das Wort lassen, der einen Rückblick auf die bieberigen Geschehnisse bietet G Geschehnisse bietet. So schreibt André Chevrier, wahrscheinlich gelöst ein Orbensmann, an Dam Mann André Chevrier, wahrscheinlich wieglius: Ordensmann, an Dom. Petrus Sauaumare, Prokurator bei St. Nicasius:

"hochwürdigster Pater!

Jener Kapuziner, der Frankreich berührt hat und auf Befehl des Königs n Lvon noch Roloniemen der berührt hat und auf Befehl des Königs von Lyon nach Valenciennes befördert wurde, ohne daß ihm erlaubt wor's ben wäre. daß er mit inner den wäre, daß er mit irgend jemand spreche, ja der nicht einmal in den Klöstern seines Ordang sie Klöstern seines Ordens sich aufhalten durfte, ist zwei Male hier gewesen, dann einmal in Notensanzung dann einmal in Antwerpen und Mecheln. Gestern ist er nach Gent abgereift. Dergleichen hat man noch niemals, weder gesehen, noch gehört, noch gelesen, nicht in Geschichtswerken und nicht im Leben all unserer großen Beiligen. Es ift fürwahr keine Syperbel und keine Abertreibung, sondern Wahrheit, was ich Ihnen erzählen will. Bloß mit feiner Segenserteilung vertreibt er bie Teufel, macht Taube hören, Stumme reben, Lahme gehen und zwar folche, die noch niemals den Gebrauch ihrer Glieber hatten, oder aber berfetben feit 20 und mehr Jahren beraubt waren. Er bekehrt, wenn er in die Stadte kommt, auch die verftockteften Bergen; Leute die 10, 20, ja 30 Jahre lang nimmer zur Beichte gingen, taten es jett. Gewöhnlich ist in allen Kirchen, wo man fonst zu beichten pflegt, ein solcher Menschenzusammenlauf, daß man von 4 Uhr morgens bis nachmittags kaum zu einem Beichtstuhl kommt. Aberhaupt reichten bie Rirchen gar nicht aus, man beichtete in ben Sakrifteien, Rlöftern und Sprechzimmern, endlose Scharen von Leuten aus ben Städten und vom flachen Lande kamen berbei; ja bis von Tournan und Lille waren ihrer Hunderte herbeigeeilt. Dasselbe geschah auch in Mecheln, wohin ich mich für bie Dauer seines bortigen Aufenthaltes verfügte. Man versicherte mir, daß es in Amiens genau so war. Aberall mußte man ihm 20 bis 30 Mann Wachen beigeben, fonst hatte man ihn erdrückt, nur um ihn zu berühren und ihm Stücke aus seinem Gewand zu schneiden. Da sich alle Rirchen zu klein erwiesen, mußte er feinen Segen auf den öffentlichen Pläten geben und diese waren noch nicht groß genug, tropbem alle Häuser bis auf den Dächern besetzt waren. Unzählbar waren die Wunder jeglicher Urt, tropbem nicht alle geheilt wurden; nur jene, die den Glauben hatten. Mein lieber Pater, Sie wissen ja, daß ich nicht leicht etwas glaube, ja, ich muß es schon gestehen, daß ich Anfangs der Sache ganz ungläubig gegenüberstand, aber ich mußte mich vor der Wahrheit beugen. Ich schaute Blinde, die dann klar fahen, eine Taube, die dann hörte, Krumme und Lahme, die da wandelten; einen Fall konnte ich nach Bergensluft und gang beguem beobachten, es war die Heilung eines jungen Mannes aus Lille, der ungefähr ein Jahr lang schon am ganzen Körper außerordent= liche Schmerzen erlitt, namentlich aber im Magen. Man trug ihn am Borabende von St. Johannes (23. Juni 1681), eine Stunde nach Mitternacht in ein Zimmer des Krankentractes der Patres Rapuziner zu Mecheln, bamit er von biesem guten Pater ben Segen empfange. So um 2 Uhr nachmittage frug man mich, ob ich den Kranken, den ich im Verlaufe seiner Krankheit schon mehrmals besucht hatte, nicht jeht auch besuchen wolle. Da ging ich dann bin und verblieb bei ihm im Zimmer bis 5 Uhr abende, wo biefer gute Pater eben eintrat. Er näherte fich bem Bette bes Kranken und frug, ob berselbe nicht italienisch verstehe. Man antwortete ihm: ja. Run hielt er ihm eine kleine Erhorte, erklärte ihm was ber Glaube sei, dann ließ er ihn einige Akte des Glaubens erwecken, Gott um Berzeihung bitten und frug ihn noch, ob er geheilt werden wolle. Als der Kranke dies bejaht hatte, gab er die Benediktion, berührte ihn und noch zwei andere Kranke, die im selben Zimmer waren, und verließ sogleich das Zimmer. Im selben Augenblicke richtete sich der Kranke im Bette gerade auf, verließ es ohne jegliche Histe, indem er sagte, er sei geheilt und ging im Zimmer ebenso frei umher als ich selbst. P. Markus erteilt nicht ein einzigesmal seine Benediktion, ohne daß ihrer fünfzig und mehr Kranke und Sieche, die er nicht einmal berührt hat, genesen. Mirabilis Deus in sanctis suis. Er spricht einige Worte Französisch, die er mit Italienisch untermengt. Die Wunder, die er tut und die Art wie er mit Italienisch untermengt. Die Wunder, die er tut und die Art wie er sie tut, läßt sich nicht beschreiben. Teilen Sie dies allen unseren hoch würdigen Vätern und Brüdern mit. Die Dauphine hat ihm einen Courier würdigen Vätern und Brüdern mit. Die Dauphine hat ihm einen Courier zugesandt, um sich seinen Gebeten zu empsehlen. Auch ich empsehle mich den Ihren".23

Als P. Markus um die dritte Nachmittagsstunde in Gent ankam, wurde in Kanusinanklassen er ins Kapuzinerkloster gebracht. Er erhielt sofort den Besuch des Bischoses, der magistratischen Gerandes ber magistratischen Obrigkeiten und einer großen Anzahl von Standes personen Routistate personen. Borsichtshalber hatte man vor dem Kloster eine Bretterpalissabe errichten lassen, um den Andrang der Besuche einzudämmen, die sonst das Moster überschwemmt hätten. Ahnliche Vorsichtsmaßregeln hatten sie übrigens in anderen Sin übrigens in anderen Städten, durch die der wunderbare Missionar kant, bereits mit auten bereits mit gutem Erfolg getroffen. War P. Markus in allen kanbern und Städen und Städten mit großer Liebe und Freude empfangen worden, solche Bes
geisterung wie in Gent geisterung wie in Gent hatte noch an keinem Orte geherrscht. Nach kaum einstründigen greifent einstündigem Aufenthalt in Gent um 4 Uhr, mußte er in seiner Orbend. kirche seine erste Benediktion spenden und um 5 Uhr dieselbe wiederholen. Selbstwerftandlich annicht Selbstverständlich erwies sich die Kirche viel zu klein; sie hatte zehnfach größer sein wissen größer sein müssen. Das große Sprechzimmer war in einen Kranken saal umgewandelt worden, wo die Kranken, die aus allen Teilen der Stadt berbeigetragen wirden, wo die Kranken, die aus allen Teilen der Siefen herbeigetragen wurden, plat finden sollten. Das Gebäude glich in biefen Tagen überhaunt Lagen überhaupt mehr einem Krankenhaufe als einem Kapuzinerkloster. War boch bog Grantifft in mar War both bas Angesitht ber ganzen Stadt vollends verändert. Sie war wie verzaubert. Alle Läden blieben geschlossen, alle Arbeit ruhte, es war wie wenn die ganze Einwohnerschaft keinerlei Sorge kennte als nur Gott zu leben und die Abungen der Frommigkeit zu pflegen. Segenandachten mit Ernanierung bes aren ber Frommigkeit zu pflegen. Gegenandachten mit Exponierung des Allerheiligsten waren in jener Zeit in den Richof landen nur an Sonntagen und zu hohen Festzeiten gebräuchlich; Bischof Allbert von Barnes fetten Allbert von Hornes hatte nun solche für die zwei Tage der Anwesenheit ben P. Markus narabete des P. Markus vorgesehen, damit alle sich umso eifriger auf den Empfang des Jubilaumsablasses durch die Benediktion des P. Markus vorbereiten könnten. Die großen öffentlichen Benediktionen spendete bieser von einer Girobe aug bie großen öffentlichen Benediktionen spendete bieser von alah Estrade aus, die auf dem sogenannten Freitagemarkt, dem größten Plat von ganz Gent, errichtet wurde. Die imponierende Generalkommunion fand am Samstag, den 28. Juni, statt. Die Jahrbücher der Jesuiten von Gent erzählen aus jener Zeit: "Es kamen in unsere Kirche zur hl. Kommunion leicht 115000 Menschen. Zu diesem Anwachsen hat die Ankunft des P. Markus von Aviano in dieser Stadt Gelegenheit gegeben. Dieser Mann aus dem Kapuzinerorden war wahrhaft apostolisch. Insolge seines Ruses strömten nicht nur von den benachbarten Städten und Flecken, sondern auch von den entferntesten Orten aus Flandern so viele Menschen herbei, daß unsere Priester die Beichtstühle von 3 Uhr morgens die zum Mittag, dann nachmittags die abends 9 Uhr und darüber nicht verlassen haben und die Leute ihre Sünden in so reuiger Gesinnung beichteten, wie wir dies niemals anderwärts gesehen. Es ist unglaublich zu sagen, mit welcher Seelenfrucht!"24

Es existiert aber außer den eben erwähnten Dokumenten eine hoche interessante Serie von Gesandtschaftsberichten aus der Feder von Diplomaten, die das Wirken des P. Markus in den spanischen Niederlanden, namentlich in Gent, besonders charakteristisch schildern. Es ist ein hervorzagendes Verdienst des P. Hilaire de Varenton, dieselben der Offentlichskeit in der Originalsprache — französisch — zugänglich gemacht zu haben.25

Bur Zeit da P. Markus auf seiner apostolischen Missionsreise durch die Miederlande fich in Gent aufhielt, follte in Courtran ein Kongreß zwischen französischen und spanischen "Repräsentanten und Kommissären" abgehalten werden, der darauf hinausging, die spanische Krone zum Berzicht auf bestimmte von altersher bestehende Hoheitsrechte Spaniens in ben Nieder= landen zu bewegen. Frangofischerseits fungierte als Intendant Le Peletier be Souzy, ehemals Anwalt bes Königs, zur Zeit aber Finanzintendant und Generaldirektor der Festungswerke zu Land und zur See. Ihm bei gegeben war ber "Mgent" be Woerben, beffen Aufgabe es war, bas Ma= terial für die Berichte Le Peletiers an den Kriegsminister Louvois zu sammeln und letztere oftmals auch zu redigieren. Spanien entsandte als Rommissäre Chriftin und Baes. Bei letteren überwog bas Interesse an ber so nahen Amwesenheit des P. Markus jenes ihrer Staatsgeschäfte. So nur war es möglich, daß, obgleich die beiberfeitigen Konferenzmitglieder bereits am 20. Juni 1681 am Kongrefforte eingetroffen waren, am 6. Juli noch immer keine Konferenzsitzung stattgefunden hatte.

Le Peletier referierte unterm 20. Juni an den Kriegsminister: "Ich habe heute einen ziemlich genauen, und woran ich nicht zweisse, auch wahrbeitsgetreuen Bericht über den Stand der Angelegenheiten der Spanier in Brüssel und den Niederlanden erhalten. Man hat mir erzählt, daß infolge des fälschlich verbreiteten Gerüchtes vom Tode des Herzogs von Arenderg, das in Brüssel sicher Glauben fand, vor zehn Tagen die Kürsten: de Ligne, Chiman und Barbançon, jeder einen Eilboten entsandt

haben, um in Madrid, jeder für sich, den Gouverneurposten von Spanischennegau anzusprechen. Man hat nun erfahren, daß dieser Herzog (von Arenberg), der nach dem Ausspruch aller Arzte vier Todeskrankheiten hatte, nämlich das Fieder, die Schwindsucht und Wassersucht sowie das Aste, nämlich das Fieder, die Schwindsucht und Wassersucht sowie das Aspusiner Arthura, davon wunderbar geheilt wurde; man glaubt durch den Kapuziner pater Markus von Aviano. Er ist nicht mehr geschwolsen, hat auch kein Fieder mehr und fängt an, im Zimmer auf und ab zu gehen. Man sagt auch, daß derselbe Pater ein seit 25 Jahren in Brüssel als besessen bestanntes Mädchen in der Kapuzinerkirche, in Gegenwart einer unzählbaren Bolksmenge, liberiert hat. Er habe noch zwei ebenso große Wunder an andern Tag vor der St. Gudulakirche, wo er eine viertelstündige italienische Predigt gehalten hatte, gewirkt. Es wird erzählt, daß ganz Brüssel sich in und vor dem Kapuzinerkloster ergoß; man nußte eine Wache von Spaniern aufstellen, um das Bolk zurückzuhalten".26

Den nächsten Bericht sandte de Woerden an Louvois am 26. Juni 1681. "Herr Christin", erzählt er, "ist heute um 7 Uhr morgens zu mir gekommen. Ich glaubte, er habe etwas sehr Wichtiges mir mitzuteilen, benn um seine Ruse denn um seine Ruhe und Bequemlichkeit nicht zu ftören, geht er gewöhnlich nicht auberg als aans Mich nicht anders als gegen Mittag aus. Nun erzählte er mir, daß er gestern abends heim Manner abends beim Marquis de Wargnie einen Brief eingesehen habe, wo ihm der Präcentar feinen G der Präceptor seiner Kinder von Mecheln aus über das wunderbare Mir fen des P. Markus schreibt. Er sagt darin, daß die Wunder so gabireich sind bag man sie wenten sind, daß man sie weder zählen noch feststellen kann, zu wessen Gunften sie alle geschahen sie alle geschahen, die aber unleugbar sind. Er beschloß, die Zeit bis nächsten Mantes nächsten Montag — es war eben Donnerstag — zu benützen, um sich mit seiner Giemabie. seiner Gemahlin, die an Rheumatismus und anderem leidet, nach auster zu begeben, damit er sie und seine Familie diesem wundertätigen pater porfesse Derfolie merfelle vorstelle. Derselbe werde, nachdem er in allen größeren Kirchen der Stadt dem Ralfo soinen Ganachen dem Bolke seinen Segen gespendet, die Hauptbenediktion auf dem großen Marktulote enteilen fer Marktplatze erteilen, sowohl den Einwohnern dieser Stadt als auch der umliegenden Stadt umliegenden Städte und Orte, die in außerordentlicher ja unglaublicher Unabl herheisträmmen Anzahl herbeiströmen. Ich sagte ihm, es stehe ihm ja frei, biese geise zu machen ja faste ihm, es stehe ihm ja frei, biese zu machen, ja selbst längere Zeit zu verweilen, wenn er es wünsche".

Die Begeisterung der Spanier für P. Markus kam den Franzosen sehr gelegen. Sie hofften durch Eingehen auf deren fromme Interessen, sieh gelegen. Sie hofften durch Eingehen auf deren fromme Interessen, sieh ins Vertrauen der Spanier zu sehen und durch Erforschen der Instruktionen, die diese von ihrer Negierung erhalten hatten, Nuhen für die französischen Regierung selbst zu ziehen. Es erhellt dies auch aus einem Berichte de Woerdens an den Kriegsminister Louvois. Woerden war den Spanier Vaces noch Abends besuchen gegangen, nachdem er in politischen Angesegenheiten von Le Peletier aus Menin zurückgekehrt war, doch Baes war legenheiten von Le Peletier aus Menin zurückgekehrt war, doch Baes war nicht geneigt, seinen Besucher zu empfangen. Er ließ sich durch seinen

Diener entschuldigen, da er sich unwohl fühle und zu Bett gehen mußte. Letterer fügte noch bei, bag fein Berr, infolge beffen, recht übel gelaunt sei. Woerden aber gab seine Sache beswegen nicht auf. Er beauftragte ben Diener, seinem Herrn zu fagen, biefer möge ihn nur ruhig empfangen, benn er bringe ihm so gute und überraschende Reuigkeiten, die ihn ebenfo erbauen als erfreuen wurden. Das wirkte, Woerden wurde an Bacs' Bett geführt und begann alfogleich: Nach meiner Rückkehr von Menin, traf ich einen meiner Diener, ber aus Bruffel guruckgekehrt war und mir einen Brief meines Bruders, der Kanonikus in Tournan ist, brachte. Dieser fündet mir die wunderbare und gang außerordentliche Heilung des Fräuleins der Madame Baes an. Sie vermochte kaum zu gehen, da die Rnie außerorbentlich schwach und verdreht waren. Mein Diener fagt, er fei zugegen gewesen bei biefem wunderbaren Ereignis infolge der Benediktion des P. Markus, weshalb ich Baes beglückwünschte. Baes aber nahm diese Mitteilung sehr gleichgültig auf, benn er war von seinem Magenleiben besonders beläftigt und, sei es infolge Riebers oder sonft, sehr aufgeregt.28

Am selben Tage adressierte de Woerden auch einen Brief an Le Peletier in welchem er seinen Besuch bei Vaes schilbert und den Inhalt der Unterhaltung mit demselben wiedergibt. Betreffs dessen Teilnahmslosigkeit, bemerkt de Woerden: "Sei es, ob die Schmerzen, die ihn plagten, oder um seines Grundsatzs willen nil admirari oder aber mit Nücksicht auf die Gesetze des Jansenismus, von dem er, wie Sie wissen, angesteckt ist, schien er von dem Wunderbericht nicht überzeugt zu sein; woran übrigens nicht einmal die Ungläubigen zu zweiseln vermögen." Woerden fährt in seinem Briefe sort: "Er (P. Markus) hat mehrere tausend Wunder gewirft und zwar andächtig, demütig und mit einer Leichtigkeit, wie ich solches nicht

einmal in den bl. Schriften gelesen habe.

Ein Schuhmacher, der ganz mir gegenüber wohnt und der vorigen Winter zum Sterben war wegen eines Magen- und Milzleidens, nebst Gliedersucht hat mir nach meiner Nückkehr von Menin erzählt, daß als er die Benediktion erhalten, er stundenlang das Gefühl hatte als ob er im ganzen Körper Grätenstiche erleide, worauf er sich dann vollkommen gesund fühlte; er kann sich vor Freude gar nicht kassen. Ich habe über diese Dinge einen Kaufmann befragt, der mir wenigstens 20 Bunder angeführt hat an Blinden, Lahmen, Besessen und Bruchleidenden; deren hat er aber mehr als 500 geheilt. Mit einem Worte, die Wunder sind unzählbar und doch sind sie glaubwürdig. Er hat mir auch erzählt, daß, als er vorgestern nach Wons kam, mehr als 30 000 Menschen aus der Umgebung anwesend waren. Als P. Markus die Benediktion auf dem öffentlichen Platze erteilte, hat man eine sehr große Anzahl von Menschen gesehen, die ihre Krücken in Händen tragend, Gott lobten und dem Pater dankten. Alse Sene, die von dort herkommen, sind von andächtigem Staunen erfüllt.

Diejenigen, die ich sprach, schienen begeistert. Ich habe nicht recht erfahren können, wann er Gent verläßt. Man glaubt, daß er heute um zwei Uhr sich nach Brügge verfügen wird. Wie ich höre, wurde man ihn bort am sichersten treffen, wenn daher die Frau Fürstin von Espinan bas Fraulein d'Espinay bahin senden will, ist keine Zeit zu verlieren. Man glaubt nicht, daß er hierher kommen wird, aber der Marquis von Wargnie wird ihn deshalb angehen. Er sagte, als er von hier wegfuhr, er werde seine (P. Markus') Knie umfangen und ihn nicht loslaffen, bis er sein Kommen nach hierher erreicht. Man sagt, daß der Grund warum er nach Gent und nach Brügge kam, wohl der ist die Jansenisten, die da Munder und Teufelsaustreibungen leugnen, zu beschämen. Wirklich, biese Berichte versehen Einen in hl. Schauer. Wenn Sie biefelben von so vielen unzweit beutigen Janean beutigen Zeugen wiederholen hörten, wären Sie ebenso überrascht als ich. Es ist damit doch etwas ganz Außergewöhnliches. Der Komet, ber damals lichthar mar bot sichtbar war, hat mich nicht so in Erstaunen versetzt, als bieser wunderbare Mann Renaise Mann. Berzeihen Sie meine lange Auseinandersetzung über biese Sache. Man kann unmöglich all' das, was über diese Angelegenheit geredet wird, anhören abne fatel anhören ohne selbst gerührt zu werden. Ich sende Ihnen noch zwei alb bildungen, die mir mein Nachbar gegeben hat und bin —

Le Peletier sandte diesen merkwürdigen Brief an Louvois mit folgendem

Begleitschreiben aus Lille:

"Sie werden aus dem Briefe des Herrn Woerden ersehen, daß er von ben Bundern des P. d'Aviano ganz erfüllt und davon überzeugt ist. Gr qualifiziert ihn als Wundertäter. Unzählige Menschen geben von hier nach Gent, ober Britter Gent, oder Bruffel, um denselben dort zu treffen. Ich selbst habe bas Schreiben gine Schreiben eines jungen Mannes aus dieser Stadt gelesen, der fich feit Kahrenfriff febr gier ber Dannes aus dieser Stadt gelesen, der fich feit Jahresfrist sehr übel befand. Dieser berichtet von Brüffel aus er sei voll kommen geheilt."30

Die beiben Schreiben wanderten bald ins Archiv mit dem Vermerk von fremder Hand: "Aufzählung von angeblichen Wundern eines Kapuziners in Gent — Gie auf in Gent. — Ein Aktenstück als Dokument der Sitten aus biefer Zeit aufzubewohren "

aufzubewahren."

De Woerden glaubte sich, nach einigem Besinnen, bei Le Peletier entsuldigen zu mussen ben, schuldigen zu muffen, daß er einen so langatmigen Brief an ihn geschrieben, in bem eigentlich in dem eigentlich nur von P. Markus die Rede gewesen. Darum auch, sandte er aleis sandte er gleich am andern Tag (den 20. Juni) folgende Zeilen an Le Beletier: 3ch habe Stillen an ae Peletier: "Ich habe Sie mit dem P.d' Aviano so sehr in Anspruch genommen, daß ich ganz beschämt bin. Sie muffen ja gewissernagen bavon aans angemibent frie er ganz angewidert sein. Aber die Damen de Larnoy, de Rosenbale-Lauf monden ben Monden ben Monden monden, der Marquis von Wargnie und mindestens zwanzig andere Werschriften bak Persönlichkeiten, haben mir über diese Sache so viel Neues erzählt, baß ich mit ber Nuf-angen ich mit der Aufzählung von Wundern und außerordentlichen übernatür lichen Wirkungen bieses Gottesmannes einen ganzen Band füllen könnte. Ich habe noch nie, auch nur Annäherndes seit den Zeiten der Apostel gelesen, wie es sein Glaube und seine Wunder sind."31

Man ersieht aus biefen Schriftftucken, daß die Begeisterung ber Spanier für P. Markus sich bald auch auf die Franzosen übertragen hatte und wenn auch Le Peletier sich etwas passiv zu verhalten scheint, so spricht boch der Umstand, bag er bie begeisterten Schreiben be Woerdens an Louvois biris gierte, dafür, daß er im Grunde genommen diefe Ansicht teilte. Diefe ausführlichen Mitteilungen über P. Markus an ben Kriegeminifter, beweisen aber auch, daß die Beiden sicher waren, ihre Berichte würden Louvois nicht unsympathisch sein; bazu waren Beibe zu fehr Diplomaten, bemerkt gang richtig ber Herausgeber ber Originalaktenstücke. Weitere Dokumente, die P. Hilaire noch zur Verfügung standen, beweisen bies. "Man sagt", erzählen bieselben, "daß Louvois betreffs der Bunder des P. Markus, von beren Wirklichkeit wollkommen überzeugt war, benn man hatte ihn wissen lassen, daß ein blinder Offizier — er hatte sein Augenlicht burch Feuerwaffen vollkommen eingebüßt — basselbe burch die Benediktion bes Paters so vollkommen wiedererlangt, daß man von bem früheren Zustande nichts mehr merken konnte."

Abrigens steht auch noch ber letzte Bericht de Woerdens an Louvois vollkommen im Zeichen bes P. Markus. Derfelbe ift datiert vom Sonntag, ben 29. Juni 1681. Er erzählt: "Chriftin war wegen seiner bevorstehen= den Reise nach Gent abwesend, Baes, der sich noch immer unwohl fühlt, hat in seinem Bertrauen beschlossen, sich nach Brügge zu begeben, um sich bem wundertätigen Rapuziner vorzustellen, so waren Herr Favier und ich in Verlegenheit wie wir etwas herausbekommen könnten wegen ber bem Herrn Malengreau erteilten Bollmacht. Da sind wir dann übereingekommen, Favier möge diesem Prokurator Gr. Majestät des Katholischen, selber einen angeblichen Freundschaftsbesuch abstatten und bei bieser Gelegenheit die Insinuationen des Hofes zur Sprache bringen, ohne den Anschein einer künstlichen Vorbereitung zu erwecken. — — Favier nahm sich als Vorwand zur Unterhaltung dassenige, was heute den Inhalt aller Ge= spräche in den Niederlanden bilbet, nämlich den P. Markus von Aviano. Er frug benselben ob nicht Andacht ober Neugierde ihn veranlassen würben, ben Pater auf seiner Ruckreise von Gent ober Brügge sich anzusehen. Malengreau antwortete, er meine, es sei nicht genug Zeit dazu, wegen ber bevorstehenden Versammlung ber Kommissäre. Da entgegnete Favier, er könne sich gewiß noch zwei, drei auch vier Tage Zeit nehmen... Go beschloß er Morgen früh, sehr zeitig sich nach Gent zu begeben, um biesen Pater am Wege zu treffen."32

Um 1. Juli bestätigte Le Peletier bem Minister biefe Angaben in

einem kurzen Bilett. "Christin sei am 1. Juli, sowie die Stadttore geöffnet wurden, nach Gent verreift, um den Pater Daviano zu treffen.

Die Anspielung in einem dieser Berichte, als sei P. Markus vornehmlich wegen Bekämpfung des Jansenismus nach Gent berufen worden, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. So schrieb aus Gent unterm 24. Juni 1681 der Jesuitenpater Philipp Hornes, ein Bruder des regierenden Bischofs Albert Graf von Hornes an P. Markus unter anderem auch eben wegen bieses seines bischöfl. Bruders, P. Markus möge, wenn er mit biesem furgebe fich fich fich Bruders, P. Markus möge, wenn er mit biesem spreche, "sich würdigen demfelben nahezulegen, daß bieser nicht Personen anhange, die des Sansenismus verdächtig sind", doch möge P. Markus ihn selbst nicht nammen Mile ihn selbst nicht nennen, als ob er P. Markus beshalb angegangen. Frucht seiner Ermahnungen wären alsdann versoren. Es sei boch zu bei benken mas denken, was es ausmache ob ein guter oder ein schlechter Bischof seines Umter matte Amtes walte. Wollte doch sein Bruder statt solcher Menschen, lieber gute

Katholiken bevorzugen!24

Welch' gewaltigen Eindruck jedoch das Wirken des P. Markus in Gent, auf die Jansensten, trot ihres Skeptizismus, ausgeübt, zeigt ber Brief bes bamolo basten. bes damals hochangesehenen Arztes und Literaten Ballant, bem Jansenismus ergeben gewesen, an Madame Périer, die Schwester bes bekannten Santanten bekannten Jansenisten Paskal dd. Paris 25. August 1681. Darinnen beifit es. heißt es: "Jener Kapuziner, den man P. Markus nennt, hat mit lauter Bundermirken Bunderwirken den Unglauben auch der Widerspenstigsten zu erschüttern angefongen Sie f angefangen. Sie sagen: Er macht wirklich zu viel Wunder, man wird schließlich bach boren schließlich boch baran glauben mussen, denn er gibt ben Blinden das Gesicht, macht die Latingen macht die Lahmen gehen und die von vorne oder ruckwärts mit Höckern Behafteten nichtst Behafteten, richtet er gerade. Und das Alles schreiben mehrere Leute, die als glaubwürdes all alles fchreiben mehrere dines als glaubwürdig gelten. Ich habe in dieser Angelegenheit den Brief eines Benediftinera calesant. Benediktiners gelesen; dieser gilt bei ihnen als ein sehr gediegener Mann, ber sogen nicht leifet der sogar nicht leicht an etwas glaubt und dieser sagt, er habe Leute gesehen, die an porschiedenen die an verschiedenen Krankheiten lange Zeit litten, wie Krumme, mament unter Anderen auch Et unter Anderen auch Einen, der am ganzen Leibe Schmerzen hatte, nament lich im Magen und lich im Magen und zwar schon ein ganzen Leibe Schmerzen hatte, nacht er während seiner Kranklate fchon ein ganzes Jahr lang, diesen hatte er während seiner Krankheit wiederholt besucht und der ward auf ber staden gesund. Gerr Suan Ten gesund. Herr Ivon Feuquières (ebenfalls ein Jansenist) hat auch sagen lassen, das er bieten Mertingen, dass er bieten Mertingen lassen, daß er diesen Pater aufgesucht habe, mehr um des Widerspruchs willen, als aus Rominer untgesucht habe, mehr um des Wieder nun willen, als aus Voreingenommenheit gegen die Wunder; bevor bieser nun seine Benediktion ben G seine Benediktion den Kranken erteilte, habe er sich Einige näher ange schaut: er homorke schaut; er bemerkte unter diesen Kranken meist Krumme, Blinde etc. Nachdem die Ronabissi Nachdem die Benediktion gegeben worden war, suchte er diese Leute wieder auf. Er glaubte lie in Granden auf. Er glaubte sie in früherem Zustande, wie er sie gesehen hatte, wieder zusinden, aber er sesante zufinden, aber er schaute ganz das Gegenteil, denn sie sahen aus, als hätten sie ein keiden gesiehen gesiede sie nie ein Leiden gehabt. Man sagt auch, daß Herr Louvois (ber Kriegs

minister) bavon überzeugt ist, benn man hat ihm mitgeteilt, daß ein Offizier, den er kannte und ber die Augen durch Schufverletzungen verloren hatte, so vollständig geheilt sei, daß man gar nichts mehr merkt. Ein hochgeschätzter Oratorianerpater aus dieser Gegend bestätigt all' bas Gesagte. Die Rapuziner — freilich sind diese etwas verdächtig — be= richten von so großartigen Dingen, bie unter so merkwürdigen Umständen geschehen sind, daß man sich fast zwingen müßte, baran nicht zu glauben. Nun Eines halt mich noch zurück, erstens, daß er keine Bunder in Frankreich getan hat, obgleich ihm als er durch Lion kam, Alles nachlief und er vielmals seinen Segen über die Leute und die Diflaschen gab, die ihm Einige zum Weihen brachten. Madame von Aguesseau, die Gemahlin bes Intendanten vom Languedoc, hat einen Sohn, deffen Bein leidend ift. Dieses Kind bat seine Mutter ihn zu biesem Pater nach Lion zu führen, da er gerade dort anwesend war. Sie setzte diesem Begehren Schwierigkeiten entgegen, da kniete der Knabe vor ihr nieder, sie darum zu bitten. Run fragte sie ihn, ob er benn so viel Bertrauen hatte und wirklich glaubte, daß er geheilt würde. Er antwortete: ja. So hat man ihn denn hingeführt und er empfing mit großer Freude und im vollen Bertrauen die Benediktion, aber sie war wirkungslos, benn er verblieb wie er gewesen. Er hat überhaupt in Lyon kein Wunder gewirkt. Man findet auch, daß eine gewisse Unregelmäßigkeit sich bei seinen Segenserteilungen zeigt. Er spendet ben Segen öffentlich, ohne Auftrag, ja selbst ohne Erlaubnis der Bischöfe; bann liegt etwas in seinem Gebete, sowie in bem Reueakt ben er verfaßt hat, und der gebruckt ausgegeben wird, für all' diesenigen, die den Segen empfangen wollen. Niemand ist aber damit einverstanden, denn an einer Stelle darin sagt er, daß Gott mehr Schmerz über eine einzige Sünde empfindet, als ihm alle guten Werke der Patriarchen und der Heiligen Freude bereiten. Mehrere Ordensfrauen aus der Abtei "aux bois", sagen auch, daß sie seinen Reueakt nicht versteben, daß berfelbe zuviel Geheimnisvolles enthält, er hätte besser baran getan zu sagen, die Reue sei ein beftiger Schmerz, ben das Herz infolge einer göttlichen Liebesregung empfindet, die nur vom Himmel ausgehen kann. Der Löwener Augustiner= pater Lupus, Einer von benen, die vor drei ober vier Jahren nach Rom, gegangen waren, die Berurteilung mehrerer Moralfage zu erwirken, ein außerft gelehrter Mann, ben ber Papft liebte und auf ben er große Stude hielt, diefer Pater nun war vorigen Monat sterbenskrank und P. Markus kam gerade zu jener Zeit nach kowen. Der Ruf ber Wunder besfelben, veranlaßte die Ordensleute ihn zu bitten, er möge ihnen die Liebe erweisen ihren P. Lupus zu besuchen, ba sie befürchteten diesen zu verlieren. Der gute Kapuziner verfügte sich babin. Da ber Kranke einen ungewöhnlichen Lärm im Rloster vernahm, ben die bem Pater nachbrängenden Menschen verursachten, ohne, daß man es hindern konnte, frug de Lupus einen Bruder, der eben an seinem Bette weilte, was denn die Ursache dieset Lärmes sei. Als er es erfuhr, bemerkte er: "Bei dem Zustande, in welchem ich mich jest befinde, kann ich Gott nur um Verzeihung meiner Sünden bitten, und daß er mir gnädig und barmherzig sei. Ich will auch Gott um nichts Anderes ditten, er mache mit meinem Leben was ihm gefällt. Dankt ersuchte er noch diesen Bruder, zu P. Markus zu gehen und denselben in seinem Namen zu bitten, er möge sich nicht bemühen in sein Zimmer zu sommen; er danke für die Liebe, die er ihm erwiesen um seinetwillen ink Kloster zu gehen, aber er bedürfe nur seiner Gebete, sowie der Gebete all Kloster zu gehen, aber er bedürfe nur seiner Gebete, sowie der Gebete all der Seinen um ihm Verzeihung seiner Sünden von Gott zu erwirken. Sein Wunsch wurde befolgt und P. Markus ging von dannen. P. Lupus verharrte in dieser Gesinnung bis auf den nächsten Tag, wo er verschied. Viele Leute, die davon gehört hatten, sagten, sie wollten lieber diese wahr hafte Ergebung des guten Augustiners im Herzen tragen, als P. Markus Wunder wirken sehen.

Als P. Markus noch in Gent weilte, am 27. Juni, sprach bei ihm eine ansehnliche Deputation aus Brügge vor, der Suffragan Bischof von Mecheln, Franziskus von Baillencourt an der Spige, um ihn einzuladen, auch ihre dem Orden von jeher so ergebene Stadt zu besuchen und den Einwohnern seinen berühmten Segen zu spenden. Wenn P. Markus seine Kinwohnern seinen berühmten Segen zu spenden. Wenn P. Markus sim Nachtruhe opferte, konnte er der Bitte willkahren und er tat es. Um Mitternacht des 28. Juni verließ er Gent; der Stadtmagistrat von Brügge hatte ihm eine eigene Barke mit Pferdebespannung zur Verfügung gehatte ihm eine eigene Barke mit Pferdebespannung zur Verfügung gehatte ihm eine eigene Barke mit Pferdebespannung zur Verfügung gehatte ihm genommen hatte. So suhren sie die Steenbrugge, wo sie zwischen Platz genommen hatte. So suhren sie die Steenbrugge, wo sie zwischen sechs und sieben des Morgens ankamen. Dort erwartete sie der Superkseinem Wagen nach Brügge ins Kapuzinerkloster, das damals auf ben seinem Wagen nach Brügge ins Kapuzinerkloster, das damals auf dortigen Freitagmarkte lag. (Erst am Pfingstmontage des Jahres 1867 verließen die Kapuziner ihr altes, liebgewonnenes Klösterlein, das der notzwendig gewardenen Versichen.

wendig gewordenen Bahnhoferweiterung Platz machen mußte.)

Um 8 Uhr schon zelebrierte P. Markus die hl. Messe in seinen Ordenskirche, worauf er dann der versammelten Menschenmenge seinen Segen erteilte. Um zehn Uhr erschien wieder Graf von Rennedurg, sim ihn im Bagen nach den sogenannten "Hallen" abzuholen, an deren und sang er von einer Tribüne aus wieder den Segen spenden sollte. Im 3 Uhr nachmittags wiederholte sich dasselbe Schauspiel am großen Freitag" markte. Im Ganzen gab er während seines zwanzigstündigen Ausenthaltes in Brügge sechsmal seinen Segen. Wohl nicht zu viel für die so volkreiche Stadt, nach Gent die vornehmste von Flandern, die 60 Kirchen in ihrem Umkreise zählte.36

Die Kapuzinerchronik von Brügge hat den Aufenthalt des P. Markus

treulich verzeichnet. Der Guardian bes Mosters, P. Marzellus von Merin schrieb: "Im Jahre 1681, am 29. Juni kam P. Markus von Aviano, ber venetianischen Provinz Kapuzinerprediger, in unseren Konvent zu Brügge und verblieb dort in der Dauer von zwanzig Stunden — ein eifriger Mann, voll des Glaubens und der Liebe, wie dies aus den Zeichen erhellt, die Gott durch ihn gewirkt, benn er hat in der kurzen Zeit feines hiefigen Aufenthaltes sechsmal seinen Segen ber ungabligen Menschenmenge, bie aus ben Ortern und Städten hier zusammengeströmt war, gegeben. Gleich nach dem Segen zeigten sich viele Bunder, da Blinde das Gesicht, Taube das Gebor, Stumme die Sprache erhalten haben, Lahme aufgerichtet und viele Rranke von den verschiedensten Leiden befreit wurden und die Gesundheit wiedererlangten, fo daß bie ganze Welt in Staunen geriet. Bur Befraftigung sind nach bem Segen in unseren Konvent 133 Krücken, auf welche sich die Lahmen gestützt hatten und gesund heimgekehrt sind, gebracht worben, überdies 40 Bruchbänder, welche die betreffenden Leibenden umgaben, bann andere Instrumente, beren sich Kranke zur Erleichterung in ihrem Siechtum bedienten. Ja, es ereigneten sich so auffallende Bunderwerke, daß jedermann sagte: Wer hat je Mhnliches gehört ober gesehen? MI bessen bin ich Augenzeuge, ich Fr. Marcellus Menensis Guardian." Am 30. Juni, um 3 Uhr nachmittags, verließ er Brügge, um nach Gent durückzukehren, wo er um die neunte Vormittagostunde eintraf.37

Noch ein anderer Augenzeuge, ein flandrischer Kavalier, schildert die Ereignisse in Brügge in einem Schreiben an ben Spanier, Dom Pedro Colonna, Marqués de Canales. "Dieser Tage", schreibt er, "habe ich ben besten Menschen unserer Zeit gesehen und mit ihm verkehrt. Es ist ein Rapuziner; ich habe gesehen wie er Blinde sehend machte, Lahme gehend, wie er unheilbare Kranke, auch Wassersüchtige und von anderen schrecklichen Krankheiten Behaftete, heilte . . ""In der Stadt Brügge fah ich ihn auf einem Balkon am Stadtplatz, auf bem sich mehr als 10 000 Menschen befanden, er sprach mit lauter Stimme biefe Worte: "Sabt ihr einen wahren Reueschmerz barüber, daß ihr Gott beleidigt habt? Habt ihr ben Glauben? Solltet ihr etwa keinen Glauben haben, so bittet Gott, daß er ihn euch gebe. Da er allen den Segen gab, erfüllte sich die Luft mit Rrücken, Bruchbanbern und vielen anderen Zeichen verschiedener Krankbeiten, wie sie umberschwirrten. Einer von Geburt aus Stummen, befahl er, sie solle ben Namen Jesus aussprechen. Die Stumme tat es und von diesem Augenblicke an redete sie recht . . . "In der Kirche von Brügge fand er einen lahmen Rnaben, ben sein Bater auf bem Rücken trug. Er befahl, denfelben auf ben Boben zu ftellen, und fagte ihm, er moge in ber Kirche umhergehen. Schwigend und mit Mühe tat er es anfangs, aber bald ging er auf seinen Füßen und kehrte fehr zufrieden und dankbar nach Hause zurück. Man brachte ihm einen Religiosen aus bem Orden bes hl. Dominikus, eingewickelt in ein Bett, schon im Sterben. Ein bösartiges Krebsgeschwür zerfraß ihm den Leib. Der Diener Gottes fragte ihn: "Haft du Glauben?" Dieser antwortete: "Ja." Aber P. Markus entzgegnete: "Pater, Ihr habt keinen Glauben, aber es macht nichts; bittet Gott, daß er ihn Euch gebe und geht mit Gott, denn Ihr seid schon gesund." Bon diesen und vielen andern Wundern bin ich Zeuge gewesen. Obwohl ich mit allen Kräften ihn nach dem Hafen von Ostende bringen wollte, habe ich es doch nicht erreichen können. Alles, was er mir sagte, war, er habe Gott gebeten, er möge jene tiefgelegene Provinz, "des guten katholischen Königs" — so nennt er nämlich unseren unbesiegten König

Carl II., immer im Guten erhalten bleiben."38 Am 1. Juli, berichtet P. Hildebrand O. M. Cap., in seinen historischen Aufzeichnungen über die Kapuziner in Löwen, sei P. Markus von Bruffel in ber Universitätschaft. in der Universitätsstadt Löwen, der Hauptstadt des Herzogtums Brabant, am Fluse Onle, angekommen. Rembry verfolgt P. Markus' Reiseroute noch genauer. Als der Diener Gottes um die Mittagszeit Gent verlassen hatte, erzählte er, schlug er den Weg nach Termonde ein. Eine ungeheure Menschennen Menschenmenge wollte ihm von Gent aus nachziehen, da bedurfte es einer Anzahl Garben und Solbaten, um seinem Bagen freie Bahn zu verschaffen. Schon am 26. Juni hatte sich der Gouverneur von Termonde an Die Orbengahern assunt Ordensobern gewendet, um den Besuch des Wundertäters für seine Stadt sich zu sichern.39 Die erste Station am Wege dahin hatte P. Markus in Loferen gewacht wart betreicht and Wege dahin hatte P. Markus in Lokeren gemacht, wo bereits das ganze Gebiet von Waes zusammengeströmt war, um ihn zu sehen und zu hören. Um 4 Uhr nachmittags gab er ihnen seinen Segan & ... on. seinen Segen. Im Berfolge seiner Reise kam er abends in Termonde an. Hier wurde ihm ein glanzender Empfang zuteil. Der Dekan bes Kapitels ber Collegisteines der Collegiatkirche It. L. Frau, der gesamte Weltklerus, sowie der Gollegiatkirche The L. Frau, der gesamte Weltklerus, sowie der Gollegiatkirche verneur der Stadt Termonde, waren gekommen, ihn zu begrüßen, boch P. Markus nammaker. P. Markus vermochte nicht ihrem Begehren, nach längerem Aufenthalt, zu willfahren. Raum hatte er ber Bevölkerung seinen Segen erteilt, mußte er weitereilen er weitereilen, um noch am Morgen bes 1. Juli Bruffel zu erreichen. Nach niederländischen Outer Nach niederländischen Quellen setzt Rembry seine Ankunft in Löwen am

2. Juli, um 7 Uhr morgens fest.

Nun folgen wir den Aufzeichnungen des vorgenannten P. Hyldebrand. Mach ihm fanden sich in P. Markus' Gesellschaft auf dieser Reise Laura Martinozzi, Herzogin=Mutter von Modena, die Prinzessin von Baudemont und der apostolische Internuntius Sebastian Anton Tanara, Abt von Sta. Maria. Am 2. Juli, um 7 Uhr morgens, begab sich P. Markus ins Kloster der Augustiner, um dem sterbenden P. de Wolf (Lupus) könig sichen Prosessor und intimen Freund des Internuntius Tanara, seinen sen zu geben, doch dieser starb gottergeben und heiligmäßig, kaum acht Tage darauf, am 10. Juli. P. Markus wurde von der Stadt Löwen mit

Bein, Fleisch und anderem versorgt. Die Stadt bezahlte hierfur der Unna van Opstal "moeder von 't klooster", 84 Gulben. Zweimal gab P. Martus seinen Segen. Auf dem großen Markt war beshalb ein Geruft aufgestellt worden, auch predigte er einmal in der Klosterkirche. Es erwuchsen viele Früchte der Heiligkeit — "zaligheit" —, denn Papst Innozenz XI. hatte einen vollkommenen Ablaß verliehen, ben jeder gewinnen wollte, baber brängte sich alles bei den Beichtstühlen und bei der Kommunionbank. Abereinstimmend, entwerfen die Litterae annuae des Jesuitenkollegs in Löwen folgendes Bild der Borgange in Löwen. "Unerhört", heißt es bort, "war ber Zubrang ber Beichtenben bie ganzen zwei Tage, als P. Markus von Aviano, aus dem Orden des hl. Franziskus, der Kapuziner hier weilte. Unter anderem ift dieses Wunder in gang Belgien berühmt, daß überall fast alle ihre Sünden ablegten. Alls er durch die vornehmeren Städte von Flandern, Brabant und bem Hennegan zog, ist es unglaublich zu sagen, welchen Zulauf von Menschen aus ben Städten, Märkten, Dörfern und Flecken von überallher die so große allgemeine Wertschätzung dieses Mannes, der einstimmig von allen der hl. Kapuzinerpater genannt wurde, hervorrief. Ein Bunbertater seiner Zeit wurde er genannt, und bas was von seinen bier gewirkten Wundern verbreitet wurde, wird heute noch eifrig untersucht. Als er zu Löwen, sowohl in der Kapuzinerkirche, als auf einer im Freien errichteten Tribune das Bolk segnete und zur Reue ermahnte, erteilte er einen vollkommenen Ablaß, wozu er vom Hl. Stuhle bevollmächtigt war.41

P. Markus hatte Gile sich nach Namur zu verfügen. Offenbar benützte er die Nacht zur Weiterreise, da er am 3. Juli dort eintraf. Aus einem Spanischen Schreiben eines Infanteriehauptmannes (ungenannt) in Namur an den Mabrider Hof, entnehmen wir, daß P. Markus in Namur, bieset schönen und wohlbefestigten Stadt am Zusammenfluß der Sambre in die Maas, zwei Tage verblieb und vielen Blinden baselbst bas Gesicht gab, auch viele Krüppel, die mit zwei Krücken gekommen waren, heilte, Beseffene, die zehn ja zwanzig Jahre vom bofen Geiste geplagt waren, befreite. Aberall, wo er weilte, wurden seine Bunder als Beglaubigung und Beugnis aufgenommen und burch sie wurden zahlreiche Baretiker bekehrt, jum Erstaunen und zur Berwunderung der ganzen Belt. Go groß ift bie ihm nachbrängende Menschenmenge, daß ihm beim Einzug in Namur mehr als 20 000 Fremde begleiteten. Damit er auf den Stadtplatz gelangen, predigen und bem Bolke ben Segen geben konnte, stellte man eine große Truppe Kavallerie und Infanterie auf; außer biesen legte man ebenso viele Mannschaften in den Konvent, in dem er sich in jenen Tagen aufhielt; benn die Leute, die in ihrer Gier ins Rlofter einzudringen suchten, um ihn zu sehen, riffen die Tore nieder und brangen in die Klaufur. Alle biese Borsichtsmaßregeln aber genügten nicht, um zu vermeiben, daß man ihn nicht verwunde und verletze, wenn man ihm den Habit vom Leibe schnitt.42 Eine gebruckte Geschichtsquelle hebt hervor, daß unter der ungeheuren Bolksmenge, die P. Markus beim Einzuge begleitete, sich auch viele Standest personen befunden hätten, so auch die Herzogin Mutter von Modena und die Prinzessin von Baudemont, welch' beide ihn überhaupt allerorts stattete ihm der Bischof von Namur seinen Besuch ab. Er predigte von bracht hatte, ein Kruzissir in der Hand. Es ist unglaublich, bemerkt derselbe Historiograph, wie viele Menschen auf dem Platze versammelt waren, alle Rachmittag wieder die Benediktion gab, war genau dasselbe Zuströmen des Wolkes zu bemerken."

So konnte Bischof Peter von Namur wohl zufrieden sein, daß er P. Markus mit den dringendsten Bitten bestürmt hatte nach Namur 311 kommen, Bitten, bie er auch im Namen "bes Stadtmagistrates und aller Diözesanen" und annen und Sie Rem Diözesanen" vorgebracht.44 Aus verschiedenen Stadtrechnungen, die Remben ben benüht nat ben benüt hat, geht hervor, wie sehr der Stadtnagistrat bemüht war, bie Anmosomkait geht hervor, wie sehr der Stadtmagistrat bemüht war, bie Anwesenheit des geschätzten Gastes zu feiern. Sobald P. Markus meisten seine Benebiktion erteilte, mußte im Schlosse mit der sogenannten "weißen Glocke" has Dainen mußte im Schlosse mit der sogenannten "weißen Glocke" das Zeichen gegeben werden, während der Platz, wo er bieselbe erteilte nan nien Gerteilte nach nien Gerteilte nien Gerteil erteilte, von vier Seiten mit Retten abgesperrt wurde, um den übermäßigen Andraga abgestellten abgesperrt wurde, um den übermäßigen Andrang abzuhalten. Aber tropdem wurde eine dieser Ketten gebrochen und handnastwaate zur Verköstigung des Paters, sowie um selbst einen freudigen Tag sich zu machen um 30 er Orifers, sowie um selbst einen freudigen Tag sich zu machen, um 30 fl. Fische geliefert, und dazu 40 Töpschen Rotwein. Außers bem kaufte ban miche geliefert, und dazu 40 Töpschen Rotwein. bem kaufte ber Magistrat 80 Töpfchen und 3 Pinten Nivenöl, die P. Markira 2000 Allen Magistrat 180 Töpfchen und 3 Pinten Olivenöl, die P. Markus zum Gebrauch für Kranke im Kapuzinerkloster weihen sollte, und verausgabte abandlage für Kranke im Kapuzinerkloster weihen sollte, und verausgabte überdies 6 fl., damit das von P. Markus geweihte Wasser in Flaschen gefüllt werden könnte. 7 fl. erhielten bie zwei Läufer bes Prinzen von Roussen und Konte. zen von Naubemont, bamit sie P. Markus begleiteten, außerbem wurde ein Schiff beigestellt, das ihn von Namur nach Lüttich bringen sollte,45 da er babin von dem Coulter, war.

bahin von dem Kapitel der Kathedrale von St. Lambert erbeten worden war. Hiemit hatte P. Markus die beschwerkiche, aber um so fruchtdringendere von Brüsseise durch die Niederlande beendet. Unterm 12. Juli 1681 hatte diese Missionsreise solgendes berichtet: "Ungefähr drei Wochen lang hat von Spanien aufgehalten. Um den dringenden Bitten der Kapuziner P. Markus von Aviano in den Staaten des Königs zu entsprechen, hat er alle Kathedralkirchen besucht, mit Ausnahme sener großen Entsernung. An sedem Orte, wohin er kam, gab es einen unermeßlichen Zusauf an Menschen, die von den umliegenden Städten

herbeieilten, um seinen Segen zu empfangen. Im allgemeinen hat er einen lebhaften Schmerz über die begangenen Sünden hervorgerufen, ob-Bleich er mangels Kenntnis des Französischen, sowie des Flämischen seine Gedanken nicht selbst barlegen konnte. Geradezu unzählig waren aber die Konversionen. Es verlautete allgemein, daß sehr viele Besessene, Kranke, Lahme auf seine Fürbitte hin von Gott Hilfe erlangten. Man sagt, daß er auch einigen Blinden bas Gesicht wieder gegeben habe, ba ich aber bis jeht hievon keine weitere Kenntnis habe, als was allgemein berichtet wird, so wage ich es nicht, dieselben zu bestätigen. Ich beschränke mich barauf, Euerer Eminenz kund zu tun, daß die Reise dieses guten Dieners Gottes für das heil der Seelen äußerst nüglich war. Dies haben mir auch einige Herren Bischöfe und verschiedene Beichtväter bestätigt, die in diesen Lagen Beichte gehört haben, da ber vollkommene Ablaß verkundet wurde, bessen Berleihung mir von Gr. Heiligkeit übersendet wurde. Es ist nicht du glauben, wie viele Menschen die hl. Kommunion empfingen. . . Er ist nach Lüttich abgereist, um sich von da zum Herzog von Julier und zum Herrn Bischof von Münster zu verfügen, gemäß bem ihm erteilten Befehle seines Generals. Er hat mich aufgesucht, um Euere Eminenz zu hitten bitten, Sr. Heiligkeit seinen bemütigsten Dank abzustatten für die Berleihung der vollkommenen Ablässe."46

Der Eindruck der Persönsichkeit des P. Markus und seines gottbegnadeten Wirkens in den Niederlanden, war ein ungemein nachhaltiger. Noch im Wirkens in den Niederlanden, war ein ungemein nachhaltiger. Noch im Jahre 1684 erschien die Histoire sincère et court récit des prodiges. Iahre 1684 erschien die Histoire sincère et court récit des prodiges. Velgien und in den Niederlanden weiteste Verbreitung fand. Ebenso erschienen zahlreiche Viseer und Portraits des Dieners Gottes, die sich lange schienen zahlreiche Viseer und Portraits des Dieners Gottes, die sich lange sim niederländischen Volke erhielten. Eines davon war noch im Vesige des im niederländischen Volke erhielten. Eines davon war noch im Vesige des im niederländischen Nortraits ein Krees." Markus von Aviano Luxels Veres." Markus von Aviano Leufels-Schrecken.

Rembry hat der Beschreibung verschiedener niederländischer Portraits ein ganzes Kapitel gewibmet. 47

Ms P. Markus die Niederlande verlassen hatte, schwirrte es von Privatschreiben, die sich über dieses Ereignis ergingen. So berichtete ein P. Zeschreiben, die sich über dieses Ereignis ergingen. So berichtete ein P. Zeschreiben, die sich über diese Ereignis ergingen. So berichtete ein P. Zeschreiben, die sich mähren des Sussenschlichkeit im
remias von München an eine nicht näher bezeichnete Persönlichkeit im
remias von München an eine nicht näher bezeichnete bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, er habe die Nachricht erhalten, daß während bes Aufenthaltes bes
Orden, daß während er habe, daß, wenn der Diener

Um meisten beklagte das Scheiden des P. Markus die Prinzessin von Baudemont. Unterm 9. Juli 1681, Brüssel, schrieb sie an P. Kosmas: "Wie schmerzlich ich die Abreise des hochwürdigsten P. Markus empfunden

habe, können Ew. Paternität besser ermessen, als ich es ausbrücken könnte, da ich nun eines so angenehmen und mir so erwünschten Verkehrs beraubt bin. Ich bitte Ew. Hochwürden und mir jo erwungenten wetterte murkliaffen D m. Fochwürden nur recht auf die Gesundheit des Hoch würdigsten P. Markus zu achten und mich und mein Haus seiner Erinne rung zu empfehlen. Ich werde allen Fleiß anwenden, um die Atteste all jener Heilungen zu erhalten, die Gott um seiner Berdienste willen gewirkt hat und dieselben dann sobald als möglich Ew. Hochwürden fenden...."19

## Kapitel IX Nr. 5

# Eine geplante Reile nach Schottland

In einem Schreiben vom 30. Juni 1681, Brüffel, teilt P. Markus nem Mithruber D Markus 30. Juni 1681, Brüffel, teilt P. Markus seinem Mitbruder P. Andreas von Villafranca in Benedig folgende über-raschende Monigkalt. raschende Neuigkeit mit: "Es schien fast unausweichlich, daß ich nach England gehen müsse, um der Umstände willen, unter welchen ich begehrt wurde, doch wegen eingetretener unvorhergesehener Ereignisse werde ich nicht hingehen. Ich habe nicht Zeit es Ihnen, wie ich wollte, zu erzählen;

Der Sachverhalt, auf den P. Markus anspielt, war folgender: Als er auf seiner Reise burch die Niederlande eben in Brüssel weilte, hielt sich daselbst auch die Herzogin von Modena auf. Sie sah nun mit eigenen Augen die großartigen Wirkungen seines Segens an Kranken aller Art, sie gewahrte, wie auch die verstocktesten Sünder reuig und bekehrt zu ihrem Gott zurückfanden und Feinde sich versöhnten, auch hörte sie, daß oft unglückliche Ehen durch Kindersegen neu beglückt wurden. Da gedachte sie ihrer nächsten Verwandten, des Herzogpaares von York, die in ihrer uns fruchtbaren Che schmerzlich betroffen kaum auf eine günstige Schicksals lösung mehr hofften. Gewiß, so meinte die Herzogin, wenn P. Markus die Lieben. die ihr sa taken in meinte die Herzogin, wenn P. Markus die Lieben, die ihr so seines, so meinte die Herzogin, wenn r. wichten wollte sie münden um Herzen lagen, persönlich tröften und auf richten wollte, sie wurden von neuem Bertrauen fassen, und ein so wirk samer Segen würde die ersehnte Fruchtbarkeit verleihen. Der Herzog von Pork mar ber öttette Runtelleiten Fruchtbarkeit verleihen. Der Herzog von Pork war der älteste Bruder des Königs Karl II. von England, als solcher stand er nach Karls Ableben dem Throne am nächsten. Freilich mußte er in biesem Falle auf große Schwierigkeiten gefaßt sein. Er, ber schon im Allter von 15 Jahren vor der eisernen Faust Cronwells ins Ausland fliehen mußte, der, als er später als Herzog von York kaum wieder beimatlichen Rakon katualer später als Herzog von York kaum wieder heimatlichen Boden betreten, abermals in die Verbannung zu ziehen bes
müsiat war durfts sie A. abermals in die Verbannung zu ziehen bes müßigt war, durfte sich keineswegs mit Sicherheit der Krone Englands versehen. Drei Cohre kinden werge mit Sicherheit der Krone Englands versehen. Drei Jahre hindurch schwebte die große Frage, ob die Gesetze von England feststellen würden, daß die Anerkennung des Thronrechtes

bes Herzogs von York als Katholik die schuldige Pflicht jedes Englanders sei, oder aber todeswürdiger Hochverrat. Endlich behielt das Recht die Oberhand.2

Daß unter biefen Umftänden männliche Defzendenz von größter Bichtig-Leit war, ist begreiflich. Der Herzog lebte bereits in zweiter Che mit Maria Beatrice aus dem Hause Modena. Seiner ersten Che mit Anna, der Poeter Tochter des Kanzlers Graf Clarendon, waren nur zwei Töchter entsprossen, der zweiten Che war bislang gar keine Deszendenz beschieben.

Daher die eifrige Bemühung ber Herzogin von Modena in Bruffel, P. Markus zu einem Besuche beim herzoglichen Paar, bas damals in

Schottland residierte, zu bewegen.

Als P. Markus barum angegangen wurde, machte biefer, wie gewöhnlich, seine Bereitwilligkeit von ber Obedienz seiner Obern und bes H. Stuhles abhängig. Letztere zu erlangen, wandte sich genannte Herzogin von Modena an Abbe Tanara, der bamals die Geschäfte der Runtiatur in Bruffel besorgte. Tanara berichtete sofort an den Kardinal Staatssekretär Cybo in Rom: "Die Herzogin von Modena, die hier in Bruffel weilt, wünscht, daß P. Markus sich incognito nach Schottland begeben könne, um ben Herzog und die Herzogin von Pork burch seine Gegenwart aufzumuntern, sie mögen nun mit größerem und festerem Glauben Gott an rufen, ihnen Nachkommenschaft zu gewähren. Sie fleht ben H. Bater an, P. Markus nach Schottland zu entsenden, allenfalls in weltlicher Rleidung und ihn so lange als nötig von der Observanz seiner Ordensregel zu dispensieren."3

Das Verlangen nach solchen Vorsichtsmaßregeln war berzeit in England nur zu berechtigt. Das öffentliche Auftreten eines katholischen Priestere, gar eines Orbensmannes, ware für ihn felbst verhängnisvoll geworben. Aber auch für den Herzog von Pork hatte das offene Bekenntnis zum Katholizisinus, besonders noch als Kronprätendant, unabsehbare

Folgen nach fich ziehen können. Mis sein Bruder Karl II. ganz unerwartet rasch starb, bestieg ber Herzog von Pork als Jakob II. im Jahre 1685 ben Thron von England, und noch wagte er es nicht — obgleich seine Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche allgemein bekannt war — burch öffentliche Teilnahme am Kultus berfelben zu ihr sich auch öffentlich zu bekennen. Ja selbst die Leichenfeier für seinen Bruder Karl II., bessen Konversion am Sterbebette ebenso wenig geheim geblieben war, brachte ihn in Berlegenheit. Eine Leichenfeier nach römisch-katholischem Ritus zu veranstalten, wagte er nicht, und bie Beremonien der anglikanischen Kirche waren weder vereindar mit dem kirchlichen Bekenntnisse bes Berftorbenen, noch mit dem Gewissen des Aberlebenben. So mußte bie Beisetzung in aller Stille erfolgen.4

wußte, so war Nom mit dem Plane doch nicht einverstanden. Im Auffit nicht einverstanden, daß P. Markus diese Insel besuche. Es besteht zu die Hoffnung des Herrn Herzogs von York augenscheinliche Gefahr, daß dadurch die Sache der Katholiken und Doch bringen Sie bei der Herzogs von York auße Spiel geseht würden. gungen vor."

Als P. Markus von dem päpstlichen Entscheid in Kenntnis gesetzt wurde, neigte er in freudigem Gehorsam sein Haupt vor der kirchlichen Autorität. Abbé Tanara berichtete dem Kardinal Staatssekretär Cybo: "P. Markus sach England zu gehen, so sei er froh, es nicht tun zu müssen. Doch wolle Königin von England, männliche Nachkommenschaft zu gewähren, um so werde auch dem Herzoge und der Kerzoge und der Hatholischen England eine katholische Regierung dauernd zu sichern und festzulegen. Er anempsehlen ein volles Markogen von York schen Gerzoge und der Herzogen von York schen.

anempfehlen, ein volles Vertrauen in die göttliche Vorsehung zu sehen."6 Die Antwortschreiben des Herzogpaares an P. Markus sind leiber nicht mehr erhalten. Sicherlich hat aber P. Markus diese Angelegenheit als Sache ber Christenheit in seine Gebete aufgenommen, zumal die furchtbaren Leiben ber enalischen Manten Gebete aufgenommen, zumal die furchtbaren Leiben ber englischen Märthrer damals noch frisch in aller Gedächtnis waren. P. Markus war überdies personlich von verschiebenen Seiten angegangen worden, seine wirksame Fürsprache bei Gott den bedrängten Katholiken Englands zuzuwenden. So ist und der Brief eines Generalvikars von England, Binzentius Torre aus bem Prediger-Orden an P. Markus er halten geblieben. Das lateinische Schreiben bb. Brüssel, 25. Juni 1682, schildert vornehmlich den traurigen Zustand der englischen Predigerordenss provinz aus jener Zeit. Seine Vorgänger, sagt er, hätten vor dem Nieders gang des katholischen Glaubens in England 130 Klöster des Predigers Ordens gehabt, nunmehr bestünde kein einziges biefer Provinz in England. Aberhaupt hätten sie nur mehr brei in der ganzen Welt zerstreut, nämlich eines in Bruffel, und zwar ein Frauenkloster, dann ein Männerkloster in Rom und ein brittes in Antwerpen. Kardinal Norfolck sei ihr Gründer. Außerdem, klagt Fr. Binzentius, er habe überhaupt nur einige Missionäre in England, drei davon schmachten in öffentlichen Kerkern, und von diesen dreien seien ihrer zwei zum Tobe verurteilt worden. Er bitte baher P. Markus "um der Liebe Gottes und des Leidens Christi willen" um einen speziellen Segen für diese Möster, ebenso um einen speziellen Segen für zwei schwer erkrankte Monnen und drei erkrankte Brüder seines Ordens.

Fra Vinzentius Torre ist Engländer und hat als Generalvikar seinen Sig in Antwerpen. Er bittet schließlich noch um einen Spezialsegen "für ganz England, für die guten Katholiken daselbst, die so viel um ihres Glaubens willen erdulden muffen".

Welch schmerzlichen Einbruck biefer Aufschrei einer gequälten Seele auf das empfindsame Herz eines P. Markus hervorbringen mußte, ist klar. Man kann deshalb ermessen, wie sehr ihm eine katholische Dynastie für England

England am Herzen lag.

Was nun das Herzogpaar von Pork betrifft, so wissen wir zwar, daß es im Jahre 1685 den Thron Englands bestieg, doch mussen Em binzufügen, noch immer ohne jegliche Hoffnung auf Deszendenz. Im Geranden. Gegenteil war gerade damals der Gesundheitszustand der Königin Maria Beatrice berart schwankend, daß beren schwaches Lebenslichtlein sehr bald du erlöschen brohte. Und boch erlosch es durch Gottes Fügung nicht. Nach broi & drei Jahren, es war das Jahr 1688, wurde das Königshaus sogar mit einem einem Söhnlein gesegnet, dem wir im Jahre 1716 als Jakob III., König bon England, begegnen.

### Kapitel IX Nr. 6

## Über Westfalen nach der Schweiz

Um 5. Juli 1681 langte in Lüttich ein Kurier aus Avroi ein mit der Nachricht, P. Markus habe Namur verlassen und fahre per Schiff bie Mosel entlang, stromabwärts nach Lüttich. Im Mu waren die Flußufer beiberseits von Menschen bicht besät. Sie waren infolge bes Rufes seiner Boiles Heiligkeit gekommen, teils ihn zu sehen, teils seinen Segen zu empfangen. Der norden Der nächste Tag war ein Sonntag, da zelebrierte P. Markus die hl. Messe auf auf einem portabilen Altar vor der St.=Lambrechts=Kathedrale, damit möster möglichst viele berselben beiwohnen konnten. Tatsächlich kletterten bie Leute auf die Portale, um dem Zelebrierenden möglichst nahe zu sein. Da traf es sich, daß eines dieser Portale abbrach und herniederfiel. P. Markus wurde dabei an den Füßen verlett. Nun fand man es für gut, am Kai eine Bühne zu errichten, von wo aus er vor mehr denn 150000 Menschen predigte und ben Segen spendete. Es war das gewohnte Bild tiefer Ergriffenheit der Gemüter, ein Schluchzen und Weinen vor innigem Reueschmerz, dann aber folgten zahlreiche Bunder, "wie man bergleichen

Wann P. Markus Lüttich verließ, ist nicht genau festzustellen. Bestimmt niemals noch gesehen hatte".1 ist, daß er am 7. Juli um 5 Uhr nachmittags bereits in Nachen eintraf. P. Manner P. Mauritius von Aachen schrieb unterm 17. Juli 1681 von Köln aus an eine wir an Aachen schrieb unterm 17. Juli 1681 von Köln aus an eine unbekannte Persönlichkeit, wahrscheinlich seines Ordens, folgendes:

"Berichte hiermit, daß R.P. Marcus d'Aviano ben 7. dieses, aus Brabant, in unsoro Maurin daß R.P. Marcus d'Aviano ben 7. dieses, aus Brabant, in unsere Proving zu Aachen ankommen und daselbsten den 8. dieses die Senediction, vor dem Rathaus auf dem großen plaz geben Vor- und Nachmittag und zu Abend in der großen Muetter Gottes Chierche, und zu underschiedlichen Mahlen in unserer Chierchen. Anben dem der allerhöchste Gott vermittels seiner S. Benediction und Firbitt vill Gnaden verliehen: ein Blindgeborener und andere mehr sohend worden, besäsner erlöft Lauben, Stumen, Rrüppeln, Lahmen und allerhand unheilbare Chrankheiten genesen, dergleichen in allen stötten und flöcken in Branbant, wo er durchpassiert, so nit alle zu beschreiben: den 9. ist er von Nachen abgereist, und ben 10. zu Diselborf ankhomen, und baselbsten von Herzog und ber Trans. Gant 10. gu Diselborf ankhomen, und baselbsten von Herzog und der Frau Hörzigin mit großem Berlangen und Vergniegung empfangen, ben 11 ich Warfell und Bergniegung empfangen, den 11. ist er Morgens in aller frue abgereist durch Essen, Münster Bestinhalon .... Westphalen und so recté nachher Paderborn zu Ihr Hochfürstlichen Gnaden von Münster und Machen Paderborn zu Ihr Hochfürstlichen Gnaden von Münster und Paderborn, so baselbsten in Ihr Residenz Schloß, zum Neuenhauß genandt, geferlich erkrankhet, und yber diemaßen ein embsiges Berlangen zu ihm tragen, weillen Sie von beren Medicis für besparat gehalten wollen werden, was nun ber gnadenreiche Gott, vermittels seines armen Dieners geben wird, solches wird die Zeit ans licht bringen, von dannen kommt on miskammt, solches wird die Zeit ans licht bringen, von Arrer dannen kompt er wiederumb nach Difeldorf, hernach gehn Cölln zu Ihrer Churfirstlichen Durcktenach nach Difeldorf, hernach gehn Cölln zu Ihrer Churfirstlichen Durchlaucht. Bermeine er werde den 23. oder 24. dieses hir seyn, und sich einige Tag hir aufhalten, dan er mir auß Diselborf geschriben, alle brief, so albir für ihm werben ankhomen aufzubehalten, deren dan eine bereits zimliche quantität aus Frankreich, Brabant und

Der Archivar der Stadt Nachen, Nichard Pick, bestätigt in seinem Werke "Aus Nachens Bergangenheit" die vorerwähnten Ereignisse, fügt diesen aber noch einige Einzelheiten bei. So heißt es im Ratsprotokolle bes Stadtarchives zu Nachen zum 3. Juli: "Der Herr pater lector Capucinus soll namens dieser Statt ersuecht werden, daß dem Herrn patrem Marcum barzu mit ein Schreiben wolle in duciren, umb hiehin uff Nach zu kommen, gestalt folgents ben Haubtmann Dauhenberg hinüber zu schicken und selbigen mit einem gutschen hiehin zu bringen."

Als P. Markus von Aachen schied, erhielt er zur Begleitung den Freis herrn von Lerodt, Domherr von Lüttich.

Die bei Pick enthaltenen Daten hatte schon im Jahre 1893 die kathor teils lische Zeitschrift "Machner Hausfreund" in Nr. 16 dieses Jahrgangs teils weise veröffentlicht Das grund freund" in Nr. 16 dieses Jahrgangs teils weise veröffentlicht. Der Artikel des "Hausfreund" wurde ins Lateinische übersett und noch im selben Jahrgang der "Annalecta Capucinorum",

Der Aufenthalt des P. Markus in Düsseldorf beschränkte sich sozusagen nur auf einen Besuch bei Herzog Philipp Wilhelm und der herzoglichen

Familie. Am 10. kam er, offenbar abends, an und am 11. frühmorgens mochte machte er sich bereits wieder auf den Weg nach Paderborn. Schon im Jahre 1680 hatte sich Ferdinand Freiherr von Fürstenberg, Bischof von Nackaus Paderborn und Münster, unterm 15. Oktober, Neuhaus, an P. Markus in seine Gatte ein siheraus in seiner schweren Erkrankung um Hilfe gewendet. Er hatte ein überaus beftiere Commercen Gekrankung um Hilfe gewendet. beftiges Steinleiden. "Ich habe", schreibt er, "einen wahrhaften und festen Blauben Glauben, daß Gott sich würdigt, durch Euere Paternität zum Eroste der armen Kranken Wunder zu wirken, beshalb wird er mir die Gnade nicht versagen, mir in meinem Siechtum durch Ihre Hände die Wiederberstellung zu gewähren, wenn ich es glücklich erlange, daß Sie hierher kommen, so will ich Ihren P. General bitten, daß er Ihnen hiezu die Erlaut. Erlaubnis gebe. Sie können versichert sein, daß ich in keiner Beise säumen werde, das zu tun, was Euere Paternität für nütlich und angemessen finden. sinden, damit ich diese Gnade von Gott erlange. Besonders werde ich gegen Ihren Orden, dem ich ja bisher schon Zeichen meiner Zuneigung gegeben habe, solche in Zukunft noch verdoppeln. Ich empfehle mich noch Ihren wirksamen Gebeten."4 In der Tat hatte dieser Kirchenfürst den Kapudinern schon früher ihre durch Brand zerstörte Kirche neu erbaut. Alls P. m. schon früher ihre durch Brand zerstörte Kirche neu erbaut. P. Markus endlich in Neuhaus, wo der Kranke weilte, erschien, erhob sich bieser von seinem Bette und bat knieend um ben Segen besselben.

Nachbem er diesen erlangt hatte, ging er mit dem Pater im Zimmer auf und ab, sich von nun an immer wohler fühlend. Auch die Einwohner von Paderborn, die P. Markus in ihrer Stadt zu sehen wünschten, wurden ihrer ihres glühenden Berlangens teilhaftig. Sie sahen ihn noch am selben Lage und erhielten von ihm den Segen in der Kathedralkirche, wo sie überüberaus zahlreich versammelt waren. Die Benediktion erteilte er auch außerdem vornehmen Personen, Prälaten, Domherren und anderen auf ihre bemütigen Bitten hin, der er noch eine kurze und kräftige, ihrer Manten Bürde und ihrem Stande angemessene Ermahnungsrede anschloß. Nachher begab er sich mit seinem Genossen, P. Kosmas, und anderen, die sich an seine Seite drängten und ihm auf Schritt und Tritt folgten, in den Konvent seines Ordens, nahm dort ein kleines Abendbrot ein und sibernachtete. Nachdem er am nächsten Tage andächtig zelebriert hatte, kehrte er wiederum in die Kathedrale zurück und hielt dort vom Fenster eines Kornspeichers aus eine Predigt für das Volk, das auf dem Kathedrals oder Domplatz, vulgo "Dömhof", zahlreich zusammengeströmt war, über das Thema: "Bringet würdige Früchte der Buße!" Es war eine Rede von so großem Gewichte und von solcher Wirksamkeit, daß, als das Bolk deren deutsche Abertragung durch P. Hieronymus von Rüthen hörte, in tiefste Zerknirschung versetzt war. Durch ben Segen bes Paters endlich gestärkt, kehrten die Leute nach Hause zurück und verblieben voll des Trostes im Herrn. Darauf begab sich ber apostolische Prediger wieder in den Konvent,

und nach einem einfachen Mittagsmahl, bei dem er sich stets des Fleischens enthielt aah an matres essens enthielt, gab er zuerst den im Refektorium versammelten Patres und Brüdern nach und Brüdern, nach einer heilsamen Ermahnung, den Segen; darnach bendete er aus einer heilsamen Ermahnung, den Segen; darnach spendete er aus einem Fenster des Konvents abermals seine Benediktion, und awar an hackstale werden des Konvents abermals seine Benediktion, und zwar an hochstehende Personen und besondere Wohltäter des Ordens, die aegen den Bas king Personen und besondere Wohltäter des Ordens, die gegen den Hof hinstanden, endlich segnete er noch das Bolk in der Rapuzinerkirche Mosamus, endlich segnete er noch das Bolk in der Kapuzinerkirche. Alsbann kehrte P. Markus nach Neuhaus zurück, woselbst er in der Pfarrkirche ebenfalls seinen Segen spendete und verschiedenen aus denen, bie ihm nam Mentalls seinen Segen spendete und verschiedenen aus Gesundheit an Rais ..... Seiten scharenweise gefolgt waren, die erwünschte Gesundheit an Leib und Seele verlieh. Noch verabschiedete er sich vom Fürstbischofe von Paderborn und setzte seinen Wech verabschiedete er just Dülmen und Gessen fant und setzte seinen Weg über Münster nach Dülmen und Essen fort, "überall einen lieblichen Wohlgeruch Christi zum Leben und zur Heilung von Sündern, ja sogar von Fregläubigen zuruck-

lassend, die sein Lob ohne Bedenken in öffentlichen Berichten verkündeten". Die Heilung des so beliebten Kirchenfürsten von Münster machte unge-ueres Aufsehen Renduckten Kirchenfürsten von Münster machte ungeheueres Aufsehen. Bon allen Seiten kamen Anfragen und Beglück-wünschungen wünschungen. So auch frug der Erzbischof von Salzburg teilnehmend an und erhielt miederhalt Berkelt Genese und erhielt wiederholt Bescheid von einem nahen Verwandten des Genesesnen. Unterm 18 3000 1600 von einem nahen Verwandten des Geneses nen. Unterm 18. Juli 1681, Paderborn, schrieb an den Erzbischof von Salzburg, Wilhelm Freiherr von Fürstenberg: "Meinem db. 15. gehor sambst abgelassenen Schreiben zufolge, thue Ew. Hochfürstlichen Gnaden undertheniast berichten das dufolge, thue Ew. Hochfürstlichen Gnaden underthenigst berichten, daß der P. Marcus gestrigen Tages gar frue wieder von hier nachher Duffeldorff, Cölln und so weiteres verreiset, nachdem er albier sehr nioso Commende Colln und so weiteres verreiset, nachdem er alhier sehr viele Krumpe, Lame und Bresthaffte auch underwegens verschie dene durch hoistandt den greche und Bresthaffte auch underwegens verschie dene durch beistandt des Allerhöchsten curieret hat; Ihre Hochfürstl. Gnaden von Baderbarn und Mannerbarn von Paderborn und Münster, nachdem Sie vorhin in sehr gefehrlichen standt gewesen, und innerhalb 5 Wochen daß behtt nicht verlassen, und fast 6 mortalia accidentia gehabt; seindt dieselbe nach empfangener benediction in die nfar Circhen in die pfar Kirchen pro reddenda gratiarum actione Deo, und folgendh in den garten gegangen; daß also Dieselbe ihre genehsung deß frommen 

Auch Kardinal Peter Ottoboni, der damals provisorisch die Geschäfte der netianischen Geschafte. venetianischen Gesandtschaft in Rom führte, berichtete an den Senat über biese Beilung. Er hotzut biese Heilung. Er betont, daß "Jeder diese Erkrankung des Bischofes bedauerte, um der hervorragenden Eigenschaften dieses Kirchenfürsten willen und auch weil hei hoffen ares. Eigenschaften dieses Kirchenfürsten beund auch weil bei dessen Abscheiden Mißhelligkeiten entstehen könnten be-

Bon Paderborn begab sich P. Markus wieder nach Düsseldorf mit der Absicht, sich direkt nach Köln zu verfügen. Ob er diese Absicht auszuführen imstande war kann nicht zu verfügen. Ob er diese Absicht auszuführen am imstande war, kann nicht festgestellt werden, sicher ist, daß er am Stadt

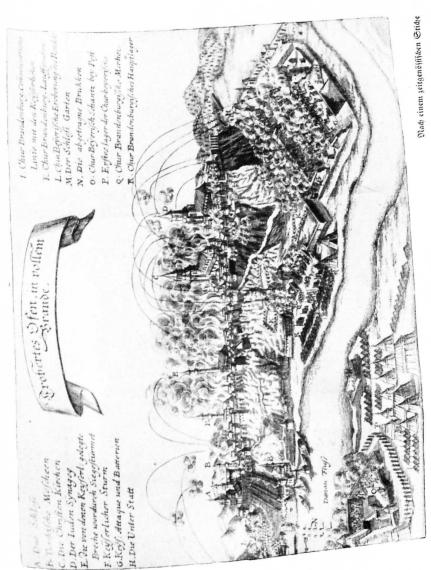

Der Brand von Ofen

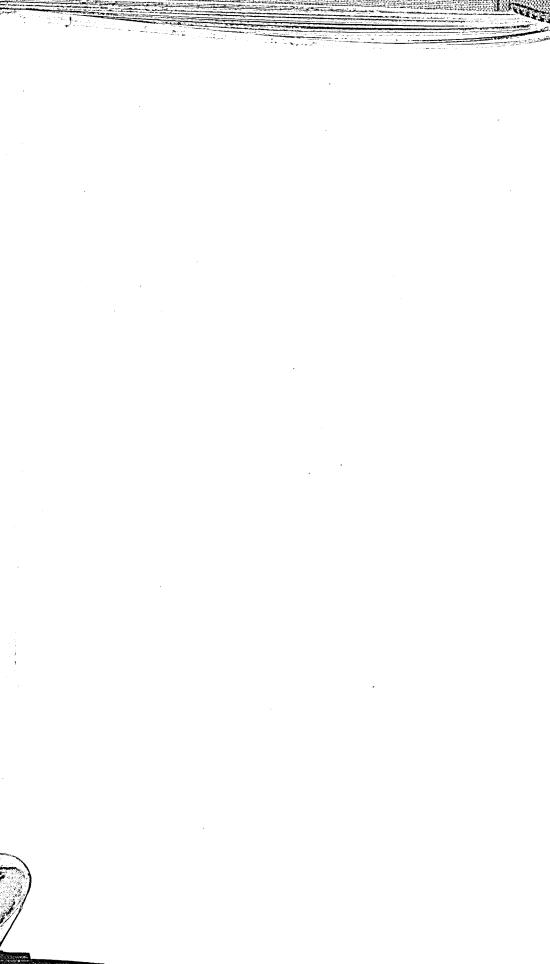

Grenze des Herzogtums Julich gelegen, besucht hat, läßt sich nicht nache weisen 300 gerzogtums Julich gelegen, besucht hat, läßt sich nicht nache weisen. Nembry führt einen Bericht der "Relations véritables" an,s wos nach P. Markus fast zwei Tage in Noermond verblieben wäre, nämlich ben 23. 1188 2 mis immer. einer 23. und 24., dann Benso besucht, dort die Benediktion, wie immer, einer unsörer. ungähligen Menschenmenge erteilt hätte und noch am 25. wieder nach Roermand erzählt dieselbe Roermond zurückgekehrt ware. In bezug auf Roermond erzählt bieselbe Quello D Quelle, P. Markus habe seine Benediktion noch am Abende den 23. vor dem Rack dem Rathaus auf einer eigens hierzu errichteten Bühne, vor einer großen Menschaus auf einer eigens hierzu errichteten Bühne, machdem er Menschenmenge erteilt, am nächsten Tage am selben Plate, nachdem er borhon vorher in der Nathedralkirche zelebriert hatte, dann begab er sich nach Benla Benlo. Bei seiner Rückkehr bestieg P. Markus am 26. bieselbe Bühne, um zu predigen und seinen Segen zu spenden, da ihn bereits wieder eine unge-beure Markus arche Itnalück. heure Menschenmenge erwartete. Hier nun ereignete sich das große Unglück, das dan ban ban ban feinen Segen zu spenden, da ihn vereignete sich das große Unglück, das der Haß der Häretiker hervorgerufen hatte, dessen wir im Kapitel:
"Der Gar "Der hölle Rache" eingehend gedacht haben. Abrigens stellen diese "Relations" tions" die Sache ganz harmlos dar. Sie erzählen, die Buhne fei eben unter ber Rack der Last der vielen Menschen zusammengebrochen, aber es sei kein beträcht-licher Ster vielen Menschen zusammengebrochen, aber es seine Benelicher Schaben baraus erfolgt. P. Markus habe noch abends seine Bene biktion biktion erteilt und sei nachts um 2 Uhr nach Köln verreift. Bon Kölnt aus schrieb aber P. Markus unterm 29. Juli an seinen Orbensgenossen P. Inderen Der Markus unterm 29. Juli an seinen Mase P. Andreas da Villafranca in Benedig: Ich kann sagen, daß ich zwei Male wieden wieder erstanden bin, vielmehr von Gott zwei Male vom Lobe bewahrt worken to worden bin. Jett muß ich in Köln das Bett hüten, da ich an den Beinen schwer um schwer verletzt bin. Gott allein kann mich wieder so herstellen, daß ich nicht eine Experiment bin. Gott allein kann mich wieder seinem Mohlaefallen. nicht ein Krüppel bleibe. Gott verfahre mit mir nach seinem Wohlgefallen. 36 man ein Gesundheit Ich wäre Gott schon unendlich bankbar, wenn Er mir so viel Gesundheit gäbe bas der genomendlich bankbar, wenn Er mir son Mea machen gäbe, daß ich mich rühren könnte, ich würde mich auf den Weg machen nach Konstanz.9

In der Lat hatte Gott sein Flehen erhört. Roch vor seinem Scheiben von Köln vermochte er den Bewohnern in gewohnter Weise großen geist-lichen ?... lichen Trost zu gewähren. Die Kölner Kapuziner-Annalen berichten: Möhner Bolfe Bährend er einige Zeit in Köln weilte, wurde im frommen Kölner Bolke eine Inn. eine Andacht erweckt, wie man es kaum aussprechen kann und sie blieb auch sa auch so burch spätere Jahre lebendig und in rühmlicher Erinnerung bei ben Mark

Um 2. August besuchte P. Markus sogar das Kloster St. Pantaleon, den Nachkommen." übernachtete baselbst, zelebrierte am Morgen bie hl. Messe in Gegenwart von Norten von Personen des Hofes, die Brüder aber empfingen aus seiner Hand die bl. Kommen bl. Kommunion, dann gab er, nach einer kurzen Erhorte, einander liebreich beizusteben. beizustehen, dem Konvente einen besonderen Segen.10

Einem Schreiben des Guardians von Roblenz, P. Klemens von Bibburg, an eine ungenannte Perfönlichkeit bb. 22. August 1681 zufolge, verließ

16

P. Markus am 8. August Koblenz, nachdem er mehrere Krankenheilungen bewirkt. P. Klemens bemerkt, in den spanischen Niederlanden habe er, wie man hört, viel mehr wunderbare Krankenheilungen vollbracht, "denn", sagt er "dort trifft man eben einen viel lebendigeren Glauben als in diesen wir, daß der Exprovinzial der kölnischen Provinz, P. Hieronymus von Küthen, P. Markus' Begleiter und Dolmetsch durch eben diese ganze bestätigt, daß tatsächlich zwei Engel schwebend an P. Markus' Seite gesehen swurden. Als derselbe an St. Gvar im Schiffe vorbeigekommen, sei von sein Konvertit, mit seinem gesanten Hose ihn zu begrüßen gekommen und Krau hatte P. Markus noch gewirkt, die der Landgraf an eines der Schloßenster hatte tragen lassen.

Inzwischen hatte sich das Gerücht von dem Unfalle des Paters in Roermond weithin verbreitet. Der geheilte Bischof von Paderborn schrieb: große Gefahr kamen und nun erst von dem, was Sie an Leiden erdusdet, dauere es von ganzem Herzen und innigst bitte ich Gott, er möge Sie bitte, an Anderen wunderbar gewirkt hat. Ich sühle an mir selbst jeden Tag immer mehr die Wirkung Ihres Gebetes..."

Auch des Bischofes von Paderborn Sekretär, Abt Hortensio Mauro, "Kein Ort der Belt hat ein so großes Interesse an P. Markus als New auch aus Dankbarkeit gegen ihn, weil er ihnen ihren Vischof wieder gesund Fürstbischof sei auch innigst betrübt ob dieses Unfalles.<sup>13</sup>

Besonders in Belgien und den Niederlanden schwirrten die Gerüchte von Unfällen. Nachdem solche auch der Prinzessin von Vandenmont zu jeht habe ich nicht die geringste Kunde von dem Zustande erhalten, in welchem sich der Hochwürdigste P. Markus und Ew. Hochw. Paternität stoßen seien, die Gerüchte von verschiedenen Unfällen, die Ihnen zuge wohner in unsagdare Angst. Doch will ich hoffen, daß Gott in seiner unes von ganzem Herzen und bete, Gottes Allmacht möge Sie von dieser

Reise, an der ich auch einigermaßen Anteil habe, in vollkommener Ge-

sundheit zurückführen."14 Im Berlaufe seiner Reise kam P. Markus am 20. August 1681 nach Lürkheim in Schwaben, erbeten vom herzoge Maximilian Philipp von Bayern und seiner Gemahlin Mauritia Febronia, die in Türkheim resibiers ten. Das Herzogpaar trug eine unbegrenzte Verehrung gegen ben Diener Gottes. So wünschte der Herzog insbesondere, daß P. Markus seinen Segen Segen gebe für die Niederlassung der Kapuziner, die er dort zu gründen beokier. beabsichtigte. Vierunddreißig an verschiedenen Krankheiten Leidende erlangten auf seine Benediktion hin dort die Gesundheit wieder, ganz zu geschwart geschweigen der ungeheueren Seelenfrucht, die sein Seeleneifer hervorbrachte. Die Grundsteinlegung dieses Klosters erfolgte im Jahre 1685, die Einweihung im Jahre 1697.16

In der Geschichte der bayerischen Kapuziner-Ordensprovinz von P. Angelikus Eberl, ist dem Wirken des P. Markus ein breiter Naum gewidmet. "Da wir für gewiß annehmen dürfen", sagt der Verfasser, "daß P. Markus' Unwesenheit in Türckheim der nächste Anlaß zur Gründung eines Kapudinerklosters daselbst wurde, so gebührt ihm aus diesem Grunde allein schon, ein Kapitel auch in der Geschichte der bayerischen Kapuziner", 16 Das Kloster bewahrt als kostbare Reliquie unter anderem noch Sandalen,

bie P. Markus getragen.

Dringenbst erbeten von Graf Frobenius von Fürstenberg<sup>17</sup> besuchen P. Markus am 2. September 1681 Möskirch, eine Stadt in Schwaben, am Flusse Abbach gelegen. Ein Brief eines Paters Franz Joseph von Buschmannshausen O.M.Cap. an P. Arsenius (von Neumarkt) ben späteren Provincial von Accounties San arnfartige Provinzial der tirolischen Kapuzinerprovinz, der ausführlich das großartige und und wunderbare Wirken des Paters in Möskirch schilbert, findet richtiger leinen aus seinen Platz an anderer Stelle. Er ist datiert: Möskirch, 11. September 7

Um 3. September verließ P. Markus Möskirch, um sich per Schiff tember 1681.18 nach Konstanz zu verfügen.

## Kapitel IX Nr. 7

## Auf Schweizer Boden

Es ist auffallend, daß in den ersten zwei großen Lebensbeschreibungent des P. Markus seiner Missionsreise in den Schweizer Landen keinerlei Erwähnung geschieht. Die erste Biographie, die unmittelbar nach P. Markus' Tobe erschien, ein Manuskriptband aus der Hand bes P. Kosmas von Coffees. Castelfranco, betitelt zwar das vierte Kapitel, des dritten Teiles: "Del viaggio ch'ei fece in Francia, Fiandra, Helvetia" usw., both be-

richtet der Inhalt dieses Kapitels nur in kurzen Worten von den gahle reichen Bundern, die P. Markus zu Konstanz gewirkt. Die erste gebruckte Biographie, die 100 Sahre, nach der Vorgenannten erschien, erzählt eben falls nur in gedrängter Kürze von der Erregung der Häretiker, die sich gelegentlich des Aufenthaltes des P. Markus in Konstanz zeigte.

P. Markus' Berufung nach der Schweiz hatte folgenden Ursprung. Bie bekannt, sollte derselbe die Obedienz seines Ordens, sowie den papst lichen Auftrag erhalten, sich noch im Jahre 1681 nach Frankreich zu begeben sin Erzeichen, sich noch im Jahre 1681 nach Frankreich zu begeben, ein Ereignis, das in ganz Europa berechtigtes Aufsehen erregte und die Gemüter in Spannung versetzte. Der Bischof von Konstanz, Franziskus Johannes Bogt von Alten-Summerau und Prafiberg, aber gedachte aus dieser Reise für seine Diözese Vorteil zu ziehen. P. Markus stellte ja Konstanz den bequemsten Weg nach Frankreich dat. Deshalb beauftragte der Bischof den Kapuzinerpater Franz Joseph von Konstanz, den Generalprokurator Johann Baptist von Sabio des Kapuziners Ordens in Rom, in seinem Namen um eine Obedienz für P. Markus anzus gehen bamit sigten One Angeleing für P. Markus anzus gehen, damit diefer Konftang befuche.

Unterm 10. Dezember 1680 übersandte P. Franz Joseph den gewünsch! ten Brief nach Rom. "Da P. Markus", schreibt er, "sich im kommenden Lahre nach Frankreich und Flandern begeben soll, so würde es zu großer Auferbauung gereichen, wenn er auf dem Wege nach Flandern den Weg burch das Konstanzer Bistum und die Schweiz nähme. Dies ist ja die gewöhnliche Straße, welche die Kardinäle oftmals benützt haben. vertraue deshalb auf die Güte Ew. Hochwürdigsten Paternität, daß Sie belieben werden, diese Gnaden vom Apostol. Stuhl oder von Gr. Eminens
dem Kordings Marten dem Kardinal Protektor, von welchen ja alle Reisen des genannten Paters abhängig sins abhängig sind, zu erbitten. Wenn es Ew. Paternität für gut befinden, daß wir guch an der Benn es Ew. Paternität für gut befinden, daß wir auch an den Hochwürdigsten Pater General schreiben, so werden wir es tim. Do werden wir beiffeste es tun. Da unser Hochwürdigster Pater General schreiben, so weiche begehrt in hitte in General juster General schreibeste begehrt, so bitte ich Ew. Hochw. Paternität, und den Modus bekannt zu geben, wie und durch wen wir diese Gnade erbitten sollen."

Da ein Bruder des P. Franz Joseph Domherr in Augsburg war und niber all sie Enter Domherr in Augsburg war und ihm über all die Ereignisse und Begebenheiten gelegentlich der Anwesen-beit den D Masser heit des P. Markus in Augsburg als Augenzeuge referiert hatte, ließ. P. Kranz Senfonk histon P. Franz Joseph biesen Bericht ins Italienische übersetzen und übersandte benfelben koi biston Art. Denselben bei bieser Gelegenheit dem P. Prokuratore. Abgesehen von dent Bunsche, das Begehren des Diözesanbischofes zu erfüllen, hatten die Konstanzer Patres ein großes versönliches Interesse für ihren berühmten Orbensagnasson und proßes persönliches Interesse für ihren berühmten Ordensgenossen und nahmen an seinen Schicksalen den lebhaftesten Anteil. Es zeigt bies ein Brief in feinen Schicksalen den lebhaftesten Anteil. Es zeigt dies ein Brief des Konstanzer Guardians an P. Jakob von Sals

burg, bamals Definitor und Guardian in Innsbruck, bb. 20. Juni 1680.
Der Muf bog Gasten D. Buardian in Innsbruck, bb. 20. Juni 1680. "Der Ruf des Hochw. P. Markus von Aviano, wegen so vieler von ihm

gewirkter Wunder ist in diesen Gegenden so verbreitet", schreibt er, "es beißt ben finreint. boch beißt, daß dieser neue Wundertäter Alle zur Bewunderung hinreißt, doch febit as gibe beifer neue Wundertäter Alle zur Bewunderung mie Sie aus fehlt es nicht an solchen, die seine Wunder für nichtig erklären, wie Sie aus beifolgent beifolgendem Blatt ersehen können. Daher bitte ich Ew. Paternität innigst innigst, Sie mögen sich würdigen mir Alles was Sie über Bunder dieses Paters to Paters hören, mitzuteilen, damit ich biesen hämmischen Tablern und Geanern Gegnern ber Wahrheit, die Alles, was unserem Orden zur Ehre gereicht, schmäsern wollen, entgegentreten und für die Ehre unseres Orbens wirken kann nacht kann, nachdem ich es in Gott erwogen haben werbe. Wie ich höre, sollen sollen verben ich es in Gott erwogen haben werbe. Die ich höre, sollen folche Blätter überall verbreitet sein". Der Briefschreiber berichtet außersbem bem dem, daß viele Gönner des Ordens und sonst hervorragende Männer gedruckte Benediktionseremplare des P. Markus von seiner eigenen Hand untersant unterschrieben, wünschten, um bieselben unter ihre Hausgenossen und Blutenammen, wünschten, um bieselben unter ihre Hausgenossen unt Blutsverwandten zu verteilen, darum bitte er, ob ihn nicht P. Jakob mit solchen terenden. solchen begnadigen könnte; er ware bafür aufs höchste verbunden.2

Diese Bitten zeigen, wie sehr ber Ruf ber Heiligkeit bes P. Markus ben Sein in den Schweizer Landen verbreitet war, lange noch bevor er den Boden der Schweizer Landen verbreitet war, lange noch beworft hetrifft, Schweiz betreten hatte. Was das im Briefe erwähnte Pamphlet betrifft, ban nicht bas nicht mehr beiliegt, bürfte es jenes sub dato "Halae 11. Junii" sein,

bessen bei ben Gegenschriften Erwähnung geschah.

Die Runde, daß P. Markus nach Konstanz erbeten worden war, hatte b in Munde, daß P. Markus nach Konstanz erbeten worden war, hatte sich in Bliceseile in der Schweiz verbreitet, und da man nicht zweifelte, bas dan ban Groweiz verbreitet, und ba man nicht zweifelte, daß den Konstanzern diese Gnade zuteil werden würde, meldeten sich zus nächst bie o nächst die Luzerner, um ebenfalls eines Besuches des P. Markus in ihrer Stadt commert.

Um 30. April des Jahres 1681 wendete sich der Schultheiß und Rat Stadt gewürdigt zu werden. der Stadt Luzern an den Hauptmann der Schweizer Garbe in Rom, Ludmig geres Ludwig Pfiffer mit Namen, mit folgendem Schreiben: "Wohl Edler. Aus mitkhammen fin Kerrn Promitkhommender Abschrift hat Er zu Ersechen, das wur by Herrn Pro-curatare curatore generale der h. Bäter Capucinner anhalten, damit der gotseelige P. Morand P. Marcus von Avian mit glegenheit daß Er inn unfer nachbarschafft zu Erstenn Costant sich nech stertagen Einfinden solle, die obedients bekhomme sich orbent seiner gegenwart von sich alhero in unser Stat zu verfüegen, umb auch in seiner gegenwart von Ihme faine Teiner Stat zu verfüegen, umb auch in seiner gegenwart von Ihme seine heil. Benediction zu Erhalten." Dieses Schreiben an den P. Mrak..... da bieses Got P. Prokurator sollte Pfiffer bei demselben befürworten, ba "dieses Gotgeliebten m geliebten Mans (Kommen) so vil seuffzende seelen Erfreuet".3

P. Michael Augustinus O. M. Cap. im Konvente zu Rom erhielt ben Auftrag, im Namen des P. Prokurators bem Garbe-Hauptmann Pfiffer Ju antweren. Er zu antworten und die Gewährung der Nitte in Aussicht zu stellen. Er entledigte sie entlebigte sich bieses Auftrages burch Schreiben vom 25. Mai 1681.4 "Schultheiß und Rat der Stat Lucern" antwortete P. Johann Baptist von Sobsie von Sabbio, "Procurator und Commissarius generalis ber Capuciner"

selbst und zwar unterm 31. Mai 1681, Rom. Er berichtet, P. Markus habe ihm betreffs dieser Reise geschrieben, "daß Er etwelche Begegnusse gehabt hat, daß die straßen in die Eidtgnosschaft zu reisen ungangbar, und Er gezwungen Spe seine Reis in dieselbe Ohrten bis uff seine Zurückhkhunfft von Flandern auffzuschieben".

Indeg wolle er, P. Prokurator, nicht ermangeln, P. Markus "mit dem erforderlichen befelch zu versehen, damit er in seiner Reis nacher Costant sich auch uff Lucern begebe" um so "den Hochg. H. Hen nach dero Gintafärchtian Gotsförchtigen und ufferbuwlichen Sentiment aufzuwarten", zumal wir

denselben "so vil schuldig sein",5 sagt er.

In der Lat vollführte P. Markus, wie wir aus Nr. 4 dieses neunten witels missen kannten Kapitels wissen, vorher noch seine Missionsreise in den Niederlanden und kant bann über Vorderöfterreich nach Konftanz.

Die "Historia Provinciae Anterioris Austriae ff. Min. Cap." des Manuers "- " Transchie P. Romuald von Stockachs erzählt, daß P. Markus von den Niederlanden kommend, wieder über Bayern reifte, um in ihre Provinz zu gelangen, P. Provinzial habe zwei "Deputierte" nach Kempten entsendet, um P. Markus kier P. Markus diese "große Zierde ihres Ordens" zu begrüßen, einzuladen und au geleiten Vorsalle Wennerte zu geleiten. Derfelbe Chronist berichtet noch über die Wunder, die P. Markus burch seine Benediktion in Konftanz gewirkt.

Doch muß zuvor noch bemerkt werden, daß der Bischof von Konstanz, der die Verzögerung der Reise des P. Markus nach der Schweiz sehr be Bohltat nan karran dazu benühte, seinen Diözesanen wenisstens bie Wohltat von dessen Benediktion aus der Ferne zu sichern. So ließ er denn an den Kirchentüren in den Städten seiner Diözese zunächst ein Dekret anheften um sie anne fin den Städten seiner Diözese zunächst ein Dekret anheften, um sie zum Empfange bieser Benediktion aufzumuntern und bie Bebingungen ein Kallen Geffe. Bebingungen für bestimmte, von P. Markus eigens bezeichnete Feste, bekanntzugeben. Zu Freiburg im Breisgan aber, das damals auch zur Konskanzer Dinige. Konstanzer Diözese zählte, stieß er auf heftigen Widerstand. "Es hatten sich" berichtete nachträglich ber Guardian, P. Nazarins von Brunnen, an P. Kosmas, "gegen biefes Dekret fast alle zu Freiburg im Breisgau weilenden Molisiaten weisenden Meligiosen, mit Ausnahme der Patres Dominikaner, wider setzt und das bischöfliche Siegel des an der Kirche angehefteten Dekrets an sich genommen. Sie waren darin einig, den Hochwürdigsten Bischof bei der römischen Angeitzte darin einig, den Hochwürdigsten Wischoft

bei der römischen Inquisition anzuklagen, konnten ihm aber nichts anhaben, da Gott ja die gerechte Sache verteidigt",7 Die beteiligten Klöster zu Freiburg aber waren: Die Franziskaner-Minoris ten Barfüßer zu St. Martin, die Augustiner Eremiten, die Kartäuser, die

Jesuiten und die Deutschordendritter.8

So hatte sich die Zeit der perfönlichen Ankunft des P. Markus in Konstanz allmählich genähert. Bischof Franziskus Johannes schrieb unterm 25. August 1681, "Marispurgi" an P. Markus.

"Da bereits so vielfache Gerüchte über die Ankunft Ew. Hochw. Patern. verbreitet sind, so sende ich, um sicherer zu gehen, gegenwärtigen Boten, ben magne ich, so sende ich, um sicherer zu gehen, gegenwärtigen Boten, ben Postmeister Herrn Alexius Leinbeuer, der ben Auftrag hat zu er-mitteln mitteln, wo Ew. Hochw. Pat. sich jest aufhalten und welchen Weg Sie einschlassen einschlagen wollen, um bequemer zu Und zu gelangen. Auch Wir können dann orre dann Alles Nötige verfügen. Wir bedauern, daß Ew. Hochw. Patern.

and the second second

uns unsertwillen so viele Unbequemlichkeiten erleiden. Doch es wurde der 4. September, bis endlich P. Markus, der von allen heiß Garer so heiß Ersehnte, nach Konstanz kam. Es bot Konstanz basselbe Bild wie alle narken ein Andrang alle volkreichen Städte: Massenansammlungen bes Bolkes, ein Andrang von Siese von Hilfesuchenden, die von ihren so vielfältigen schweren, körperlichen Leiben sie Den lie ben Leiden sich Heilung erhofften, Heilsbeflissene und Rengierige, die den Worten bas au der Worten des Paters lauschten, da er auf dem Münster-Hof sowie an der Mohn Commission in Tränen "Mehr Statt" predigte, darnach Alle von tiefer Reue ergriffen, in Tränen gusbrocker ausbrachen und Gott um Verzeihung ihrer Sünden anflehten, Häretiker, bie in aus die in großer Zahl dem Frrtum abschworen und zum katholischen Glauben sich hokere sich bekehrten. Die Chronik der Schweizerschen Kapuziner-Provinz aus bieser Date dieser Zeit bemerkt: "P. Markus gebot in Wahrheit, wie ein zweiter Gregorius Gregorius Thaumaturgus, über Krankheiten und über die Dämonen, und er hominde er bewirkte unzählbare Heilungen bes Körpers und bes Geistes."10

In der Lat zeigt uns ein "Berzaichnus der Krucken, Steckhen, Stellener Ber geigt uns ein "Berzaichnus der Krucken, Steckhen, Stelle füeßen, Bruchbander, Tragsesseln und Steckhen, welche nach ber von bem Gottserfen, Deuchbander, Tragsesseln und Steckhen, welche nach ben aten und 5ten Gottseeligen P. Marco de Aviano in der Statt Costanz den Aten und 5ten Sentembere P. Marco de Aviano in der Statt Costanz den her Mehr Stett Septembris 1681, sowohl auf dem Münster-Hoff, als an der Mehr Stett Borz um 2000 geschonen Bors und Nachmittag ertheilte Benediction, von den Liberirten Persohnen binderkasse hinderlassen, und auf der Hochfürstl. Bischöfl. Pfalz gelifert worden", nicht weniger als weniger als "106 Arm-Kruckhen, 131 Steckhen, 4 Maaß-Stäb, 2 Stelzen, 2 Stieren und 2 Trags 2 Stüellin, 9 Bruchbandt, 2 hölzerne schuech mit rüehmen und 2 Trag-

sessel",11

Am 4. und 5. September, so lange er sich nämlich in Konstanz aufhielt, hat P. Markus zweimal im Tage gepredigt und die Benediktion ersteilt bas teilt, doch entfiel die 4. Exhorte auf der Hochfürstlichen Pfalz wegen einfolsonson musite. mit einfallenden starken Regenwetters, so daß er kurz abbrechen mußte, mit dem Mark.

bem Bolke nur ben Reneakt erweckte und ben bl. Segen spendete. Balb nachdem P. Markus Konstanz verlassen, gab ber Bischof die Abersetzung dieser italienischen Predigten in Druck. Dieselben erschienen unter dem Ober Stationischen Predigten in Druck. unter dem Titel: "Drey Treivhertzig-Christliche Ermahnungen deß Gottselligen D seligen P. Marcus de Aviano, Welche er den 4 und 5. Herbstmonat deß 1681ffan ? 1681sten Jahrs in allhiesiger Statt Costant bem ganten Volck, welches in sehr graffen Doller bestunde. sehr großer Menge versamblet ware, und aus vil tausend persohnen bestunde, gehalten gehalten und vorgetragen. Die erste Vormittag zwischen 9 und 10 Uhr auff dem auf auff dem Platz der Hochfürstlichen Pfaltz, die andere Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr, auff dem undern Marckt-Platz, die Dritte, andern Tags, zu Morgens zwischen 9 und 10 Uhren. Ordentlich auß Welscher in die Teutsche sprach, von einem, so Persöhnlich darben gewesen, übersetzt. Zu Aufsmunterung und Trost aller Christgläubigen Seelen. Mit Erlaubnus der Obern-Gedruckt zu Costantz in der Fürstl. Vischoft. Truckeren Ben David Hautt, 1681 80 SS 31"

Unterm 7. September 1681 "Marispurgo", sandte Bischof Franziskus Johannes P. Markus noch einen warmen Dankbrief nach. Er vermutete, P. Markus sei bereits in Luzern eingetroffen, und schrieb ihm dahin "Bahrhaftig", sagt er in diesem Briefe, "ich bin wirklich zu schwach, um meine Erkenntlichkeit auszudrücken für das was Ew. Paternität hier gewirkt haben. Stets wird das Andenken an Sie bei ums allen erhalten bleiben und niemals aus unseren Herzen schwinden. Ich danke Euerer Paternität für alle mir und meinen Diözesanen erwiesenen heiligen Gunstbezeugungen. Zeht habe ich wohl nicht Gelegenheit durch die Fat zu bekunden, wie sehr ich Ihnen verpflichtet din, daher drücke ich bloß meinen Dank durch diesen undeholsenen Brief aus, bitte aber Gott, er möge in seiner Asses

möge in seiner Güte mein Unvermögen ersetzen".12 Am 2. Oktober 1681 schrieb der Guardian des Konstanzer Konvents, Alloysius von Forkeiter P. Monsius von Feldfirch, an P. Kosmas: "Die hl. Benediktion des Kocht. P. Markus, die er nie. P. Markus, die er hier gegeben, bringt auch heute noch so große Frucht bervor, daß die Größer, berügt auch heute noch so große barüber hervor, daß die Gläubigen sich darüber freuen und die Häreter darüber staunen und nicht were. staunen und nicht wissen, was sie tun sollen." P. Moys erzählt nun um's ständlich die Konnentien, was sie tun sollen." P. Moys erzählt nun mit ständlich die Konversion einer hochbetagten Frau und meint: "Abnliche Wir kungen wären ihrer viele zu verzeichnen, wenn nur die Begnabigten sie angeben könnten Mister viele zu verzeichnen, wenn nur die Begnabigten wollen angeben könnten. Viele zu verzeichnen, wenn nur die Begnavig-de Anzeigen erstotten bie Anzeigen erstatten, aber P. Franz Joseph von Konstanz, Genntnis 311. Vätern dazu bestimmt wurde, alles zu notieren und zur Kenntnis 3<sup>11</sup> bringen, ist mit anderen Menteren und zur Kenntnis 3<sup>12</sup> bringen, ist mit anderen Beschäftigungen dermaßen überhäuft, daß bas ganze Werk soziogen Weschäftigungen dermaßen überhäuft, daß bas ganze Werk sozusagen weschäftigungen bermaßen überhäuft, dur in ständig P. Kosman ihrerbleibt." Schließlich bittet der Schreiberkens ständig P. Kosmas, ihnen "die Liebe zu erweisen, wenn möglich wenigstens gor einen Auszug der zwei Predigten zu übersenden, von möglich weiniger, mittag gehalten, damit immet zu übersenden, die P. Markus am Trost mittag gehalten, damit jene Herrn und übersaupt das ganze Volk Erost empfange", 13

Nach den zwei, für den Aufenthalt in Konstanz vorgeschenen Tagen zogen P. Markus fort gegen Luzern. Doch hatte er noch einen kurzen Aufenthalt am Wege zu nehmen. Abt Hieronymus Troger vom berühmten Benediktinerstifte Muri hatte mit Erfolg sich um einen Vesuch des P. Markus sin Altdorf und galt als ein großer Geistesmann. Der Historiograph des Stiftes Muri, Martin Kiem, zeichnet in kurzen Zügen von ihm das großartige Bild eines idealen Ordensmannes. "Alls neugewählter

Abt", sagt er, "richtete er sein Augenmerk barauf, daß alle Mitbrüder fleißig und genau die Ordensregel und die Kongregationssahungen beobachteten teten — er drang nach Anleitung der Regel auf innere Abtötung, die Domit Demut, den Gehorsam und die hl. Armut. — Wegen seines großen Eisers für die Ehre Gottes und in Rücksicht der Mugheit, die er an den Tag legte, wählten ihn die Abte der Kongregation zu ihrem ersten Bisitator, welche Ehre keinem Muri-Abte später zuteil wurde.

Daß ein Mann von so hervorragenden Eigenschaften von dem im Rufe der Heiligkeit stehenden P. Markus dessen Gegen für seine Kloster gemeinde innigst wünschte, ist leicht begreiflich. Der vorerwähnte Biograph sagt, er habe P. Markus zu sich berufen, "um seinen Mitbrüdern und dem Bolke ein lebenbiges Beispiel der Gottseligkeit vor Augen zu

führen".15

Es war bekannt, mit wie fieberhafter Ungeduld man in Luzern bereits der Ankunft des P. Markus harrte, deshalb entschloß sich Abt Hieronymus, da er zwei Exprefibriefe von Klingenberg am Rhein betreffs der Ankunft des P. Markus erhalten hatte, den Schultheiß von Luzern hievon benachrichtigen zu lassen. Er ließ durch den Kapitularen P. Bonifaz Weber demselben in seinem Namen die beiden Briefe mitteilen. "Diese Briefe bringen bringen", sagt P. Bonifaz in seinem Schreiben vom 6. September 1681 Muri, "die trostliche Zeitung, daß der Gottgeliebte und Seelige P. Marcus be Aviano willens sein, seine vorhabendte Renß nach loblicher Statt Lucern bier der Gerren que hier durch Muri zue nemen, welches dan Meinem Gnädigen Herren zue sonderm Ehr und Trost gereichet, hoffentlich auch zuo völliger seiner ge-

sundheit gedenen wird."16

Endlich am 8. September morgens kam P. Markus nach Muri. Die handschriftlichen Annalen von Muri erzählen, er habe "auf ber steinernen Stiege beim Friedhofe der Pfarrkirche eine Predigt an das sehr zahlreiche Bolk teils in lateinischer, teils in italienischer Sprache" gehalten. "Es waren aber", heißt es weiter, "10000 Menschen gegenwärtig. Nach der Problet Predigt betete er ihnen den Reucakt in der einheimischen beutschen Sprache vor, wobei alle miteinander mit deutlicher Stimme antworteten und zwar in Worten und Affekten, welche selbst Felsenherzen burchbrangen, so baß inforen. infolgedessen ein großes Schluchzen bes zerknirschten Bolkes sich erhob. Drauf befreite er durch die Benediktion einige wunderbar von ihrer Krankheit. Nach Beendigung bessen wurde er zum Kloster geführt. Im Kreuzgang begrüßte ihn ber Abt mit kurzen Worten und begehrte für sich und seine seine Konventualen, die vor ihm knieten, einen besonderen Segen. P. Markus aber schickte selbst kurze Akte der Liebe, des Glaubens und der Reue voraus, hernach erhob er seine Augen zum Himmel und sprach: "D seligste Jungfran, v Mutter der Barmherzigkeit, v Maria, Mutter der Gnade, Du hast mir noch keine Gnade versagt, oh! oh! bitte für biese Deine

Diener, damit sie alle Kinder werden der ewigen Glorie, es geschehe! cd geschehe! Es wird endlich geschehen!' Dann gab er die gewöhnliche Benes diktion. Nachmittage wis

Der Annalist und Kapitular von Muri, P. Jodokus Stirnemann, beseichnet den Drt, wo P. Markus dem Bolke die erste Benediktion gegeben, mit den Borten: "auf der staeg ben der obern khirchen, wo man ab dem Vunderbaren Birkungen" dieser Benediktion, so man ab dem vunderbaren Birkungen" dieser Benediktion, so daß "die Tauben hörten, die Lahmen gingen, die Kranken genasen, jeder seinem Glauben entsprechend". "Glücklich schätzte sich jeder", fährt Stirnemann kort, "nur wenn er denselben hören, sehen oder berühren konnte ob seiner Heils anderwärts von ihm gewirkten Bunder". Nach der Benediktion wurde er in die Klosterkirche geführt und zwar durch den Kreuzgang, "alwo er ben dem gnädigen Hern an zwo zielenten gestanden, die absonderliche benes diction geben hat.

Nachdem man ihn in des gnädigen Herrn Kapel hinaufgefürdt, alwo er die Sache von den Religiosen aldorten zu benediciren zusammengetragen gewesen, wie auch baumöl und andere Fluida benedicire. Nachdem hat man ihn in das Capuziner-Stüblein gefürdt, alwo er das morgetmal genomen, welches aber ziemlich schmal und gering war; er aß nichts von Fleisch, sein trank man kont schmal und gering war; er aß nichts von

Fleisch, sein trank war halb wasser und halb wein und das gar wenig. So rasch als martin was halb wasser und halb wein und das gar wenig. So rasch als möglich begab sich P. Markus wieder auf die Reise, sein et Luzern zu erreichen Inzwischen hatten Schultheiß und Rat der Stadt Luzern ihre Borbereit tungen zum Ermennen tungen zum Empfange bes P. Markus getroffen. Zunächst entsanbten sie den Kanonikus Georg Ludwig Dürler mit zwei Briefen dd. 28. Namen nach Konstanz, um den einen dem Bischofe von Konstanz in ihrem glamen zu überreichen. den weinen dem Bischofe von Konstanz in ihrem glamen du überreichen, den zweiten aber P. Markus bei seiner Ankunft in Kont stanz du unterbreiten. stanz zu unterbreiten. Dem Kirchenfürsten sollte der Dank abgestattet werden für die von ihm Kirchenfürsten sollte der Dank abgestattet werden für die von ihm "so wohlmeinlich geschehene Notifikation" versungen Unfunkt du erwartenden Ankunft des P. Markus, die ihnen so erfreulich zu versnehmen war, wensen totten. Markus, die ihnen so erfreulich zu vers nehmen war, weylen schon vor geraumer Zeit Wyr ein hohes ger langen getragen, das in wert geraumer Zeit Wyr ein hohes langen getragen, daz in unseren Catholischen Landen Wir der Gegenwarth bises Gottseligen Natris dises Gottseligen Patris genießen möchten". Schließlich fügen sie bie Bitte an, falls sich bei bem Pater "etwas Difficultet alber 30 mehrer erzeigen möchte, denfelben Dater "etwas Difficultet alher zu mehret dahin zu verleiten". ha siehen durch Ihr krefftigst Mittel umb so viehen anger dahin zu verleiten", da dies "uns und gesambten Unseren Lieben ange

hörigen zu sondern Trost gereichen wird".18
P. Markus teilen die Herrn von Luzern mit, daß sie zwar durch den Generalprokurator des Ordens die Erlaubnis erhalten hätten, P. Markus

bei sich zu sehen, doch wollten sie Gr. Paternität bitten, auch hierzu seine Gingire Einwilligung zu geben, "um des großen Trostes willen, den so Biele empfangen würden, die seiner Gegenwart gar begierig sind und den Himmel anflehen, ihm diese seine Reise nach Luzern zu erleichtern. Kanonikus kubmis Ludwig Durler, den sie entsendet haben, werde die Ehre haben, ihm in ihrem W ihrem Namen auf der Reise von Konstanz nach Luzern zu dienen."19

Kanonikus Durler aber bekam eine ebenfalls unterm 28. August datierte

Urkunde zu Handen, deren Wortlaut folgender ist: "Wir Schultheiß und Rath der Stat Luzern thuond zu wüssen hiemit, bennach wur die sonderbahre Gnad erhalten, das der Gottselige Pater Marcus von Avian, Prediger des serafischen Ordens sich in seiner Zurückhkhunfft aus den Niederlanden über Costants in die lobliche Eidgenoschafft und zu unns in unser Stat Lucern begeben werbe, das Wyr verordnet haben den wohl Chrwürdigen, und wohl Edlen unsern Georg Ludwig Dürleren R. das Er sich ohnverweilt uff Costantz verfuegen, unnd sich alborten by Ihr Fürstl. Gnaden dem Herrn Vischoffen zu Costant ans melbe und nebent Inlifferung des Ihme zue dem Ende übergebenen schreibens, Ihre umb die fründtliche und Ertheilte nachricht In unferem Namen dankhen, und zumahlen dienstlich Ersuchen solle, das die selbe Ihro wolte belieben lassen, wofern by wohlgedachten Patre Aviano Einiges lodarte bedenkhen diser seiner Reis halber in die Eidtgnoschafft forfallen möchte, denselben zu übernemmung dieser Reis zu disponieren, und Alles das großgünstig beytragen zu helffen was zu Erleichterung diser beschwärlichen Reis etwan von nöthen sein wird.

Ihme P. Marcum aber nebent ablegung unsers freundtlichen gruoßes hat Er zu bereden bie müch biser Reis zu übernemmen, zu Trost so viler sellen, welche seine gegenwart ganz eifrig verlangen, und im Faal etwon von Rom Ihme die ervorderliche Obedienz nit eingelanget wäre, so wird Ihme das von Patre Procuratore und Commissario generale, unns Ingelangte verwilligungsschreiben mitgeben, damit Er dasselbe Ihme P. Marco vorweisen und Ihme desto ehender dise Reis an zu tretten vermögen khönne. Es sollte aber der Herr Chorherr gentzlichen zu der Disposition sition des Patris Marci stehen, und Ihme in Zeit diser Reis seine fleisige auffwahrt erweisen, zemahlen verhelffen, das die Reis mit möglichster milte beschehe, und vorgenommen werden möge; Do man dem, Im Faal er sich auff das wasser zu begeben nit scheuchen wurde erachtete; das von Costants in einem schiff über ben ober und under See, auch auff bem Rein bis gehn Stein am Rein die Reis zum khomblichsten könnte vorgenommen, und bennach das wasser under dem Leuffen bis uff Waldeshuet widergebraucht; von dorten Er in einer letica uff baden, von dortten uff Bremgarten, von Bremgarten uff Muri, und von dorten in das alhiesige Capuziner Closter gebracht werben. Do dan das schiff von Costantz bis uff Stein am Rein Ihr Fürstl. Gnaden zu Costant, ben weibling von dem lauffen dannen bis uff waltshuet der H. Prelat zu Reinaut, die lectica von Obert ... Ornen lectica von Ohrt zu Ohrt Ihre Gnaden der Herr Grandprior von Sonnensberg, die Gamen 31 Ohrt Ihre Gnaden der Herr Grandprior von Sonnens berg, die Herrn Prelaten von Wettingen, und von Muri barzu geben, hoffentlich ohn beschwärth sein würde. — Sollte aber der P. Marcus lieber über Ormier lieber über Zürich alhero sich begeben wollen, so würde man Ihme von Costank aus bie .... Costants aus bis uff Frauwenfeld mit einer lectica versechen, solches also bald anhora heiner knieden. von hinnen aus sim indessen zu Frauwenfeld erwarten müessen, bis man von hinnen aus eine lectica dorthin verordnet hete.

Wan aber biser Gotselige Pater lieber von Costant aus uff Raper, wil sich hearkan schwil sich begeben wolten umb von dort nacher dem Zürcher, Zuger und Lucerner Goo Lucerner See zu gebrauchen, so wird Ihme Herr Chorherr auch obgelegen sein, die soch dabie sein, die sach dahin einzurichten damit, we bestmöglich, diese Reise khönne

vorgenommen werden.

Wir hoffen hierben es werde uff ein und anderen Faal der Herr Chorser bin und misan werter seine herr hin und wider genügsambe Hilf finden, damit diser Pater seine Reis desto liechten und

Reis desto liechter volbringen khönne. Gestalten Wyr manigkhlich hiemit, und Jeden nach seines Stants Mürde undtnachbar Fründtnachbar, und angelegenlich ersucht haben wollen, gedachtem bem unsern Charkorn. unsern Chorheren Dürler Ihre Hilff willig zu leisten, damit biser Got selige Pater in soinan er Hilff willig zu leisten, damit bijer selige Pater in seiner vorhabenden Reis uff Costanty etwan ware biver tiert worden, und als Erschen und als tiert worden, und also seine ankhunfft noch uff etliche Zeit sich erstrekhen würde. so kon En seine ankhunfft noch uff etliche Zeit sich erftrekhen würde, so kan Er sich wiederumb alhero begeben, die Sach aber also anordnen und eine eine wiederumb alhero begeben, die Sach aber also anordnen und einrichten, damit man seiner Ankhunfft zeitige Nachricht erhalten möge.

Im übrigen bise seine Commission gebührend zu verrichten überlassen wyr seinem weisen sentiment, umb sich etwan in beifälligen sachen zu regos lieren. In Urkunge in umb sich etwan in beifälligen sachen zu ensigel lieren. In Urkhundt ist bises Ihme mit Unserer Stat Secret Insigel

bewahrt zu gestellt worden den 28ten August 1681."20 P. Markus wählte den erst vorgeschlagenen Weg, um nach Luzern zu langen; es erfardante Baben gekommen .... bies schon ber Besuch von Muri, wohin er fiber Baden gekommen und dort am 29. August eingetroffen war. Endlich, spät abends, kam er nan Wender am 29. August eingetroffen war. spät abends, kam er von Muri aus in Luzern an und verblieb bort zwei Tage. Als er ... ben aton Tage. Alls er "ben 9ten und 10ten zu Luzern fein hl. Benediction und Gegen geben", berichtet ber State und 10ten zu Luzern sein hl. Benediction und feinen geben", berichtet ber Stanfer Chronist Johann Lorenz Bunti in seinen Aufzeichnungen über biefen Ehronist Johann Lorenz Bunti in Tago Aufzeichnungen über biesen berühmten Zeitgenossen, "hat sich jedes Tags us nechst umligenden Sun berühmten Zeitgenossen, "hat sich jedes ginnal us nechst umligenden Orten so vil Folk ingefunden, daß es uf einmal über 30000 Personen auf so vil Folk ingefunden, daß es uf einfatigen über 30000 Personen Drten so vil Fost ingefunden, daß es ut changen auch die Kapuziner-Numakant worden". Diesen Niesenzulauf bestätigen auch die Kapuziner-Annalen der schweizerischen Provinz,22 die sich weite läufig über die dort geminden der schweizerischen Provinz,22 die sich weiten läufig über die dort gewirkten Bunder ergehen, während das "Chronicon Provinciae Helveticze Otto Bunder ergehen, während das "Markus) Provinciae Helveticae O. M. Cap." wörtlich sagt: "Als er (P. Markus) im Jahre 1681 in Buran. im Jahre 1681 in Luzern angekommen war, schien es wunderbar, welch großer Bolkszusammenlauf aus der ganzen Schweiz plötzlich erfolgte, so daß die Kollegiatkirche die zusammenströmende Menge nicht fassen konnte, daher kamen die Menschen auf dem öffentlichen Plate zusammen, um die Problets Predigten zu hören, die er im Hause eines Kanonikus vom Fenster aus bielt an hielt. Was aber noch mehr zu verwundern ist: obwohl er nach dem Zeug-nur in italienischer Sprache hielt, so entsockte er doch allen Tränen und Seuffan Armen Erner ber Seufzer. Er beschloß jede einzelne Predigt mit dem Afte der Reue, der Hoffmannemerte Hoffnung und der Liebe. Den Predigten folgten meistens staumenswerte Bunder an verschiedenen Kranken, deren einige unter Zurücklassung ihrer Kriskan und berfchiedenen Kranken, deren einige unter Zurücklassung ihrer Rruden mit lauter Stimme und bankbaren Herzens biefelben verkündeten."
An Mar. Un Relationen über P. Markus Aufenthalt in Luzern und fein gottbegnadetes Wirken fehlt es wahrhaftig nicht. Wir wählen hier nur jene von Ausgericht Augenzeugen, die bei Abfassung derselben noch ganz unter dem Eindruck ihrer Erlebnisse standen. So ein gewisser Boseph Bebro aus Zug, der unterne unterm 12. September 1681 folgendes erzählt:

"Montag noch vor Tagesanbruch bin ich nach Luzern gereist, um ein himmlisches Bab zu gebrauchen, in das ich mehr Bertrauen sehe als in blümmlisches Bab zu gebrauchen, in das ich mehr Bertrauen sehe als in alle Bäder der Welt; es ist der Segen jenes überaus heiligen Kapuziners paters Marcus von Aviano, der Dienstag und Mittwoch zweimal im Tage seinen heiligen Segen erteilt hat, auf welchen gar große Wunder erfolgt seinen heiligen Segen erteilt hat, auf welchen gar große Wunder erfolgt und zwar auf offenem Platz im Beisein tausender von Menschen geschehen sind. Nie noch hat es in Luzern so viele Menschen beisammen gegeben wie ieht wird.

"Bas die Bunder anbelangt, so sind diese unzählbar. Er hat Krumme, erstimmerte ieht, wird es auch wohl nie mehr geben." Berstümmelte, Blindgeborene, Besessene mit Leichtigkeit von ihren Gebrechen geheilt. Bei ben Besessenen fragte er nur ben bosen Geist, ob er an bie Gean die Eristenz Gottes glaube, und nachdem dieser bejaht, fuhr dieser beilieg Wottes glaube, und nachdem dieser bejaht, fuhr dieser beilieg Weitenz Gotte glaube, und nachdem dieser bejaht, fuhr dieser beilieg Weitenz beilige Bater fort: Mun, wenn du glaubst, daß es einen Gott gibt, so befohre ich in der befehle ich bir in seinem Namen, daß du weichest; dabei machte er das Zeichen State in seinem Namen, daß du weichest; dabei machte er das Zeichen des Kreuzes über die besessene Person, und sofort waren diese Personen formen for sonen frei. Eine Frau aus Luzern, die seit 18 Jahren keinen Fuß mehr bor Sonediftion. vor Schmerz auf die Erde seigen konnte, ward bei der ersten Benediktion, die P. Markus gegeben, geheilt. Sie wandelte nebst vielen anderen Krummen und Lahmen frei dahin. Das größte Wunder aber, das ich und alle Wiese alle Mitbürger gesehen haben, ist jenes an unserem Herrn Dechant. Seit Manaceters Monatsfrist lag er zu Bette, ohne auch nur einen Finger rühren zu könen nen fan ger zu Bette, ohne auch nur einen Französsen Roschmerbe nen, so gesähmt war er. Er hatte sich mit ber allergrößten Beschwerde nach Luzern bringen lassen, denn er mußte auf einer Bahre mit Bettzeug wie die Walte wie ein Toter transportiert werden und hatte auf der Reise mannigfache Ohnmacht Dhnmachtsanfälle auszustehen. Mittwoch in der Frühe noch vor der Segengantett Segenserteilung kam er nach Luzern und ich felbst habe gesehen, wie er in ein Haus vis-à-vis jenem geschafft wurde, von welchem aus bieser beiliaste Water (sontier hatte, heiligste Pater (santissimo Padre) die Benediktion erteilte. Dieser hatte, seinem Rrauch seinem Brauch gemäß, eine Predigt gehalten, die in wahrer Reue und dem ernstlichen dem ernstlichen Borsatz bestand, nicht mehr zu sündigen, und zwar in italienischer Sunaka italienischer Sprache, dann gebrauchte er auch einige wenige deutsche Morte wie: "Ich habe gesündigt, o Gott, o Gott, o Gott, ich bereue und bitte um Bergeikung auf gebreit, o Gott, o Gott, ich bereue und um Berzeihung, o Gott, o Gott, o Gott, ich vereur mie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, will ich sündigen, v Gott, den Namen Gottes immer dreimal mit immer anschwellenden Seine State den Namen Gottes immer dreimal mit immer anschwellender Stimme wiederholend. Dasselbe rief ihm das Bolk nach. Es bätte einen ware Es hätte einer muffen ein Herz von Stein haben, daß es nicht murbe geworden mars geworden ware. Das Ganze läßt fich kaum beschreiben, denn bie Stimme und die Glohanden gine fich kaum beschreiben, denn die Rater und die Gebärden sind wahrhaftig heilig. Nun ließ er noch brei Baters unser und drei Neue Der mit Ave unser und drei Ave Maria, barauf nochmals fünf Baterunser mit Ave Maria beten und das Bolk laut rufen: Jesus! Maria! Darauf forderte er alle Krummen und germannen Barauf forderte er alle Krummen und Lahmen auf, sich zu erheben und zu wandeln. Da waren ihrer viele dahoi die ihrer Diele dahoi dahoi diele dahoi daho ihrer viele dabei, die ihre Krücken fortwarfen. Unter anderen erhob sich auch plöhlich unser Dockant wurden, plötzlich unser Dechant von seinem Lager und ging im Zimmer umber, dann kleidete er siet dann kleidete er sich an und ging zur Kirche, um Gott für die erlangte Wohltat Dank zu kann ging zur Kirche, um Gott für die erlangte Wohltat Dank zu sagen. Als er rasch vor dem Altare niederkniete, siel das Bruchband das er rasch vor dem Altare niederkniete, gei es das Bruchband, das er über 20 Jahre getragen hatte, von ihm ab; es war geplast. Man fact war geplatt. Man sagte auch, daß seine Krankheit meist von da herrührte. Jeht geht er mohin an mitt Jetzt geht er wohin er will; am nächsten Morgen, es war Donnerstag, hat er die Messe in dan nächsten Morgen, es war Morgens hat er bie Messe in der Pfarrkirche zu Luzern zelebriert, heute Morgens in Zug. Der hi Mater in Zug. Der hl. Pater weihte auch Dl und Wasser. Es wird für gewiß und wahr versiehert und wahr versichert, daß ein Ordensmann aus Luzern ihm ein Fläschchen Wasser zum Seanen alle Drobensmann aus Luzern ihm ein Fläschchen Wasser zum Segnen übergab und als man es zurückerhielt, gewahrte man, baß es DI war Omerter Stelzen aufaelesen Da 300 einer Stunde hat man 262 Krücken und Stelzen aufgelesen. Der Nuntius will bas Wunder am Dechant von Zug nach Rom berichten ... "23

Dieser Dechant, von dessen Heilung der Bericht Bebros spricht, war Johann Jakob Schmid, Dr. der Theologie, apostolischer Protonotar, Hochfürstlich bischöflicher Constanzischer Commissär, Decan des Wohl Schwürdigen Capitels Zug und Bremgarten und Pfarrherr der Hochsöhlichen Krankheit und wunderbaren Heilung, setzt Zug, der die Geschichte seiner schweren gebrechlicher sündiger Menschi, sagt er, "erkrankte urplöstlich innerhald weniger Stunden am 13. August 1681 derzestalt, daß ich an all meinen ihr Bestes und Möglichstes an mir getan, hielt ich doch dafür, daß ich Gesundheit erlangen würde. Im setzen, hielt ich doch dafür, daß ich worige eine Missionsreise in die Echweiz. Er langte auch zu Muri an und gab in

dem berühmten alten Benediktinerstifte baselbst seine Benediktion. Dies gab mir Mut, den Pater bittlich ersuchen zu lassen, daß er seine Reise über 3... über Zug nehme und mich armseligen Menschen seiner hl. Benediktion würdigen würdigen möge. P. Markus ließ mir aber bedeuten, daß der hl. Gehorsam ihm einen Berteit und die Gehorsten ihm einer Berteiten ihm einen so großen Umweg nicht gestatte', ich möge vielmehr zur Ehre Bottog .... Gottes und zum eigenen Troste mich selbst nach Luzern begeben und die Benedickt Benediktion, die er dort öffentlich erteilen werde, empfangen." "Bas Ratha?" Rathg?" fährt Schmid fort, "Eine fünf Stunden weite Reise schien einem Stocklohmen 5 Stocklahmen fast ummöglich, aber eines so wunderkräftigen Segens beraubt du sein, war meiner Begierde unleiblich. So wurde ich des Nachts auf ein Schiff Schiff getragen, das mich bis nach Immsee brachte, von da wurde ich weiter weiter geschafft bis Küßnacht, dort abermals in ein Schiff getragen, auf matet auf welchem ich endlich in Luzern anlangte. Dort wurde ich im Chorhofe des Ponnte des Kanonikus Georg Ludwig Durler in einem Zimmer untergebracht, von wo aus ich den Bufprediger, selbst im Bette liegend, bequem sehen und boren kannt hören konnte. Mit möglichster Sorgfalt suchte ich mich für ben Empfang ber bi Warte meglich fer Sorgfalt suchte ich mich fur mar redeten mir der hl. Benediktion zu disponieren. Als der Segen erteilt war, redeten mir die anschrift in der der die anwesenden Arzte zu, ich möge aufstehen, denn ich sei geheilt. In der Lat aufert. Lat erhob ich mich mühelos vom Bette. Rasch borgte man in der Probstei Reiber, denn niemand hatte daran gedacht, solche von Zug aus mitzunehmen. Mit diesen entlehnten Kleidern wurde ich, der völlig Genesene, bekloiset bekleidet und unverzüglich verließ ich das Haus, burchschritt den Plats im Angester im Angesichte der großen Volksmenge, die hier versammelt war, und stieg die France der großen Volksmenge, die hier versammelt war, und stieg die Treppe hinan, die zur Kirche führt. Dort in der sogenannten Hoffirche kniete ich vor dem Hochaltare nieder und dankte Gott herzinniglich für meine meine so überraschende vollkommene Heilung, denn außer ein klein wenig Mattiekeit verraschende vollkommene Heilung, denn außer ein klein wenig Mattigkeit in den Gliedern erinnerte mich nichts mehr an meinen früheren mich nichts mehr an fahalb ich mich mühseligen Zustand. Auch dieser kleine Defekt schwand sobald ich mich mit obwerd Austand. mit etwas Dl salbte, das P. Markus benediziert hatte."21

Es erübrigt zunächst, dem damaligen Schweizer Runtins Cherofini in Luzern bas Wort zu lassen und seine Berichte an ben Karbinal Staatsfekreten Ger serichte Cybo ins Auge zu fassen. Schon unterm 29. August berichtete er über sie wie Stadt er über die uns bekannten Verfügungen bes Schultheiß und Rat der Stadt

Luzern wegen P. Markus' Reise von Konstanz nach Luzern.25 Unterm 5. September berichtet er über die Borbereitungen in Luzern selbst sowie über die Gerüchte, die über die Borgänge in Konstanz in Umsauf

Umlauf waren.26

Endlich unterm 12. September folgte der weitläufige Bericht über Mankens 2000 miederholt P. Markus' Aufenthalt in Luzern. Im großen und ganzen wiederholt biese Bert. biese "Relation" die uns bereits bekannten Vorkommnisse, boch finden sich barin darin auch mancherlei Details, die von anderen Berichten unerwähnt blieben blieben. "In den zwei Tagen, da dieser Pater sich hier aufhielt", erzählt

Cherofini, "bestand seine hauptfächliche und eigentliche Funktion barin, dem Rolfe nan dem Volke von einem Fenster im Hause des Kanonikus Baldasar bie Benebiktion Benediktion zu erteilen. Morgens um 9 Uhr wurde er vom Herrn Schultheiß und Schultheiß und vom Propste der hiesigen Kollegiatkirche vom Kapuziner konvente eingeholt. Es schlossen siefigen Kollegiatkirche vom surb noch mehrere Sonatau. mehrere Senatoren an. P. Markus begleiteten auch Mitglieder seines Drbens, Man an. D. Markus begleiteten auch Mitglieder bie Ordens. Man zog in die Kollegiatkirche, wo er am Kreuzaltare die hl. Messe volohusaut bl. Messe zelebrierte. Ihm dienten am Altare der Guardian des Luzerner Klosters sawie Sun Mosters sowie der Propst der Kollegiatkirche. Hinter ihm, um die Altar stufen herum Gant der Rollegiatkirche. Hinter ihm, um die Rreis stufen herum, standen die Kapuzinerpatres, hinter diesen, einen Kreis bilbend. Kollohansteine bildend, Hellebardiere, um der zahlreich herandrängenden Volksmenge zu wehren, die nohrt ber in der zahlreich herandrängenden wehren, die nebst dem gesamten Stadtsenat zugegen war." Doch betreffe ber Wunder man Che der Wunder war Cherofini sehr skadtsenat zugegen war." Benediktions' effekte in monia annen sehr skadtsenat zugegen war." Benediktions' allen effekte in wenig anerkennender Weise . . "Er befahl", sagt er, "allen aufzustehen (bo sie merkennender Weise . . . "Er befahl", sagt er, "and und aufzustehen (da sie noch immer kniend verharrten), auch ben Lahmen und Kranken, bag sie im Arniken, Kranken, daß sie im vollen Glauben, sie seien genesen, ihre Krücken, Tragsessel und Batten Tragsessel und Betten verlassen sollten und wandeln. Daraushin machte ein seber ben grouter ein jeder den Armseligen Wut, es werde ihnen ja nach dem Maße ihres Glaubens und Marten Mut, es werde ihnen ja nach dem Maße auf Glaubens und Bertrauens geholfen werden. Einige aber, die sich paar gerichtet hatten, fielen wieder zurück, andere aber, die zitternd ein paar Schritte machten bier bieder zurück, andere aber, die zitternd ein paar Schritte machten, hielten sich an Nachbarn, um sich aufrecht zu erhalten, manche an die Statting um Rachbarn, um sich aufrecht zu Meiter manche an die Gattin und die es vermochten, zwangen sich dum Beiter gehen. Wem dies karren gehen. Wem dies besser gelang, dem wurde ein festerer Glaube, der bied bewirkt hatte. wastereit gelang, dem wurde ein festerer Glaube, ber sehr bewirft hatte, zugeschrieben . . Allgemein sagt man hier, baß fehr wiele Gnaben erlangt mit den Milgemein sagt man hier, woit kann viele Gnaden erlangt und Wunder erfahren hätten, aber in Wahrheit kann ich Ew. Eminen: tann ich Ew. Eminenz bezeugen, daß nur die zwei folgenden Fälle zu erwähnen sind. Ich werbe nicht wen daß nur die zwei folgenden Fälle zu erwähnen sind. Ich werde nicht ermangeln, noch alle nötigen Nachforschungen fort zusehen und den anstitzt Jusetzen und den gerichtlichen Attesten und Beweisen nachzugehen. Die zwei Fälle, die der Nuntius hervorhebt, sind eine Frauensperson, namens Elisabethe gie. namens Elisabetha Chettin, ungefähr 62 Jahre alt, die 29 Jahre sang ununterbrochen an Eniterrie ununterbrochen an Epilepsie litt und ans Bett gefesselt war, kaum mand, mal etwas sißen kaum ficht und ans Bett gefesselt war, kaufchaffen, mal etwas sigen konnte. Sie ließ sich auf einem Tragsessel herbeischaffen, um den Segen bes D. Wie ließ sich auf einem Tragsessel herbeischaften, um den Segen des P. Markus, den er am Morgen des 9. spendete, au empfangen. Augenbisser, den er am Morgen des 9. feelbst nach empfangen. Augenblicklich war sie genesen und verfügte sich selbst nach Hause. Der zweite Text Hause. Der zweite Fall betrifft den Zuger Dechant Johann Jakob Schmid, seines Alters ungefähr 50 Jahre. Cherofini bemerkt, bieser seine Bochen lang krank 50 Jahre. Cherofini bemerkt, Doglie brei Wochen lang krank gewesen und habe an Gelenkschmerzen (Doglie artetiche) gelitten sa krank gewesen und habe an Gelenkschmerzen Er ließ artetiche) gelitten, so daß er sich nicht vom Bette rühren konnte. ant sich per Schiff nach Luzern bringen, empfing die Benediktion am 10.
morgens, und sosort auf. morgens, und sofort erhielt er die frühere Gesundheit, so daß er überall bingehen konnte und siehen wie er die frühere Gesundheit, so daß er hingehen konnte und sich nach Hause verfügte.27 Von Konversionen weiß der Bericht nichts zu erzählen, und von ber großen Seelenfrucht ber Miffion, auf die andere Rirchenfürsten mit fo

großer Befriedigung hinweisen, ist keine Rede.

In einem weiteren Berichte an den Kardinal Cybo vom 10. Oktober erwähnt Cherofini, daß auf den Marktplätzen zwei Lieder und ein Büchlein über über "angebliche" von P. Markus gewirkte Bunder feilgeboten wurden. Die Verkäufer sangen die Lieder, um zum Ankauf berfelben zu ermuntern. Cherafin. Cherofini übersandte diese Druckschriften zur gefälligen Zensur Seiner Eminenz.28 Es waren die erwähnten Sachen wohl die "Zwei geistlichen Lieben" Lieder", Augsburg, bei Elias Wellhöfler 1681, sowie das Aymairsche Mirakelbüchlein. Der letzte Bericht Cherofinis über P. Markus ist batiert vom 17. Oktober 1681, Luzern. Er schreibt: "Die Menge (la gente duzzingle) duzzinale) will immer noch von größeren und gewichtigeren Gnaden und Bundern wissen, die angeblich durch den Segen des P. Markus von Aviano ersonet erlangt wurden, und wer die Existenz derselben in Abrede stellen wollte, der much mit wer die Existenz derselben in Abrede stellen wollte, der würde Gefahr laufen, gesteinigt zu werden. Aber ich kann wahrhaftig Ew. Eminenz nur die zwei letthin angeführten Fälle angeben. Abrigens ist der Dechant von Zug seit vielen Tagen schon wieder in jene Krankheit durückverfallen, von der er sich damals erholt hatte. Die Frau aber aus biesen dieser Stadt verharrt noch immer in der wiedererlangten Gesundheit. Diesem habe ich nichts weiteres hinzuzufügen."29

Betreffs des Krankheitsrückfalles des Dechants Schmid von Zug war Runtius Cherofini in einem argen Irrtum befangen. Beweis dafür ein eigenbant eigenhändiges Schreiben des Geheilten db. 9. January 1682, Tugy seu

Bug in Helvetia. Dasselbe lautet:

Chrifti Frieden nebst herzlichem Gruße! Hochzuverehrender, chrwürdiger, frommer Pater in Christus!

Im Herzen Tesu und Mariae herzlich geliebter Pater! Von jener Stunde an, wo ich in Luzern in der Schweiz auf öffentlichem Plate, Hochzuverehrender, ehrwürdiger, frommer Pater, Ihren Segen empfing, wurde mir, großem Sünder, nicht nur sofort, sondern ich möchte sagen, im selben Augenblicke, der Gebrauch ber Glieder wiedergegeben, wie dies die damals dort anwesende vieltausendköpfige Menschenmenge durch Augenschein bezeugen kann. Ich erlangte auch seitbem, von Tag zu Tag immen immer mehr, meine Gefundheit, so daß ich nicht nur das Opfer am Altare Gintes 4200 1200 Meflichten Gottes täglich barbringen konnte, sondern auch für die andern Pflichten meines grundlich barbringen konnte, sondern auch für die andern Pflichten meines Amtes, die ich damals auf der Kanzel und andernorts zu erfüllen batte batte, mich gestärkt fühlte. Diese besondere, auf Ihr Gebet und Ihren Segen te Himmel gewährte Gnade spornt mich an, bem erbarmenben allmächtigen Gott und Gott und der unbefleckten jungfräulichen Mutter Maria innigst Lob und

17

Dank zu sagen, aber auch mich mit diesen Zeilen an Sie, Hochzuverehrenden, frommen Pater, zu wenden, nicht nur Ihnen bemutigen Dank zu sagen, sondern vielmehr noch Sie zu bitten, Sie möchten an meiner Statt Gott, dem Urheber dieser Gnaden, Ihren Herzensbank abstatten. Damit aber möchte ich noch diese ergebenste und innigste Bitte an Sie verbinden, mir, als Ihrem, wenn auch geringsten, so boch bankschuldig sten Schügling, Ihren so mächtigen Segen für einen bestimmten Tag und Stunde zu dem Zwecke zu erteilen, daß ich, sowie ich des gesunden Leibes bedarf (ich habe auch sonst ein schweres Bruchleiden), so auch mit gesundem Geiste meinem Gott biene. Möge ich imstande sein, die Ehre der unbefleckten jungfräulichen Gottesgebärerin Maria zu wahren, aber auch für die von Ihnen, hochzuverehrender, ehrwürdiger Pater, vollbrachten und noch zu vollbringenden Bunder ein tapferer und erfolgreicher Bor kämpfer sein gegen das schamlose, zu verurteilende Regerbuch, wohl eine schwere Arbeit, mit der ich mich noch abmühe. Wenn Sie mir aber biese Inade erweisen, dann bitte ich demütig, es möge sich dieser Segen auch erstrecken, sei es auf die fünf katholischen Kantone, oder auf das ganze mir anvertraute Dekanat Zug-Bremgarten, ober aber auf den ganzen Ranton Zug und meine Pfarrei, dann auf meinen Bruder, den Kanonikus Gierfachy, meine wo immer weilenden Berwandten und Freunde, bes sonders den Propst von Luzern und die frommen Damen, als die Mutter des Kanonikus Dürler und die Frau Hauptmann Pfiffer. Ich will den Allmächtigen burch die unbefleckte jungfräuliche Mutter Maria unablässig anflehen, er möge auch weiterhin burch Sie, verehrtester Pater, an allen Bedürftigen besondere Gnaden und wunderbare Heilungen an Leib und Seele wirken — er möge aber auch seinem unter uns weilenden, ich möchte sagen marianischen Bunderwerkzeug bis ans Ende die Gnade der Beharr lichkeit verleihen, daß es mit einem ganz besonderen Lohne im Himmel verherrlicht werde.

Dies wünscht und erfleht aus ganzer Seele und tiefstem Herzensgrunde Euerer Hochwürdigen und in Christo Hochzuverehrendsten Paternität banks Sakob Schmid, Dr. der Theologie, bischöflicher Kommissar, Dekan und Drispfarrer.

P.S. Indem ich ein glückliches neues Jahr wünsche, empfehle ich mich und die Meinigen, darunter den Bischof von Konstanz, meinen gnädigen Hern, nochmals, wiederum und tausendmal, ja unablässig Ihrem glühenschen Gebet, mit dem Willen, einst im Himmel aufzuzählen, welchen Nutzen Ihre Segnungen bei uns gebracht haben. Wenn meine Wenigkeit Ihnen etwa zu dienen vermag, wollen Sie nur ungehindert befehlen, ich werde es mir zur höchsten Ehre anrechnen, wenn ich selbst im geringsten Zeichen meiner dankbaren Gesinnung und Beweise meiner unauslöschlichen Ers

kenntlichkeit Ihnen und Ihrem ganzen Seraphischen Orden gegenüber bieten fann.

Ich fürchte hier zu Lande für die nächste Zeit einen gut gemeinten Krieg Begen die Häretifer, die mit aller Gewalt in den Bolkstagungen Stimmen gleichheit im Punkte Religion erpressen wollen. Wenn aber unsere Katholiken dies gewähren wurden, so ginge die hl. römisch-katholische Religion in ben gemeinsamen Bezirken, ja selbst in den Kantonen zu Grunde, denn oh des ob des neuzeitlichen politischen wie des perfönlichen Interesses fehlt nämlich bei allen, ja selbst in den Seminarien, der hl. Glaube. Was in dieser meiner Gegend zu tun ist, darüber erbitte ich mir Ihren gütigen Rat, vielmehr Ihre gnäbigste Aufklärung.30

Ubrigens bewies Dechant Schmid zeitlebens seine bankbare Gesinnung gegen den Kapuzinerorden in Erinnerung der großen Wohltat, die ihm zuteil geworden. So stiftete er in der Kapuzinerkirche in Zug eine neue Kanzel und vermachte seine sämtlichen Bücher dem Kapuzinerkloster.31

Den wertvollsten Dankerbeweis des Dechant Schmid P. Markus gegens über bildet jedoch die Herausgabe der von ihm erwähnten Refutations-

schrift unter dem in der Note 24 zitierten Titel.

Diese Widerlegung ist durchaus nicht gegen ein Schweizer Produkt gerichtet, wie einige glaubten, sondern gegen die uns aus Kapitel VIII, Nr. 4, bekannte Augsburgsche Gegenschrift des Prädikanten M. Gottlieb Balbuin, der sich unter dem Pseudonnm Christian Wolrath barg. "Dank-Beichen" hat Dechant Schmid seine Refutationsschrift betitelt, ,,als einer", wie er in der Vorrede sagt, "dem P. Marco sonderbar lebenslänglich hoch Berpflichteten". Die Arbeit gestaltete sich zu einer gründlichen apologetischen Schrift. Der Zensor des Ordinariates Konstanz, Dr. Johann Christen Christoph Khrenchl, Kanonikus und Pfarrer an der Kollegiatkirche zum hl. Stephanus, bemerkt, es sei ein ebenso mit Frömmigkeit als mit Gelehrsamkeit ausgearbeitetes Werk, die Widerlegung der angefochtenen Frrtumer sei so gründlich, daß dieselbe die Finsternisse gleich den Sonnenstrahlen zerstreuen müffe.

Den Theologen P. Abelrikus Suter, Professor der Theologie und Subprior des Benediktinerstiftes Einsiedeln, sowie dem Konventualen P. Diomysius Hartmann hatte Abt August die Begutachtung der Schrift deshalb aufgetragen, weil dieselbe in der Druckerei des Stiftes gedruckt werden sollte. Diese erklärten, "daß die gelehrte Refutation" Christian Wolrath deutlich überzeugen muffe, "daß Wolrath weder christlich gelehrt, noch wohl

beraten habe".

Die "Dankzeichen" hatte der Berfasser "den Herrn Schultheißen, Land-Almman, Anman, Statthaltern, Bannerherrn, Gacel-Meistern und sambtlichen Rathen der Hochlöblichen Alt-Wahr-Römisch Catholischen Endts

genossenschafft" bebiziert.

Daß die Schrift anonym, das heißt unter dem Decknamen Christian Wolrath erschienen sei, wundert den gesehrten Verfasser der Dankzeichen nicht. "Solche Gesellen hassen eben das Licht", meint er, Wolrath nenne P. Markus zwar spöttisch einen "Wundermann", aber "das ist er ja in Mahrheit" Wahrheit", denn wer je P. Markus sah, hörte oder ihn sprechen durste, "der wird bekennen muffen, er werde von dem Geist der Weisheit, ber da ist sanstmütig, Gutes liebend, wohltätig, freundlich und gütig, regiert und sei davon ganz erfüllt". So hebt Schmid eine Einwendung nach ber andern auf, widerlegt sie und zeigt deren Böswilligkeit auf. Seine mißgünstigen Urteile zum Schlusse zusammenfassend, erteilt Wolrath noch einen letzten guten Rat, "ben Evangelischen", P. Markus zu meiben, ... ben Kathalischen" "den Katholischen" aber, ihm nicht zu trauen. Diesem Rat des Berleumders segt Schmid den Augustinischen Rat entgegen, den dieser den Manichaern gegehen. Abit gegeben: Abite confusi, redite confessi — Tretet beschämt ab und kommt bekehrt wieder. Dechant Schmibs Schrift hatte in der Schweiz großes Aufsehen erregt, und wie seine Ausführungen der allgemeinen Meinung und dem Gefühle aller Katholiken entsprachen, beweist der Entschluß "ber katholischen Outell katholischen Orte", dem Verfasser ein Ehrengeschenk für die Abfassung seiner 20 "Dankzeichen" zu bieten. Das Geschenk bestand aus ein Paar veranshotor Anderen. Das Geschenk bestand aus ein Paar vergoldeter "Laten". Diese zwei Tassen wogen 80 Lot Silber. Die Tagsfakung ma Siefen Mesen Zwei Tassen wogen 80 Lot Silber. sating, wo dieser Beschluß gefaßt wurde, fand am 9. bis 11. Dezember 1682 in Luzern statt.32

Doch auch an schweizerischen häretischen Angriffen auf P. Markus' Wirken fehlte es nicht. Wir haben sie im vorhergehenden Kapitel über Cntwurff des jüngst auß dem Abgrund gestignen Heuschcken Marci de mit den ersten Veren in den verschiedenen biographischen Schriften nur Höllen-Krufft" usw. gedacht wird. Diese Schmähschrift als Einblatt unmöglich zu machen. Sie fand entsprechende Würdigung in der Gegenschrift eines leider anonym gebliebenen wackeren Schweizer Poeten. Auch

Saum hatte aber P. Markus Luzern verlassen, als der Landvogt von lichen Behörde Beistand geleistet werde bei Authentisserung der Wumber Dokumente, mit der Datierung 11. September 1681, "daß über die von dem heiligen Sögen des Gotgeliebten Patri Marci d' Aviano hergeflosse gnaden und genosne wunderthaten ein förmblicher proces auffgerichtet

werde, dessentwegen auch von den geiftlichen Herrn Vorgesetzten die gebührende anstalt gemacht werden, als wird der Herr Landvogt by sines ampte Geschworenen ben befelch ertheilen, damit wan etwas in seines ampte Bezirkh uffzunemmen, vorfallen möchte, Spe Geschworne barben allen Fleis anwendinde unnd Ihnen Geistlichen mit uffnemmung der khundtschaffter, verhörung und beeibigung ber Personen gebührend an bie Hand gängen."33

Wie hochbefriedigt und beglückt sich aber Schultheiß und Rat ber Stadt Luzern über den Besuch des P. Markus in ihrer Stadt gefühlt, beweift der innigwarme Dankesbrief, den sie an den Bischof von Konstanz für seine Fürbitte bei P. Markus entsendeten, benn, so bemerken sie ausdrücklich, "die Berrichtungen bises gotgeliebten Mans sind zu unserem und lo viler Tausenten großem innerlichen Seelen-Troft, auch zu Geniesung ber würklichen Gnade Gottes, welche auf vil beängstigte und mit vielen Leibs-

gebrächlichkeiten belästeten Herzen reichlich geflossen".34 Wir beschließen die Berichte über P. Markus' segenbringenden Aufenthalt in Luzern noch mit den brieflichen Relationen des Luzerner Guardians P.

- Barnabas an einzelne feiner Orbensgenoffen.

So schreibt er unterm 25. September 1681 an ben Guardian P. Klemens zu Koblenz: "Ihren lieben Brief mit Inlage erhalten; letteren will ich auf sicherem Wege bem Hochw. P. Markus übersenden. Diesen haben wir hier in Luzern wahrhaft als einen Wundertäter angesehen. Er verblieb dahier zwei Tage während welcher er viermal gepredigt und sechs mal den Segen gegeben hat. Es ist ganz erstaunlich, welche Wunder Gottes Gute vor aller Augen durch deffen Segen gewirkt hat, barunter ein Mois Gute vor aller Augen durch deffen Segen gewirkt hat, barunter ein Beib das 19 Jahre niemals ihr Bett verlassen hatte. An den Ort des Geann Segens getragen, stand sie gesund auf, daß Niemand geglaubt hätte, sie sei jemals krank gewesen. Ebenso wurden ein Mann und ein Knabe, wovon erstern 12 20 gewesen. Ebenso wurden ein Mann und ein Knabe, wovon ersterer 12 Jahre, ber Knabe aber 15 Jahre siech gewesen, geheilt. Infolge dieser Taten waren schier alle von Berwunderung ergriffen. Gott sei gepriesen in seinen Beiligen!"

"Um 11. dieses um die 6. Stunde ging er fort, per Schiff nach tiri um über Maisand nach Rom zurückzukehren. Es wurde über ihm bei hellem Tage ein Stern gesehen, als er in das Schiff stieg. Wunderbar ift auch, was sich an einem einige Stunden weit entfernten Orte ereignete, wo, da er den Segen gab, drei sehr schöne Sterne um die 4. Nachmittages stunde bei hellem Tage erschienen, wovon zwei, da er das Kreuzzeichen mochte machte, ebenfalls in Kreuzesform fliegend gesehen wurden. Es erzählte dies einer, der mit vielen anderen es mit eigenen Augen gesehen hat."35

Ein zweites Schreiben richtete P. Barnabas unterm 9. Oktober 1681 Luzern, an den Kapuzinerpater Ludwig in Ochsenfurt (Oxowiae). In dem-

felben heißt es:

"P. Markus kam hierher nach Luzern am 8. September febr fpat in ber Nacht; er verblieb zwei Tage hier und gab an jedem Tage zweimal die Benediktion Benediktion. Vormittags zwischen 8—9, nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr. mohei den Instelle Uhr, wobei der Zulauf des Volkes zahllos war und so wie anderswo, geschahen auch kirmen. schahen auch hier viele Wunder, teils an Tauben, Stummen Blinden, Berkrüppelten, Besessenen, die von dem apostolischen Internuntius authentisch gesammet. tisch gesammelt wurden; ob sie dann ans Licht gebracht und gedruckt werden, weiß ich nicht weiß ich nicht. Unter anderem war es wunderbar, daß eine gewisse Frau, namens Stockerin, hier in Luzern allen bekannt, die viele Jahre lahm ges wesen sich tarka wesen, sich selbst nichts tun und sich nicht helfen konnte, auf die gegebene öffentliche Benediktion hin, da ihr vor allen anderen befohlen wurde auf zustehen und von dannen zu gehen, sogleich aufstand und Gott sobend von dannen ging. Alls sie sich aber aufrichtete, krachte es dermaßen in den Gliebern bas 21. Gliebern, daß die Umstehenden die es hörten, darüber erschraken. Heute noch aeht sie um grenden die es hörten, darüber erschraken. noch geht sie vor aller Augen gesund umher, wie wenn sie nie krank gewesen wäre.

Größer aber sind noch die Bunder, die der Hochw. P. Markus burch seine Benediktion und durch seine Ermahnungen an den Seelen der Menschen innerlich gewirkt, wie unsere Patres ergählen, die zur Engelweihe in Einsiedeln (Kirchweihfest daselbst) Beichte hörten. Ihrer 12 waren zu biesem Robuse biesem Behufe vom Hochwürdigsten Herrn Fürstabt zu Einsiedeln bestimmt worden 1136

Auch P. Markus bekam einen von Schultheiß und Rat ber Stadt Luzern gezeichneten überaus warmen Dankbrief nachgesandt, der ihn auf ber Machnete der Rückreise in Bergamo traf. Lief gerührt von solcher Dankbarkeit, versicherte P. Markus in seinem Antwortschreiben vom 26. September, daß er für die schätzbarsten, erlauchten Herrn eine besondere Zuneigung hege, auch niemals vergessen wolle bei Gott für dieselben zu bitten, da

er ihnen ja bankverpflichtet bleibe.37

Der Stanser Chronist Johann Lorenz Bünti verfolgt den weiteren Ber lauf der Reise des P. Markus. "Den 11. Herpstmonat" berichtet er, "ist er uf Missens und er uf Alltorf verenset und ist uf dem See wie auch zue Brunnen und mit Rew und Lend und steifen Glauben zue Gott die Gefundheit begert, von allen ihren Krankheiten geheilet und erlediget worden. 33 In Brunnen erhielt D Manken in Generale geheilet und erlediget worden. 435 In Brunnen erhielt P. Markus eine Einsabung nach dem Stifte Einsiedeln zu komment, boch konnte derselben ebensowenig entsprochen werden, als einigen anderen. Gelbit ber Robich um arrie entsprochen werden, als einigen anderen. Selbst der Besuch von Altdorf blieb lange ungewiß. Schon unterm 6. September 1681 hatten sich Landaman und Rat zu Uri an ben Schultheiß und Rat zu Luzern bittlich gewendet, dieser möge, wenn P. Markus in Luzern eintreffe, denselben dazu bestimmen, daß er auch nach tri komme. Die von Urf meinten, daß er, wie sie vernommen, auch Einsiedeln besuchen werbe, und so ware die Sache leicht zu machen. Sie baten darum inständig "weiln dann albier Jeder Meniglichen eine wunderbare begird tragt, disen großen Diener deß allmechtigen Gottes zu sechen, umb von deme ein geistlichen Trost und seinen heiligen Segen zu empfangen, auch ben Uns das erste und alteste Capuziner Klösterlin diser Proving ist, barzu bie Sc. bie Khomblichkeit bes Sees, alhero zu kommen gar bequem", so daß der

Umweg nach Einsiedeln nur wknig Stunden betrage.39

Schultheiß und Rat von Luzern antworteten umgehend an die von Uri, daß sie gerne bereit seien ihre Fürsprache einzulegen, wenn P. Markus mir erst einmal bei ihnen eintreffe — noch sei dies nicht der Fall — aben tiaber sie wüßten selbst nicht, wie lange er in Luzern zu bleiben gebenke, noch welchen Weg er einschlagen werde, denn von Einsiedeln sei zwar die Rebo at der Beg er einschlagen werde, denn von Einsiedeln sei zwar die Rede, aber Bestimmtes wisse man nicht. Sie wünschten wohl, daß beren Begotimmtes wisse man nicht. Sie wünschten weist vers Begehren entsprochen werde, "aber anderstens können wir nicht versichern, weylen wir hörent, daß Er gar genau auf seine empfangenen Obestenn Dbedienzen, als die welche ihme richtig an denen Orthen führent, dahin Er von seinen Obern eigentlich bestellt fene."10

Von Altdorf, der Hauptstadt des Kantons Uri in der mittleren Schweiz, nahm P. Markus überhaupt Abschied von diesem Lande. Er reiste über ben St. Gotthard zurück nach Italien. Die Stadt Alltdorf hatte ihm unterm 13. September einen Gesundheitsattest zum freien Passieren ber Passe ausgestellt, der ihm und P. Kosmas freie Bahn verschaffte. et

## Rapitel X

## Zum ersten Male in Wien

Seit P. Markus im Jahre 1680 zum erften Male am Kaiserhofe in Ling geweilt hatte, qualte Raifer Leopold förmlich die Sehnsucht, benfelben wieden fil

War dieses Berlangen im Jahre 1681 unerfüllbar, so sollte doch bas wieder bei sich zu seben.

Sahr 1682 den Herzenswunsch des Kaisers verwirklichen.

Schon am 7. Jänner bes Jahres 1682 melbete bes Kaisers Schwiegervater, Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg an P. Markus: "Unser geliebtester Kaiser schreibt mir, daß er in Rom um die Dbedienz für Euere Paternität nachsuche, bamit Sie nach Offern nach Wien kommen. Ich will Gr. Majestät noch anspornen, daß er es recht dringend mache, so daß ich nicht zweifle, er werde es tun, denn er betont, daß sowohl er, als seine Bolker der Gegenwart Eurer Paternität bringend bedürfen".

In einem Schreiben an den Pater vom 21. desselben Monats fügte ber Pfalzgraf noch hinzu: "Ich zweifle nicht, daß die kaiferl. Majestäten sich alle mögliche Mühe geben werden, die Obedienz für Eure Paternität zu

erlangen, damit Sie nach Wien kommen, denn ich weiß mit welcher Inbrunft sie bie nach Wien kommen, denn ich weiß mit welcher Inbrunft sie sich nach Ihnen sehnen und wahrlich, teuerster Pater, Ihre Unwesenheit ist dort nötig, um alles nach dem Willen Gottes einzurichten 1/2 2000 allem mith richten." In einem Briefe vom 17. März (1682) an P. Markus, wird ber Mfolgens F. I. Rock der Pfalzgraf fast ungeduldig zu vernehmen, daß dieser noch keine "Nache richt aus Miente ung miente der baß richt aus Wien" erhalten habe, zu kommen, das oleser noch er, "daß Er. Moistkat mit rechalten habe, zu kommen. "Ich weiß", sagt er, "daß Sr. Majestät mit allem Eifer in Rom drängt, deshalb auch zweifle ich nicht bos General nicht, daß Eure Paternität schon die Obedienz aus Rom werden erhalten

Des Pfalzgrafen Unruhe steigerte sich, da P. Markus unterm 16. März antmarket hatte geantwortet hatte, er besitze noch keinerlei Obedienz sich nach Wien du verfügen. Ges und er besitze noch keinerlei Obedienz sich nach gein ber verfügen: "Es wird doch nicht", schreibt er, "in Nom Jemand sein, bet biese Moise und bein nicht", schreibt er, "in Nom Jemand sein, but verhindern till infolgedessen, all das daraus entspringende Gute, zu verhindern sucht. Ich habe neuerdings deshalb dringend (nach Wien) aeschrieben und in der geschrieben und werde, wenn ich an den Hof komme, wohin ich am 9. bs.

reise, angelegentlichst darüber sprechen." Die Vermutung einer etwaigen Verhinderung von feindlicher Seite in war irvio Nom war irrig. In einem Schreiben db. Sald 14. Februar 1682 teilt P. Markus dam File Giraf P. Markus dem kaiserlichen Gesandten bei der Republik Benedig, Graf Kranz Thurm-Market Franz Thurn-Balsassina, mit: "Ich werde von Sr. Majestät dem katholischen Könige für Spanien verlangt, da ich mich aber schon mit Er. Majes stät bem Gatten stat dem Kaiser verabredet hatte, den ich mehr liebe als ware er mein Bater — ich musse ? Bater ich würde lieber sterben als mein ihm gegebenes Wort brechen so möchte ich es verschieben dem katholischen Könige zu bienen, bis auf bie Reit ba ich bei ben bem katholischen Könige zu bienen, bis auf bie Zeit, da ich bei ber Masestät meines schätzbarsten Kaisers gewesen bin.

Möge ihn Gott nur zum Wohle der Christenheit erhalten!"5 Selbstverständlich mußte biese Berschiebung erst die Genehmigung ber päpstlichen Eurie, sowie der Ordensobern erhalten, eine Sache, die iedoch manniakasia jedoch mannigfache Schwierigkeiten bot. Unterm 12. April Larenburg schrieb der Kaiser an P. Markus: "Ich habe dringlichst in Rom angehalten und kann nicht grank. und kann nicht glauben, daß Se. Heiligkeit mir das verweigern wird, was er anderen comstant en, daß Se. Heiligkeit mir das verweigern wird, was er anderen gewährt hat. Deshalb auch hoffe ich, daß Sie die Obediens, wenn nicht schan auch rate. wenn nicht schon erhalten haben, doch in Kürze erhalten werden, so daß ich das Gilick haben warden, doch in Kürze erhalten werden, so daß ich bas Glück haben werde Sie bei mir zu sehen."6 Aber bald mußte ber Kaiser eines andern holokut D eines andern belehrt, P. Markus mitteilen: "Aus Rom haben sie mir geantwortet und sich entschulbigt, daß sie Euer Paternität die Obedienz für eine Spanien bereits gegeben haben. Ich habe entgegnet, es könnte bas eine geschehen, ohne das andere zu verhindern, indem Sie auf dem Wege nach Spanien für kurze Zeit auch zu mir kämen." Unterdessen hat der kaiser liche Gesandte, Graf Franz Thurn-Balsassina, unterm 18. April Benedig, bie Berhandlungen mit bem Rarbinal-Staatssekretär Cybo bieferwegen schon eingeleitet. "Der Euerer Eminenz wohlbekannte Rapuzinerpater

Markus von Aviano" schreibt er, "wird von Gr. Majestät dem Raiser, begehrt, da dieser große Zuneigung für benselben hegt und auf seine Gebete großes Bertrauen fest. Graf Ferrari hat ben Auftrag Gr. Beiligkeit um die Erlaubnis hiezu zu bitten. Inzwischen hat der Pater Befehl erhalten sich auf Ansuchen (der kathol.) Majestät nach Madrid zu verfügen, und hat auch durch Euere Eminenz die zwei beifolgenden Weisungen empfangen. Da nun die Minister vorbesagter Majestät zugegeben haben, daß P. Markus vorher dem Verlangen Sr. kaiserlichen Majestät entstrecht sprechen, der Pater selbst aber, noch den ihm nötigen Paß aus Frankreich nicht besist, um ungefährdet durch jenes Reich zu reisen, damit es ihm nicht wie lettes Mal ergehe, hätte infolgebessen Zeit, inzwischen nach Wien du gehen. Ich bitte sonach innigst Euere Eminenz sich zu würdigen bei Sr. Beiliakelt Innigst Euere Eminenz fich zu würdigen bei Sr. Beiligkeit Fürsprache einzulegen, damit der Pater die Erlaubnis, sowie bie Ablagbewilligung erhalte in ber Form, wie er fie für Spanien bekommen, was Gr. Majestät zu besonderer Genugtuung gereichen wurde."8

Borauf besagter Staatssekretär sich beeiste bem Grafen Thurn unterm 25. April Rom zu erwidern: Sr. Heiligkeit gereicht stets die Genugtung bes Kaisers zu besonderer Freude, da er bemselben mit innigster Liebe dugetan ist, wegen seiner ausgezeichneten Tugenden, die den Segen Gottes, sowie Sr. Heiligkeit auf Se. Majestät herabziehen. Infolgebessen sich nehmigt und gestattet Se. Heiligkeit, daß der Kapuzinerpater Markus sich noch vor Madrid nach Wien begebe, zum Trofte Gr. kaiserlichen Majestät, dumal besonders die Minister Gr. Majestät des katholischen Königs eins

verstanden sind."9

Ein ganz ähnliches, zustimmendes Schreiben bb. 25. April Rom, erhielt P. Markus. Demfelben war die Verleihung bes vollkommenen Ablasses für seine Mission, sowie die Bergünstigung sich verschiedener Fahrgelegenheiten zu bedienen, beigefügt. 10 Pfalzgraf Philipp Wilhelm und seine aus bedienen, beigefügt. 10 Pfalzgraf Philipp Wilhelm mit seine Gemahlin hätten allzugerne die Reise nach Wien, gemeinsam mit P. Manten P. Markus angetreten, daher die Erregung, daß noch immer die Obedientigliege ?" tialbriefe für denselben nicht eingetroffen waren. Kaum minder beunruhigt war bis 60 % war die Kaiserin ob dieser Verzögerung. Gar sehr hätte sie noch vor ihrer Niederkannen Nieberkunft ben Segen bes Paters persönlich empfangen mögen. Noch am 1. Mai schrieb sie ihm: "Ich hoffe doch, daß wir das Glück haben werden werden Sie noch vor meiner Niederkunft zu sehen", 11 für alle Fälle aber lollte auf sollte er ihr seinen Segen auf diese Intention aus der Ferne senden. Mit voller Ergebung doch mit ebenso unbeschreiblicher Sehnsucht erwarteten noch zwei Persönlichkeiten P. Markus Ankunft in Wien; es waren bies Berna Operson formieber Herzog Karl von Lothringen, der seit Monaten schwer krank barnieder lag, und seine Gemahlin, Königin Eleonora.

Unterm 12. April 1682, Wien, schrieb die Kaiserin an P. Markus: "Euer Hochwürden werden schon von der gefährlichen Krankheit des Hervoihtem Wasser geschickt. Es geht ihm schon etwas besser. Gott gebe, daß er bald gänzlich genesen möge. Euere Paternität können sich unseren Kummer denken, den wir alle gehabt haben, namentlich die Königin, die in gesegneten Umständen ist und in der Ferne weilt." In den ersten Tagen des Juni endlich, war der heißersehnte P. Markus mit seinem Begleiter P. Kosmas von Castelfranco in Wien eingetroffen. Sie stiegen in ihrem Kloster in der inneren Stadt, am sogenannten "Mehlmarkte", nahe der kaiserlichen Burg ab. Die kaiserliche Familie aber hielt sich und diese Jahreszeit nicht in der inneren Stadt auf, sondern in einem Jagdsschlößechen, süblich von Wien, Larenburg genannt. Von dort aus begrüßte der Kaiser seinen liebwerten Gast mit folgendem Briefchen dd. 6. Juni 1682:

"Mit unsagbarer Befriedigung habe ich vom Herrn Bischof von Wien von der Ankunft Eurer Paternität gehört und gerade zur Zeit, da mich Gottes Güte mit einem zweiten Sohn begnadet hat. Dafür sei Gott ewiglich gepriesen; ich schreibe dies dem Segen Euerer Paternität zu."

"Ich habe gewünscht Sie so balb als möglich zu sehen. In Anbetracht aber, daß Sie von der Reise müde sein werden, ich aber Montags eine wird die Kaiserin Witwe mit großem Gefolge herauskommen, so meine Mödling zu kommen, wo Ihr Orden ein Klösterchen würde Dienstag nach kaum eine halbe Stunde von hier entfernt. Mittwoch dann um 3 Uhr Paternität."

Schon am folgenden Morgen erreichte den Pater ein zweites Briefchen des Kaisers in seinem Kloster. Er schrieb: "Nachdem ich weiß, daß der Gerr Herzog von Lothringen Euere Paternität sehen und Ihren Segen empfangen möchte, könnten es vielleicht Ew. Paternität in Erwägung Siehen, ihn früher zu besuchen als mich. Ich habe Sie bitten wollen, daß Türst den Trost erhalte, nach dem er sich so sehr sehnt. Sollten Sie aber auch morgen um 3 Uhr, damit der Herzog ein wenig mit Ihnen sprechen sehr liebe, wünschte es gar sehr. Ew. Paternität würden mich damit nicht wenig verpflichten.

Die schwere Erkrankung des Herzogs von Lothringen interessierte auch weite Kreise, ganz besonders aber den französischen Hof. Daher sich die Gesandtschaftsberichte des französischen außerordentlichen Botschafters

am Wiener Hofe, Marquis de Sébeville, so eingehend mit derselben beschäftigen.16

Unterm 5. Marz berichtete Sebeville an seinen König. "Es läuft bas Gerücht, daß der Herzog von Lothringen schwer erkrankt sei; er erhielt gestern und vorgestern viermal Aberlässe, jedoch ohne Erleichterung zu bringen bringen."

Um 12. verschlimmerte sich der Zustand. Sebeville schrieb: "Der Berzog von Lothringen ist noch immer sehr krank. Gestern barft ihm ein Abzeß in ben 2000 fastet ban er in der Bruft; es entleerte sich durch Nase und Mund. Man hofft, daß er deswegen durchkommen wird. Aber er schwebt noch in sehr großer Gefahr."

Am 19. März ift ber Zustand besorgniserregend. Sebeville berichtet: "Der Herzog von Lothringen ist von der Arzten sozusagen aufgegeben, man

glaubt nicht, daß er 4 Tage überleben werde." Am 26. besselben Monats "befindet sich der Herzog so schlecht, daß man

ihn schon für tobt ausgibt".

Im Berichte vom 4. April 1682 heißt est: "Es werden von allen Seiten Arzte herbeigerufen, die jedoch über die Natur des Leidens nicht einig werden. Die Einen halten es für Abzeß, die Andern für Pleuresie, oder für einen scharfen Fluß, der die Lunge angegriffen hat. Er spuckt gegenwärtig viel Blut...."

Am 9. April tritt, nach dem Berichte Sébeville's leichte Besserung ein, wenngleich die Krankheit noch immer gefährlich bleibt. Die Arzte glauben,

daß noch 2 Abzesse aufgegangen sind.

Tropbem erfüllte sich die Hoffnung auf eine günstigere Wendung nicht. Ende April rechnete man schon mit einem sicheren Tobe und erwog die darque daraus erwachsenden Folgen. Eine abermals eingetretene leichte Besserung täuseite täuschte die Arzte nicht. Mindestens würde er nie mehr gesund werden, wenn auf wenn er schon am Leben blieb, urteilten sie. Die königliche Gemahlin kam ans Krankenlager und fand ihn wohl in ganz anderem Zustande als er

Endlich erschien P. Markus und mit ihm baldige Hilfe für den fast mit sie vor seiner Abreise verlassen hatte. dem Tode Ringenden. Kaum nach seinem Eintreffen besuchte P. Markus ben 5den Herzog und spendete ihm, nach den gewöhnlichen Ubungen seinen beilming.

heilwirkenden Segen.

Unterm 5. Juli berichtete Sébeville, an seinen Hof: \_\_\_\_\_ Ga sagt, P. Markus habe ben Herzog von Lothringen geheilt. Es ist wohl wahr an einen geneilt. wahr, er fährt im Wagen aus, ja selbst im Garten gehte er etwas zu Kusi homme Tuß herum, aber er huftet noch immer und spuckt, weshalb man noch an bem m.... bem Munder zweifelt. Ich sage Wunder, benn es ware wirklich eines, wenn er wenn er genesen würde."

P. Markus selbst äußerte sich in einem Schreiben vom 14. Juni (1682) an den Grafen Thurn-Valfassina in Benedig: "Der Durchsauchtigste von Lothringen ist noch krank, ba er aber ein außerst frommer und guter Kürst iff 1254 fich Collein Fürst ist, läßt sich Hilfe für ihn von Gott erwarten, denn Gott allein vermag sollle vermag es."17

Um 13. Juli aber berichtete P. Markus dem Grafen Thurn in bestimmter Form: "Der Durchlauchtigste von Lothringen ist gleich nach Empfang des Segens besser geworden. Seither hat sich der Zustand immer mehr gehoffent geworden. Seither hat sich der Zustand immer mehr gebessert, so daß er jest fast ganz gesund ist. Wenn ihnt bie Arate nicht fainen Granger Arzte nicht seinen Glauben nehmen, ist er sicher ganz gesund. Er aner

kennt es auch, daß bies ein reines Wunder ift."18

Außer dieser Aufsehen erregenden Heilung des Herzogs von Lothringen, vollzog sich noch eine andere momentane Heilung an einer im biplomatischen Rienkte tischen Dienste angesehenen Persönlichkeit am Wiener Hofe. Es war bied Abbé Johannes Grimani, der vom Kaiser vielfach zu den schwierigsten und belikatesten Missionen verwendet wurde. Es erhellt diese Heilung aus einer Roman Gering verwendet wurde. Es erhellt diese Heilung aus einer Bemerkung des P. Markus in dem vorerwähnten Schreiben an den Grafen Thurn Valsassina. In dem vorerwahnten Sylven gang erstaunt über inner Malfassina. In demfelben heißt es: "Ich bin ganz erstaunt über jenen Aufschneiber, ber sich rühmt, Sr. Erzellenz Herrn Johann Girimani Iohann Grimani von dem gleichen Leiden geheilt zu haben. Seine Heilung erfolgte augenblicklich nur durch ein reines Wunder Gottes. Der genannte herr aber ift mein befonderer Bonner."

So groß bie staunende Erregung über bie Heilung biefer beiben hoch stehenden und hochmögenden Personlichkeiten gewesen, so verursachte boch nicht mindered Wieserschaften nicht minderes Aufsehen die geistige Heilung eines der hervorragendsten luterischen bauter luterischen deutschen Edelleute. Es war dies Graf Gottlieb Windische graet, von bessen Konversion wir in Kap. VIII, Nr. 2 bereits gesprochen

Micht nur Marquis de Sébeville, dem frangösischen Botschafter am Wiener Hofe, bot der Aufenthalt des P. Markus in jener Stadt und an jenem Hofe willkommenen Stoff für seine Berichte. Die meisten Gesandten folgen Ballater folgten seinem Beispiele. Um meisten mußten wohl ben Batikan die Bor gänge in Wien interessieren — war P. Markus doch apostolischer Missionär; Diese affiziellen Warten Diese affiziellen Wanting eingehend und ausführlich. Diese offiziellen Berichte sind schon deshalb interessant, weil sie uns auch in die intimiten Berichte sind schon deshalb interessant, weil sie uns auch in die intimsten Berhandlungen des Paters mit dem Kaiser Einblick ge-währen Kordings Werhandlungen des Paters mit dem Kaiser Einblick gewähren. Karbinal Buonvisi hatte übrigens schon im Boraus von bem papst lichen Staatssekretär Karbinal Cybo die geheime Beisung erhalten:

"Bei guter Gelegenheit laffen Sie es sich nicht entgehen, dem Kaiser das ins Gedächtnis zu rufen, was P. Markus bei seinen Predigten in Ling, bie kaiserlichen Minister tabelnd, sagte, nämlich, daß aus einer schlechten Gandlung ben Gianafeit. Handlung der Gerechtigkeit als Ausfluß der göttlichen Rache jene Abel hervorgehen, welche bie Staaten Gr. Majestäten bedrängen."19

268

Rarbinal Buonvissi antwortete unterm 11. April von Wien aus dem

Kardinal Staatssekretär: "Gemäß dem Befehle Euerer Eminenz habe ich Sr. kaiserl. Majestät die Ermahnungsreden in Erinnerung gebracht, die P. Markus seinerzeit in Linz gehalten wegen der Ausübung der Gerechtigkeit, namentlich wegen pflichtschuldigem Genugthuungleisten an Sr. Heiligkeit. Sr. Majestät schien sich jedoch an diese Ermahnungen nicht mehr zu erinnern. Er muß sich auch wirklich nicht mehr daran erinnern, denn Alles geht in der altgewohnten Unordnung weiter. Er versicherte wohl, daß er Sr. Heiligkeit Genugthuung leisten wolle, aber der Erfolg entspricht keineswegs den Worten. Er hört wohl an, vergißt es aber wieder und die Minister tun was sie wollen."20

Rardinal Cybo aber beharrte weiters auf seinem Berlangen. Unterm 2. Mai schrieb er an Kardinal Buonvisi: "Wenn P. Markus wiederkommt, mag er Sr. Mst., das in Erinnerung bringen, was er betreffs Handbabung der Gerechtigkeit gelegentlich seiner Predigten in Linz gesagt hat."<sup>21</sup> Kardinal Buonvisi entgegnete: "Ich werde schon P. Markus über die Fehler, die gegen die Gerechtigkeit begangen werden aufklären, damit er dann die nötigen Einzelheiten berühren kann. Einer der hauptsächlichsten Punkte ist die Verletzung der geistlichen Immunität und die geringe Ehrsturcht, die dem Pontisstate entgegengebracht wird."<sup>22</sup>

Am 7. Juni melbete der Nuntius kurz nach Nom: "P. Markus ist einige Tage in Wien verblieben. Es war der Zusauf bei seinen Messen und der Segenserteilung groß. Dann hat er sich nach Mödling verfügt, um näher beim Hofe zu sein. Dieser hält sich nämlich jest in Laxenburg auf."<sup>23</sup>

Am 28. Juni fügte er diesem Berichte noch hinzu: "P. Markus von Am 28. Juni fügte er diesem Berichte noch hinzu: "P. Markus von Aviano fährt in Mödling bei Laxenburg mit seinen frommen Abungen fort, immer unter großem Zulauf des Bolkes." Noch eingehender ist ein zweiter Bericht des Kardinal Buonvisi db. 7. Juni 1682.

"Dienstag Abend ist P. Markus hier angekommen", heißt es darin, "und gestern Morgens war er bei mir. Ich gab ihm viele Winke, damit er bei den Privataudienzen, die er bei Sr. Majestät haben wird, seinen Eiser betätigen könne. Er nahm sie gut auf, sagte mir aber, man brauchte nicht besonders nachzudenken über das, was man sagen sollte, man sollte sich nur von den Eingebungen des hl. Geistes seiten sassen".

Rarbinal Cybo antwortete, daß "Sr. Heiligkeit erfreut gewesen sei, wegen der glücklich zurückgelegten Reise des P. Markus von Aviano, wegen der glücklich zurückgelegten Neise des P. Markus von Aviano, sowie über die zahlreichen Winke, welche die Klugheit Euerer Eminenz ihm gegeben. Er wird sich derselben zur größeren Ehre Gottes, zum Wohle dieser Völker und zur Genugthung des kaiserlichen Hofes, bedienen können"

können".26 Der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt: "P. Markus der Bericht des Wiener Nuntius vom 19. Juli besagt der Bericht des Wiener der Bericht der Beric

Handhabung der Gerechtigkeit. Er hat ihm die daraus sich ergebenben Verwirrungen vor Augen gestellt. Dann hat er darauf bestanden, daß gelehrte Geistliche gewählt werden zur Bildung eines Gewissenstrates betreffs der kirchlichen und weltlichen Jurisdiktion, damit diese beiden nicht verwechselt was verwechselt werden zum Nachteile des Gewissens Gr. Majestät. sollte diese Ratsversammlung über etwaiges Unrecht wachen, das den Völkern bei Gerichtsverfahren zugefügt wird. Er gab zu bebenken, daß Se. Majestät auf diese Beise sicherer gehen würde. In der Tat hatte ich seine an diese Weise nicherer gehen würde. In der Tat hatte ich schoisson an dieses Mittel gedacht und P. Markus hat diesen Gedanken gut geheißen, um der Ungerechtigkeit zu steuern. Es hat den Anschein, als wurde So Matellet gu fleuern. Es hat den Anschein, als würde Se. Majestät diesen Rat zu schätzen wissen. Er müßte da auch bem Berrn Misses Haten toin fattle ar Dien die Hand reichen, da dieser der Präsident dieses Rates sein sollte. Aber die übrigen Minister steben hindernd im Bege, weil mit einem Streich gleich alle Mißbräuche und alle Bestechlichkeit fiele. Mach fiele... Noch viele andere Sachen hat der Pater voll des geistlichen Eifera und mit Eifers und mit weltlicher Klugheit in Erinnerung gebracht und Se. Majestät hat alles gutbefunden. Da aber ber Pater Dienstag abgereist ift. um sich nam Ornerben. Da aber ber Pater Dienstag abgereist ist, um sich vom Lärm bes Hofes zu befreien, so fürchte ich, daß Alles, was Se. Maieffet ern was Se. Majestät für zweckbienlich hält, wie gewöhnlich unterbleibt, wenn es den Sen State für zweckbienlich hält, wie gewöhnlich unterbleibt, wenn es den Interessen der Minister zuwiderläuft. Hierin sind sie einig um die eigene Gerichtsbarkeit sich zu erhalten und zu sichern... P. Markus hat viele Audienzen gehabt bei den Majestäten und zu sichern.... unzählig war der Zulauf bei seinen Predigten und seinem Segenspenden. Man hat gewünscht, daß er länger in biesem Lande bliebe, aber er wollte nicht

Der venetianische Gesandte am Wiener Hose berichtete schon unterm 6. Juni an den Senat über die Ankunft des P. Markus in jener Stadt, keit seines Lebens und seiner Sitten dei den Majestäten in hohem Anschen daß P. Markus gleich nach dem Besuche deim Miener Nuntius auch, venetianischen Gesandten selbst aufgesucht und dabei voll liebevollen Eisers Pater gedenke sich nur wenige Wochen aufzuhalten, da derselbs die Schwissausgesetzt wäre, da er sich dem Dienste Gottes weiße, denen er eiwa

Die Borgänge bei Hof blieben selbstverständlich anderen Gesandten verborgen; sie mußten sich begnügen über das öffentliche Wirken des Gesandte Justus Eberhard Passer, der selbst Protestant, an die protestant ische Landgräfin Elisabeth Dorothea in einer Form zwar berichtete, die ihren beiberseitigen antikatholischen Gefühlen entsprach, nichtsbestoweniger

aber von hohem Werte bleibt als unparteilsche Würdigung bes Anschens

Um 9. Juni 1682 schrieb er:

"Heute hab ben denen Cappuzinern den beschreyten P. Marcus de Aviano die benediction geben sehen. Thete eine Italianische Sermon zu der Bersambret. sambleten großen Menge, deren Inhalts ohngefähr, soviel ich behalten, ware: ware: "Da hier so viele Menschen versammelt sind, die den Segen zu erholten erhalten hoffen, so würde ich bitten, sich barauf burch Gebete vorzubereiten und Manne ich würde ich bitten, sich barauf burch Gebete vorzubereiten und Reue zu erwecken. Es mögen drei Vaterunser, vier Ave Maria und 3wei Glauben knicend gebetet werden. Darauf waren alle Leute niedergekniet 200 gehetet werden. Darauf waren alle Reute nieder Bekniet. Nun rief er saut in deutscher Sprache: Rosenkrant! Rosenkrant! Da haben Alle ihre Rosenkränze emporgehoben und singend gebetet. Nach biesem biesem ruffe P. Marcus überlaut: Ich hab gesündigt, gesündigt. Du habst gesündiget! Nimmermehr tun! Nimmermehr tun! usw. Er schrie laut und weinte hefftig dabei, nach diesem sagte Er: "Wer nun hofft, daß ihm Gott verzeihen wird, spreche mit mir: Ich glaub, ich glaub, vestiosisch sagte vestiglich, vestiglich! Dieses war etliche Male wiederholt. Schließlich sagte er: Man, vestiglich! Dieses war etliche Male wiederholt. er: Wenn die Tauben, die Stummen, die Blinden und die überigen Kranken und Schwachen glauben, so versichere ich Ihnen, daß sie die Gesundheit ersongen erlangen, wenn schon nicht in diesem Leben, so nichtsbestoweniger im anderen befferen Leben..."

Um 19. Juni wußte Passer zu referieren:

Mis P. Marcus neulich vom kaiserl. Hof gangen, sind die Cavallier alle uff die knie in der Ritterstuben gefallen, und haben von Ihme die Benedierten baben auch Benediction bekommen, solches ift zu Larenburg geschehen, baben auch Ihre Ercellenz H. Graf Christian von Walbeck gewesen....

Um 28. Juni fügte Paffer bem noch bingu:

"Der P. Marcus ist noch hier, und wird bergestalt venerirt, daß auch die Leuthe in der Kirchen, wo Er hingetretten, die Erde kuffen, und stücker auf bessen kutten, abergläubischer Weise schneiben; Weisen Er ihrem Glauben Glauben nach, viel und große miracula verrichten folle, beren keins aber noch würklich kann gesehen werden, es sene bann in dem kupfer so benlieget und hier häufig verkauft wirb."29

Der Aufenthalt des P. Markus näherte sich seinem Ende. Es war nun an der Zeit, die große öffentliche Feier im St. Stephansbome zu verans ftolten Geit, die große öffentliche Feier im St. Stephansbome aut verans stalten, bei welcher P. Markus ben papstlichen Segen erteilen sollte, mit dem ein vollkommener Ablaß verbunden war, selbstverständlich wie gewöhnlich nach vorhergehender Beicht und Kommunion. Sie fand statt am 12. In

12. Juli.

Kardinal Buonviss erwähnt derselben nur in kurzen Worten in einem Anhang zu seinem sonstigen weitläufigen Berichte vom 19. Juli an ben Rarbinoter innen sonstigen weitläufigen Berichte vom 19. Juli an ben Rarbinal=Staatssekretär. Auf diese Berichte antwortet berselbe unterni

8. August: "Besondere Freude hat Sr. Heiligkeit die Mitteilung Euerer Eminenz heroitat Aleman Freude hat Gr. Heiligkeit die Mitteilung Euerer Eminenz bereitet über die weisen und eifrigen Ratschläge, die P. Markus von Aniann Son Weisen und eifrigen Ratschläge, die P. murbell, von Aviano Sr. Majestät gegeben hat. Wenn sie ausgeführt wurden, könnten sie vorteilhafte Wirkungen haben für ben öffentlichen Dienst, auch brächten sie Grammann mie Mirkungen haben für ben öffentlichen Dienst, auch brächten sie Sr. Majestät große Gewissensruhe und Sicherheit; Se. Beilig' feit muntchte keit wünschte, daß des Raisers Frömmigkeit alle Rücksichten überwinde, die einem in Die einem so großen Wohle entgegenstehen. Se. Heiligkeit preist übrigens Gottes Ginte manne Boble entgegenstehen. Se. Heiligkeit preist übrigens Bottes Güte wegen der Frucht, die der apostolische Geist dieses so eifrigen Religiosen im allgemeinen bortselbst hervorgebracht hat".30

Contarini, der venetianische Gesandte, widniet, wie andere, dem großen chlichen Grainische Gesandte, widniet, wie andere, dem großen kirchlichen Ereignisse in Bien ausführliche Beschreibungen, keine berselben ist aber in ihran ar ist aber in ihrer Art so originell wie der Besicht des vorerwähnten Hessen

Darmstädtischen Gesandten Paffer.

Unterm 2. Juli 1682 schreibt er: "Heut hat P. Marcus ben St. Stephan Gegen gefen er den Seegen geben und gepredigt in Italienischer Sprach, dergleichen er gethan ufm graben ben ber H. Drenfaltigkeit-Saul, da eine Cangel auf gerichtet war, Er gab die Benediction über die ganze Welt, es lief eine unbeschreibliche Manne unbeschreibliche Menge Volks mit. Ihr kaif. Mft. ging von St. Stephan auch zu Kufi nach bis auch zu Fuß nach biß uff den Graben. Es haben die gemeine Leuthe bem P. Marcus Grafe P. Marcus stücke aus seiner Kutten geschnitten, wegen der Meinung Eg auch was Henliges sen. P. Marcus, der Catholische Heiliger hat in Stenhang Gink. P. Marcus, der Catholische Heiliger hat in St. Stephans Kirche, nachgehent ufm Graben folgender Art seinen Abschied genommen: Ihre R. Mst. die regierende Kanferin, die Königin in Poblen. iehn Santatie Pohlen, jetzo Hertzogin von Lothringen, die verwittibte Kanserin, und die Kanserl. Meinhoffen, eine Kothringen, die verwittibte Kanserin, und die Kanserl. Pringesinn, sind in der verwittibten Kanserin Trauer Wagen zu sammen in abbacker. sammen in obbeschriebener Ordnung und großem Pomp nach St. Stephan gefahren. basoikst und großem Pomp nach St. grephan gefahren, baselbst vom P. Marco beym mittleren Altar gespeiset, nach gehents hinauf ins gewöhnliche Kans. Dratorium geführet und gesegnet worden noch kierworden, nach diesem ward das hohe Ambt gehalten, von P. Marco bie Predia in Stolionissen. Predig in Italienischer Sprach verrichtet, und seiner Gewohnheit nach ber Seegen gesprachen bien baß Seegen gesprochen, hirben ist nun ein so große Menge Bolks gewesen, baß smittommeit ber harten Zusammen-Truckung keiner hat rögen können."

"Mitterweil daß bieses ben St. Stephan geschiehet, Bauet man ufm Graben ben ber Beil. Drenfaltigkeit Saul eine Cangel auff, Behengt gebachte Seule mit mir errenfaltigkeit Saul eine Cangel auff, Behengt gedachte Seule mit vielem Zierath und Fahnen, die Wohnungen baselbst werben alle mit Tanach und Fahnen, die Wohnungen bafelbst werben alle mit Tapezereyen Behenget, immer eines kostbahrer alf bas andere. Ihre fi ma Freien Behenget, immer eines kostbahrer alf bas St. andere, Ihre K. Mft. samt bero Vorherigen Comitat fahren aus St. Stephan bis zum "Stock in Eissen" 31 steigen bafelbst ab, und gehn zu Mafel Fuß ohne gelegte Bretter biß uff den Graben in ein vor gedachte Maje stäten zubereitetes, vor gemelter Seule überstehendes Hauß, alba verrichtet gebachter Pater Marcus abermahl eine sermon, gibt den Seegen der under febreiblichen Monge Wars schreiblichen Menge Bolks und nimbt damit Abschied, umb weiter zu

teißen, Eg ist aber daben kein Einiger Lahmer, Dauber, Blinder, Befesser ner nhan ? ner voer franker etc. gesund worden, viel weniger anderes miraculum, außer

der verblendeten superstition geschehen." Dies die Schilderung der Ereignisse von seite eines Irrgläubigen, die trot des Fanatismus, der aus derfelben spricht, doch die Großartigkeit

bieser religiösen Kundgebung zeigt.33

Ganz kurz hingegen bespricht P. Kosmas als Augenzeuge in seiner Lebensbeschreibung des P. Markus diese ergreifenden Szenen. Der Wert best aus freibung bes P. Markus diese ergreifenden Stenen. des Gesagten und Geschilderten liegt, wie wir schon einmal betont haben, nicht wir sich von best P. Markus nicht nur darin, daß P. Kosmas als steter Begleiter des P. Markus selbst or lelbst Augen- und Ohrenzeuge all bessen gewesen, sondern noch mehr, daß er biete Misse und Ohrenzeuge all dessen gewesen, sondern noch mehr, daß er diese Biographie im Auftrage seiner Obern für die regierende Kaiserin geschrieben hat. Dies fällt doppelt ins Gewicht bei dem was den rein personzier. Mit persönlichen Berkehr der kaiserlichen Familie, namentlich des Kaisers, mit

P. Markus betrifft.

Nachbem er der Freude des Wiedersehens am kaiserlichen Hoflager in Larenburg gedacht, fährt P. Kosmas fort: "sie hießen ihn (P. Markus) sofort neben sich Platz nehmen, eine Ehre, die von den Majestäten nicht so leiste so leicht gewährt wird, und wären es Fürsten und noch so große Herrn. Da der Bi Da der Pater eine besondere Gabe hat über geistliche und geistige Dinge du sprechen, so unterhielten sich die Majestäten eine gute Weile mit ihm in für sicht unterhielten sich die Majestäten eine gute Weile mirtieden, in für die Seele höchst nütlichen Gesprächen. Damit nicht zufrieden, wünfechen wünschten sie auch, daß P. Markus während seines ganzen Aufenthaltes bei has eine auch, daß P. Markus während seines ganzen Aufenthaltes bei Hof privat predige. Diesen Erhorten, die ber Pater stets nach der hl. Messe, die er zelebrierte, hielt, wohnten auch die Majestäten mit ihren Kavolieren Ravalieren und Damen bei; sie waren die ersten beim Reneakte an ihre Bruft au Condon au bitten. Brust zu schlagen und Gott um Berzeihung ihrer Sünden zu bitten. Aber auch öffentlich predigte P. Markus in der Kapelle, sowie in der Hoffington Hoffirche und in der Kapuzinerkirche, um auch die Untertanen zur Reue über ihm auch die Lakern zu bewegen, über ihre Sünden und zum ernsten Vorsatze, sich zu bessegen, damit er bamit sie so würdig werden, die Wirkungen der göttlichen Barmherzigkeit in den an vorfnüren. In in den orgenwärtigen Nöten und brohenden Gefahren zu verspüren. In Aubetracken Weich bebrohte, Anbetracht der Strafen, womit Gott das hl. römische Reich bedrohte, meinte der Koiser, es wären dies Züchtigungen sur feine Sunden. P. Markus antwortete barauf: Ew. Majestät, es ist nur zu wahr, baß Gott über über uns wegen unserer Sünden erzurnt ist, nichtsbestoweniger wüßte ich jeht Paijeht kein anderes Heilmittel — wohl das wirksamste — als die Reue und bie Deilmittel — wohl das wirksamste — solche üben und und die Besserung des Lebens. Wenn Ew. Majestät dies selbst üben und Ihre it. Ihre Untertanen dazu veranlassen, so halte ich meinerseits sicher dafür, daß ban daß der Herr zum Erbarmen geneigt, Barmherzigkeit üben wird....
Run falet Nun folgt die Beschreibung der großen Festlichkeit und Generalkommunion im St. St. im St. Stephansbome und anschließend die Predigt bes P. Markus unter

freiem Himmel am Graben. Über den Inhalt dieser Predigt aber er fahren wir aus der "Bita" des P. Kosmas noch folgendes: "Er zog ganz freimütig gegen die herrschenden Laster zu Felde und forderte alle ausnahmslos auf, ihr Leben zu andern, denn Gottes Born und Strafe fründen nohe bereichten zu andern, denn Gottes Born und stünden nahe bevor. Außer vielen andern Dingen, die er noch berührte, tat er bie ber ber bie ber bie ber bie ber bie ber bie berührte, tat er die schreckliche Vorhersage mit den bestimmten Worten: ,D Wien, wenn du nickt bei Vorhersage mit den bestimmten Worten: ,D Strafe wenn bu nicht beine Sitten anderst, so steht dir eine furchtbare Strafe bevor. Ich wiederhole dies mit allem Eifer des Geistes!" "Diese Rede mißsiel so manchem", bemerkt P. Kosmas; "sie beschuldigten ihn, daß er aar geringe Gere bemerkt P. Kosmas; "sie beschuldigten ihn, die er gar geringe Klugheit besitze, denn solche Vorhersage würde nur bie Stadt in Schwaffen. Stadt in Schrecken versetzen. Freilich andere entgegneten in kluger Weise, man müßte die Worte solcher Diener Gottes vielmehr hoch einschäßen, denn meist tunger denn meist sprächen sie im Auftrage Gottes vielmehr pour in der Folge seben merden kannt fie im Auftrage Gottes."33 Wie wir in der Folge sehen werden, bewahrheitete sich diese Prophezeiung in vollen Maße durch die Belagerung von Wien im Jahre 1683. Diese Predigt mit der furcht Die Kaiserin hatte 16. Die Kaiserin hatte ihn nicht früher ziehen lassen, bevor er nicht auf ihre Bitten graße Mannethen nicht früher ziehen lassen, bevor er nicht auf ihre Bitten große Mengen Die benediziert hatte, um damit den Kranken Hilfe zu bringen.

Die Befürchtung aber des Nuntius Buonvisi, als ob nach dem Weg gehen des P. Markus wieder alles beim Alten bliebe, scheint sich boch Whilipp Milkorm under gue haben. In einem Briefe des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg an P. Markus, bb. 26. Juli 1682, /in Garten nahe kei Mittellen von Reuburg an P. Markus, bb. 26. Juli 1682, /int Garten nahe bei Wien", heißt es: "Ich glaube, daß hier (den Betreffenden) bie Augen aufmachen, beißt es: "Ich glaube, daß hier (den Betreffenden) bie Augen aufzugehen anfangen. In Balbe werbe ich Euer Paternität bar

über Nachricht geben."31

Und in einem zweiten Schreiben vom 9. August fügt er dem hinzu: "Schon machen sich die Wirkungen bes hl. Segens Euerer Paternität fühlbar. Man in fein fühlbar. Man ist hier vielen Betrügereien auf die Spur gekommen. 3ch hoffe, daß Ge kaikant Man Betrügereien auf die Spur gekommen.

hoffe, daß Se. kaiserl. Majestät endlich Gerechtigkeit wird walten lassen. Noch nähere Einzelheiten finden sich in einem sehr interessanten Briefe des P. Kosmas da Castelfranco, den er an einen Ordensgenossen, P. Andreas da Minera P. Andreas da Billafranca im Kapuzinerkloster zu Benedig, gerichtet hatte. Derfelbe hatte D Derfelbe hatte P. Kosmas gebeten, ihm doch von Wien aus einiges über bie dortigen Marakung, gebeten, ihm doch von Wien aus einiges ihm bie dortigen Vorgänge mitzuteilen. Unterm 20. Juli 1682 schrieb ihm nun P. Kosmas von Salen. Unterm 20. Juli 1682 schrieb ihm nun P. Kosmas von Salzburg aus: "So lange ich mich in Wien befand, Gottes gezeigt haben, zusammenzufassen. Jetzt, wo wir in Salzburg eins getroffen sind um ..... Erkert getroffen sind, um uns beibe nach Italien zu verfügen, will ich Ihren frommen Munich und Gen ach Italien zu verfügen, will ich Ihren frommen Wunsch und Ihr Verlangen erfüllen. In liebevoller Herzenst zerknirschung teile ich Ihr Verlangen erfüllen. In liebevoller Herzenst zerknirschung teile ich Ihnen mit, wie P. Markus burch seine Predigt, bie er am & Samuel bie er am 8. Sonntage nach Pfingsten gehalten hat, und mit ber barnach

veranstalteten Generalkommunion die göttliche Majestät verherrlicht hat. Ge haben am selben Tage vier gekrönte Häupter öffentlich kommuniziert, Königin von Polen, die jetzt mit dem Herzog von Lothringen vermählt ist. Ich kann Ihnen versichern, daß der genannte Pater, mein Gefährte, nicht nur dies, er hat hiemit den genannten Majestäten Gelegenheit gesehen, die Welt durch diese öffentliche Kommunion zu erbauen. In Majestäten sieht wirkte es auch im höchsten Grade erbaulich, zu sehen, wie diese mit lauter Stimme "Barmherzigkeitl" riesen und an die Brust schligen. Man kann wirklich sagen, daß das Haus Osterreich heilig ist, denn man sondern

sondern auch mit dem Herzen." Mehr als dies wurde es aber von den Einsichtigen lobend anerkannt, daß p. Markus mit seinen Predigten die Herzen jener Hofherren und Minister gerührt und beren Gemüter bewegt habe. Biele von ihnen bekannten, daß dieser Pater den wunden Punkt der herrschenden Lebensweise bei biefer Pater den wunden Punkt der herrschenden Lebensweise bei diesem Hofe richtig getroffen habe. Ich hoffe, daß mancher aus ihnen tatt ihnen sein Seelenheil finden wird, denn etliche haben erklärt, daß sie sich durücksieben erklärt, daß fie sich durückziehen und nichts mehr vom Hofe wissen wollten. — Abrigens kann ich Gunn michts mehr vom Hofe wissen wollten. — nor Bedauern ich Euerer Paternität nicht genug den Kummer und das Bedauern schilbern, das die Majestäten des Kaisers, der Kaiserin und der Kaiserin Witma Witne empfunden haben, als der gute Pater von Wien abgereist ist. Sie batten in Gas beholten mögen, bätten ihn ja immer zu ihrem geistlichen Troste bei Hof behalten mögen, aber den an in halb als nur aber der Pater will ganz als Ordensmann leben, daher er, so bald als nur möolich ver will ganz als Ordensmann leben, daher er, so bald als nur möglich, vom Hofe schied, hiemit den Ausspruch bewahrheitend: Exeat ex Aula aus Aula qui desiderat esse pius. Se. Majestät ber Kaiser tröstet sich damit, den Pater noch öfter zu sehen, so hoch schäpt und verehrt er ihn!

Beim Segen, den der Pater auf einem öffentlichen Plaze in Wien, wo ein Marienbild wegen der Pest errichtet ist, 36 erteilt hat, gereichte es den Majestäten, namentlich aber dem Kaiser, zu besonderem Troste, daß er so viel Volk so gesammelt anwesend sah. Ganz froh und jubilierend kehrte er nach der Segenserteilung in seine Burg zurück und dankte Gott von ganzem Herzen für die stattgehabte Feier. So viel kann ich Ihnen in Sile von

in Eile vorderhand mitteilen."37

Mußerdem weiß P. Kosmas in seiner "Bita" noch zu erzählen, daß unter allen Ministern und Hofseuten am meisten über die Erscheinung und das Wirken des P. Markus am Wiener Hofe Seine Erzellenz Burggraf Bernhard Ignaz Borzita von Martiniz erstaunt und außer sich gewesen sei.39 Dieser geistig hochstehende Mann, einer der ersten kaiserl. Minister, "Bicekönig von Böhmen" genannt, schilberte in einem Schreiben an die

römische Kurie die Vorkommnisse in den bewundernsten Ausdrücken. Und was sagte Rom dazu? Dies ersehen wir aus einem "Postskriptum" zu beinem Briefe ohne Datum des erwähnten Grafen an P. Kosmas. Darin beißt es: "Cardinal Pius39 schreibt mir in einem seiner letzen Briefe, daß Se. Heiligkeit ihn (P. Markus) als einen Wundertäter seiner Zeit schäßt."
Doch wicht

Doch nicht nur die Minister und Hofleute waren ergriffen von bem, was P. Markus ihnen vorgestellt; den tiefsten und wohl auch nachhaltigsten Eindruck wochtauch nachhaltigsten Eindruck machten des Paters Worte auf den Raiser selbst. In einem Schreihen bis - Genermität, Schreiben, bd. 5. September 1682, Ebersborf, heißt es: "D, Naternität, wie kamen back O'cherber 1682, Ebersborf, heißt es: "D, Naternität, wie kamen boch Ihre väterlichen Ermahnungen gelegen! Mit aller Macht und Kraft man Ihre väterlichen Ermahnungen gelegen! Mit aller und Kraft werde ich mich bemühen, meine Unterlassungssünden zu erkennen und mich hockmak und bemühen, meine Unterlassungssünden zu erkennen und mich bestreben mein so schweres Amt besser zu verwalten. Aber Sie wissen rocht aut wissen recht gut, daß dies nicht leicht ist, daß ich allein bin und es unmöge lich ist. allen zu weren. lich ist, alles zu wissen. Ich muß schon bekennen, daß mein Naturell ein wenig zu Amoifat. wenig zu Zweifeln und zu Unentschlossenheit neigt, und daß ich mich nicht rasch zu strengen Maßnahmen entschließen kann. Aber trop allebem werde ich Ihre in und bag und nicht werde ich Ihre so väterlichen Natschläge befolgen; wenn es bisher noch nicht geschehen ist merke ich Natschläge befolgen; wenn es bisher noch nicht geschehen ist, werbe ich es von jest an ohne Säumen tun. So habe ich schon einige in Ausführung bringen lassen; aber auch hiezu bedarf ich Ihres bl. Gebeten benn aben Gerafte hl. Gebetes, denn ohne Gottes Hilfe, muß ich bekennen, sind meine Kräfte zu schwach."41

### Rapitel XI

## P. Markus und die hl. Liga

Die gewaltige Machtentfaltung des Islam, die sich bis über Mich und Afrika erstreckte, wurde zu allererst von den Päpsten als eine der größten Gefahren erkannt sie allererst von den Päpsten als eine der größten Gefahren erkannt, die der christlichen Welt drohten. Daher ging schon seit den altesten Dater ging schon seit den ältesten Zeiten deren Streben dahin, die türkische Macht zu brechen. Unter ienen Mänsten Unter jenen Päpsten, die am erfolgreichsten diesen Kampf führten, gehört mozenz XI. Amzeka Gerichten biesen Kampf führten, gehört Innozenz XI. Bunachst freilich mußte er erst die Differenzen, die zwischen den chriftlichen Spacetden christlichen Mächten obwalteten, ausgleichen, um seinen eigentlichen Plan zur Ausführung ... brist Plan dur Ausführung zu bringen. Dieser bestand barin, eben biese christlichen Mächte zu vereinigen gur nachbrücklichen Abwehr, ja zur gänzlichen Bernichtung ben Foinkag in nachbrücklichen Abwehr, ja zur gänzlichen Bernichtung bes Feindes der Christenheit. Diese vorbereitenden Schritte hatten die Tätigkeit der päpstlichen Diplomatie drei Jahre in Anspruch genommen. Erst nach bem Michen Diplomatie drei Jahre in Anspruch genommen. Erst nach dem Frieden von Nimwegen war Innozeng XI. imstande, die Angelegenheit eines gegen die Türken zu unternehmenden Krieges ernstlich zu betreiben. Diefer Plan einer vereinten Abwehr ber christlichen Machikakan treiben. Diefer Plan einer vereinten Abwehr ber christlichen Machthaber hatten die Türken balb erkannt. Der venetianische Botschafter Civrano hatte nach seiner Heimkehr von Konstantinopel bem

Senate berichtet: "In besonderer Beachtung sieht bei den Türken der Papst. Ihn halten sie für fähig, die chriftlichen Potentaten zu einem Bunde wiber tie wider sie zu einigen, als dem einzigen Bollwerke wider ihre Macht, das sie fürchten (1 fürchten."1 Doch die Verwirklichung dieses Einigungsgedankens schien auf

fast unüberwindliche Schwierigkeiten zu stoßen.

Der Papst hatte gleichzeitig beim Kaiser, bem Könige von Polen und dem russischen Zaren im Interesse eines gegen das osmanische Reich zu tichtenden Zaren im Interesse eines gegen das osmanische Reich zu richtenden Feldzuges gewirkt. Ebenso bestrebte er sich, hiefür die Beteiligung des franklichtes gewirkt. Ebenso bestrebte er sich, hiefür die Ber Ratschläge des französischen Königs zu sichern. Der Raiser aber, dank der Ratschläge seiner wir ihrer Königs zu sichern. Der Raiser aber, dank der Ratschläge seiner Minister, war überhaupt nicht für die Idee einer Kriegserklärung an die Türken zu gewinnen. Die gerade damals wegen der zwischen Russen und Von arnatichten einer und Türken zu gewinnen. Die gerade damais wegen der Aussichten einer Offentiern schwebenden Kriegsoperationen so günstigen Aussichten einer Offensive ließ er vorübergehen. Erst als er, spät genug, die aggressiven Absichten ber Türkei gegen seine Monarchie erkannte, schickte er sich an, ben Geit den Krieg ernstlich in Betracht zu ziehen, und als er denselben für unvermeiblich hielt, mußte er sich auch mit bem vom Papste längst angeregten Gebonfon. Die Gebanken an Allianzen mit anderen Hilfsmächten vertraut machen. Die Verfährten in Allianzen mit anderen Hilfsmächten vertraut machen. Personlichkeit, die Innozenz XI. zuerst für die Allianz ins Auge faßte, erschien erschien dem Kaiser am wenigsten vertrauenswürdig. Es war König Sobiets. Sobiesty von Polen, der bislang sozusagen als bezahlter Agent Ludwig XIV. Begolten hatte. Erog der obwaltenden Mißtrauens aber kam die Allianz doch zustande. Der Allianzvertrag zwischen bem Kaiser und Polen ward unterzoischen unterzeichnet am 31. März 1683.

In einem Beglückwünschungsschreiben bes Papstes an König Sobiesthy spricht dieser dem Könige die Anerkennung aus für dessen eifrige Bemühungen in dieser Angelegenheit.2 Diese Anerkennung des Papstes beutet in gleichen Michelen Angelegenheit.2 in gleicher Weise darauf hin, daß die Schwierigkeiten, die der König zu übermiet.

überwinden hatte, nicht unerheblich waren.

Es befremdet, daß tropbem der Abschluß der Allianz mit Polen bereits am 31. Marz 1683 vollzogen wurde, der Kaiser bennoch in einem Schreisben an D. D. Gege führte: ben an P. Markus db. 3. April 1683 die herzschmerzliche Klage führte: "Ich muß Ihnen sagen, daß die Gefahren zunehmen, denn der Krieg mit den Tann den Türken ist mehr als sicher. Der Türke rückt mit einer solchen Kriegss-macht macht, mit einem so zahlreichen Heere heran, wie man ähnliches seit 100 Tahren nicht mehr gesehen. Ich hingegen bin mit meinen Streitkräften Allein armit mehr gesehen. Ich hingegen bin mit meinen Streitkräften allein, ohne jegliche Hilfe weder an Kriegsteuten noch an Geld."3

Des Kaisers Klage aber war nur zu berechtigt, benn mit ber Unterschung deichnung des Allianzvertrages war diese Angelegenheit noch lange nicht erlebigt. Der Allianzvertrages war diese Angelegenheit noch lange noraelegt erledigt. Das Traktat mußte eben dem polnischen Reichstage vorgelegt werben .... werden und hier war es, wo sich ein wahrer Sturm von Miberspruch erhob.

Staunend vernimmt man von dieser Weigerung. Eine vorteilhaftere Sache hätte sich ja für Polen niemals bieten können als die Allianz mit

dem Kaiser. Wie drückend waren doch die Bedingungen, die letzterer zu Gunften Maraus, der Der Gunsten Polens in der Not des Augenblickes auf sich genommen! Der Raiser war takterte Kaiser war lediglich geneigt, ein Defensivbundnis einzugehen, ber polen könig aber forberte ein Offensivbundnis — und der Kaiser gab nach! Der Misser gab nach! Der Allianzvertrag sichert Polen eine kaiferliche Kriegshilfe von 60000 Mann, Polen verpflichtet sich nur zu 40000 Mann. Für Kriegsrüftungen hat der Kaiser sofort 200000 Taler Polen zur Verfügung zu stellen ohne jealichen grucumgent 200000 Taler Polen zur Verfügung zu stellen ohne jeglichen Anspruch auf Wiedererstattung. Außerdem schuldet aber Polen bem Kaiser fran dem Kaiser für seine Kriegshilfe beim schwedisch-polnischen Kriege noch über zwei mier Miegehilfe beim schwedisch-polnischen Kriege über zwei Millionen Gulben — auch auf die Rückzahlung biefer Schuld muß der Kaiser verzichten.

Diese fast unerschwinglichen Forderungen Polens lassen den anfänglichen iberstand bas Och Gebeinen. Widerstand des Kaisers gegen die Allianz mit Polen erklärlich erscheinen, wenn er aber kurten gegen die Allianz mit Polen erklärlich erscheinen, wenn er aber später notgedrungen all die geforderten Opfer zu bringen bereit war sa ich bereit war, so ist die neuerliche Weigerung gerade von polnischer Kreis umso unverständlicher, als die Abwehr der Türkengefahr in den Kreist der ureigensten natuien ber ureigensten polnischen Interessen treten mußte. Eine Lösung bieses scheinbaren Raffels treten treten mußte. Eine Lösung Gönigs scheinbaren Rätsels bringt einzig bas Verhalten bes frangösischen Königs in bieser Musteauft einzig bas Verhalten bes frangösischen Gönigs in dieser Angelegenheit, dem ja die Allianz mit dem Kaiser die ernsteste Sorae bereitete Die, dem ja die Allianz mit dem Kaiser die ernsteste Sorge bereitete. Die mit schwerem Golbe befrachtete Wühlarbeit Lub' wig XIV. brachte wig XIV. brachte es zu Wege, daß die mit dem Volksvertrauen und ber Zuversicht ber Grand gege, daß die mit dem Volksvertrauen und ihr Zuversicht der Krone ausgezeichneten Männer ihren Patriotismus und ihr christliches Giomissen christliches Gewissen um des Goldes willen verleugneten.

"Teht aber", bemerkt Fraknoi, "führte ber kaiserliche Hof zum Schuße ner Enterollen seiner Interessen die gleichen Mittel ins Feld, womit er selbst angegriffen wurde. Sommat der Angegriffen wurde. Sowohl der ständige kaiserliche Resident als auch der zum Abschluss des Ründnicks schluß des Bündnisses mit General-Vollmacht versehene außerordentliche Gesandte. Giraf Ferkingen Gefandte, Graf Ferdinand Waldstein, waren mit bedeutenden Gelbmitteln

ausgestattet, um Parteigenoffen zu werben."

So kam die Allianz denn mit Gottes Hilfe wirklich zustande, aber es per 16. Rugust 1600 mit Gottes Hilfe wirklich zustande, aber es war der 16. August 1683 herangekommen, die endlich Kardinal Pins und Kardinal Barkerini und Karbinal Barberini, ersterer im Namen des Kaisers, letterer im Namen des Königs nam Al-Mamen des Königs von Polen, in die Hände des Raisers, lettere XI. ben Eid für die getrang Welen, in die Hände des Papstes Innozenz Leaten. den Eid für die getreue Beobachtung aller Punkte des Bertrages legten. Durch diese feierliche Eidesbekräftigung war das erste Band der hl. Liga, wie sie Nanst Small von der hl. Liga, wie sie Papst Imozenz genannt wissen wollte, geschlossen. Der Abschluß der hl. Liaa erreate Mannt wissen wollte, geschlossen. Der Abschluß ber hl. Liga erregte allgemeines Aufsehen; äußerstes Misvergnügen am französischen Sofe Buffe Muffehen; äußerstes Misvergnügen am französischen Hofe, Jubel, Freude und Genugtuung in der ganzen Christen beit. Selbst edelbenkente und Genugtuung in der ganzen Christen heit. Selbst edelbenkende Protestanten wie Leibniz, anerkannten ben hohen Wert bieses Morkoa Streetanten wie Leibniz, anerkannten ben hohen Wert bieses Werkes. So schreibt Leibniz an den Landgrafen Ernst von Bessen-Rheinfola. Die fchreibt Leibniz an den Landgrafen Ernst vol Hessenfels: "Die neue Allianz zwischen dem Kaiser und dem polnischen Staate ist zweifelsohne von großer Wichtigkeit. Da ich über ben

polnischen Hof nicht näher informiert bin, so war ich barauf nicht gefaßt. Es ia. bof nicht näher informiert bin, so war ich barauf nicht gefaßt. Es ist mahr, daß man einmal davon sprach, daß der König vom frankössischen Hofe disgustiert war, weil man auf seinen Schwager nicht genug Rücksicht genommen hatte, aber ich legte keinen Wert auf dieses Gerede! Ich finde aber, daß der König sehr klug handelt, denn dies ist das einzige Mitter Mittel, seiner Nachkommenschaft bie Krone zu sichern."5

Der venetianische Botschafter bezeichnet in seinem Berichte vom 29. November 1683 an seinen Senat das Zustandekommen der hl. Liga als shunderbar, da so viele gegenteilige Ansichten und Interessen obwalteten, lelbst am Hofe des Raisers, aus Eifersucht von seiten der Minister".6

Als Perfönlichkeiten, denen das Zustandekommen dieses großen Werkes du danken ist, treten in den Berhandlungsakten nur die offiziellen Bertreter aus treter auf. Es sind die Internuntien in Wien und in Warschau, sowie die Gesternuntien in Wien und in Warschau, sowie bie Gefandten der beteiligten Höfe, aber neben diesen mögen noch manch' andere Treit fichen. Wir andere Faktoren dabei eine segensreiche Tätigkeit entfaltet haben. Wir bermuten vermuten, wahrscheinlich nicht mit Unrecht, P. Markus von Aviano.

Es ist ganz bavon abzusehen, daß er die gewaltige Aktion, die ber Papst im Interesse und zum Wohle der Christenheit angebahnt, mit seinen so miere- und zum Wohle der Christenheit angebahnt, mit seinen so wirksamen Gebeten gestütt hat. Es ist dies selbstverständlich. Aber auch an Anzeichen fehlt es nicht, die auf eine persönliche Einflusnahme leinerkate seinerseits schließen lassen. So findet sich ein Schreiben bes P. Markus an einer Schließen lassen. So findet sich ein Schreiben des P. Markus an einen seiner Orbensobern in Benedig, vom 30. Jänner 1683, Padua, das hierher gehört.

Es lautet:

"hochwürdigste Paternität! Lob sei Gott und Mariae.

Sehr zurecht kommt mir gerade die Antwort Seiner Majestät bes Königs von Polen. Ich übersende sie Enerer Paternität. Samstag hoffe ich nach 3 ich nach Benedig zu kommen, wo ich Gelegenheit haben werde, mich mit Euerer matten zu kommen, wo ich Gelegenheit haben werde, mich mit Euerer Paternität mündlich zu besprechen. Den Brief des Königs können Sie meinen mich auf Sie meinen hochgeborenen Gönnern zeigen und ihn dann für mich auf bewahren bewahren, bis daß ich nach Benedig komme. Gott sei Dank, ich befinde mich bassert boch boffe mich bedeutend besser, wenn auch noch nicht ganz hergestellt, boch hoffe ich, mit a... fein ich, mit Gottes Hilfe in wenigen Tagen ganz wohl zu sein. Inzwischen begriffe in wenigen Tagen ganz wohl zu sein. begrüße ich aus ganzem Herzen Ew. Hochwürdigste Paternität."

Daß es sich im Antwortschreiben Sobiestys um Fragen ber hl. Liga gehandelt, steht außer allem Zweifel. Man merkt aber bem Wunsche, ben Entart den Inhalt desselben auch maßgebenden Persönlichkeiten in Benedig zur Kenntnis Renntnis zu bringen, das Bestreben an, die Fäben der Liga weiterzus spinnen .... spinnen und auf die Republik überzuleiten. Unter ben Persönlichkeiten waren waren waren wohl in erster Linie der kaiserliche Gesandte Franz Graf Thurns Balsating Valsassina, sowie Senatoren der Kaiserliche Gesandte Fruit So war

es ja auch die Absicht des hl. Baters, der die Liga zwar auf alle christischen Mächte ausgeste Angelik lichen Mächte auszudehnen wünschte, in erster Linie aber die Republik Benedia und Benedig und den Zar von Rußland im Auge hatte. Was den später erfolaten Gintalt. erfolgten Eintritt Benedigs in die hl. Liga betrifft, so war für bessen Zustandekommen P. Markus, wie nachweisbar, besonders tätig. Es gab sogar maßgebende Personlichkeiten genug, so die vollzogene Liga mit Benedia geradam Versonlichkeiten genug, so die vollzogene Liga mit Benedig geradezu als das Werk P. Markus' bezeichneten. So schrieb Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg unterm 9. Februar 1684 an P. Markus: "Ich freue mich mit Euerer Paternität von ganzem herzen, baß die Liga zwischen der Republik Benedig, dem Kaiser und dem Könige von Malon von Polen gegen den Türken beschlossen wurde. Das ist die Frucht ber Arbeiten Gueran a. Arbeiten Euerer Paternität, die überaus wichtig für die Christenheit ist. isch hoffe", fügt er dem hinzu, "dasselbe für die Moscoviter und Perser, fo dan ban Ban Ban Ban Ban ben beiten." so daß der Türke wohl wird Mühe haben, sich aufrecht zu erhalten. Ja, Kardinal Franz Grimani steht nicht an, P. Markus als "die rechte Hand ber bi Wartus als "die rechte lega"; sagt er in einem späteren Schreiben bb. 1. Dezember 1686 an P. Markus, in der Rückerinnerung, was dieser für das Zustandekommen

Der Schwierigkeiten, Venedig in die Liga einzubeziehen, gab es nicht indere als narhan und mindere als vorher mit Polen. Bon vorneherein schien die Sache aus' sichtslos, von magen. Don vorneherein schien die Sache aus' war sichtslos, von wegen der Stellung Venedigs zum hl. Stuhle. Zuerst war es eine grobe Laktlosigkeit bes venetianischen Botschafters in Rom, Cavas liere Rambani sie Gette bes venetianischen Botschafters in Rom, Cavas bie liere Zamboni, die den hl. Bater veranlaßte, diesem Botschafter bie Audienz zu normaiammen. Dater veranlaßte, diesem Botschafter bie Audienz zu verweigern, dann war es die glatte Ablehnung der Republik, nach dem Rumest. nach dem Wunsche des Papstes auf die Quartierfreiheit zu verzichten, welche zum Renach des Papstes auf die Quartierfreiheit zu verzichten, welche zum Bruch der diplomatischen Beziehungen führte. In Rom verstrat Kardinal Ottakans in Momatischen Beziehungen führte. In Rom vers trat Kardinal Ottoboni die Republik und in Benedig führte Abbé Jacobelli bie Geschäfte der Menthis und in Benedig führte Abbé Jacobelli ariralbi bie Geschäfte der Muntiatur. Der eigentliche Nuntius Monsignore Nirolbi hatte sich nach Mailand zurückgezogen. So standen die Dinge in den Rom das Nerlangen nach gerichten Jahre endlich die Republik in Nom das Verlangen nach Aussöhnung laut werden ließ, aber erst Ansanas 1683 kam fangs 1683 kam es zu wirklichen Annäherungsversuchen, als Runtins

Airoldi bereits hingeschieden war.10

Natürlich fehlte es nicht an ernstlichen Bemühungen von Persönlich keiten aus beiben Lagern, sowie anderer interessierter Rreise, diese gefähr liche Ruptur aus der Welt zu schaffen. Außer dem Papste griff die Sache niemand mobr and Glaffen. Außer dem Papste griff die Sache niemand mehr ans Herz als Kaiser Leopold, der an die Erweites rung der Liag bis angert als Kaiser Leopold, der an die Erweites rung der Liga die größten Hoffnungen knüpfte. Daher als einer der Hauptweabereiter sein Gier Geraf Hauptwegbereiter sein Gesandter bei der Republik, der vorerwähnte Graf Franz Thurn-Balfaffina, gelten mag.

Am 23. Jänner 1684 Ling, schrieb der Kaifer an P. Markus: "Wenn

jest nur die Republik Benedig in die Liga eintreten wollte und gegen die Türken Die Türken kämpfen würde, da täte sie ein gar gutes Werk. Ich tue mein Möstick Möglichstes, und gebe mich guter Hoffnung hin, da die Republik einen

Edelmann nach Rom entsendet hat."11

Schon am 13. Februar 1684 hatte P. Markus dem Kaiser die tröstliche Kunde tun können, "erstens dem Kaiser in Rom zu dienen, da er gerade zu dieser Zeit dahin berufen werden sollte, zweitens aber, sagt er, mögen Ew. Majestät wissen, daß ich auf ganz wunderbare Weise gedwungen wurde, mich zu verpflichten, die Herren von Benedig zum Einstritte in ist auf zu verpflichten, die Herren von Kaniae von tritte in die Liga mit Ew. kaiserlichen Majestät und mit dem Könige von Polen zu Polen zu bewegen; ich sollte dies so gut ich nur könnte durchführen, mit Glattes Alle Glattes Thermunden Gottes Hilfe habe ich dabei überaus große Schwierigkeiten überwunden und gesehen, daß Gott diese Vereinigung haben will, darum erhoffe ich mir danschen, daß Gott diese Vereinigung haben will, darum erhoffe ich mir davon überaus glücklichen Erfolg. Es wird dies ein bedeutendes Abbröckeln der ottomanischen Waffen zur Folge haben."12 Die großen Schmierten in Aberminden hatte, Schwierigkeiten, die P. Markus bei dieser Gelegenheit zu überwinden hatte, schilder schildert uns in kurzen Worten der zeitgenössische Historiograph Camillo Contoriois met Eurzen Worten der zeitgenössische Medit die als Contarini. Er erzählt von einer "großen christlichen Macht", bie als Geanerin ber erzählt von einer "großen christlichen Macht", die erdent-Gegnerin des Raisers, eifersüchtig auf bessen Glück gewesen "alle erdenk" liche Lift anwendete und viele Senatoren mit Gelb bestochen hatte", um dieses Werk zu vereiteln.13

Als einen großen Vorteil hatte es P. Markus schon gebucht, als er bon der nahe bevorstehenden gänzlichen Aussöhnung Benedigs mit Rom börte ar hörte. Am 23. Juli 1683 schrieb er von Padua aus an Graf Thurn: "Auch der gute Anfang einer Vergleichung des Papstes und ber erlauchten Republik ist Republik ist ein von Gott verliehener himmlischer Segen. Ich halte es für lieben Grafen Kranz für sicher, daß, da die Klugheit des durchlauchtigsten Herrn Grafen Franz Thurn bis 3. Thurn die Direktive für ein so großes Heil bot, das überaus bedeutungs-voll für ein so voll für die gegenwärtigen Ereignisse ist. Gott lohne reichlich sowohl in dieser mart dieser Welt wie im Himmel ein so, so großes Werk". Der umfassenden Lätiokoit m Tätigkeit Marco d'Avianos für die hl. Liga mit Benedig gedenkt auch Abhate & Feinem Berichte Abbate Borghi, Sekretär ber Muntiatur in Benedig, in seinem Berichte vom 22. November 1683 an den Kardinal-Staatssekretar Cybo. Er betont das tont, daß eine große Anzahl von Senatoren P. Markus in dieser Angelegens beit auszeit beit aufgesucht hatten — "La moltiplicità dei Senatori, che lo visitano", is

Im gleichen Sinne schreibt Abbate Vorghi — an Abbate Lorenzo Domeniselli Can thelli, Sekretär des Kardinal Legaten von Ferrara. "Es ist der P. Markus von Muissen von Aviano gegenwärtig hier, der sich bei häufigem Zuspruch der Senatoren

gar sehr wegen ber Liga abmüht."16

Außer den Schwierigkeiten, die sich im Schoffe des hohen Senats der Republik durch die Verschiedenheit der Anschauungen und Meinungen der

einzelnen Mitglieder ergaben, befürchtete man noch andere Schwierigkeiten

polnischerseits.

Letztere Befürchtung war nicht gerechtfertigt. Sobiesky war ganz für bie Sache. Wiederholt schrieb er in dieser Angelegenheit an P. Markus. So am 1. Jänner 1684 Krakau: "Was die mit der erlauchten Republik einzugehende Liga betrifft, so wollen wir nur bemerken, daß, wenn dies erfolgen münke erfolgen würde, es, wie wir hoffen, sicher die völlige Ausrottung der Barbaren bedeuten mußte".17

Unterm 15. Jänner desselben Jahres aber fügte Sobiesth dem noch hinzu, daß er in dieser Angelegenheit sowohl an den Papst wie an den Serenissimo Doge geschrieben habe, die Sache zu urgieren.18

Noch eine ernste Krise bedrohte fast vor Abschluß der Verhandlungen

die Liga.

Der Geschichtoschreiber der Liga und venetianische Senator Garzoni,19 er dählt: "Der Senat glaubte, bevor er seine Einwilligung zum Beitritt bei ber bl. Liag Account ber hl. Liga öffentlich bekannt mache, ware es gut, eine Perfönlichkeit zum Papffe zu ontsonden. Papste zu entsenden, um die Geneigtheit der Republik kundzutun, sich seinen Ratichlägen zu unterweite der Republik kundzutun, sich seinen Ratschlägen zu unterwerfen. Johann Lando, ein Mann, der sich bereits in diplomatischen Masser. Tohann Lando, ein Mann, der sich bereits in diplomatischen Angelegenheiten erfolgreich betätigt hatte, wurde mit bieser Mission betraut Dan Gerandten Mission betraut. Der Papst empfing biesen außerordentlichen Gesanbten mit aroner Artiskait .... Papst empfing biesen außerordentlichen Gefanbten mit großer Artigkeit und zeigte seine Genugtung über die Geneigtheit ber Republik. ber Richt facht geigte seine Genugtung über die Geneigtheit der Republik, der Liga beizutreten. Als aber Lando von einer ausgiebigen, ent kräftigen Hilfe, die sich die Republik vom Papste erhoffe, sprach, entsichuldiate fich den fer an die Republik vom Papste erhoffe, sprach, entsich for für schuldigte sich der hl. Bater unter Hinweis auf die großen Ausgaben für Ungarn. Immorkin. Ungarn. Immerhin aber wollte er doch einigermaßen Hilfe bringen bar burch. ban er bie Arter wollte er doch einigermaßen Hilfe bringen ber durch, daß er die Galeeren ber Kirche und der Maltheserritter mit der Armee vereinigen ..... Armee vereinigen und Kirchengüter nach vakanten Abteien und Bischofsigen flüssig machen auch bis Wernengüter nach vakanten Abteien und Wischofsigen molle.

flüssig machen, auch die Bollmacht zu geistlichen Steuern bewilligen wolle. Es war min Sie Wollmacht zu geistlichen Steuern bewilligen welle. Es war nun die Frage, ob der Senat auch damit einverstanden sein es aina alles Tatte, ob der Senat auch damit einverstanden bes Doch es ging alles glatt vonstatten. Aber knapp vor Beröffentlichung bes Beitrittes ber Manneten Beitrittes der Republik zur Liga entstand nochmals eine Berzögerung, welche die Socia in Sur Liga entstand nochmals eine Berzögerung, welche die Sache ins Schwanken bringen konnte. Regierung starb der Doge Luigi Contarini. Wohin würde sein etwaiger Machfolger neigen? Es zeigte sich bald, benn aus der Wahlurne ging her vor Cavaliere More Grander vor Cavaliere Marc Antonio Justiniano, ein Mann von edler hochherziger

Gesinnung, ber bas große Werk vollendete.

Gerade während des Bankettes, das der neue Doge zu Ehren des venes unschen Abels aah kann ettes, das der neue Doge zu Ehren des venes tianischen Abels gab, kam ber Ebelmann Contarini aus Wien zurück und brachte bie Matifikation brachte die Matifisation der Liga. Boll Freude und Begeisterung trank man auf die Gefundheit des Kaisers und des Königs von Polen. Bevor aber der Akt publiziert wurde, fand noch ein feierlicher Dankgottesbienst mit einer Generalkommunion statt, die P. Markus spendete.20

P. Markus von den ersten Anfängen an bis zum Schlusse seine segensteiche Mitwirkung geboten hatte. Gemäß dieser Liga verpflichtet sich die Republik, mit einer ansehnlichen Schiff-Armada von 100 Segeln in der Levante und zegen die Dardanellen zu agieren, den Türken die Zusuhr zu verwehren, ebenso auch in Dalmatien den Türken eine "Diversion" zu machen. Hingegen wollte man kaiserlichers und polnischerseits alle Macht anwenden, den Feind mit Gottes Hilfe im Feld zu schlagen und falls innerhald solcher Zeit andere Feinde wider diese Republik aufstehen sollten, wollte man derselben nach Möglichkeit zu Hilfe kommen. Der Papst seinerseits versprach der Republik für die Dauer des Türkenkrieges monatslich 50000 Reichsthaler zuzuwenden, ebenso auch von allen unter ihrer Herpschaft stehenden Kirchengütern Zehente zu bewilligen, auch die Flotte der Republik mit einigen Galeeren zu verstärken.

Mit dem 5. März 1684, an dem die Liga mit Benedig zu Linz abgesschlossen wurde, hörte leider auch diese so großdimensional gedachte Aktion auf. Alle Bersuche, die Moskowiter zum Beitritt zu bringen, die Aufforsberung an den Perser, einen Einfall in die Türkei zu wagen, blieben ersfolglos und — der König von Frankreich? Mit großer Mühe hatte der Papst ihm nur das Versprechen abgerungen, vorderhand den Krieden zu wahren. Bessen wollte man sich sonst versehen, angesichts der Gehässigskeit eines Mannes, der sich dis zu der Außerung verstieg: er wolle nur Frieden halten um der Christenheit willen, denn der Kaiser verdiene nur alles Nehol 22

#### Rapitel XII

## P. Markus eilt als apostolischer Legat im Jahre 1683 zum Entlatz ber Stadt Wien

Kapitel XII Nr. 1

# P. Markus Berufung zum christlichen Heere

Raum war Pater Markus von seiner ersten Mission und von seinem Besuche am Kaiserhofe in Wien im Jahre 1682 nach Pabua zurückgekehrt, als er vom Kaiser äußerst beängstigende Nachrichten erhielt. Unterm 5. September schrieb bieser von Ebersborf aus: "In Ungarn geht es nicht gut. Die Rebellen, die auch zum Teil an den Türken Hilfe finsen, haben mehrere Angriffe getan und sich verschiedener Orte bemächtigt,

unter anderem auch Kaschaus, der Hauptstadt Oberungarns. So habe ich es wohl nötig, Zuflucht zu nehmen zu den Gebeten Euerer Paternität, daß Sie mir vermittelst dieser beistehen, denn es handelt sich dabei nicht um meine Sache, sondern um die Sache Gottes selbst — da ja ganz Europa in Mitleidenschaft gezogen wird und somit die katholische Religion darunter leiden würde.

Noch besorgniserregender war der nächste Brief des Kaisers, da er schrieb: "Ich fürchte, daß wir sicher Krieg mit den Türken bekommen", und des Kaisers erster Gedanke und Wunsch dabei ist: "Wenn ich doch den Feldzug eröffnen könnte und Euere Paternität zur Seite hätte, da könnte ich wohl sagen: Si Deus pro nobis, quis contra nos?"

Unterm 13. Dezember teilt der Kaiser dem Pater mit, daß die Türken gefahr zunehme, er halte es für nötig, daß er selbst sich nach Regensburg

begebe, um mit den Kurs und Reichsfürsten sich zu beraten.3 Die Briefe des P. Markus aus dem Jahre 1682 sind leider nicht mehr vorhanden, nur aus dem Schreiben des Kaisers vom 27. Dezember an so daß dieser ganz zuversichtlich in die Zukunft schaute, zumal im hindlick gespendet hatte. Darum schreibt er: "Ich tröste mich im sicheren Glauben, wird, so daß ich werde sagen können: Exurgat Deus et dissipentur inimici."

Ibrigens scheint P. Markus dem Kaiser gegenüber ziemlich schonungslos die Wahrheit enthüllt zu haben, wenn auch unter demütigen Entdaß er P. Markus versicherte: "Fürchten doch Euere Paternität nicht, mir
weisen können, denn ich bin ein Mensch und ein armseliger Sünder, daher
Der Kaiser warkakt.

Der Kaiser verhehlt sich nun nicht auch selbst täuschen und irren kann."
droht. Daß es zum Kriege kommt, steht nun kest; er erörtert in seinem sagt er, "können mir glauben", daß ich darnach verlange mich an die samen Feind der Christenheit handelt. Wohl ist es wahr, daß es schwieriger Beschwerden große Gefahren bringt, und auch sonst das ob seiner rigkeiten. Doch werde ich alse Anstrengungen machen und trachten die auf die milde Kürditte, daß es boch geschehen kann, dans ob seiner sachen so einzurichten, daß es boch geschehen kann, denn ich glaube, daß was ich selbst schwerlich erlangen könnte."

Um 3. April des Jahres 1683 mußte der Kaiser dem Pater ver-sicher und der Türke rückt heran mit einer Macht und einem so zahle reichen Heere, daß man seit hundert Jahren kein so gahlreiches mehr Besehen hat. Ich hingegen bin allein mit meiner Macht. Ich habe keine bille mit Hilfe weber an Leuten noch an Geld, und doch ist es eine Sache, so bie ganze Christenheit angeht! Trotzbem verliere ich nicht ben Mut, benn si hi in curribus et in equis, nos in nomine Domini. Ich tue was mir möglich ist, wenn ich ein Heer von 40 000 Streitern zusammenbringe. Ich will wirk, wenn ich ein Heer von 40 000 Streitern zusammenbringe. will mich persönlich zur Heeresschau nach Presiburg begeben. Es ist dies ein Ort in Ort in einer Entfernung von 10 Meilen von bort, wo ich mich einige Tage aufhalten werbe um alles anzuordnen. Gerne wurde ich an ber Spite bes Heeres verbleiben, auch wurde ich gerne mein Blut zu Ehren Jesu Christigen, auch wurde ich gerne mein Blut zu Green Joseph Christi vergießen. Aber ba Ungarn ganz verschieden ist vom Reiche, so baß man dort nicht sicher ist und auch die Luft sehr verschieden von jener an welche ist welche ich mich gewöhnt habe, so bezahle ich bies immer mit einer Todes-krankbait krankheit. Daher will mir Niemand raten noch erlauben, daß ich bort bleibe gere bleibe. Also werbe ich, nachdem ich die Dinge geordnet habe, zurückkehren und bos Giberlassen." und das Kommando unserem guten Herzog von Lothringen überlassen." Deere Batte auch gewünscht, daß Euere Paternität hätten mit mir zum Beere Batten batte auch gewünscht, daß Euere Paternität batten aber Heere kommen können, um bemselben Ihre Benediktion du geben, aber ba bie 3-21. da die Zeit kurz bemessen ist, fürchte ich, daß ich diesen Trost nicht werde haben kannen haben können. Ich bitte Sie aber, mir für diese Zeit Ihre Benediktion zu senben senden, die ich im Namen des Heeres empfangen will. Ich glaube, daß bie Berres empfangen will. Ich glaube, daß die Heeresschau entweder Ende dieses Monats, oder Anfangs des nächsten stattfinden stattsinden wird; den Tag kann ich nicht bestimmt angeben...."6

Bei der Heeresschau in Prefiburg weisend, schrieb der Kaiser abermals an P. Markus. Es war der 8. Mai und er erzählt, daß dieselbe "vortgeftern" gestern", also ben 6. Mai stattgefunden habe. Noch bevor er das Heer besiehntet trad ben 6. Mai stattgefunden habe. Noch bevor er das Heer besiehntet besichtigt, habe er eine feierliche Votivmesse zu Ehren ber seligsten Jungfrau mit ber Co mit der Commemoration contra paganos, zelebrieren lassen. Der Erz-bischof und & einen Zelte bischof und Primas von Ungarn habe dieselbe auf einem in einem Zelte errichteten auf einem Gran, errichteten Altare zelebriert. Es war bies der Erzbischof von Gran, Stelentsom Szeleptsemy. Nach der Messe erteilte derselbe dem Heere feierlich den Segen. "Es fehlte nur", schließt der Kaiser seinen Bericht, "daß unser P. Markus bätte eine Er hätte eine Exhorte halten und ben Reucakt erwecken können". Aus biesem Briefe ich marten halten und ben Reucakt erwecken können hatte. ein Briefe ist noch zu ersehen, daß P. Markus bem Kaiser geraten hatte, ein Kriegshammen zu ersehen, daß P. Markus bem Kaiser geraten zu lassen. Kriegsbanner mit dem Bilbe der feligsten Jungfrau anfertigen zu lassen. Der Paie. Der Kaiser meinte diesbezüglich, daß gewöhnlich "Generalstandarten" nicht gieter : nicht üblich seien, daß aber die kurfürstlichen Banner alle das Bild der Mutter Gattellen, bag aber die kurfürstlichen Banner alle das Bild der Mutter Gottes trügen. Auch bezüglich bessen, baß P. Markus bem Kaiser geraton berten freinen geraten hatte, das Test der unbefleckten Empfängnis Mariens in seinen Erblanden feierlich zu begehen, konnte der Kaiser nur darauf hinweisen, daß dies bereits seit den Zeiten seines verstorbenen Baters üblich sei, der sogar einen Bigilfasttag vor diesem Feste einführte. Die Antwort des P. Markus auf diesen Brief ist erhalten. Sie ist datiert vom 21. Mai 1683, Padua. "Gott sei Lob und Dank!" so beginnt P. Markus sein Schreiben. "Zu meinem Herzenstroste sehe ich, daß Ew. kaiserl. Majestät von Gott erleuchtet und vom hl. Geisse bewegt, die Angelegenheiten Ihres Heeres, in geistlicher wie in irdischer Hinsicht so wohl angeordnet haben. Es erübrigt nur noch, daß mit den wirksamen Gebeten frommer Personen sortgesetzt werde, denn der hl. Apostel Jakobus sagt: Multum valet deprecatio justi assidua. Ich selbst, obgleich ich erkenne, daß ich der armseligste Sünder der Welt bin, empfehle doch Gott alle Tage, sowohl Ew. kaiserl. Majestät als auch alle Ihre Heere.

Der nächste Brief des Kaisers enthielt bereits eine niederschmetternde Nachricht für P. Markus. Der Kaiser schrieb auf der Flucht von Wien, aus Vassau unter

aus Passau unterm 18. Juli 1683:

"Die gegenwärtigen ernsten Vorfälle und Gefahren, die mich durch Gotted Fügung treffen, veranlassen mich in großer Betrübnis, aber mit großen Vertrauen an Euere Paternität diesen Vrief zu richten. Ich kann wohl sagen: Manus Domini tetigit, aber um mich darein zu fügen will ich sprechen: Ecce in flagella paratus sum. Nicht nur, daß mein Heinen Fortschritt erzielen noch irgend einen Vorteil gegen den gemeinsamen Feind des christlichen Glaubens erringen konnte, mußte es sich noch zurückziehen wegen der unglaublichen Masse desselben, so daß der Feind schließlich bis nach Wien kan. Die Infanterie warf sich in die Stadt und der Herzog von Lothringen kennte warf sich in die Stadt und der

Herzog von Lothringen lagert mit der Kavallerie derselben gegenüber. Gott sei Dank hat das Heer nicht gelitten, aber da der Schlag so unver utet kam. so hunce der nicht gelitten, aber da der Schlag so war mutet kam, so burfte ich mich nicht in Wien einschließen lassen. 3ch war gezwungen eines einen nicht in Wien einschließen lassen. gezwungen, eines abends unvorbereitet die Stadt zu verlassen und einen unvorbereitet die Stadt zu verlassen und einen großen Teil ber Nacht zu Tuße zu gehen bei all' ber Unbequemlichkeit, bie eine solche beschlowiete eine solche beschleunigte Flucht mit sich bringt. Gewiß ist es eine besondere Fügung der Nartofichen. Fügung der Vorsehung gewesen, daß bei all' dem Ungemach weder bie Raiserin noch die Gint Raiserin noch die Kinder irgendwie gelitten haben. Wir sind bis Ling ge-kommen, aber kaum fer irgendwie gelitten haben. Wir sind bis Ling gekommen, aber kaum hatten wir diese Stadt erreicht, als sich Tartaren zwischen Wien und achner wir diese Stadt erreicht, als sich Tartaren uns zwischen Wien und Linz zeigten. Gewichtige Berdachtsgründe, nötigten und von da aufzuhrechen .... Zeigten. Gewichtige Berdachtsgründe, nötigten Bir von da aufzubrechen und eilends für kurze Zeit hierher zu kommen. Wir haben auch Nachricht haben auch Nachricht, daß der Türke bereits unterhalb Wien steht und es mit aller Gemalt holand der Türke bereits unterhalb Wien steht und es mit aller Gewalt belagern will. Wien ist ziemlich versorgt. Es werden sich darin ungefähr 20,000 Committel. Wien ist ziemlich versorgt. barin ungefähr 20 000 Streiter befinden, auch mit Krieges und Mundvorrat ist es versehen Min rieder befinden, auch mit Krieges und Mundvorrat ist es versehen. Mir liegt nur am Herzen, daß ziemlich schlechtes Wetter ift und die Belggerma er am Herzen, daß ziemlich schlechtes Wetter ist und die Belagerung lange bauern wird, ich aber nicht die Macht habe, Wien zu belfen Dach Tange bauern wird, ich aber nicht die Macht habe, Wien zu helfen. Doch mache ich alle Anstrengungen, daß mir von jebem

Staate Hilfe werde. Schon sendet tatsächlich der Kurfürst von Bayern 10 000 Solbaten zu Hilfe. Ebenso hofft man folche von den andern Rur= und Reichsfürsten zu erhalten. Daher hoffe ich, bag die Stadt vor ernft= lichem Schaben bewahrt werde...." "Ich habe Euerer Paternität unfer Elend schilbern und mein Berg Ihnen eröffnen wollen, damit Gie mir beistehen mit Ihren Gebeten und mir helfen, daß die göttliche Gerechtig= keit besänftigt werde und sich damit begnügend, meiner armen unschuldigen Kinder erbarme."

"Auch habe ich es für gut befunden, Ew. Paternität zu benachrichtigen, damit Ew. Paternität um unsere Flucht wissen, benn mir ift wohl bekannt, daß Alle übel darüber urteilen werden; ich bekenne, daß ich jetzt viele Ver= bemütigungen erleibe..." "Ach mein Bater, wer hatte gedacht, baß es mit mir so weit kommen würde? Aber immerzu will ich sagen: Justus es Domine, et recta judicia tua. Ich bitte Ew. Paternität bringenbst, daß Sie uns in biefer schweren Trübsal und Not helfen, denn jetzt ist es an ber Zeit. . . ." Ich war ganz getröstet als ich aus Ihrem Schreiben erfah, daß Sie bereit seien, hierher zu kommen, aber ich glaube es wäre besser, wenn dies im Frühjahr geschehe. Setzt müßte man trachten, daß Wien aus bieser Drangsal befreit werde. Ich will den Grafen Franz Thurn beauftragen, daß er Alles beforge bei Ihren Obern und auch, daß Ew. Paternität mit jenen Bollmachten und Gnaden und jener Gewalt verschen werden, die Sie befähigen, all' bas Gute, bas Sie tun wollen, zu vollbringen." Tatsächlich ist aus dem handschriftlichen Briefwechsel bes P. Markus mit bem kaiserlichen Botschafter bei der Nepublik Benedig, Graf Franz Thurn-Valsassinato ersichtlich, daß dieser sowohl die Obedienz bei ben Ordensobern besorgt hat, als auch im Namen des Raisers durch ben Rardinal Staatssekretar beim Papste alle Vollmachten eines papst= lichen Legaten beim chriftlichen Heere für P. Markus erwirkte. Kraft biefes Patentes konnte P. Markus auch einen beliebigen Tag zur feierlichen Erteilung bes papftlichen Segens für alle Kriegsteilnehmer festsetzen, mit bessen würdigen Empfang ein vollkommener Ablaß verbunden war.10

Mit dieser Feststellung ist nun auch die nirgend sonst erhärtete Be= hauptung bes Berfassers bes Kapuziner Missionswerkes, P. Nocco da Cesinale hinfällig, als habe ber Ordensgenoffe P. Emerich Sinelli, da= mals Wiener Bischof im Namen des Raisers an den Papst geschrieben, biefer möge P. Markus als Helfer senden.11

Auf jenen Notschrei des Raisers hatte P. Markus von Padua aus unterm 3. August 1683 geantwortet: "Das schätzbarste und bemitseibenswerteste Schreiben Ew. kaiserl. Majestät habe ich erhalten. Da ich als Mensch aus einem höheren und einem niederen Teil zusammengesetzt bin, so will ich im Hinblick auf die beweinenswerten Borfälle, die Ew. kaiserl. Majestät getroffen haben, bem höheren Teile entsprechend, in ben Willen Gottes

vollkommen ergeben sein und immerdar sprechen: Domine hic ure, hic seca — wenn nur bie and immerdar sprechen: seca — wenn nur die Seele nicht verloren geht, Alles Abrige ift nichts. Was aber ben niedenen Was aber den niederen Teil anlangt, so bekenne ich, daß ich niemals noch eine solche Betriffnig angen und eine solche Betrübnis empfunden habe. Ich hatte den Schlaf verloren und war daran au erkraufen. war daran zu erkranken und noch kann ich mich nicht darüber hinwest feten, Gott muß mich mich nicht darüber kaiserl setzen, Gott muß mir da helfen. Gott weiß wie sehr ich Ew. kaisers, Majestät bemitseibe fen ben Majestät bemitleide, sowie die Majestät der Kaiserin, namentlich in dem Zustand, in melchem sie Sie Majestät der Kaiserin, namentlich mit Bustand, in welchem sie sich jett befindet. Ew. Majestät können mir glauben, bag mann ie fich jett befindet. Ew. Majestät können foche. so glauben, daß, wenn ich je den Beistand Gottes angerufen habe, so babe ich es biegmal habe ich es diesmal aus ganzem Gemüte getan. Glauben Gie mir, baf ich ein Böglein sein möchte, um rasch zu Ew. kaiserl. Majestät zu fliegen und wenn ich bie anschte, um rasch zu Ew. kaiserl. Majestät zu fliegen und wenn ich die erforderlichen Schriftftucke hatte, ich wurde nicht einen Augenblick angen. Augenblick zögern. Da ich aber die Obedienz meines P. Generals brauche, biefer jedoch min Da ich aber die Obedienz meines P. Generals brauche, dieser jedoch nun an der außersten Reapolitanischen Grenze weilt, so kann man mit ihm non ein außersten Reapolitanischen Grenze weilt, so Benn man mit ihm vor einem halben Monat kaum in Berbindung treten. Bent aber meine Reite gie aber meine Reise sich noch verzögert, so wurde mein Kommen nach Wien nichts mehr nute. nichts mehr nüßen... Ich hoffe, daß bis zum Eintreffen meines Schreibens, sich bie Sache sich die Sache zum Besseren gewendet haben wird; es sieht nirgends ge schrieben, daß die Rebellen gegen ihre Fürsten ein gutes Ende genommen haben. Nach Dammelen gegen ihre Fürsten ein gutes Ende genommen haben. Nach Oftern will ich im Fluge zu Em. Majestät kommen und will mich selbst. Ritt ..... mich selbst, Blut und Leben, für Ew. Majestät kommen und gent Glauben bingeben Glauben hingeben." Rernige Troftworte bildeten den Schluß dieses benkt wurdigen Schroftand in würdigen Schreibeng.12

The second second

Gegen alles Erwarten trafen auf Betreiben des rührigen Gefandten Graf Franz Thurn-Balsassina alle Dokumente ein. Schon am 14. August träge von Rom zu, sowohl vom hl. Bater, als auch von meinen Sberen, ich will mich mun ben bei vom bl. Bater, als auch von meinen Sberen, ich will mich nun zu Ew. Majestät verfügen, wohl versehen mit allen geist lichen "Hilfsmittel". lichen Hilfsmitteln. Ich nehme also die Post zu Hilfe und komme zu Ew. Majestät ma ist nehme also die Post zu Hilfe und komme zu Ew. Majestät, wo ich mündlich Alles sagen werde. Inzwischen beschleunigen Ew. Maiestät w. G. Ew. Majestät um Himmels willen den Zug des Heeres gegen das feindliche Lager, damit Wienels willen den Zug des Heeres gegen das feindliche Lager, damit Wien gerettet werden könne, von dessen Erhaltung das Mohl der gesamten Christians werden könne, von dessen Erhaltung das Mohl der gesamten Christenheit abhängt. Ich schreibe in Eile, denn ich setze mich schon in Bewegung."13

Graf Thurn-Valsassina mußte P. Markus die Barke entgegensenden, mit er noch volle Painge damit er noch rasch nach Benedig konnte, sich mit ihm über wichtige Dinge zu besprechen zu besprechen, dann gings per Post eilends dahin, wohin ihn sein Herz brängte zu Silfe zu kommen.

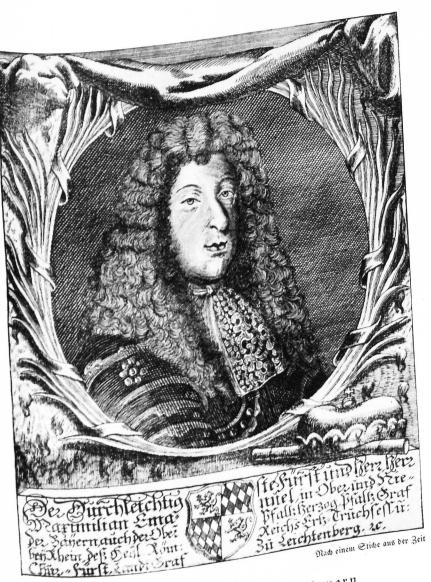

Rurfürst Max Emanuel von Bayern



# Die historische hl. Messe am Sonntage der göttlichen Vorsehung

Auf seiner eiligen Reise zum christlichen Heere kam P. Markus am 28. August in Innsbruck an. In einem Schreiben vom gleichen Datum an den kaiserlichen Botschafter bei der Republik Benedig, Graf Franz Thurn-Balsassina, berichtete er von einer langen Audienz, die er bei der verwitweten Kaiserin Eleonora von Gonzaga, sowie bei der Herzogin von Lothringen gehabt. Die Nachrichten vom Heere und vom Kaiser, die er daselbst vorfand, lauteten dahin, daß die Hisse für Wien rasch kommen müßte denn die Stadt "laborat in extremis", "wenn man damit zögert," sagt P. Markus, "wird es übel ergehen". Auch hatte er erfahren, daß der Kaiser in Linz weile, wohin er selbst sich eilends zu begeben im Begriffe stehe.

Am 1. September war P. Markus bereits in Linz. Hievon benachrichtigte er Graf Franz Thurn Valsassina unterm 2. September, sowie
daß er bei seiner Ankunft sofort in Audienz bei der Majestät gewesen
und in einer Stunde abermals zur Audienz beschieden sei. Wenn sich Wien
nur noch vier Tage halte, so könnte man mit Gottes Hise hoffen, den
Türken mit gutem Erfolge anzugreifen, "Morgen", sagt P. Markus
"reise ich zum Heere ab."

Die Fahrt von Linz ging zu Wasser. Eine zeitgenössische Druckschrift erzählt: "Es suhre der fromme P. Markus d'Aviano zu Wasser von Lintz, mit der ihme vom Papst committirten sonderbahren Indulgentz und Benediction, vor die gegen den Türken streitende christliche Völker

nach der Armee ab."3

Die Neise war übrigens äußerst gefahrvoll. Selbst kriegsgewandte Führer, die ihm eigens von der herzoglichen Kammer in Innsbruck zur Neise beigegeben wurden, machten P. Markus und seinen Gefährten P. Kosmas darauf ausmerksam, und wollten sie bereden, den Weg nicht weiter fortzusehen. P. Markus möge doch seine Person nicht derartigen Gefahren aussehen. Auch die Nachrichten, die er am Wege von Vorüberziehenden empfing, lauteten immer trostloser. Man sah auch immer mehr verwüstete menschenleere Landstriche, wo sich kurz vorher noch blühende Ortschaften befanden. Häuser und Kirchen waren in ganz Osterreich niedergebrannt. Wegkreuze und sonstige Kruzisire, Mutterzottes und Heiligenbilder lagen in Stücke gehauen umher, selbst die Gräber waren aufgerissen und die Leichen herausgeworfen und zerstreut, aber all das vermochte den Mut eines P. Markus nicht zu brechen, viel weniger ihn zur Umkehr zu bewegen. Im Gegenteil, je beweinenswerter

das Schauspiel gewesen, das sich ihm geboten, umsomehr vertraute er auf die Hilfe Gottes, und prophezeite um so kühner, daß der Feind geschlagen werde als Strafe für all diese Frevel.

Aus einem Briefe des Kaisers an P. Markus, datiert vom 8. September ist zu ersehen, daß P. Markus am 5. September bereits das Heer ein geholt hatte. "Heute, schreibt der Kaiser, "erhielt ich den Brief Ew. Paternität vom 5., woraus ich ersehe, daß Sie bereits mit dem Könige von Polen, wie mit dem Herzoge von Lothringen gesprochen haben."

Diese Zusammenkunft geschah im Feldlager bei Tulln. Eine handsschriftliche Notiz besagt: "Am 4. September 1683 im Feldläger ben Tulln seindt Puncta deliberationis meistens im gehabten Consilio bellico gewesen, wie durch den Wiener Waldt gegen der Stadt Wien zu kommen und die Bataglia zu formieren sein werde, zu welcher Gott seinen gnädigen Segen geben wolle, welchen auch der P. Marcus de Aviano — so gleich diesen Moment von Lintz, mit begleitung Ihrer cellentz des Herrn Grafen von Harrach Officier anhero kommen Ihro Majestät dem Könige und dero ganzen Miliz Ertheilen wirdt."

Bo die Armee am 8. September versammelt stand, ist nicht genau, sestzustellen. P. Kosmas erzählt, "am Borabende von Maria Geburt habe die Armee den Donaustrom auf einer rasch errichteten Brücke vis-dvis "Litul" (Lusn) übersetzt und habe sich da auf einer weiten Ebene, Lusn gegenüber, gelagert. Sodiesty hatte schon deshalb hier Halt machen wollen um das am 8. September einfallende Fest Mariae Geburt würdig seiern zu können. Dieser Lag, das Fest Maria Geburt, war aber auch von P. Markus in seinem tiesen Bertrauen auf die Macht der Fürbitte der seligsten Jungfrau ausersehen für die eigentliche große Vorbereitung auf den entscheidenden Angriff. Er hatte diesen Lag bestimmt zur seierlichen Erteilung des päpstlichen Segens, durch dessen Empfang alle christlichen Leilnehmer an diesem Kampse einen vollkommenen Ablaß erlangen sollten.

König Sobiesty hatte seinem prächtigen königlichen Zelte, wo P. Markus die hl. Messe zelebrieren sollte, unmittelbar gegenüber sieben große Zelte für die auserlesene Schar der Führer errichten lassen. Über dem festlich geschmückten portatisen Altar prangte ein herrliches Marienbild — "alla greca" gemalt — das der König auf allen seinen Feldzügen mit sich

führte. Es war mit kostbarsten Ebelsteinen reich besetzt.\*
In den übrigen Zelten aber drängte sich die auserlesene Schar der Kührer. Es war ein herrlicher Anblick zu schauen. Alles was nur immer edel und groß war in Deutschland und in Polen, wie die Kurfürsten Max Emanuel von Bayern und Johann Georg von Sachsen, Herzog Karl von Lothringen, die Herzoge von Sachsen-Lauenburg, Eisenach und Weißenfels, von Braunschweig-Lüneburg, von Württemberg und Holstein, von

Pfalz-Neuburg, drei Brüber ber regierenden Kaiferin, der Herzog von Cron, die Markgrafen von Banreuth, die Landgrafen von Heffen, Fürst Baldeck, der später so berühmte Prinz Ludwig von Baden, der damals noch 19jährige Prinz Eugen von Savonen, die Fürsten von Anhalt, Salm, Hohenzollern, Fürstenberg, die Pappenheim, Barenstein, Wied, Stollberg, Lippe und wo ein edles Blut wallte, das fehlte so wenig an diesem Tage als die Polenfürsten Jablonowsty, Leczynsty, Sapieha,

Nadzivil, Lubomirsch, Potocky, Zamonsch,.9

Hinter diesen Zelten aber, so die Blüte des Adels bargen, lag das ganze buntgewürfelte Beer ber driftlichen Streiter, nach Regimenter gereiht, auf den Knien und folgte mit Inbrunft der hl. Handlung; so das Regis ment Caraffa, (schwarze Aufschläge), Rabata (pompadourrote Aufschläge), Dünewald (bunkelrote Aufschläge), Piccolomini (grüne Aufschläge), bie Schulz-Dragoner (lichtblaue Aufschläge), die Sachsen-Lauenburg-Dragoner in Schwarz, die württembergischen Leibgardekuraffiere (Rock gelb, die Aufschläge rot), das schwäbische Kreisregiment von Hönstädt (blaugrauer Rock, schwarze Aufschläge), die bayerischen Regimenter: Harancourt-Dragoner (lichtgrauer Rock, blaue Aufschläge), bas Regiment Beaurau (licht= grauer Rock, rote Aufschläge) und schliefilich das sächsische Kuraffier regiment Pring Alexander (roter Rock, grune Aufschläge). Un Infanterie= regimentern waren vertreten: Die Lothringer (pompadourrot), bas Regi= ment Ernft Rubiger Graf von Starhemberg (apfelgrun), bas Regiment Maximilian Graf Starhemberg (ponceaurot), das Regiment Souches (violett), das Regiment Leslie (blagrot). Bon den Bayern das Infanterieregiment Berlo (blauer Rock, weiße Aufschläge, rote Hofen), ferner bas württembergische Leibgardeinfanterie-Regiment (grauer Rock, gelbe Aufschläge), das sächsische Leibregiment (rote Rocke, weiße Aufschläge und andere mehr. Wahrhaft ein buntes Bild all die wehrhaften Männer, die da streiten wollten für die Sache Gottes und das eigene Baterland. Es waren beren gewiß ihrer noch viel mehrere, doch sind Zahl und Namen der damals beteiligten Regimenter ebensowenig fest= zustellen, ale bie einzelnen Streiter.10

Doch nun zurück zur hl. Handlung. Während P. Markus die hl. Messe zelebrierte, biente ihm Konig Sobiesty am Altare. Er kniete auf ben Stufen, wie jeder andere Ministrant, die Urme über ber Bruft gelreuzt. Auch kommunizierte er fowie fein Erftgeborener, Pring Sakob, aus den händen des P. Markus. Ihrem Beispiele folgten all die erlauchten Führer bes Heeres. Nach ber bl. Meffe hielt P. Markus eine zündende Ansprache an das versammelte Heer und seine Führer, bann bereitete er sie auf die Erweckung eines vollkommenen Reueaktes vor, wie er dies stets zu tun pflegte. Als er den Reneakt vorbetete, war er selbst zu tiefst ergriffen, ein mahrer Strom von Thränen entstürzte seinen Augen. Bum Schlusse erteilte er in feierlicher Beise ben papstichen Segen, mit dem der vollkommene Ablag verbunden war. Bon biefer erhebenden Gaine erhebenden Feier am 8. September erzählt auch König Sobiesky seiner Gemahlin Battent Gemahlin Kasimira in einem Schreiben bb. 9. September "an ber Brücke nan Gertenber nan Gerteilen bb. 9. Brücke von Tuln auf dem andern Ufer der Donau, morgens 5 Uhr". Der P Manks ...., Dir haben den gestrigen Tag", sagt er, "mit Gebet zugebracht. Der P. Marko von Aviano hat uns seinen Segen gegeben; er ist aus' brucklich vom Papste hierher geschickt worden. Wir haben die Kommunion aus seinen händen empfangen, hierauf hat er die Messe gelesen und eine aus und eine außerordentliche Ermahnungsrede an uns gehalten. Er fragte uns, ob wir Bertrauen auf Gott hätten, und auf unsere einstimmige Antwort, daß wir ein gänzliches und vollkommenes Bertrauen auf ihn hätten, ließ er uns mit sich mehrere Male nacheinander wiederholen: Jesus Maria! Jesus Maria! Er las die Messe mit hoher Salbung. ist wahrhaft ein Mann Gottes; dabei ist er weder unwissend noch schein beilia. 11 Dach benien beilig. 11 Dach benien beilig. 11 Dach benien beilig. 12 Dach benien beilig. 13 das bas heilig. 11 Doch damit nicht zufrieden, durchschritt P. Markus noch das Beer, bröngte fich. Heer, brangte sich durch die Reihen der Krieger, suchte mit seinem Kreuze in der Bond auf in der Hand, alle zur tiefen Bereuung ihrer Sünden zu bewegen und gab noch den einzelnen Schwadronen und Bataillonen seinen priesterlichen Segen. Pohei wart Segen. Dabei ,mühte er sich weit über seine Kräfte', aber biese mühungen mannen mühungen waren von großem Erfolge gekrönt. An jenem benkwürdigen Feste der Geburt der seligsten Jungfrau widerhallte vom weiten Heere immer wieder der Ruf: "Ich habe gefündigt, ich habe gefündigt, anhere herzigkeit, o Herr!" Ja selbst die Irrgläubigen, Protestanten und andere erweckten mit 4455 erweckten mit tiefer Inbrunft den Reneakt und wurden nicht mube, Gott um Bergeihum im um Verzeihung ihrer Sünden zu bitten.12

Diese Feierlichkeiten werden, bei dem verworrenen Zustande der einzelnen Berichte, meist auf den 12. September, gelegentlich der sogenannten "historischen Messe auf dem Kahlenberg" verlegt. Newald hat in seiner offiziellen, d. h. ihm vom Wiener Gemeinderat aufgetragenen Gegenschrift gegen die historische Arbeit Onno Klopps über "das Jahr 1683 und den folgenden großen Türkenkrieg" folgende Außerung getan: "Die Angabe, daß Marko d'Aviano in der Klosterkirche eine Messe gelesen, wobei ihm Sodiesky ministrierte und daß dieser seinen Sohn, den Prinzen Jakod zum Ritter geschlagen habe, wird durch keine verläßliche Stelle bestätigt. Abgesehen davon, daß damals keine Zeit für dergleichen Zeremonien war, kommt zu erwägen, daß eine große Zahl der Truppenführer Protestanten waren. Die angebliche Rede, welche Sodiesky vor der Kirchentür gehalten haben soll, ist Hormayersche Ersindung."

Das einzige überzeugende Moment in dieser Außerung ist gewiß die barin hervorgehobene Knappheit der Zeit, die am 12. September sich gewiß fühlbar machte. Daß dem entscheidenden Angriffe des Entsatheeres eine

hl. Messe voranging, die P. Markus zelebrierte, ist außer allem Zweifel. Jede der vorhandenen zeitgenöffischen Quellen erwähnt derselben. Anders verhält es sich mit dem Ritterschlag, den König Sobiesky bei dieser Gelegenheit seinem Sohne gegeben haben foll. Onno Rlopp bemerkt felbst, daß weder Bater noch Sohn dieses Aktes in ihren Berichten erwähnen, doch will Mopp die Sache nicht in Zweifel ziehen, "da Beide Vieles nicht erwähnen, bas boch unzweifelhaft feststeht. Es ist hier ins Auge zu fassen, daß dies doch ein für die Familie hochbedeutender Alt gewesen wäre, es somit unglaublich scheint, daß der König der königlichen Mutter in seinen weitläufigen Briefen hierüber nicht Runde gegeben hätte. Roch auffallender ist es, daß Prinz Jakob ein für ihn so wichtiges Ereignis nicht einmal in seinem Tagebuche festhält. Übrigens schweigen alle zeitgenöfsischen Quellen von Angenzeugen ebenfalls über dieses Ereignis. Daß bie Protestanten aber bem Wirken bes P. Markus gegenüber sich durchaus nicht ablehnend verhielten, haben wir gelegentlich der Feier bes 8. September bargetan. Ein entschiedener Frrtum Newalds ift es auch, wenn er Sobiefens Rede als Hormanersche Erfindung bezeichnet. Schon der Hiftoriograph Wagner hat dieser Rede nicht nur Erwähnung Noch früher aber getan, fondern auch beren Gebankengang fliggiert.14 hat Camillo Contarini diese Rede ziemlich ausführlich wiedergegeben. 15

Daß aber in den frühesten Morgenstunden gerade des 12. September König Sobiesty sowie P. Markus Ansprachen an die Heere halten konnten, ist kaum anzunehmen. Da dieselben nachweisdar gehalten wurden, so kann es wohl nur geschehen sein bei der letzten Borbereitung auf die Schlacht im Heerlager, das sich Tuln gegenüber befand. Am 9. September setzte sich das Heer wieder in Bewegung, um die Höhen des Kahlengebirges zu ersteigen, somit waren diese Keden im weiteren Sinne

"vor ber Schlacht" gehalten worden.

Es verhält sich mit diesen Reben ungefähr so wie mit dem nach allgemeiner Meinung am 12. September in dem Ramaldulenserkloster abgehaltenen Kriegsrat. Schon Onno Rlopp bemerkte, es liege darüber "keine authentische Außerung vor". Auch der Kriegsrat wurde im Feldslager bei Tuln abgehalten, wie wir dies aus einer früher erwähnten Notiz erfahren. Eine andere Frage harrt noch der kösung, wenn auch an sich belanglos, so doch von lokalhistorischem Interesse. Wo wurde die letzte hl. Messe unmittelbar vor der Schlacht von P. Markus zeledriert? Ohne Bedenken weisen die meisten auf das Kirchlein am sogenannten Kahlenberg hin. Gelegentlich der zweiten Zentenarseier des Entsatzs der Stadt Wien erschien das offizielle Werk des historikers Kenner, und dieses Werk nennt die Kamaldulenser Eremie auf dem St. Josefseberg. Der St. Josefsberg verdankte seine Benennung eben der Gründung dieser Eremie mit ihrer Oreikaltigkeit und Josefskirche; früher hieß derselbe

Schweinsberg, da dort im Jagdgebiet des Kaifers besonders Eber gehalten wurden Un ich werten wurden. An sich war dieser Berg nur ein Gipfel des sogenannten Kahlent gebirges machanten mart gebirges, während auf dem anderen Gipfel sich die Burg des hl. Marks grafen Leopold erhob, der infolgedessen der Leopoldsberg benannt wurde. In folge ber Misser folge der Aufhebung der Eremie durch Josef II. versank die Bezeichnung Josefsberg und der Name Kahlenberg blieb. Für die Eremie am Kahlenberg blieb. Für die Eremie am Sie bl. berg entschied sich nun Renner, der dorthin den Kriegsrat und die pl-Messe verlegte, und zwar auf Grund von Aufzeichnungen des Prinzen Jakob, des Sohnes Sobieskys, sowie des in Sobieskys Diensten stehenden Ingenieurs Dupont. Recht besehen ist dies eigentlich nur eine Quelle und amor eine Recht besehen ist dies eigentlich nur eine grink und zwar eine keineswegs einwandfreie lokalgeschichtliche Quelle. Prinz Sakob sowie Dumont waren eben landfremd, und daher ist ihre Aus sage von zweifelhaftem Werte. Diesen gegenüber steht eine lange Reihe von bobenständigen oder wenigstens zweifellos ortskundigen Zeugen. Fast alle zeitgenössischen Schriften, soweit sie wenigstens diese Frage erörtern, nennen die Lange Page erörtern, bie Lange bie Lange verte bi. nennen die Leopoldskapelle als den Ort, wo P. Markus die letzte bl. Messe auf diesem Zuge feierte. Daher die alten Wiener Geschichtsschreiber wie Kuhrmann (1700) wie Fuhrmann (1739), Tsischka (1847) und andere, die noch aus den zeitgenössischen Ours zeitgenössischen Quellen geschöpft haben, sich für die Leopoldskapelle ent schieden. Was beweist es, wenn man auf eine Eingabe der Eremiten von 10. April 1693 hinweist, wonach diese den Kaiser um Unterstühung Jum Ausbau ihrer Kirche bitten, da "zweifelsohne under anderen aus sonderbahrer Fürbitt des glorwürdigsten hl. Patriarchen Josephi der Ent satz Ew. Mst. Resident Statt Wien, ja wohl auch gahr daß Heill ber allgemeinen Charles Statt Wien, ja wohl auch gahr daß Heill ber allgemeinen Chriftenheit über und auf diesem St. Josephsberg ihren ersten Anfang gant das über und auf diesem St. Josephsberg weil, ersten Anfang genommen hat"?16 Von beiben Bergen kam Wien das heil, benn über haise Mich dat Don beiben Bergen kam Wien das gell denn über beide Gipfel breitete sich das heißersehnte Entsatheer all mählich bis an die Weingarten herniedersteigend. Auch der Briefwechsel zwischen P. Markus und dem Kaiser in den Jahren 1692 und 1693 zeigt, welchen Wert P. Markus auf die "Wiederherstellung" der Kirche auf dem Leopoldsberge legte. — Wer sich auf die Zerstörung der Kirche durch Brand Gant Gegete. durch Brand stüht, den belehrt wohl die Geschichte des Stiftes Kloster neuburg in der Stiftes neuburg, in der Stiftbarchivar Maximilian Fischer die Flucht des Kaisers schildert, da das in Flammen stehende Kamaldulenserkloster die Ant kunft der Türken auf dem Rahlenberge verkündete. Aber zu gleicher Zeit zündeten sie auch em Rahlenberge verkündete. Aber zu gleicher Zeiterge Zündeten sie auch die Kirche und das Schloß auf dem Leopoldsberge an"17 sagt Fischer.

Noch zwei gewichtige Zeugen für den Leopoldsberg möchten wir ans führen. Es sind dies der Votschafter von Venedig und der langjährige Muntius am Wiener Hofe, Kardinal Buonvisi. Der Venetianer erzählt seinem Senate, daß P. Markus die Messe des 12. September auf jenem Verge gelesen habe "dove era la dimora die S. Leopoldo",

wo bie Burg des hl. Markgrafen Leopold ftand. Buonvifi aber berichtet dem Rardinal-Staatssefretar Cybo unterm 12. Oftober 1683 Ling:

"Man sagt, daß über der Kapelle des hl. Leopold, in welcher P. Markus am Tage ber Schlacht bie hl. Meffe zelebrierte, eine blenbend weiße Taube schwebend, gesichtet wurde. Dann flog biese Taube mit dem Heere gegen Wien zu. Gine Perfonlichkeit hier in Ling verfichert, daß fie dies nebst anderen Leuten mit eigenen Augen gesehen habe. 18

Es ist selbstverständlich, daß die Messe nur auf einem portatilen Alltare zelebriert werden konnte, denn wo immer auch eine Kirche oder Kapelle nicht vollständig zerstört wurde, war sie doch von den Barbaren

profaniert worden.

Un sich ift ber Ort, wo dies geschah, gleichgültig; die Katholiken schöpfen einzig Troft aus der Tatsache, daß der Befreiung Wiens eine eucharistische Feier voranging und daß ber Sonntag bes 12. September ber 14. Sonntag nach Pfingften war, an welchem bas Fest ber göttlichen Borfehung gefeiert wurde. Damals wie heute noch fleht die Kirche im Introitus: "D unfer Schutherr, Gott, fieh her und ins Antlit bes Gefalbten Dein." Und wie inniglich lautete die Dration: "Behute, o Berr, Deine Kirche in steter Gnadenhuld, und weil ohne Dich bie menschliche Sterblichkeit fällt, fo moge Deine Bilfe fie vom Berberblichen ferne halten und die Wege des Heiles sie leiten!" Gar zuversichtlich und Gott vertrauend sprach man die Worte des Offertoriums: "Es lagert sich des herrn Engel ringe um jene, bie ihn fürchten, und errettet fie. D foftet boch und feht, wie fuß ber herr ift!"

Noch eine lette Mahnung der "Kommunion": "Suchet zuerst das Reich Gottes, und alles wird euch dazu gegeben werben, fpricht ber herr!" Mit diesem Trofte zog man in den Kampf. "Der Berzog von Lothringen aber", erzählt P. Kosmas, "ftarkte sich noch wie ein anderer Gedeon bei dieser hl. Messe mit dem Brote bes Lebens." P. Markus erhob noch einmal das Kreuz, die Scharen zu fegnen, und rief ihnen ein letztes Mal

ju: "Benn ihr Bertrauen habt, werdet ihr fiegen!"

Dieses Wort bewahrheitete sich. Noch ehe bie Sonne sich an biesem Tage neigte, war der herrliche Sieg errungen, Wien nach 62tägiger eherner Umklammerung befreit. Die Jubelstimmung der Erlösten schilbert gar farbenprächtig ein zeitgenöffischer Poet wie folgt:

Den zwölfften hat mit Freud ein jedermann vernommen: Daß bie Erlösung boch, auch biefer Stadt war' fommen, Der Allerhöchste heut, hat selber biese Stadt Mit höchfter Freud' und Gnad' zugleich auch überschatt, Sein Ohren hat er zu ber Chriftenheit gefehret, Und berer Seuffter groß einmahl jegund erhoret, Mit biefer Stadt ward heut die gange Chriftenheit,

Freylich wohl mit unaussprechlicher Freud erfreut; Der Himmel und die Erd die freuten sich deswegen, Und thaten stracks heut ab, die Trauer-Kleider legen. Der hochgepreiste Strohm, der edle Donau-Fluß, Der wegen frembder Last, viel Thränen vor verzuß, Diesen sah man heut schon gar freudig daher sließen; Die Felder wieder sich gant fröhlich sehen ließen; Es freute sich auch, was da schwebte in der Lufft, Uuch was gewohnet hat in der so tiesen Klufft. Es freuten sich die Berg sambt ihren tiessen Thalen; Die Sonne selber warff heut schöner ihre Strahlen, Sie hätte angelegt gar eine schöne Tracht, Die sie auß Westen, Ost, auch hat mit sich gebracht; Es war ein Tag den Gott der Höchster-Hauß beglückt!<sup>10</sup>

#### Rapitel XII Mr. 3

## Eine der schwierigsten Aufgaben

vor welche P. Markus je gestellt wurde, lag wohl in der Vermittlerrolle, die er beim Entsatze der Stadt Wien bei den Kriegsoberhäuptern übernehmen mußte, sollte das so überaus wichtige Unternehmen überhaupt geslingen.

Noch am 3. April 1683 klagte der Kaiser P. Markus: "Ich bin allein mit meinen Kräften ohne jegliche Hilfe, weber an Mannschaft noch an Gielbiss organische Geld!" Aber welch stattliches Hilfsheer steht dem Kaiser wenige Monate später zur Verfügung, das er dem Erbfeinde entgegenzustellen vermag! Kreilich ist an im In das er dem Erbfeinde entgegenzustellen vermag! Freilich ist es im Bergleiche zu den gewaltigen feindlichen Heeresmassen nur ein minische Greiche zu den gewaltigen feindlichen Heeresmassen nur ein winziges Häuflein, aber immerhin gleicht es einem Wunder, daß man eine fa katzeren. aber immerhin gleicht es einem Wunder, daß man eine so beträchtliche Streitmacht in einem so knappen Zeitraume bereitstellen kannte Dereitstellen konnte. Es gelang dies mit Gottes Hilfe, aber unter unerhörten Obern. Gar mande Gelang dies mit Gottes Hilfe, aber unter unerhörten Opfern. Gar manche fühlten sich und ihre Staaten vom Erbfeinde felbst aufs heftigste bedroht, wenn es diesem gelang, Wien, das Bollwerk bes Christentums und das Christentums und der christlichen Kultur, zu erobern — und boch war keiner bedingungera keiner bedingungslos zur Hilfeleistung bereit. Reiner wollte auf eigene Roffen blas aus fe feleistung bereit. Reiner wollte auf cigent Rosten, bloß aus ibealen Gründen vom christlichen Opfergeiste besecht, in den Krieg ziehen. Ja, so manche, nicht zufrieden mit reichlichen Gelds entschäbigungen, rollten auch noch sogenannte Prestigefragen auf, bie zumeist das damals so streng gehandhabte Zeremoniell betrafen. So 3. B. stellte ber Kurfürst von Sachsen die Bedingung, daß, wenn dem Könige von Mason tetan von Polen schon bas Oberkommando übergeben werbe, diefer ihm stets vorher seine Entschlüsse mitteilen müsse. Auch das Kommando über seine eigenen Truppen dürfe nur ihm selbst überlassen werden. Ebenso dürfe auch keine Schlachtdisposition in Form eines Befehles ausgegeben werden.

Der anspruchsvollste unter allen Häuptern war aber sicher König Sobiefen von Polen. Wir wiffen, wie hoch er fchon feinen Beitritt gur hl. Liga materiell angeschlagen und welche Borteile er so für sich und sein Land erpreßt hatte. Nun konnen wir daraus schließen, wie hoch er feine wirkliche Teilnahme am Entfatze der Stadt Wien felbst einschätzte und welch harte, schier unerfüllbare Bedingungen er daran knüpfte. Wohl wußte er, bağ er zur Hilfeleiftung fich beim Eintritt in bie bl. Liga eiblich vor bem Papfte verpflichtet hatte, in bemfelben Mage wie Raifer Leopold, falls Warschau belagert wurde — aber bag die Erfüllung biefes eiblichen Bersprechens ihm so rasch bevorftunde, durfte er ebensowenig gedacht haben als Leopold felbst, benn die Ereignisse überfturzten sich gewaltig. Sobiefty war nach den Bestimmungen der hl. Liga verpflichtet, mit 40000 Kriegern zu Bilfe zu eilen. Dies bot keinerlei Schwierigkeiten in materieller Beziehung. Wie wir beim Zustandekommen ber hl. Liga erfahren haben, hatte ber papftliche Muntius in Polen erklärt, Se. Heiligkeit werbe zu ben Roften des Rrieges eine namhafte Summe beifteuern, auch ftellte er gleichzeitig die Verdoppelung biefer Summe für später in Aussicht. Dazu hatte sich auch ber Raifer noch ertra bereit gefunden, 200000 Taler für Kriegerüftungen vorzustrecken. Somit konnte die Gelbfrage keinerlei hindernis zur Erfüllung der beeideten Pflicht bieten.

Dazu kam der starke Wille des polnischen Volkes selbst, sich am Türkenkriege zu beteiligen. In einem Schreiben an seine Gemahlin, die Königin Maria Casimira, gesteht Sodiesty dies selbst zu. Sie hatte ihrem Gemahl geschrieben, "er werde sich noch den Haß der Polen zuziehen, wenn er nicht bald heimkehre". Darauf er unterm 21. Oktober 1683 von Gran aus antwortete: "Ich soll mir also den Haß der Polen zuziehen! Warum? Sie haben ja die Allianz mit dem Kaiser gewollt; ich habe meine Einwilligung dazu gegeben; ich habe die Armee marschieren lassen, ohne daß es das Land einen Heller gekostet hätte. Ich erspare ihr die Erhaltung der Truppen während des Winters. Ich habe meinen Soldaten Ruhm und

Reichtum verschafft."

Auf die Mahnung der Königin, er möge doch endlich zurückkehren, "da er noch zur Hilfe bereit sei, während andere sich schon lange zurückgezogen haben", erklärte Sobiesch in demselben Schreiben: "Es ist ein großer Unterschied zwischen mir und den andern. Erstens ist es unser Worteil, einen Feind zu schlagen, der uns in Polen ans greisen würde, wenn er nicht hier beschäftigt wäre." Als zweiten Punkt berührt er den feierlichen Eid, den er abgelegt, seine Alliierten nicht zu verlassen.

Mit Recht spielten aber auch perfönliche Gründe bei Sobiesky eine Hauptrolle, sich am Türkenkriege zu beteiligen. Das Königspaar war durchaus nicht darnach angetan, aus höheren Motiven der Christlichkeit oder auch nur aus Patriotismus allein besondere Opfer zu bringen. Sehr richtig charakterissiert ein sonst dem Polenkönig wohlwollender ungarischer Gelehichtsschraften Geschichtsschreiber denselben mit den Worten: "Neben den erhabensten Aspirationen finden wir bei ihm als Motiv seines Handelns den alltäge lichsten Eigennug."3 Schonungslos offenbart weiters derfelbe Geschichts schreiber die intimsten persönlichen Gründe, die Sobiesch für den Türken krieg bestimmen mußten. "Seit acht Jahren", sagt dieser, "hatte er den königlichen Thran immen königlichen Thron inne, ohne die an seine Person geknüpften Hoffnungen permirklicht verwirklicht zu haben. Der gefürchtete Schlachtenhelb hatte die Bahn der ruhmlasen der ruhmlosen Transaktionen und Intriguen betreten und war sozusagen zum besoldeten Agenten fremder Herrscher geworden." "Hier war ihm die Giemiskeit alle and fremder Herrscher geworden." die Gewißheit geboten, daß er auf die aufrichtige und opferwillige, durch innere und dauernde Solidarität der Ziele und Interessen begründete Unterststühung des Er Unterstützung des H. Stuhles und des Hauses Ofterreich und gleichzeitig mit Sicherheit auch darauf rechnen könne, sich in den Türkenkriegen Lorbeeren zu erwerben und Gebiete zu erobern."

Bu diesen vernünftigen und für ihn so nugbringenden Erwägungen war Sobiesky wohl in erster Linie durch die Darlegungen der papstlichen Internuntian in Mangelle Linie durch die Darlegungen der papstlichen Internuntien in Volen und Wien veranlaßt worden, möglicherweise hat aber auch damals schon P. Markus um des Wohles der Christenheit willen dazu beigetragen, den väterlichen Intentionen des großen Papstes Innozenz XI. bei Sobiesky Eingang und Würdigung zu verschaffen. läßt sich dies freilich nur vermuten, da trop mannigfacher Andeutungen doch keinerlei unanfechtbare Belege hiefür bestehen. Die eigentliche große Aufgabe für P. Markus beginnt erst, als sich die Ansprüche Sobiesthys noch weiter mehren. Da gilt es, die Mitbeteiligten am Kriege zu schweren und graßen Juk und großen Opfern zu disponieren, den Kaiser selbst zur größten Mäßigung und zum Entsagen auf seine Rechte als oberster Kriegsherr zu vers

anlassen.

König Sobiesky, der sich bereits hinlängliche materielle Vorteile aus dem Unternehmen gesichert hatte, beanspruchte nun plöglich auch bas Oberkommonde alem einer hatte, beanspruchte nun plöglich auch ban Oberkommando über die gesamte Armee. Dies aber steht rechtlich bem obersten Priogenaue obersten Kriegsherrn — in diesem Falle dem Kaiser — zu. Aberdies eraab sich dies smaler ergab sich dies speziell aus dem Wortlaut des Vertrages vom 31. März. Die bioson ad Db bieser es auszuüben gedachte, mußte doch erst abgewartet werden, menn auch nach ber wenn auch, noch bevor die Hilfe Sobiestys ernstlich in Frage kam, der Raison sich D m. R. der Solife Sobiestys ernstlich in Frage kam, der Kaiser sich P. Markus gegenüber bahin geäußert hatte, er würde sich gerne an die Spige seines Heeres stellen, wenn er das Klima in Ungarn vertrüge. Ms der Kaiser dem Herzog von Lothringen das Kommando über die Heere zu übertragen gedachte, scheint dies P. Markus sehr gebilligt zu haben, benn unterm 8. Mai 1683 schrieb ihm der Kaiser: "Gewiß, auf die Güte des Herzogs von Lothringen vertraue ich nicht in geringem Maße. Er ist nicht nur ganz außergewöhnlich gut und fromm, sondern auch ganz besonders klug und tapfer. Mich bedünkt, daß meine Waffen unter einem solchen Führer und unter dem Schutze Gottes nicht zu Grunde gehen können. Ich empfehle Euerer Paternität seine Person wie meine eigene. Hat mir ihn Gott im verflossenen Jahre zu unserem Troste gelassen wer herzog war damals von schwerer Krankheit genesen — so wird er uns ihn auch erhalten, zur Verteidigung und Aufnahme unserer kathol. Religion."

In einem Schreiben vom 21. Mai 1683 kommt auch P. Markus auf bie Vorzüge des Herzogs von Lothringen zurück. "Ich weiß", sagt er, "daß der Herr Herzog alle guten Eigenschaften eines klugen, weisen, gottesfürchtigen und guten Fürsten hat und überaus tapfer ist, tropdem aber werde ich nicht unterlassen, ihn zu ermutigen; ich werde ihn auf die wirksamsten Mittel aufmerksam machen, um einen für die ganze Christen-

beit so wichtigen guten Erfolg zu erringen."6

Der Lauf der Ereignisse überstürzt sich. Der Kaiser muß sich zur Flucht entschließen, bevor noch die Stadt Bien völlig eingeschloffen ift. Bor feinem Aufbruche aber, am 7. Juli, sendet ber Raifer bie bringende Mahnung an seinen Berbundeten, ben König Gobiefty, nun zu Silfe zu eilen. Darauf hin entschloß sich der Rönig, sofort aufzubrechen, obwohl die Macht, über welche er verfügte, erft etwa 25000 Mann betrug. Ihn begleitete sein ältester Sohn Pring Jakob. Ob die Frage der Abertragung des Oberkommandos damals schon entschieden war, läßt sich zwar nicht positiv nachweisen, doch muß es wohl der Fall gewesen sein, sonst hätte der König gewiß sein Kommen nicht berart beschleunigt. Daß biese Underung ber Bestimmung betreffs des Oberkommandos sich nicht so glatt vollzogen habe, ist klar. Sobiesky beanspruchte ben Borrang als König, aber wie stand es mit seinem Königtum? Jeder wußte, daß er vor der Königswahl simpler Kronfeldherr von Polen war und den polnischen Thron nur aus Ludwig XIV. Gnaden besteigen konnte. Tatfächlich verweigerte ihm Ludwig XIV. ben so heiß begehrten Titel "Majestät". Onno Klopp berichtet diesbezüglich nach einem Quellenwerke der Akademie der Wiffenschaften in Krakau:7 "Sobieffy nahm es für sich übel, daß Ludwig XIV. ihm ben Titel ber Majestät nicht gewähren wollte, indem er behauptete — was in Wahrheit nicht bestand -, baß sogar ber römische Raifer ihm biefen Titel gabe." Die übrigen häupter bes Entsatheeres aber entstammten zumeift alten Fürstenhäusern; wir nennen nur ben Aurfürsten Mar Emanuel von Bayern, den Herzog von Lothringen, die übrigen Rurfürsten und so viele andere Sproffen der erlauchteften Abelogeschlechter. Daß es bei all diefen,

namentlich bei den Rurfürsten, nicht ohne kräftigen Wiberspruch abging, homoist und bei den Rurfürsten, nicht ohne kräftigen Wiberspruch beweist uns das früher erwähnte Zitat des Kurfürsten von Sachsen, ber seine Forderungen mit den Worten einseitet: "Wenn schon dem Könige von Ralon das I. von Polen das Oberkommando überlassen wird", dann — fordere ich usw. Mit dem Salamando überlassen wird", dann — fordere ich usw. Mit dem Feldzuge des Jahres 1688 beschloß P. Markus seine Tätigkeit auf den Kriegsschaupläßen beim christlichen Heere. Bei dieser Gelegenheit sibersondate übersendete er dem Raiser einen Uberblick über sein Wirken, sowohl beim Entsate dan Siere einen Uberblick über sein Wirken, sowohl beim Entsage der Stadt Wien, sowie in den folgenden fünf Feldzügen. Als er von seinen Leistungen im Jahre 1683 spricht, hebt er insbesondere seine Bemühmen terminer Bemühungen hervor, in deren Folge es ihm gelungen war, König Sobiesth mit seinen Hilfstruppen beim Heere zu erhalten. "Zweimal", sagt er in einem Schreiben vom 9. Dezember 1688 an den Kaiser, "beruhigte und befänftigte ist ist in Granten befänftigte ich den König von Polen, der aus vielen Gründen im höchsten Grade aufgebracht war (altissimamente disgustato), und bewog ihn, sich schwosserate sich schnellstens zur Befreiung von Wien zu verfügen." Diese so wichtige, vermittelnde Extre Befreiung von Wien zu verfügen." vermittelnde Tätigkeit hatte P. Markus auch in den weiteren Feldzügen, an denen das Gescheit hatte P. Markus auch in den weiteren Feldzügen, an denen der König von Polen nicht teilnahm, reichlich Gelegenheit, fort zusehen. Doch inzwischen handelte es sich noch weiters, die Schwierigkeiten ins Auge zu fassen, die Sobieskys Verhalten hervorgerufen. Der Kaiser, ber nan ionen it ger der von jenen Umstimmigkeiten beim Entsatheere Kenntnis erhalten haben mochte aben beim Entsatheere Kenntnis erhalten haben mochte, oder doch wenigstens dieselben ahnte, überraschte P. Markus burch die briefliche Mitter die briefliche Mitteilung: "Ich sehe voraus, daß unter so vielen Häuptern und Führern Trübungen und Uneinigkeit entstehen könnten, deshalb habe ich holograffen ich beschlossen, mich dem Heere zu nähern, um demselben allenfalls beizustehen Monieckung dem Beere zu nähern, um demselben allenfalls beizus stehen. Wenigstens will ich in der Rähe bleiben, um allem eina Bor fallenden vorzubeugen. Darum habe ich heute morgens Passau verlassen und werde abends in Linz ankommen."9

Der Gedankengang des Kaisers ist klar. Er vermeinte den Reibungen, welche die Abertragung des Oberkommandos an Sobiesty hervorrusen mußte, ein Ziel zu setzen, wenn er sich selbst an die Spize des Herres selbst das Oberkommando übernahm. Dierin aber hatte der persönlich so weirrt. Er kannte eben die Ambition des ihm so wesensungleichen König dem Kaiser nicht — das Oberkom werden, war dieser nicht geneigt — selbst dem Kaiser nicht — das Oberkom werden, war dieser nicht geneigt — selbst

bem Raiser nicht — bas Oberkommando zu überlassen. Inzwischen aber war P. Markus auf seiner eiligen Reise nach bem Kriegsschauplatze mit dem Kaiser selbst zusammengetroffen. Daß gestem Schreiben des Kaisers, das er unterm 8. September von Linz aus an P. Markus gerichtet hatte. "Ich würde gewünscht haben", sagt er darin, "daß Ew. Paternität mir etwas mitgeteilt hätten wegen der Sache,

die wir am Abend besprochen haben, ob der König etwa Schwierigkeiten machen würde, mit mir zusammenzukommen, oder ob ihm mein Kommen wirklich so unangenehm wäre. Auch möchte ich wissen, ob Ew. Paternität noch immer, wie zuvor, der Meinung sind, daß ich nicht kommen sollte — ob ich nicht doch kommen könnte? Ew. Paternität werden gewiß vom Herzog von Lothringen gehört haben, daß ich mich entschlossen habe zu kommen und heute die Reise antreten will. Doch möchte ich nicht, daß mein Kommen Wien und dem Gemeinwohl schade."10

Bu biesen Fragen war der Kaiser wohl berechtigt, nachdem P. Markus, wie aus demselben Schreiben erhellt, am Kriegsschauplatze bereits mit den Hauptheeresführern Fühlung genommen — mit König Sobiesky und dem Herzoge von Lothringen gesprochen hatte. Es ist wahrscheinlich, daß der Kaiser sein ferneres Verhalten in dieser Frage von dem Eindrucke abbängig gemacht hatte, den P. Markus bei dieser persönlichen Kücksprache empfangen würde. Daher auch sein Befremden, daß P. Markus über diese wichtige Angelegenheit schwieg. P. Markus aber schwieg über das unzarte Benehmen des Königs, wie dies immer seine Gewohnheit war, zu schweizgen, wenn er über andere nur Unvorteilhaftes hätte berichten müssen.

Dem Kaiser hätte dieses Schweigen genügen sollen — aber er hatte sich in seine Idee gründlich verramt. Noch mehr näherte er sich dem Operationsgebiete. Um 11. September lag sein Schiff vor Dürnstein. Von da aus berichtete er P. Markus: "Entsprechend dem, was ich Ew. Paternität unterm 8. geschrieben habe, bin ich von Linz abgereist und hierher gestommen; es ist dies eine Stadt, die mehr oberhald Krems liegt. Da ich hörte, daß die Heere bereits den Wiener Wald erreicht haben und gegenwärtig im Operieren begriffen sind, so habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben bis ich weitere Nachrichten bekomme. Ich hoffe, daß mir dies

Ew. Paternität nicht übel nehmen werben."

Ubrigens hätten auch andere Nachrichten den Kaiser nicht mehr im Unklaren lassen dürfen über die Wünsche und Absichten des Königs. Im Tagebuche des Grasen Ferdinand Bonaventura Harrach, eines der verstrautesten Hospwürdenträger, der den Kaiser auf seiner Flucht nach Passau und von da wieder in das befreite Wien begleitete, notierte dieser unterm 8. September "in Schiff ben dem Jäger in der Aus": "Heunt fruhe ist des Graff Schaffgotsch Page kommen, der bringt, daß als er dem Vizekanzler von Pohlen12 gesagt habe, daß der Kayser in Persohn zu der Armée kommen wolle, diser geantworthet, es wurden Ihr Kays. May. nur Verhindernuß ben der Operation machen; wann selbe woll ablauffe, kunten Sie alsdann kommen und den König empfangen." "Dises", heißt es in dem Tagebuch weiter, "hat wider den Kayser und etlich Ministri so gir (kirre. — mürbe) gemacht, daß wann nit Alles schon bestellt wäre, man gar zu Lincz wurde geblieben seyn. Endlich ist beschlossen worden Ihr Kay.

May, sollen fortgehen, aber gemach bis daß man höre, was der Herzog vermeyne und was man antworthen würde auff die kanserliche Resolution, daß Sie gehen wöllen."13

Schon am nächsten Tage wurde dem Kaiser der Protest Sobiesstys noch deutlicher zur Kenntnis gebracht. In demselben Tagebuch heißt es unterm "9. Septembris in Chiff ben Türnstein": "Gegen 5 ist deß Graffen Schaffgotsch Page einer widerkommen und dem Obrist Hoff meister einen Brieff gebracht, in welchem er meldet, daß als er dem König gesagt, daß Ihro Kan. Man. zu der Armée gehen wollen, habe er geantworthet, tenes s'ambaras — da habt ihr die Verlegenheit — und weither gesagt Ihro Kan. Man. Persohn wäre gar zu praecios, daß Sie sollte einiger Gesahr exponiert werden, er kenne dise Feindt, er habe Sultane geschlagen, unterdessen aber wären ihme die Tartarn in die Retroguardi allzeit eingefallen, das kunte anjeczo auch geschehen; und mit disen habe er sich reteriert."14

Dem Kaiser gegenüber hatte P. Markus sein Schweigen über diese leidige Angelegenheit darin erklärt: "Ich habe Euerer kais. Majestät wegen Er. Majestät des Königs von Polen deshalb nichts mitgeteilt, weil dies ja von Seiten der Gesandten Euerer Majestät bereits geschehen war. Ich fürchtete, daß, wenn auch ich davon spräche, dies Unzufriedenheit erzeugen könnte. mit dem, was nun in Ordnung gebracht worden ist. Schon herrscht Eintracht und gutes Einvernehmen zwischen allen Häuptern. Wenn Ew. Majestät zur Armee gekommen wären, ohne daß die Zeremonielsfrage gelöst worden wäre, hätte Gesahr bestanden, daß Unordnung entstehe. Zest mögen Ew. kais. Majestät beruhigt sein, es herrscht, Gott sei Lob und Dank, das allerbeste Einvernehmen zwischen den Fürsten und Häuptern.

Offenbar war dem Kaiser dieser beruhigende Brief des P. Markus noch nicht zuhanden gekommen, bevor er das folgende Schreiben an P. Markus richtete. Noch vom Schiffe bei Dürnstein aus, am 12. September, schrieb er: "Gewiß, ich möchte den König von Polen nicht stören, aber ich hoffe, daß er als hochherziger und kluger Fürst sich auch der Berhunft anbequemen wird."..."Ew. Paternität werden wissen, daß ich Neputation zu riskieren, daher hoffe ich, daß Sie es nicht mißbilligen werden, wenn ich komme. Ich werde ja den Operationen kein Hindernis, Untertanen. Ich hoffe Sim Attention Erost sein, ebenso auch meinen Untertanen. Ich hoffe Sim Attention Erost sein, ebenso auch meinen

Untertanen. Ich hoffe, Ew. Paternität werden mir Ihre Meinung sagen. Schon sag das kaiserliche Schiff zwischen Krems und Tulsn. Es war der 13. September und die schon in Todesnöten ringende Stadt bereits befreit, als Kaiser Leopold in Unkenntnis dieses herrlichen Sieges immer noch die Möglichkeit seines Erscheinens beim Heere erwog. "Was meine Person betrifft", schrieb er an P. Markus, "so weiß ich nicht, warum ich,

da ich schon so nahe bin, nicht kommen sollte. In Gottes Namen werde ich heute Abend nach Klosterneuburg kommen. Ich will niemand hinderslich sein, nur zum Troste meiner Untertanen und meiner Truppen will ich kommen."<sup>17</sup>

Dasselbe Schreiben enthielt noch eine für P. Markus gewiß sehr peinliche Mitteilung bes Kaisers, mit der wir und jedoch später zu beschäftigen haben. Vorerst gilt es, nach unfehlbaren Zeugnissen noch den tatsächlichen Erfolg der vermittelnden Tätigkeit des P. Markus aufzuzeigen.

Das vorerwähnte gute Einvernehmen zwischen den Fürsten und Häuptern des Entsatheeres, wie es P. Markus schilbert, war eben einzig seiner Vermittlung zuzuschreiben. Er war es, der alle Beteiligten beschwor, ihre persönlichen Interessen — auch die berechtigsten — hintanzuschen, um zum Wohle der Christenheit den Sieg des Areuzes zu ermöglichen. Seinen überzeugenden Gründen, der Gewalt seiner zündenden, von Gottes- und Nächstenliebe entslammten Sprache vermochte keiner zu widerstehen, weder der Kaiser, noch der am empfindsamsten betroffene Herzog von Lothringen, noch sonst irgendwelcher Neichs- oder Aurfürst. Was den Kaiser betrifft, so erzählt ein anderes Kriegstagebuch jener Zeit, im Kriegsarchive zu Wien: "Der bei Hofe einflußreiche Kapuziner Marco d'Aviano, ein vielgenannter und verehrter Wundermann, unterstützt ausgiedig den Herzog von Lothringen in seiner Bemühung, den heranrückenden Kaiser Leopold I. bei Dürnstein an der Donau aufzuhalten, damit Sobiesty das Oberstommando behalten konnte."

Was die Häupter der kaiserlichen und sonstigen Entsatheere betrifft, so geben die Briefe des Königs selbst an seine Gemahlin Maria Casimira den zuverlässigsten Aufschluß über deren opferfreudige Unterordnung.

Über den Herzog von Lothringen weiß Sobiesty seiner angebeteten Marie nur zu berichten: "Mit dem Herzog von Lothringen bin ich sehr zusfrieden. Er beninnnt sich sehr gut gegen mich; er ist überhaupt ein sehr techtlicher, ordentlicher Mann und versteht sich dabei mehr als alle anderen auf das Kriegshandwerk."<sup>18</sup> Und ein andermal fügt er diesem Urteile noch hinzu: "Er ist ein Mann, mit dem ich sehr leicht auskommen werde. Übrigens wird er meinen Befehlen in allen Stücken folgen."<sup>19</sup>

Über die anwesenden Kurfürsten berichtete Sobiesty: "Die zwei Kursfürsten holen alle Tage persönlich die Parole bei mir und fragen zehnmal, ob ich nichts mehr zu befehlen habe."... "Beide lassen mehrere ihrer Kavasliere bei mir, um meine Beschle zu überbringen. In der letzen Nacht schiesten sie ein Kavaliere-Detachement zur Bewachung meines Zeltes."... "Der geringste Offizier könnte nicht geschmeidiger und gefälliger sein als sie gegen mich sind."20 Auch den vier großen Infanterieregimentern dieser beiden Kurfürsten, die ihm zugeteilt waren, konnte der König nur hohes

Lob zollen. "Sie dienen mir", sagt er, "mit einer Folgsamkeit, die ich an ben Meinigen nie ausst den Meinigen nie gesehen habe."21

Un Kurfürst Mar Emanuel von Bayern hebt der König hervor: "Er

hat gute Manieren und Lebensart und ist doch ganz jung."22

Selbst Raiser Leopold, der um seinetwillen so große Selbstverleugnung geübt und seinen Willen in heroischer Weise untergeordnet, ließ es nie an höflichem Entgegenkommen und an Aufmerksamkeiten gegenüber bem Könige fehlen. Schon als Sobiesky seine Bereitwilligkeit, zu Hilfe zu eilen kundanten eilen, kundgetan, übersendete ihm der Raiser ein so überaus liebevolles, höfliches Schreiben,23 als entspräche dieses Zuhilfeeilen nicht einer feierlich beschworenen Pflicht, sondern sei ein Ausfluß besonderer Gefälligkeit.

Auch hier geben die Briefe des Königs an seine Gemahlin Kunde von solchen Aufmerksamkeiten bes Kaisers. Schon während bes Marsches gegen Wien weiß er verschiedenes zu berichten; so von Troppau, 25. August, schreibt er: "Ich war gestern in Tatibor (bei Troppau) bei bem Grafen von Shordhauf (... Wundhorräte maran fo in seinem Schloß empfangen, aber alle Mundvorräte waren von dem kaiserl. Hofe geliefert."..., Morgen so Gintt miss waren von dem kaiserl. Hofe geliefert."... Gott will werde ich in Ollmütz ankommen; der Graf Schaugott (wohl Schaffgotsch) erwartet mich bort von Seite des Raisers."24

Noch am letten August melbet er: "Bis jett haben wir kein bares Geld

nötig gehabt, benn man liefert uns Lebensmittel im Aberfluß."25

Somit war die so wichtige vermittelnde Aktion, die P. Markus him gebungsvoll betrieben, sowohl zugunsten des Königs wie der übrigen Könnter untangen Häupter untereinander, wohl gelungen und hatte den glänzenden Sieg bes

Christentums gegen die Barbarei bes Islams ermöglicht.

Diesen hervorragenden Sieg Marco d'Avianos über die Gemüter ver mag auch die hämische Bemerkung Sobieskys, die er in einem Briefe an seine Gemahlin über Kaiser Leopold macht, nicht abzuschwächen. "Der Raiser", berichtet ihr Sobiesen, "hatte mir seine vorgebliche Reise (zur Urmee) angestichte meine Armee) angezeigt: er wollte, sagte er, mich besuchen, sowie die verschiedenen Armeekorps. Aber er war sehr vergnügt, daß ich ihn ersuchte, nicht über Krems hinaus zu gehen."

### Kapitel XII Nr. 4

## Mit dem Areuze voran!

Am Abend des 11. September 1683 hatte das Heer den "Kahlenberg" im Westen von Wien erreicht. Kaum, daß die aufgehende Sonne bes 12. September ben weiten Umkreis außerhalb ber Stadt Wien beleuchtete, sahen Belagerte und Belagerer mit gleichem Erstaunen, aber nicht mit aloichen Actaer. mit gleichen Gefühlen die Höhen bes Rahlen- und Leopoldsberges, also bes gesamten Kahlengebirges, von zahlreichen Truppen besetzt. Schon am frühen Morgen wurde es im christlichen Lager rege und lebendig. Doch ehe man zur Lat schritt, erflehte noch, wie wir wiffen, P. Markus Gottes Segen auf bas gefahrvolle Unternehmen, indem er in den Ruinen der abgebrannten Leopoldskapelle bie hl. Messe zelebrierte. Der Historiker Onno Mopp erzählt, daß P. Markus, "der Beichtvater bes Königs Sobiefty", zugleich "bie Feuerseele biefes Zuges ber Chriftenheit", den König bat, mit bem Kruzifir in ber Rechten, bem Bilbe ber hl. Jungfrau in ber Linken, bem Beere voranschreiten zu durfen. "Der König gewährte nicht", fagt Klopp. "Er hieß ihn dort bleiben, zu beten für das Heer, bas min sich in Bewegung fette." Diefe Angaben sind natürlich bloge Phantasien, ebenfo wie die damalige Meinung Klopps, P. Markus sei dem polnischen Heere zugeteilt gewesen. Welcher Quelle der Verfasser biese Angaben ent= nommen, verrät er nicht. Wir vermuten, bag es bas Werk bes Belgiers Salvandy gewesen, das im Jahre 1841 zu Bruffel unter dem Titel: "Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobiesty erschien. Das Quellenmaterial das Mopp für seine Publikation: "Das Jahr 1683 und ber folgende große Türkenkrieg etc." benützte, hat ihn dann wohl eines Befferen belehrt.

Anderes berichten die Quellen. Wir heben biesbezüglich nur den Brief eines Marchese Spinola, ber die Schreckenstage ber Belagerung, in Wien verbrachte, an seinen Berwandten, den Bischof Spinola, hervor. Derfelbe ist datiert vom 19. September 1683, Wien und berichtet unter Anderem: "P. Markus ift zu Silfe gekommen. Gin Kruzifir in der Hand stellte er sich an die Spitze des Heeres." — Il Padre Marco d'Aviano è venuto al socconso alla testa dell'armata con un Crocifisso in mano. —2 Selbstverständlich ist dies nicht so zu verstehen, als ob P. Markus die ganze Schlacht hindurch an der Spitze des Heeres, verblieben wäre. Mit bem Kreuze voran! so führte er das Heer an. Camesina, der "Biens Bedrängnis" in Tagebuch-Form3 nach den gleichzeitigen Berichten und Quellen schilberte, erzählt unter Zitation einer zeitgenössischen Quelle: "Marcus d'Aviano, welcher die gange Schlacht hindurch, wo die Gefahr am größesten gewesen, mit einem Erucifir in ber hand, von einem Ort zum Andern gangen", segnete bas heer und sprach Mut zu. Diese Angaben bestätigt auch P. Kosmas, der als Begleiter des P. Markus Augenzeuge aller Borkommnisse gewesen. Nach ihm erzählte konform P. Fidelis von Zara, der ebenfalls alle Dokumente eingesehen: "Während der Schlacht ging P. Markus von einem Orte zum Andern, das Kruzifir in der Hand die Unseren segnend, gegen die Feinde aber, es wie zur Abwehr ausstreckend; dabei gebrauchte er die Worte der hl. Kirche, die sie gegen die bosen Geister spricht, und schleuberte bas Ecce crucem Domini, fugite partes adversae gleich einem verheerenden Blitzstrahl ihnen entgegen."



Daß auch die Ungläubigen diese Tatsache bezeugen, wird uns das Kapitel: "Wer hat uns die Entscheidung gebracht?" lehren. Abbildungen best P. Markus 54. P. Markus, die zu jener Zeit kursierten, zeigen uns ebenso P. Markus, wie er ehen im Office gut fursierten, zeigen uns ebenso P. Markus, wie er eben im Kriegsgetümmel das Kreuz segnend erhebt und zugleich zur Abmehr bom Ariegsgetümmel das Kreuz segnend erhebt und zugleich zur Abwehr dem Feinde entgegenhält. Ein solches Bild hat P. Fibelis von Bara dem ersten Bande seiner "Notizie storiche" im Jahre 1798 vorges fent, ehonia anne set, ebenso reproduziert ein solches Bild Fürst Philipp Lancelloti von Lauro in seiner Schrift: "Secondo Centenario della Liberazione di Vienna dell' 2000 di 15 Vienna dall' assedio dei Turchi 1683—1883 (Roma 1883)" auf S. 15 und zwar mit dem ausdrücklichen Bermerk: "da una incisione dell' epoca,"

Dieses Kreuz womit P. Markus im Jahre 1683 das Entsatheer segnete, ist uns erhalten geblieben. Als kostbarer Schatz wird es in ber kleinen Religuienkanger Reliquienkapelle der Kathedralkirche von Cattaro verwahrt und ist Eigentum

des dortigen Domkapitels.

Gelegentlich ber bei ber zweiten Sahrhundertfeier bes Entsages ber tabt Mien nerandert. Stadt Wien veranstalteten historischen Ausstellung, war auch dieses Kreuf in Mien zu feben in Wien zu sehen. Der damalige Wiener Bürgermeister Uhl hatte sich näme lich an Bischof Forlani von Cattaro mit der dringenden Bitte gewendet, dieser moge bieles Omnachten biefer moge biefes Kreuz boch nach Wich fenden, um es bei ber großent bistorischen Russarr. historischen Ausstellung im neuen Rathause, die zur Erinnerung an den 200 jährigen Gedenktag bes Entsages der Stadt Wien im Jahre 1683 peransfoltet mark veranstaltet werde, zu zeigen. Da auch eine große kirchliche Feier in Mien bei dieser Gelegenheit geplant war, hatte der damalige Erzbischof von Mien, Joseph Ganglbauer, den Bischof von Cattaro eingeladen nach Mien 311 kommen um daran teilzunehmen. Bischof Forlani folgte der freundlichen Ginladung und kom feines Einladung und kam in Begleitung des Dr. Eryphon Radonicio, seines lyäteren Amtenacis späteren Amtsnachfolgers, nach Wien. Nur so konnte er sich entschließen der Nite des Wienen der Bitte des Wiener Bürgermeifters zu entsprechen, da er den koffbaren Schon felbet generen. Schatz selbst überbringen konnte. In der Tat blieb das Kreuz nur acht Tage lang der öffentlichen Besichtigung zugänglich, während die Ausstellung vom 12. September bis zum 15. Oktober tagte.

Das Kreuz bekam unter all' ben historischen Schägen einen Ehrenplat. Es wurde im Hauptsaale am geeignetsten Platze ausgestellt. Als die geiste lichen Mürdentraar und Geeignetsten Platze ausgestellt. Als die geineb lichen Würdenträger nach Cattaro zurückkehrten, nahmen sie ihr Kleinob wieder mit sich gruck wieder mit sich. Auch der damals regierende Kaiser Franz Joseph I bestichtigte die Nusstallung Wirklass sichtigte die Ausstellung. Mit großem Interesse nahm er das ehrwürdige Rreuz in Augenschein, dann sagte er zu dem ihn geleitenden Bürgermeister: Wie mir herichtet Wie mir berichtet wurde, ist das Kreuz des Markus von Aviano wirklich das vornehmste Ausstellungsbenkmal unter allen anderen ausgestellten Sachen Der Rimanntellungsbenkmal unter allen anderen ausgestellten Sachen. Der Bürgermeister aber mußte Bischof Forlani den allerhöchsten

Dank Seiner Majestät besonders ausdrücken.5

Im Ausstellungs-Ratalog wurde das hochinteressante Objekt folgenders maßen bezeichnet: "Mr. 1288 Holzkreuz mit Metallein= fassung."

Auf der einen Seite der Aruzifikus, auf der andern in Säckchen eingenähte und mit goldübersponnenen Fäden befestigte Reliquien. Letztere können durch Holzschieber bedeckt werden. Auf dem Längenteile derselben ist die hl. Maria (Abdolorata) dargestellt. Länge des Langbalkens 310 mm, des Querbalkens 160 mm. Auf der Metalleinfassung folgende Inschrift: Vera crux + extitit ista qua P. d. Aviano Marcus capuccinus in aula plena fide exercitum Austriacum sub anno 1683 benedixit. + Hanc crucem sub

verendissimo Domino D. Dominico Ferrari plebano Jadre divi Simeonis in anno 1684."

Besitzer Domkapitel von Cattaro.6

Mit dem Kreuze ist auch eine gedruckte Beschreibung in italienischer Sprache aufbewahrt. Diese stammt von Dr. Joseph Gelsich, Konservator der historischen Denkmäler und Professor der Altertumskunde an der Nautischen Lehranstalt in Ragusa. Sie erschien als Separatabdruck einer nicht näher bezeichneten Zeitung im Jahre 1873 und lautete wie folgt:

dono tribuit reverendus P. Santi provincialis concionator capucinus re-

"Ein Denkmal ber berühmten Belagerung Wiens."

Ber ist unter Ihren Lesern, der nicht etwa vom schönsten Tage des blutigen XVII. Jahrhunderts wüßte? Bom 12. September 1683 nämslich, an welchem Wien befreit und von der Schar der Helden Gottes und des Baterlandes das türkische Feld erobert, und siegreich das heidnische Heer in die Flucht versetzt wurde? Aber wer die Nathedraskirche von Cattaro besucht, fühlt sich von tiesen, frommen Sinn gerührt beim Andlicke eines hölzernen Kreuzes, vor Alter schwarz geworden, und an den äußersten Teilen mit wenigen silbernen Berzierungen gebunden, indem er zurückdenkt, daß vor diesem Kreuze 170 000 Kämpfer — wie zur Zeit des ersten Kreuzzuges am Tage unmittelbar vor dem Anfall Jerusalems — auf den großen Kampf sich vorbereiteten und daß sie vom Kapuziner P. Marcus d'Aviano mit demselben gescgnet zu jener so glorreichen Unternehmung eilten, welche die Geschichte zu denen von Antiochien, von Jerusalem und Askalon aleichgestellt hätte.

Jenes Kreuz ist in einer Nische der fünften Zelle der Kirche verwahrt und wird von dort nie weggenommen, außer an den Vittagen, um mit demselben unsere Saatselder und unser Seewesen zu segnen. Es ist 11"7" Wiener Maß lang und die Arme messen 6"6". Das ganze Kreuz bildet dann ein (Gehäuse) Futteral, 16" breit 4" tief, welches auf einer der äußeren Seiten den Gekreuzigten, auf der Andern die Schmerzhafte — beide als Olgemälde trägt. Das Innere des Futterals ist mit kleinen Perlen und Kettchen aus vergoldetem Silber verziert, welche sich anmutig auf einem

intensiv roten seidenen Tuche flechtend, in ihren Umläufen Behältnisse von roter Seide einfassen. Solche Behältnisse enthalten Gebeine von Heiligen und jedes hat dabei einen sehr kleinen papierenen Streifen, auf welchem man Zeichen siefe einen fehr kleinen papierenen Streifen, auf warmen man Zeichen sieht, die man nicht erkennen kann und welche einst die Namen iener Geissen bie jener heiligen bedeutet haben durften, deren Beinchenteile eben in Ber wahrung find Mangale an wahrung sind. Bon solchen Behältnissen, sollten der Länge nach zwölf an der Rohl fein der Zahl sein, aber eines davon fehlt und noch ein anderes von den sechs, die in den glower genes davon fehlt und noch ein anderes von den smitte die in den Armen sein sollten, ist verschwunden. Man bemerkt in der Mitte ein goldenes Kardinalskreuzchen von denfelben Zierraten umgeben. kommt es, daß solch' ein Kreuz sich unter uns befindet? Wer weiß es! Die Jokumants Die Dokumente, dies sicher zu stellen, fehlen. Die Bewohner von Cattaro zeigen es als ein ehrwürdiges Denkmal jener Unternehmung, welche bie Bivilisation von Sahrtausenden aus der ottomanischen Barbarei befreite, da biese seban bis da diese schon bis ins christliche Europa drang und Wien als das letzte Bollmerk jenen besteht der christliche Europa drang und Wien als das letzte Bollwerk jener bedrohten Zivilisation belagerte — sonst wissen sie nichts mehr. — Own Sonsten mehr. — (Mun folgte die früher schon angeführte Inschrift.)

Es mutet sonderbar an, daß P. Markus sich seines treuesten Begleiters, des lieben Reliquienkreuzes, das ihm bei diesem gefahrvollen Unternehmen selbst zum Solute selbst zum Schutze ward, schon im Jahre 1684 entäußert habe. Gewichtige Gründe, etwa der Gehorsam gegen seine Oberen, mögen ihn bazu bewogen baben. Mis and beit gegen seine Oberen, mögen ihn bazu bewogen haben. Als apostolischer Missionär, als päpstlicher Legat konnte er wohl

ein Kreuz nicht entraten.

Noch einmal spielt die Entäußerung von einem Kreuze eine Rolle in seinem Leben. So erzählt P. Kosmas in Bezug auf die Berehrung, die P. Markus auch in Bezug auf die Berehrung, P. Markus auch von hohen kirchlichen Würdenträgern genoß, daß Leopold Karbingt Kallanie Mark Rardinal Kolloniz Verlangen trug, jenes Kreuz des P. Markus zu besitzen, mit melchem an die Kreuz den Kreuz des P. Markus zu besitzen, mit welchem er die christlichen Heere in Ungarn gesegnet hatte — "volendo havere il Crosssesse under Heere in Ungarn gesegnet hatte — "volendo havere il Crocifisso di legno, con cui lo stesso Padre benediceva l' Armata Christiana nell' Ongaria contro il Turco." —

In der Lat hat P. Markus dem Wunsche des Kardinals entsprochen. Der Kardinal hingegen machte diese Gabe wett mit Übersendung eines

anderen Areuzes.

In einem Schreiben vom 25. April 1693 Wien, erklärt ber Kardinal: "Aus dem schätbarsten und liebsten Briefe Ew. Paternität, habe ich außer der aröften Refriedigungen der größten Befriedigung über basselbe noch Kraft und Stärke entnommen um meinem fehmeran D. Giffen um meinem schweren Berufe zu entsprechen. Sowie Sie täglich zu Hisen ben Krusifiren das ist au entsprechen. Sowie Sie täglich zu hen Beistand des Gimmer Ihnen gespendet, immerdar für mich beten um ben Beistand des Himmels bei den so schweren öffentlichen Anliegen, so daß ich mich misden allegen, so den so schweren öffentlichen Anliegen, weinken ich mich wieder gehoben fühle, wo ich sonst unter der Last niedersinken munte. ehensa hate Müßte, ebenso bete auch ich oft und oft vor dem Kreuze, das mir En. Paternität geschenkt haben. Ich bete, daß Gott Sie bei guter Gesundheit erbalte "8 11m mit haben. Ich bete, daß Gott Sie bei guter Gesundheit erhalte. 18 Und wieder in einem eigenhändigen Briefe des Kardinals an P. Markus vom 29. März 1694 versichert derselbe: "Jeden Tag gedenke ich Ihrer, vor dem Kruzifir, das mir Ew. Paternität geschenkt haben." Nicht mit Mantel oder Habit des Paters wünschte Kardinal Kollonicz begabt zu werden, sondern sein Kreuz wollte er. Indem sie das Kreuz tauschten, beteten sie für und miteinander und blieben im Gebete vereint.

#### Rapitel XII Mr. 5

#### Wer hat die Entscheidung gebracht?

"Db Starhemberg, Karl von Lothringen oder Sobiesth? Db der Papst, der Kaiser oder dessen Minister?" "Das sind Fragen", meint der ungarische Historiker Fraknoi,1 "auf die zu antworten unmöglich ist." "Große Ereignisse", fährt er fort, "sind nicht das Werk einzelner Menschen; jeder der Mitwirkenden hat seinen Teil daran. Wessen der größte ist, kann nur Gott allein beurteilen, der durch seinen Segen darzu verhalf."

Dieselbe Angelegenheit beschäftigte auch den ehemaligen Erzbischof von Wien, den Kremsmunsterer Benediktiner Zölestin Joseph Ganglbauer.

Gewiß hat biefer Kirchenfürst jene Frage eingehender behandelt.

"Frägt man gerührten Herzens, wem dieser Erfolg zu danken sei", heißt es in dem erwähnten Hirtenschreiben, "so weist uns die Geschichte hin auf Sodiesky, Herzog von Lothringen, die zwei Kurfürsten von Bayern und Sachsen, Starhemberg — sie weist uns hin auf das vermittelnde Organ zwischen Papst und Kaiser, auf einen armen schlichten Mönch, den frommen, heiligmäßigen Kapuziner Marco d'Aviano, der, durch den Kaiser vom Papste erbeten, ins Lager der vereinigten christlichen Heere eilt, als einigendes Element die national verschiedene Armee im Namen des hl. Baters zur Einigkeit und Eintracht mahnt."

Diese Lösung der schwebenden Frage ist umso mehr richtig, als sie bem

begeisterten und bankbaren Empfinden ber Zeitgenoffen entspricht.

Das beredteste Zeugnis dieser Art ist die herrliche Ode eines Zeitgenossen des P. Markus von Aviano, des berühmten lateinischen Dichters P. Simon Rettenbacher aus dem Benediktiner-Orden. Diese Ode brachte in schwungs vollen Worten die Überzeugung zum Ausdruck, daß die erste Palme des Sieges vom 12. September 1683, dem schlichten Kapuzinerpater Marco d'Aviano, Legaten des Papstes Innozenz XI. gebühre. Doch der lateinische Tert derselben in dem herrlichen antiken Bersmaß hinderte, daß sie Gemeingut Aller wurde. Den vielseitigen Wünschen, die sich damals nach einer deutschen Wiedergabe erhoben, wurde endlich ein anderer Ordensgenosse gerocht. Es war Professor P. Kilian Jäger, der diese schwierige Ausgabe in formvollendeter Weise löste. P. Thassilo Lehner teilte diese wertvolle Übertragung, dem um die Marco d'Aviano Forschung so hoch-

verdienten Historiker Onno Klopp zur beliebigen Berwendung mit. Dieser veröffentlichte den deutschen Text zum ersten Male im Jahre 1892 in dem bamaligen feubalen Wiener Tagblatt "Das Baterland".

Seither wurde der lateinische Driginaltert samt einer deutschen Aber setzung von P. Norbert Stock in seiner Volksbiographie des P. Markus

aufgenommen.5

Hier folgt nur die vorerwähnte deutsche Abersetzung, um das Haupt verdienst des P. Markus am Entsage der Stadt Wien, wie es die Zeit genoffen geschaut, aufzuzeigen. Dieselbe lautet:

"Belches Mannes Ehrenpreis willst Du kund tun, Clio, weffen Lob in neuem Liede Mauschend tonen oder zu klangvoll sanftem Spiele ber Leier!

Eiwa gar ben Raiser, bes Glückes Liebling, Der die Türkenhorden zur wilden Flucht zwang; Polens König, stolz auf Osmanenbeute, Muse, besingst Du?

Bohl ben Bayerfürsten, der bie Barbaren Heeresmächtig niedergerungen, ober Carl, deß, Helbenarmee die Macht des Oftens Siegend zerschmettern?

Jener große Held, der, durch Mut des Löwen Leuchtend, seiner Baterftadt Mauern schirmte, Denkst Du, seinen Ruhm nach Gebühr burch alle Bölker zu tragen?

Mag ein Sanger, lauter die Harfe schlagend, Diese feiern, mich nur begeistert Marco, Still und fromm, es reizt mich bas arme Kleid, sein Schütterer Mantel.

Doch der schlechten Hülle entblitt ein hehrer Strahl bes himmels; Gluthen, schon längst erftorben, Beckt in lauen Seelen er: Hochauf lobert Feuer von oben.

Die ber Mond hell leuchtet vor allen Sternen, Die bei Racht ringe funkeln, fo glängt die Flamme, Bunbet Riefengeister, verzehrt raftlos uppige Stabte.

Nunmehr glüht ber Eifer, entbrannt burch Bunber Meich an Zahl, er eilet von Land zu Lande Gleich der Sonne, immer gewohnt den Bölkern Helfend zu nahen.

Abscheu faßt bie Gundenbeladenen, Reue Qualt die Frevler, Thranen im Auge beichten Sie die Schuld und baben im Sühnungsquell ihr wundes Gewissen. Zeuge ist Italien, wie voll Inbrunst Er so oft dem ewigen Reiche betend Es erobern wollte und Gottes Zorn stets flehend versöhnte.

Dft'reich kann's bezeugen, das blutbefleckte Krieger niedertraten, seit grimm ber Türke Einbrach, Land und Städte verwüstend mit der Schärfe des Schwertes.

Durch Gebet bezwang er die Thrakenscharen; Sieghaft scheucht der Abler des blassen Mondes Zeichen in die Flucht, von der Stadt der Feind jetzt Zitternd zurückweicht.

Ihn vernahm der Gipfel des Kahlenberges Dhn' Ermüden rufen zum Allerhöchsten, Wie einst Moses während der Schlacht die Hände segnend erheben.

Drob besiegte Asiens Stolz Europa; Graue Furcht gebot nun den wilden Schwärmen Fortzuziehen: es sank in den Staub die Macht des Heillosen Wüth'richs.

Mögest Du den Bürgern ein froher Schutz sein, Unf'res Kaisers Waffen begeistert schirmen, Lang noch fromm den Himmel bestürmen, Marco Siegesgekrönter!"

Was hier der Dichter begeistert und begeisternd für alle Zeiten in die Welt hinausgerufen, es war die volle Aberzeugung aller Zeitgenossen.

In einem Schreiben vom 8. Oktober 1683 Türkheim, dankt Herzog Maximilian Philipp von Bayern P. Kosmas von Castelfranco für die Mitteilung der Siegesnachricht vor Wien und er fügt dem hinzu: "Man kann nicht genug Gott danken, daß er den ehrwürdigen P. Marcus gessendet hat, um den Kriegern mit seinem hl. Segen beizustehen, um sie anzuseuern ihr Blut zu vergießen für die Ehre Gottes und für die gemeinsame Sache der Christenheit. Man kann sagen, Gott habe auch bei dieser Gelegenheit, wie bei so vielen Andern, seinen großen Diener verherrlichen wollen."

Unter dem gleichen Datum übersendete der Herzog auch ein Schreiben an P. Markus. "Man kann", sagt er darin, "nicht genugsam Gott loben und danken, daß er den christlichen Waffen vor Wien einen so glücklichen Sieg über den gemeinsamen Feind des christlichen Namens verliehen hat; daß Er Ew. Hochwürdigste Paternität hierher gesendet hat, um die Krieger anzueifern ihr Blut zu vergießen für die Sache Gottes und der Christenheit, um sie durch Ihren Segen zu ermutigen, der die Wirkung hatte, nach der sich Alle gesehnt haben. Es muß dies als eine der größten Gnaden Gottes bezeichnet werden."

Und auch später spricht berselbe noch immer in den nächsten Schreiben "von dem Siege, den und Gott wunderbar verliehen vermittelst bes Segens Euerer Paternität."

Auch der große Schlachtenheld Herzog Karl von Lothringen, dessen Truppenkörper P. Markus speziell begleitete, äußert sich dankbarst über "die so große Hilfe, die mir Euer Hochwürden haben am (Kampse) Tage vor Wien durch Ihre Andacht angedeihen lassen, die dann so fühlbaren Erfolg hatte." "Mein Pater!" ruft er in der Erinnerung an diese Stunden aus, "nie werde ich diesen Tag vor Wien vergessen, niemals die Barne herzigkeit, die Gott uns damals erwiesen hat."

Dieselbe ungeteilte Anerkennung der segensreichen, ausschlaggebenden Tätigkeit des P. Markus beim christlichen Heere gelegentlich des Entsages der Stadt Wien findet sich im Gesandtschaftsbericht des venetianischen Botschafter Contarini in Wien an den Senat der Republik Venedig,

bb. 26. September 1683, Ling.

"Der Kapuzinerpater Marcus von Aviano", heißt es dort, "eine Persönlichkeit, bekannt wegen der Heiligkeit seines Lebens, die der Kaiser zur Armee berusen hatte, erwarb durch seine eifrigen Gebete von Gott dem Allerhöchsten, daß die Ungläubigen zu Schanden wurden. Während der Kampf am heftigsten tobte, stand er auf dem Gipfel des Berges betend, das Kruzisir in der Rechten. Nicht in geringem Maße behob er mit Erfolg die Verzögerungen und Streitigkeiten um den Vorrang, die sich der notwendigen eilsertigen Hisse entgeaenstellten."

Ja, sogar an einem unanfechtbaren Zeugnisse ber Türken in bieser Beziehung fehlt es nicht. Ein notariell beglaubigtes Schriftstück in vide mierter Kopie findet sich im General Postulations Archive des Kapuziner ordens in Ram 11 ordens in Rom, 11 wonach P. Kosmas als Augen- und Ohrenzeuge fols gendes erzöhlte. Es gendes erzählt: "Es war brei Jahre nach dem Entsate der Stadt Mien, Also im Jahre 1686, da kamen drei türkische Kaufleute, wie es hieß, nach Benedia und farket. Benedig und forschten mit allem Eifer nach einem gewissen P. Markus, wo er zu finden mit allem Eifer nach einem gewissen P. Markus, wo er zu finden wäre. Sie erfuhren, er halte sich gegenwärtig in Benedig auf und war im G. Gie erfuhren, er halte sich gegenwärtig in Benedig auf und zwar im Konvente al Redentore. Eilig verfügten sie sich bahin und verlangten D und verlangten P. Markus zu sehen. Der Eine nannte sich Matthias Gunghich und war ein bosnischer Raufmann, die beiben Anderen, eben falls Raufleute, wohnten in Sofia, alle brei waren Christen. Sie ber gründeten ihr Kammen in Sofia, alle brei waren Christen. gründeten ihr Kommen damit, daß sie von türkischen Häuptern in Sofia den Auftrag erhalten hatten, sobald sie nach Benedig kamen, zu forschen wer iener Mann sei und wenden fie nach Benedig kamen, zu forschöre. Wach ber Mann sei, von welcher Statur und welcher Religion er angehöre. Nach der Rückkehr in ihr Vaterland sollten sie genauen Bericht über bas Forschungsergebnis abstatten." Sie wurden bei P. Markus vorgelassen, während D Casmas ... Sie während P. Kosmas und andere Patres und Fratres zugegen blieben. Sie erzählten nun bas in nut erzählten nun, daß in der Türkei und überhaupt in jenen Gegenden nur

von dem Aviano gesprochen werde. Die Türken fagten, er habe ein Stuck Solz in Händen gehabt, das fei sein Chriffus und während des Rampfes machte er bamit ben Urm erhebend, Bewegungen und Gegenbewegungen, was sie bei ihren militärischen Aktionen ganz in Berwirrung brachte und in Furcht verfette. Sie meinen, sie hatten gerade beswegen Migerfolge und Niederlagen erfahren. Er sei ihnen so groß erschienen, wie ein Mann der von der Erde bis in den Himmel rage, so daß sie notwendigerweisa die Flucht ergreifen mußten. Sie hätten all dies für eine Art magischer Runft gehalten und das sollten sie P. Markus sagen. Diefer entgegnete: nicht er sei es gewesen, der ihnen Mißerfolge brachte und Niederlagen bereitete, sondern jener große Gott, den auch fie anbeten. Diefer fei er= zurnt gegen sie, da sie gegen einen christlichen Raiser, der ihnen niemals ein Ubel zugefügt hatte, einen ungerechten Krieg führten, auch weil sie ben Chriften in ungehöriger Beise so viele Reiche geraubt hatten. Go wie Gott sie ob bes Bergangenen bestraft habe, so werde er sie auch noch in hinkunft bestrafen und er gebot ihnen biefes nach ihrer Rückkehr jenen türkischen Oberhäuptern in seinem Ramen zu verkunden. Gie versprachen es; bie Folge aber zeigte die Nichtigkeit von P. Markus' Borherfage. Es reihte sich in biesem Jahre an die Einnahme von Dfen der Fall von Szegedin, Fünfkirchen und anderer Plage. Diefes notarielle Dokument ift von einigen ber amvefenden Zeugen beschworen und unterschrieben.

Von dieser eigenartigen türkischen Mission, hatte auch der kaiserliche Gessandte bei der Nepublik Venedig, Graf Franz Thurn-Valsassina durch den Besuch dieses Kaufmanns Kunde erhalten. Er beeilte sich seinem Hose davon schriftlich Mitteilung zu machen. Dort fand die seltsame Nachricht ungeteiltes Interesse, so daß die Kaiserin den Brief des Botsschafters ihrem Vater, dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm übersendete. Um letzten Jänner 1686 schrieb sie demselben: "Ew. Durchlaucht werden aus dem was geschickt mit dem letzten brief gnädig gesehen haben was die Türken von ihm (P. Markus) sagen. Der Grau von Turen, Ihr

Majestät botschafter von Benedig, hat das geschriben."12

Damit nicht zufrieden, sorgte Graf Thurn auch dafür, daß diese Begebenheit zur Kenntnis des hl. Baters gelangte, indem er den türkischen Kaufmann selbst zum päpstlichen Muntius sandte. In einem Runtiaturbericht dd. Benedig, 2. März an Kardinal Cybo heißt es: "Der Herr Botschafter hat mir die Ehre erwiesen, mir einen christlichen Kaufmann, der aus Nicosia kam, zu senden, damit ich aus dessen Munde selbst höre, was dieser ihm über den Kapuziner P. Markus erzählt hatte, damit ich es Ew. Eminenz überschreiben könnte, wie er selbst es dem Kaiser mitgeteilt habe." Nun folgt die oben erzählte Schilderung des Ereignisses. Um die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes festzustellen, wurden über die Persönlichkeit dieses Kausmannes Erhebungen gepflogen. Sie lauteten

seigt. Unfang Ger der weitere Berlauf besselben Nuntiaturberichtes zeigt. "Unseren Erhebungen zufolge", heißt es da, "ist dieser Kaufmann ein harmlaten Mentern ein harmloser Mensch und ein sehr guter Christ, von christlichen Eltern stammend, wie es überhaupt seine Borfahren waren, beshalb hat auch Sr. Erzellenz (der Botschafter) seiner Erzählung Glauben geschenkt und es gewagt barüber Seiner Majestät zu berichten."13

Sieht man aber auch von dem hier erwähnten direkten Eindruck ab, den die Türken von P. Markus empfangen, so bleibt doch der Einfluß bieser hohren Questen P. Markus empfangen, so bleibt doch der Einfluß dieser hehren Persönlichkeit zu Rut und Frommen der Christenheit und dum Berderben der Feinde des chriftlichen Namens bestehen. Dieses faßt ein späterer Historiker treffend in die Worte zusammen: "P.

Markus war das Deus le volt' dieses Kreuzzuges."14

Selbst ein P. Markus nicht besonders wohlwollend gesinnter protes stantischer Geschichtsschreiber gibt wenigstens den etischen Wert der geteiligung des D. Wert ber gibt wenigstens den etischen Wert der teiligung des P. Markus am Türkenkriege zu. "Mag man auch", sagt et, "seinen Einfluß geringer anschlagen, als sein Biograph (Onno Klopp) es tut, ganz unleugbar haben seine glübende Kampfeslust, seine Ermah nungen zur Einisteit. nungen dur Einigkeit und sein Drängen auf Beschleunigung ber Operationen mesentistes tionen wesentliches zum Erfolge dieser Feldzüge beigetragen. 115

P. Markus freisich hat den Erfolg dieses größten Unternehmens, das die Weltgeschichte kennt, in seiner Bescheibenheit anders gewertet. Aller dings gibt er den segenreichen Einfluß seines Wirkens zu, denn die per sonliche Reicheitenten Einfluß seines Wirkens zu, denn die per sönliche Bescheidenheit darf niemals die Wahrheit verdunkeln. In einem Schreiben an den Alls Schreiben an den kaiserlichen Botschafter in Benedig, Franz Graf Thurn' Valsassima sagt er: "Glauben Sie mir, mein Kommen nach Deutschland (zum Heere) das sehr nugbringend war, erachte ich als von Gott an geordnet."16 Als er aber gelegentlich seiner Predigten im Mai des Jahred 1684 zu Augsburg auf dieses gigantische Welterlebnis zu sprechen kam, saate er. Es ist verlebnis gut sprechen fam, sagte er: "Es ist allgemeine Meinung, auch unter den Religionswidrigen, daß der Entich ben Keligionswidrigen, daß der Entsatz der belagerten Stadt Wien ein wahres Wunder bes gottlichen Beistandes gewesen sei, ein Bunder infolge der stürmischen Gebete der Christenheit."17

### Kapitel XII Nr. 6

### Nach der Schlacht

Als sich die Schatten des Abends am 12. September über die Gegend gelagert hatten, war die Schlacht entschieden, der herrliche Sieg der christ-lichen Heere errungen lichen Heere errungen — verhältnismäßig leicht errungen, so baß bie Krieasbäunter bie Granden Kriegshäupter die Flucht des Feindes für eine Kriegslist hielten und baher beschlossen ihre Tunnen des Feindes für eine Kriegslist hielten und Hoch beschlossen, ihre Truppen die Nacht über unter Waffen zu behalten. Doch

es war keine Ariegslist, die Morgensonne des 13. September beleuchtete das gesamte, weitgestreckte Türkenlager um Wien als völlig leer und

verlaffen. Das erfte was König Sobiefty unternommen an jenem erften Siegesmorgen: es war bie Besichtigung und Sicherftellung seiner Beute im Feindeslager; als solche betrachtete er die gewaltige, prächtige Zeltstadt des Großveziers mit ihren unermeßlichen Schätzen und Reichtumern, "zu beren Erbe ich mich einsetze", wie er in einem Schreiben an feine Gemablin felbst versicherte.1 Sie betrug außer den Juwelen und Goldvorräten 1000 Wagenladungen voller Koffbarkeiten. Das übrige Lager sollte ben Truppenforpern aller Beteiligten Beerführer überlaffen werden, aber es fand fich am Morgen bes 13. September faum noch Namhaftes vor, benn bie Polen hatten, trot ber angedrohten Todesstrafe auf Plünderung, schon bie ganze Nacht beim Scheine ber türkischen Fakeln alles an sich geriffen. Sobiefty felbft bemerkt in bemfelben Schreiben an feine Gemablin: "Die Deutschen haben fast nichts bekommen, benn außer benen, die sich bei mir befanden, gelangte an biefem Tage (vielmehr in biefer Nacht) niemand ins türkische Lager." Das beißt, die andern Krieger hatten eben das Berbot ihrer Führer respektiert. Als die Besichtigung ber reichen Beute vollendet war, lenkten Sobiesky und sein Sohn mit Gefolge ihre Schritte nach der Stadt. Um Bege bahin trafen sie mit dem Bergoge von Lothringen und ben andern Gauptern zusammen, ebenfo mit Starhemberg, der ihnen entgegengekommen war. Diefer geleitete fie zu den Angriffestellen ber Turken, die besonderes Interesse erweckten, dann aber begehrte Sobieffy in Die Stadt zu kommen. Bohl eine große Berlegenheit mochte fich aller Gegenwärtigen bemächtigt haben. Bielleicht Starhemberg allein ausgenommen, ber ja von ber Außenwelt fast abgeschnitten, nicht wiffen konnte, was ber Raiser Leopold verfügt hatte. Allen andern aber war es sicher schon befannt. In einem Schreiben vom 11. ober 12. September mochte P. Markus bes Kaifers Bestimmung erwähnt haben vor allen anderen Heered= führern als erfter seine geliebte Resibengstadt zu betreten, benn am 13. September antwortete ihm Leopold: "Ja, es ift wahr, daß ich angeordnet habe, ich moge ber erfte fein, ber bie Stadt betritt, benn es schien mir, daß in anderem Falle die Liebe meiner Untertanen zu mir sich verringern, gegen andere aber sich vermehren könnte. Ich habe ja kein menschliches Absehen, will bie weiteren Fortschritte nicht hindern, nur baß meine Unter= tanen mich ein wenig sehen. Das dürfte, wie ich hoffe, nicht gegen Gottes Gebot sein, noch zu jemandes Nachteil. Ich hoffe auch, daß Euere Paternität es so auffassen werden." Diese Ruckaußerung bes Raisers ift sicher nicht zuvor in die Hände des Abressaten gelangt, aber die Anfrage bes Paters beweift, daß bes Raifers Vorhaben und Bunsch beim Beere bereits bekannt war. Dafür fpricht auch, daß, als Sobiefky wirklich einen

regelrechten feierlichen Einzug mit Vorantragung ber Türkenfahne als erster in die befreite Stadt hielt, weder der Herzog von Lothringen noch bie beiben Runfaman beiden Kurfürsten sich demselben anschlossen. Die anderen kaiserlichen Befehlehaben mit Befehlshaber reihten sich zwar in den Zug, doch mißbilligten sie in höche stem Grobe bas angeben fie in höche stem Grade, daß der "König als erster eintritt, wo doch der Kaiser in wenigen Stunden wenigen Stunden eintreffen mußte". So berichtete der venetianische Botschafter Contential schafter Contarini an den Senat.2 Vielleicht auch deshalb nebst anderen Gründen man D. Gründen war P. Markus in der Nähe der Sieger nicht zu sehen. ging in die Stadt, um sich sofort in sein Moster zu begeben, wo er ben vielen hollschafter. vielen heilsbegierigen Besuchern zur Berfügung stand, um ihnen feinen vielbegehrten Sannt Berfügung ftand, um ihnen feinen vielbegehrten Segen zu spenden, ebenso manche erlauchte Persönlichkeiten, die seinen Rat .... die seinen Rat und Beistand suchten, zu befriedigen. Im Kloster in bet inneren Stadt bent inneren Stadt fand er die gesamten Brüder der beiden Kapuzinerklöster in Mien nerkammert in Wien versammelt, benn die Insassen der Rlösterleins in der Borftadt St. Ulrich maran ton Genanten Brüden des Rlösterleins in der Morftadt St. Ulrich waren längst in die innere Stadt ins Ordenshaus am Mehl markt geflüchtet. Es waren ihrer außer dem Guardian P. Ereszentius, noch inggesomt 22 Of Tenten ihrer außer dem Guardian P. ereszentius, noch insgesamt 30 Klosterbrüder. Auch P. Markus besichtigte auf bem Wege nach der Stadt mit P. Rosmas, seinem Begleiter, und einigen and bern, die sich grosstrater bern, die sich angeschlossen hatten, die Verheerungen, die durch die Belagerung angerichtet warten rung angerichtet worden waren. "Als P. Markus", erzählt der Chronist, "die Rälle und Mannade "die Wälle und Mauern, die durch die ständige und tägliche Kanonaber zerschossen waren, sah, und die vielen und weiten Einstürze und Breschen in gewahrte, wonach den Feinden ein ganz bequemer Weg offen stand, in die Stadt einzubeinen ein ganz bequemer Weg offen fland, er, bie Stadt einzudringen, sie zu erobern und zu unterjochen, glaubte er, es nur einem Wunder zuschreiben zu mussen, daß es nicht geschah. konnten die Türken nur von Gott geblendet sein, daß sie jene erwünschte Gelegenheit nicht wohr von Gott geblendet sein, daß sie jene erwünschte Gelegenheit nicht wahrnahmen, oder es mußte sie panische Furcht befallen haben, daß sie dieselbe nicht zu benützen wagten." "Kein Wunder", fährt der Kapusiner-Chranisch f. der Kapuziner-Chronist fort, "da ja die Befreiung Wiens von der höchst gefährlichen feindlichen Ger gefährlichen feindlichen Belagerung, sowie die ungeheuere Niederlage der Türken, der company Türken, der ganze ruhmvolle Sieg überhaupt als wunderbar angesehen wers den mussen Ge bare beite Sieg überhaupt als wunderbar angesehen Beraheit den müssen. Es darf daher alles eher göttlicher als menschlicher Klugheit und Macht wassenist wie und Macht zugeschrieben werben, mehr ber Wirkung geistiger Wassen, wie Gebet, Bußübungen und gute Berke als materiellem Ruftzeug."

Die bayerischen Kapuziner-Annalen sind die einzige Quelle, die berichtet, P. Markus habe (am Morgen bes 13. September) eine Dankmesse sürchaltenen Sieg zelebriert, bei welcher König Sobiesty und sein Sohn, sowie der Herzog von Lothringen und die beiben Kurfürsten die hl. Kommunion empfingen. Daß P. Markus diese erste hl. Messe nach dem Entsahe als Dankopfer Gott darbrachte, dürfte ja keinem Zweisel unterliegen, die Dankesstimmung der anwesenden Häupter ist gewiß ebenso glaubhaft, aber was König Sodiesty betrifft, so wollte er mit seinem Einzug einen

öffentlichen Gottesdienst verbinden. Er begab sich laut dem Kirchensprotokolle der Hofkirche zu St. Augustin und den Aufzeichnungen des Chronisten der unbeschuhten Augustinermönche, die dort Seelsorge übten, eben in diese Kirche und die in derselben sich befindliche Lorettokapelle.\* Das protocollum ecclesiae sagt: "Den anderten Tag, als Montag komte Der König aus Pohlen sambt seinem königlichen Printzen undt Vornembsten der Seinigen in die Loreto Capellen, hörte umb 10 uhr ein Heilige Meß, welche unser P. Josephus a. S. Oswaldo ohne Music gelesen, deme zweig Clerici in Cottis ministriert, nach welcher der König selbst, den Hymnus Te Deum Laudamus mit den Seinigen zu singen angefangen undt vollendt, nachmahlen einen Trunk Wein von Unsern Patribus begehrt, die ihme ein Halbs Maß glas dargereicht, so er in der Capellen schier ausgedrunkten."

Es ist bezeichnend, daß der Chronist hervorhebt, der König habe das Te Deum selbst angestimmt und nur sein Gefolge habe mitgesungen, sonach hätten sich die Patres, sowie andere Anwesende passiv verhalten, wohl in dem richtigen Taktgefühl, daß das erste öffentliche Te Deum laudamus dem Kaiser zieme. Ob Sodiest dieses passive Berhalten sich so gedeutet, ist nicht nachzuweisen; zu bedenken gab ihm mehr das Bershalten der Offiziere als das Bolk ihm Bivat zurief. Nachts am 13. Sephalten von schrieb er seiner Gemahlin: "Sie (die Leute) schienen Bivat rufen zu wollen; aber sie wagten es nicht, aus Furcht vor den Offizieren und andern Beamten. Doch ließ ein Hausen Bolks eine Art von Bivat hören. Ich bemerkte, daß dies die Obern mit scheelen Augen ansahen, als ich daher bei dem Kommandanten gespeist hatte" — bei Starhems berg war Sodiesty eben zu Tische geladen worden — "beeilte ich mich die Stadt zu verlassen und wieder in das Lager zu kommen."

In demselben Schreiben gedenkt Sobiesky auch seiner ersten Zusammenskunft nach der Schlacht mit P. Markus. "Il padre d'Aviano", berichtet er seiner Frau, "hat mich in dem Erguß seiner Freude millionenmal umsarmt; er behauptet, er habe während der Schlacht eine weiße Taube über unseren Armeen schweben sehen." Wäre Sodieskys Erinnerungsvermögen nicht getrübt gewesen, er hätte seiner Gemahlin nicht melben dürsen, P. Markus habe von einer weißen Taube Kunde getan, sondern umgekehrt, bemerkt er doch selbst in einem Briefe an P. Markus, er und die Seinen hätten diese Taube gesehen. Vielleicht mag es sich auch umsgekehrt mit den millionenfachen Umarmungen verhalten haben. Am Vormittage des 14. September traf Kaiser Leopold auf der Donau in der Stadt ein. Nach Besichtigung der Einbruchsstellen ritt er zum St. Stephansdome um das erste Dankgebet darzubringen. Der Wiener Vischof Kapuzinerpater Emerich Sinelli und Vischof Kollonitsch von Wiener Neu-

stadt empfingen ihn. Letzterer stimmte auch das Te Deum an, in das ber

Raiser und alle Unwesenden brausend einfielen.

Am 15. September sendete der Kaiser nachstehende Mitteilung für Markug im Or 5 P. Markus ins Kloster: "Ich möchte gerne die Meinung Euerer Paternität wegen übermorgen erfahren. Da ich bis jetzt noch nicht beichten und kommunisieren kannte. munizieren konnte, so wäre dies Morgen in der Lorettokapelle möglich. Diese hefindet sie Diese befindet sich in der Kirche der unbeschuhten Augustiner. . . Ge wird an Euerer Paternität liegen, die hl. Messe bei der ich kommunizieren möchte, in der Lausten westen in der Lorettokapelle zu zelebrieren. Dann möchte ich noch zwei hl. Messen beim Hochaltare der Kirche hören, weil dort mehr Raum ist, darnach könnten Kriege Aufriche hören, weil dort mehr Raum ist, darnach konnt ten Euere Paternität Ihre Erhorte halten und die Benediktion geben. Went aber Euere Paternität etwa lieber eine dieser zwei Messen zelebrieren woll ten, so würde ich bei einem anderen Religiosen die Kommunion empfangen. Auch möchte ich wissen, ob Euere Paternität die Benediktion vom Altare oder von der Kanzel aus geben wollten. Lettere wäre ein Punkt, von wo aus mehr Leute es hören würden als vom Hochaltare aus. Was mir Euere Vaternität über Paternität über Ihre Absicht sagen werden, dafür werde ich die nötigen Dispositionen treffen."

Es war dies die große offizielle Dankfeier, die der Kaiser speziell in einem marianischen Heiligtume, der Lorettokapelle bei den Augustinern, zu begehen wünschte und die am 15. September statthatte. Der Augustiner-Shronist verlegt dieselbe irrtümlich auf den 14. September — an welchem Tage der Kaiser ja erst an der Donau vormittags landete und im hohen Dome dem feierlichen Te Deum beiwohnte." Der Chronist des Augustinerklosters hebt auch noch hervor: "Ihro Majestät Leopoldus haben sich verlobt jährlich processionaliter und persönlich, wan es anderst sein wird, zu kommen, von unserer in die Thumbkirchen mit beglaitung des ganzen Eleri und Hofstatt zund gehen, wann Gott die Stadt Wien entsehen würde, welches am 12. Septembris an einem Sonntag unter der Octav U. L. F. geburth geschehert, von unser Kirchen zu St. Stephan geschieht und werden die studt unter dem

Te Deum laudamus 3mahl gelöst, neben der Guardi ihrigen Salve."8
So geschah es Jahr für Jahr, auch als längst der fromme Kaiser Leopold gestorben war, bis zum Jahre 1783, wo diese Dankprozession bezogen Sieges. Es kam anders. Kaiser Joseph II., der ungleiche Macheschrer seines großen Uhnen Leopold und seine freimaurerischen Natzeber, aufzuräumen, und zwar gründlich. Mit Müh' und Not wurde die Proseph II. sehlte dabei, er war etwas "unpäßlich", auch sonst fand sich niemand vom Hose ein. Der erste Obersthofmeister, der Joseph vertreten

mußte, Georg Fürst von Starhemberg — war ein Großneffe des Felbmarschalls und Kommandanten von Wien im Jahre 1683 — Graf Rue=

diger von Starhemberg!9

Statt des Jubel- und Dankgedachtnisses hatten die Türken in ihren Kalender den 12. September als Trauertag eingesetzt, und sie blieben biesem Gebenktage treuer als die Christen. In einem Bortrage in der Wiener Urania, erwähnte Dr. Joseph Dorr von der Zentralanstalt für Meteorologie, daß im mohammedanischen Kalender, heute noch unter ben verschiedenen Gebenktagen an hiftorische Ereignisse, am 20. Ramadan der Trauergedenktag an die Niederlage der Türken vor Wien sich findet.

## Kapitel XII Mr. 7

### Heimwärts

Raum, daß der Kriegslärm verhallt war, fandte König Sobiefky "feine" Siegesbotschaft an verschiedene Fürstlichkeiten, zu allererft an den König von Frankreich, bann schon am 13. September "Nachts in den Zelten bes Großveziers", berichtet er an seine Gemahlin: "Ich habe bem König von Frankreich geschrieben, ich habe ihm gesagt, ich fande es angemessen, besonders ihm, als dem allerchriftlichsten Könige, einen Bericht abzustatten über die gewonnene Schlacht und die Rettung der Christenheit."

Belchen Einbruck biefer Bericht auf ben "Allerchriftlichsten" gemacht haben mag, läßt sich benken. Leibniz schrieb biesbezüglich an den Landgrafen von Hessen-Rheinfels s. b.: "Wenn je eine Nachricht ein Te Deum verdient hat, so ist es diese; aber ich weiß nicht, ob überall ein solches

gefungen wird, und gerne gefungen wird."2

Um 14. September teilte Sobiesth die Siegesnachricht dem Dogen von Benedig, der damals noch nicht Mitglied der "Liga" war, in folgenden Borten mit: "Der herrgott hat einen hervorragenden Sieg (segnalatissima vittoria) verliehen. Nach achtstündigem ununterbrochenen Kampfe gegen ein heer von 180 000 Streitern, ift es mir gelungen, Bien

von ber Belagerung zu befreien."3

Hingegen erhielt der Raifer die erfte Nachricht, daß der Rampf, der nun woge, mit Gottes Hilfe einen vollen Sieg erhoffen laffe, von P. Markus. Der Brief war am Mittag bes 12. September geschrieben. Leider fehlt berselbe im Briefwechsel. Nur aus der Antwort des Kaisers erfahren wir diese Latsache. Noch am Abende besselben Lages entsendete der Herzog von Lothringen in der Person des Grafen Auersberg, den ersten Siegesboten an den Raiser.

Einer nur bekam so rasch als möglich burch P. Markus Nachricht von dem Sieg. Es war ber kaiserliche Gesandte in Benedig, Graf Franz Thurn-

Balfaffina, der so außerordentlich sich bemühte, daß P. Markus die notwendigen Dbedienzen aus Rom zu jener so dringenden Reise zum heere be komme Die anford mit gener fo dringenden Reise zum kannen. komme. Die geringste Berzögerung hätte ba verhängnisvoll werben konnen. Te P. Markus schrieb unterm 13. September von Wien aus an ihn: "Te Deum laudamus."

"Bir haben, mit Gottes Hilfe, einen überaus großen Sieg errungen. Der Türke ist niedergeworfen, das Feldlager mit Allem, wie es liegt und steht, genommen steht, genommen, auch die Artillerie, Wien ift von der Belagerung befreit, ber Feins in Eine der Feind in die Flucht geschlagen. Alles Nähere werden Sie durch bie gewöhnliche Post erfahren. Glauben mir Ew. Erzellenz, daß bies auf wunderhara Wiff. wunderbare Weise geschehen ist. Heute erwartet man den Kaiser in Wien. Em Greetlens ... Ew. Erzellenz mögen wissen, daß es eine Fügung Gottes war, daß ich in Deutschland und Deutschland und beim Heere gewesen bin. Ich habe bei dem König von Volen und den auf Polen und den anderen Fürsten betrieben, daß sie dem Feinde nachsegen mogen und feben mögen und schon machen sie sich daran. Mündlich werde ich Ew. Erzellens, so Siett mit Wirk so Gott will, Bieles zu sagen haben."5

Mit der Verfolgung des Feindes aber, hatte es noch seine guten Wege. Als der Herzog von Lothringen vorschlug, die Feinde sofort mit gesamter Macht zu verkolzen Macht zu verfolgen, da war der König Sobiesth der Erste, der gestend machte, seine Armee sei nach dem langen Marsche allzusehr ermübet; sie bedürfe einige Tage bie bedürfe einige Tage der Ruhe. Auch auf des Herzogs Vorschläge, daß bie Kavallerie allein Sax-Ravallerie allein folge, ober wenigstens ein Teil abgesendet werde, um ben Keind zu bedräusen.

Feind zu bedrängen, ging der König nicht ein.6

Gegen eine Fortsetzung des Krieges überhaupt erhob sich auch noch von anderer Seite großer Widerspruch. "Die im Rathe des Kaisers überwie gende Richtung", sagt Onno Klopp, "sah den Sieg von Wien zumächst nicht an, als den Beginn einer langen Rette von Erfolgen über das Osmanen thum, sondern als der Angen thum, sondern als das Eingangstor zum Frieden mit ihnen und als die Erfüllung des sehrster. Migangstor zum Frieden mit ihnen und als die Erfüllung des sehrster. füllung des sehnlichen Berlangens, nun endlich wiber den endlos friedes brüchigen König von Frankreich sich zu wenden."

Nicht nur zielbewußte, weitblickende Führer, wie Herzog Karl von thringen, senten fich Lothringen, seiten sich ein, um die Fortsehung des Krieges. Allen voran war Vanst Annagen. war Papst Innozenz XI. für die Fortsetzung, und zwar mit dem stärksten

Nachbrucke.

In biesem Sinne entfaltete benn auch P. Markus eine intensive Tätigst. weil er mis Anne benn auch P. Markus eine intensive Tätigs keit, weil er, wie Innozenz XI., das Osmanentum als eine stets brauende Gefahr für bie Chuistant XI., das Osmanentum als eine stets brauende Gefahr für die Christenheit ansah. König Sobiesch hatte er balb für diese Begeistent diese Ibee begeistert, so daß dieser das Zögern, den Feind zu verfolgen, in den fehärksten ar. in den schärfsten Ausbrücken verurteilte. In einem Briefe an seine Gemahlin berichtete er von dem Eifer des P. Markus in dieser Sache: "Als die Schlacht gemannen die Schlacht gewonnen war", sagte er, "umarmte er mich mit Herzlichkeit und beschwar mich santen. sagte er, "umarmte er mich mit Herzlichkeit und beschwor mich fortzufahren. Er klagte über die Gleichgültigkeit ber Andern. Nachdem ich entfernt war, wiederholte er seine Ermahnungen noch oft."

Und wieder schreibt er an Casimira: "Der ehrliche Marco d'Aviano, der wahrhaft ein heiliger Mann ist, weint bei dem Anblick deffen, was um uns her vorgeht und tut sein Möglichstes, um die in Wien zu irgend einem

Entschluß zu bringen."9

Ein andermal klagt er in bitteren Worten über diefe Saumseligkeit. "Man möchte tausendmal bes Tages sterben, wenn man so viele günstige Gelegenheiten, so viele schone Tage ungenütt verstreichen steht. . . . " "Die Raiserlichen und die andern Deutschen liegen noch immer ruhig in Wien. Wir wissen also noch nicht, wie wir den Krieg fortsetzen werden, denn

sie halten dort Rat ohne uns."10

Endlich brang ber Herzog von Lothringen mit seinem Antrag auf Berfolgung bes Feindes durch. Die Entscheidung fiel am 17. September; am 18. begann der Marsch des Heeres; P. Markus und der papstliche Nuntius Buonvisi hatten endlich ben stets unentschlossenen Raiser zur Entscheidung veransaßt. Sofort reifte P. Markus von Wien ab. Er begab sich nach Ling, um den ihm bald folgenden Raifer zu erwarten. Um 21. Septem= ber traf er dort ein. Vier Tage gedachte er in dieser Stadt zu verweilen, dann sich über Salzburg, Steiermark, Kärnthen und Krain nach Görz zu

verfügen, um in feine Beimat guruckzukehren.11

Aber P. Markus' Aufenthalt in Salzburg liegen keinerlei Aufzeichnungen vor. Vielleicht war er nur flüchtig durchpassiert, vielleicht auch hat er dem Erzbischofe von Salzburg nur einen kurzen intimen Besuch abgestattet, um den Kirchenfürsten zu weiteren Subsidien für die Fortsetzung des Türkenkrieges zu veranlassen. In keinem Fall war sein Besuch von langer Dauer, denn schon am 11. Oktober traf er in Graz ein. Hiermit war ber langgehegte Bunsch ber Steiermärker erfüllt worden. Schon als P. Markus im Jahre 1682 in Bien weilte, erhielt er bringende Petitionen, er möge auf seinem Ruckwege nach Italien ihr Land besuchen. Der Landeshaupt= mann und die Berordneten von "Steiermart" baten unter hinweis auf bas große Elend und bie Trübsale, bie bas Land seit vielen Jahren schon mitgemacht, ihnen biefen Troft zu gewähren. In seinem großen Seeleneifer möge es ber Pater nicht verschmähen, entweder nach Grag zu kommen, wo als Hauptstadt bes Landes der Sitz so vieler kaiferlicher Behörden sei, ober aber, wenn es ihm bequemer ware, Murau zu besuchen, wo ein Klofter seines Ordens sich befinde. P. Markus wurde badurch Gott dem Allerhöchsten gewiß einen genehmen Dienst erweisen.12 P. Markus hatte von Möbling aus am 26. Juni ihr Schreiben negativ beantwortet, ba er eine "Reise nach Spanien zu unternehmen gedenke, aber sie feiner Liebe und Buneigung versichernd, spende er ihnen seinen Segen aus ber Ferne". Das Dankschreiben hierfür ist batiert: Graz, 9. Juli.13

Der Statthalter von Steiermark, Graf Georg von Saurau, brudte privatim sein Bedauern über den gegenwärtig unmöglichen Besuch aus, wodurch auch er selbst der Gnade seiner Gegenwart verlustig werde, doch "vertröste er sich mit dem Versprechen des P. Markus, sich am Rückwege von Spanien in Stepermark etwas aufzuhalten".14

Inzwischen hatten die Herren von Steiermark von dem Ausfall ber spanischen Reise erfahren; sofort wiederholten sie unterm 13. Juli ihre Bitten, die P. Markus "nun nicht zurückweisen werde; ihre Absicht babei sei ja, mehr und mehr Seelen ihrem Schöpfer für den Himmel zu ge

winnen".18

Doch für das Jahr 1682 blieb der Bunsch versagt. Erst das Jahr 1683 brachte, wie bereits erwähnt, Erfüllung. Daß P. Markus auf der Ruckreise vom Kriegsschauplate Graz berühren werde, blieb nicht verborgen. Unterm 9. Oktober 1683, Rlagenfurt, melden sich "Burggraf und Deput tierte best Erre. tierte des Erzherzogthums Kärnthen" bei P. Markus, er möge boch auch Magenfurt besuchen. Der Guardian des Grazer Konventes, P. Angelus, werbe noch eingehender ihre Bitte vortragen.16

Aber das Wirken des P. Markus in Graz ist uns fast nichts erhalten; von Kärnten fehlt jede Nachricht, um so reichlicher fließen die Quellen

über Arain.

Eine Andeutung über den Grazer Aufenthalt macht der Raifer in feinem Grief Schreiben an P. Markus vom 24. Oktober, Linz. "Ich habe den Brief Euerer Paternität vom 11. I. M.", sagt er, "erhalten. Aus demselben erfahre ich von Ihrer Ankunft in Graz und daß Sie sehr befriedigt sind ob der Andacht der dortigen Leute."17 Ein Schreiben aus Graz vom 18. November 1683 des Fürsten Johann Senfried von Eggenberg an ben

Grafen Ferbinand Bonaventura I. von Harrach bemerkt:

"Nenes gibt es von hier aus nichts zu berichten, als daß der fromme P. Marcho d'Avione vor 14 Tagen in Steyermarkh angelangt ware und ben Segen ber gesamten Proving ertheilet hat. Kheine Miracl hat ehr in Stenermarkh nicht und Giere Steyermarkh nicht praestiret, woll aber in Crain, welche auf meine Intercession ausgebracht worden, dan ehr sonsten nicht gesinet ware, seinen Weg durch zu nemen, glaube auch nicht, daß in einem Landt so vil Miracl goschehen sein als schehen sein als bermallen, indehme ehr 7, als erstens einem Herrn von Hohenwart, ber durch Stirtzung eines Pferth ihme den Fueß wurt ab gebrochen hat in also, daß ehr sich dessen niemals mehr gebrauchen noch darauf steigen khinen, sondern den gangen Leib durch zweien Khrukhen zur Bewegung bringen muessen, föllig restituirt hat, wie dan solche Khrukken ben benen P. P. Capucinern in Labach (Laibach) in ber Khirchen, alwo sie hin geopfert worden, zu sehen sein. Dises von Hohenwart Ellent war mihr selbsten bekhant, dan ich ihme erst vor 3 Jahren zu einem Bei siher gemacht und ware mihr sehr leit umb ihn, daß chr die Stöll ber P. Markus war an einem Sonntag, den 24. Oktober, um 4 Uhr nache Markus war an einem Sonntag, den 24. Oktober, um 4 Uhr nache mittags im Kapuzinerkloster zu Laibach, das draußen vor dem Rizdomtor lag, eingetroffen. Er kam ganz unerwartet, gerade, "als man das Tedeum wegen Erhaltung der Stadt Wien erschallen ließ". Man wußte zwar um sein Kommen und erwartete ihn mehr als sehnsüchtig, aber wann er einsten würde, blieb allen unbekannt. So hielt es P. Markus immer, treffen würde, blieb allen unbekannt. So hielt es P. Markus immer, wenn es ihm halbwegs möglich war. Doch als seine Ankunft in der Stadt lautdar wurde, lief gleich sedermann hinaus "zu den Capucinern, das Verlautbar wurde, lief gleich sedermann hinaus "zu den Capucinern, das Verlaugen durch Anschauen dieses rühmlich bekannten Geistlichen zu stillen".

Um andern Tag erfuhr man, er wurde am Hochaltar der Napuziner firche, die dem hl. Johann Evangelist geweiht war, zelebrieren. Des Morgens "noch vor anbrechendem Licht" war die Kirche bereits überfüllt. Keiner wollte diese Messe versäumen. Vormittags 9 Uhr zelebrierte er. "Er las die Messe mit großer Andacht, welches eine ganze Stunde lang währte. Nach der heiligen Messe hielt er eine bewegliche Predigt von der Buß und wahren Reu, wobei bann bie häufig fliegenden Zähren über seine eigenen Wangen, bem Volk so kräftig mit in bas Herz redeten, baß sich das innerliche Leid über die Sünde unter den wehmütigen Seufzern aller Unwesenden, die sich badurch gerührt fanden, offenbaren mußte". Nachmittags um 1 Uhr besuchte er das Mariffinnenkloster vor dem Spitaltor. Um halb 3 Uhr bestieg er die Kanzel dieser Frauenklosterkirche und hielt hier eine "trostreiche Predigt von der Kraft der beiden Namen Jesus und Maria". Seine Stimme war laut und allenthalben vernehmlich. Zuletzt erteilte er auch dem Volk die Benediktion. Die Mosterfrauen hatten sie schon vorher innerhalb ihres Klosters empfangen. Da die Kirchen von Laibach den gewaltigen Menschenftrom nicht fassen konnten, so wurde auf offenem Plate eine Bühne errichtet, von welcher aus er seine Predigt halten und den Segen spenden konnte; ein ftarker Regen, ber eben einfiel, verhinderte die Rede im Freien. Um 26. Oktober um 9 Uhr vormittags wurde P. Markus mittelst des Gräflich Gallenbergschen Kammerwagens unter Begleitung der Schlofigarde zum hohen Dom St. Nikolai gebracht. Dort zelebrierte er bie beilige Messe und hielt eine zundende Predigt, jedes je eine Stunde lang. Er sprach über bas Thema: Recedant vetera, nova scribantur omnia, hoc est in libro nostrae vitae. Er sprach so him reißend, daß "den Zuhörern die Predigt nur minutenlang zu dauern schien". Im Dome war das Gedränge so arg, "daß viel Stühle darüber zerbrachen,

unterschiedliche Weibspersonen aber in Ohnmacht sanken".

Nun nahte die Zeit seiner Abreise. Es wurde verkündet, daß P. Markus im "Landhause" am Neuen Markt von einem Balkone aus seine Abschieds predigt halten werde. Da lief das Bolk häusig nach besagtem Plage. "Gegen 4 Uhr nachmittags brachte ihn" des Herrn Landverwalters Kutsche; er trat auf den Balkon, der mit einem türkischen Teppich behangen war, und hielt "eine überaus schöne Rede in Welscher Sprache wobei er best möglichster maßen das Lob der hl. Gottesgebärerin ausbreitete". Zeder möge sie auch in seinen Nöten zur Fürsprecherin nehmen als die Patronin Carnioliae, als Auxilium Christianorum und Refugium Peccatorum. Er empfahl auch insbesondere "die Andacht zu der Statua bei den Zesuiten". Diese Statue war eine herrliche Mariensäule aus verschiedenfarbigem, seltenem Marmor, auf der die Gestalt Mariens aus erbeuteten Kanonen gegossen prangte. Sie war das Werk des "kunstreichen Salzburgers Bolf Weisklichner" und wurde auf Kosten der Landschaft vor der Zesuitenkirche

Nachbem P. Markus noch den Segen über das Bolk, über die Stadt, die Acker, Felder und Weingärten, schließlich auch noch über das ganze Land und seine Bewohner gegeben, schied er von Laibach, ein Schiff am Flusse Laibach benüßend. Diese Einzelheiten entnehmen wir dem Zeitzgenossen Balvasor, der diesem Berichte noch eine Aufzählung verschiedener Bunderwirkungen anfügt und mit der Bemerkung schließt: "Als er (P. M.) sich zu Laibach aufhielt, konnte man ihn nicht anders als ein Muster der Mäßigkeit ansehen, denn seine Speise und Trank war gar gering und wenig. Des Schlaß gebrauchte er sich auch gar sparsam und ruhte nur eine oder andere Stunde auf stehendem Kuß."

#### Rapitel XIII

### Niemals nach Rom!

Es ist auffallend, daß P. Markus von Aviano, den wir als apostolischen Missionär halb Europa haben predigend, sehrend und heilend durchziehen sehen, daß er, den wir als päpstlichen Legaten bei den christlichen Kriegsbeeren im Kampfe gegen den Islam wiederfinden, niemals Nom, die ewige Stadt, den Sig des Papstums betreten hat.

Im Jahre 1681 hatte P. Markus daran gedacht, mit Erlaubnis seiner Orbensobern, am Rückwege von seiner zweiten großen Missionsreise in die Heimat, auch den Wiener Hof zu besuchen. Doch war dies nicht möglich.

Erstens lag ber Pater noch infolge seines Unfalles, ben er in Roermond erlitten, schwer leibend barnieder und mußte nach seiner Genesung baran denken, den kurzesten Weg zur Heimreise zu wählen, "um so mehr", schreibt er an den Kaiser, "als der Hl. Bater mich hat wissen lassen, ich möge meine Rückkehr nach Italien beschleunigen, da er wünsche, daß ich nach Rom komme, um die nächsten Fastenpredigten daselbst zu halten".1

Wie hoch Innozenz XI. P. Markus schätzte, erhellt schon aus einem Schreiben vom Jahre 1680 — 26. Octobris, Rom —, das der Resident von Bayern in Rom, Abbé Scarlatti, an Kurfürst Max Emmanuel von Bayern richtete. Es heißt darin: "Ich erinnere mich nicht, ob ich meinem Durchlauchtigsten Herrn geschrieben habe, daß Seine Heiligkeit mir kurz lich mit eigenem Munde Vieles zum Lobe des P. Marcus von Aviano,

ben er sehr hochschätzt, erzählt hat."2 In seinem Antwortschreiben auf ben Brief bes P. Markus, bedauerte der Kaiser, daß er auf den so sehr ersehnten Besuch des Paters verzichten muffe, "aber ba ich aus Ihrem Briefe erfebe", fügt er hinzu, "daß Sie vom Hl. Bater so febr begehrt werben, und ich auch glaube, daß Sie bort sehr viel Gutes für die Christenheit werden wirken konnen, fo setze ich sehr gerne, in vollster Ergebung, meinen privaten Trost dem Allgemeinwohle nach, zumal mir die Hoffnung bleibt, daß Sie nach Beendigung ber Predigten in Rom mich werben in Wien besuchen können."3

Diese Fastenpredigten in Rom sollte P. Markus in der sogenannten Chiefa—nova der Oratorianer halten. Der Benetianer Marchese Leander Colloredo, felbst dem Oratorium des hl. Philippus Rerius angehörend, und späterer Kurienkardinal, hatte biesen Herzenswunsch seiner Patres beim

Hl. Bater bringend vertreten.

So wenig aber ber Wunsch bes Kaifers in Erfüllung gegangen war, P. Markus im Jahre 1681 in Wien, bei fich zu sehen, ebensowenig wurde bas Verlangen ber Römer im Jahre 1682, P. Markus' Fastenpredigten zu

hören, gestillt.

Schon am 13. Dezember bes Jahres 1681 schrieb der vorerwähnte Marchese Leander Colloredo an P. Markus: "Außer dem Ruten, den bie ganze Stadt durch die Gnade Gottes aus Ihren eifervollen Predigten gezogen hätte, ist es auch bie Rücksicht auf mich selbst, damit ich durch Ihre Gegenwart getröftet werbe und aus Ihrem hl. Umgang Nuten schöpfe, bie mich veranlagt hat, die bringenden Bitten meiner Patres zu unterstüßen." Als Borwand zur Absage vonseiten der Kurie, scheint die große Entfernung Roms von Wien haben bienen muffen, so daß man befürchte, daß P. Markus zu spät an ben Wiener Hof kame. In bem vorerwähnten Schreiben Colloredos, wird nämlich hervorgehoben, daß eine zehn- bis zwölftägige Verspätung wohl kaum in die Wagschale gefallen wäre. Der wirkliche Grund des nicht Zuftandekommens dürfte ein anderer gewesen

sein, der auf politische Umtriebe einer bestimmten Macht zurückzus führen wäre.

Das Jahr 1683 war so glücklich verlaufen durch den Entsatz der Stadt Wien und dem glänzenden Siege bei Parkany, nun aber drängte sich bie Sorge wegen des Jahres 1684 in den Bordergrund. Der Türkenkrieg sollte fortgeseht werben, und zwar mit dem Ziel der Einnahme von Buda. Frankreichs Haltung aber schien wieder mehr als bedrohlich, so daß bie Prioankate. Kriegskasse erst recht reichlich mit Gold versorgt werden sollte. Der Kaiser wendete seine Blicke nach Rom. Nur vom Papste konnte Hilfe kommen, wer sollte dies aber nach den gewaltigen Opfern des Jahres 1683 bem Hl. Bater vorstellen? Der Kaiser meinte, die geeignetste Persönlichkeit ware makt D. Manne wohl P. Markus, wenn er personlich dem Papste die schwierige Lage schishorn kannten schildern könnte. So schreibt ber Raiser diesbezüglich an P. Markus: "Gerade jett ware es an der Zeit, wenn Euere Paternität nach Rom gingen, um sich zu den Füßen dieses so heiligen und eifrigen Papstes nieder zuwerfen. Dann könnten Sie erst noch zu mir kommen. Da ich aben weiß bas Gm Attention weiß, daß Ew. Paternität sich von selbst nicht rühren und sich nur durch Gottes Fügungen leiten lassen, — welche man aber manchmal burch menschliche Mittel erfährt — so könnten mir Euere Paternität irgend eine Art angeben, durch welche dies zu erreichen wäre. Gewiß würde ich Alles tun, um dieses gute Werk zu vollführen. Am besten ware es, wenn Se. Heiligkeit Ew. Paternität felbst zu sich berufen wurde, aber ich weiß nicht, wie man bies bem Sl. Bater beibringen konnte."5

P. Markus war mit dem Vorschlag ganz und gar einverstanden. "Ich versichere Euerer Majestät neuerdings, daß ich bereit bin Ew. Majestät zu dienen, sowohl in Rom als auch beim Heere mit Blut und Leben, je

nachdem dies erforderlich ift."6

Um 24. März meldete P. Markus dem Kaiser in möglichster Kürze und Eile, er habe bereits die Dbedienz erhalten, sich nach Absolvierung seines Fastenzyklus, über Neuburg zum Kaiser zu verfügen. Er werde münd

lich Vieles zu berichten haben.

Der Kaiser antwortete: Ich bedauere es sehr, daß es Ihnen nicht go stattet wurde, bevor Sie zu mir kommen, nach Rom zu gehen, um der Sache willen, die wir besprochen haben, als Ew. Paternität bei mir waren, Mun inimious b. weil ich glaube, baß baraus viel Gutes erfolgen würde. Nun, inimicus homo hat dieses große Werk verhindert. Er wird der artige Werkzeuge und Vorwände angewendet haben, die auch diesen so heiligen und eifrigen Papst überzeugten. Ich glaube Euere Paternität werten den sich wenig daraus machen, weil Sie ja so sehr in den Willen Gottes ergeben sind, aber bas Gemeinwohl leidet barunter. Gott verzeihe es bem, ber baran die Schulb trägt."8

Zum zweiten Male war die Gelegenheit entschwunden, die P. Markus

vor den Thron Seiner Heiligkeit hatte führen können. Inzwischen war freilich P. Markus im Interesse ber Christenheit und des Kaisers nicht mußig geblieben. Der Papft bestritt wieder den Feldzug des Jahres 1684. Dessen Ausgang war jedoch äußerst trübe. Das Hauptziel der Einnahme von Buda war verfehlt, der Papst niedergeschmettert. Die Aussicht für den Kaiser, den Krieg weiterführen zu können, fast vernichtet. Da war es P. Markus, der nun selbst nichts sehnlicher wünschte als nach Rom zu kommen, um den Papst zu trösten und ihn zu veranlassen, die Sache Gottes und der Christenheit nicht aufzugeben, baburch, daß er jegliche wei tere Hilfe für den Krieg verweigere. Eine Romreise zu ermöglichen, dafür hatte er aus der Ferne vorgearbeitet. "Ich erwarte irgend einen Brief aus Nom", schreibt er dem Kaiser. "Wenn ich von Gr. Heiligkeit berufen würde, so könnte ich hoffen, Seine Heiligkeit durch die lautere Wahrheit aufzuheitern und ihn Em. Majestät wieder in höchstem Grade geneigt zu machen, um so kräftige Hilfsmittel Ihnen zu bieten, wie sie die gegenwärtigen Nöten erfordern. Auch andere hohe Fürsten wünschen aufs leb hafteste, daß ich hingehe, wegen der Aussicht auf unendlich viel Gutes für die ganze Christenheit. Ich fürchte aber, daß dies nicht geschehen wird, denn es wird immer gegen mich gearbeitet. Sie reden und streuen Dinge aus, wie solche der Teufel selbst, nicht schlimmer hätte ersinnen können. Ich aber nehme alles gerne aus ber Hand Gottes an; niemals wurde ich mich zu rechtfertigen trachten, selbst wenn ich es könnte, benn auch über Christus ist übel gesprochen worden. Ich banke Gott, daß ich in dieser Beise Gelegenheit habe Berdienste zu sammeln. Er stehe mir mit seinem göttlichen Schutze bei, ohne den ich nichts tauge und nichts vermag."

Alls Antwort barauf schrieb der Kaiser am letten Jahrestage 1684: "Dh, wie glücklich wurde ich mich schätzen, ja nicht nur mich, sondern die ganze Chriftenheit, wenn Guere Paternität nach Rom geben könnten, um diesen so heiligen Bater zu informieren! Aber auch ich fürchte, daß ber Feind des Menschengeschlechtes etwas so sehr Gutes verhindert, denn er befürchtet eben, daß viel Gutes daraus erwachse. Wenn ich etwas dazu

tun konnte, ich tate es von Herzen gerne."10 In seinem ersten Schreiben bes Jahres 1685 — 19. Jänner — erwähnt P. Markus wieder "Solche, die sein Kommen nach Rom mit aller Kraft verhindern," was ihn jedoch wie jegliche Verfolgung nur um so zuversichtlicher stimme, daß daraus bloß Gutes erwachse.11

"Mit einem Worte, in Rom will man mich nicht. Es ist nicht bet Papst, aber Jemand anderer; ich werde schon mündlich darüber sprechen," so ergänzte P. Markus seinen Bericht im nächsten Briefe,12 während ber Raiser zuversichtlich bleibt, daß es doch noch einmal geschehen werde. 13

Hierin aber hatte sich der Kaiser wahrlich getäuscht, denn niemals kam P. Markus in die ewige Stadt, trogdem es wiederholt nahe baran war,

daß er dahin kam. In einem Schreiben des Kardinal-Staatssekretar Cybo an Kardinal Kollonich, heißt es mit Bezug auf die Vorgange bei der Eroberung von Buda im Jahre 1686: "Es wird von Seiner Heiligkeit der Rapuzinerpater Marcus von Aviano hierher berufen werden, um von diesem die sichersten und zuverlässigsten Berichte von dorther zu erhalten.14

Den gleichen Vorschlag hatte auch der Schweizer Nuntius Cantelmi unterm 25. Oktober 1686 Kardinal Cybo unterbreitet: "P. Marcus", sagt er, "ist über die Berhältnisse (beim Türkenkriege) so gut unterrichtet, baß es Seiner Heiligkeit gewiß sehr zum Eroste gereichen würde und auch wegen künftiger Erfolge die nötige Einsicht gewähren möchte, wenn ber Pater Alles mündlich vortragen könnte. Ich hielt es auch für leicht tun lich, daß er nach Rom kame, da er ja ohnehin von hier aus sich unmittelbar nach Mailand begeben muß. Ich nehme mir die Freiheit diesen Wink Ew. Emineng zu geben.15

Aber, troß allebem, zur Ausführung gelangt ber Plan nicht. Die Sache zieht sich in die Länge, bis sie endlich entgültig ausgeschaltet wird. Es ist eben der Kampf der Hölle gegen die Wahrheit, der sich in der Politik Muntius Cantelmi in Luzern, erhält von Kardinal Cybo unterm 23. November 1686 die Antwort auf seine vorerwähnte Insimuation. Die Mission des P. Marcus in Freiburg wird sicherlich zu großer Auferbauung jenes Bolkes geraten sein und reichliche Frucht gebracht haben; es ist ja bekannt, mit welchem Eifer und mit welcher Inbrunft, sich bieser gute Orbensmann abmuht Seelen für Gott zu gewinnen.

Seine Heiligkeit hat darüber große Freude empfunden, trogdem aber ist er nicht geneigt, daß derfelbe sich der Unbequemlichkeit einer so weiten Reise, wie an den hiesigen Hof, unterziehe. Aber auch hierin würdigt

Se. heiligkeit Ihre Aufmerksamkeit gegen Se. heiligeit.10 P. Markus aber berichtete diesbezüglich dem Kaifer: "Es sind ihrer viele hohe Prälaten und Cardinäle, die mich gerne in Rom sehen möchten, aber es sind auch solche dort, die mich in Rom nicht haben wollen; sie haben Sr. Heiligkeit so Bieles hinterbracht, damit er mir nicht nach Rom zu kokonnten erlaube. Ich sehe dies als eine Fügung Gottes an, um eines ihm bekannten höheren Zieles willen. Ich bleibe dabei überaus zufrieden und

Der Kaiser bedauerte die Sache sehr. Er meinte, "wenn Sie auch in den Willen Gottes ganz ergeben sind, so halte ich Sie doch für grundlos

Zu benen, die P. Markus' Reise nach Rom verhinderten, gehörten eben jene, die von frangösischem Golde geblendet, den Interessen bienten Gehre Oahr man Geblendet, den Interessen biefes Staates bienten. Ihre Zahl war wahrhaft nicht gering. Selbst ein Mann in der höchsten kirchlichen Stellung wußte sich diesem Zauber nicht zu entziehen.

So erzählt Mar Immich, einer ber genauesten Renner jener Zeit: "Eine

eigentümliche Stellung nahm der erste Minister der Kurie, der Staatssetretär Cardinal Alberano Cybo ein. Er erhielt von Ludwig XIV. eine Pension und enthüllte bafür den französischen Agenten manches Geheimnis." Sa, Cybo hatte schon unter Clemens X. eine "geheime Penfion" von

Frankreich bezogen.19

Und wieder kam P. Markus in seinem nächsten Schreiben an den Kaiser dd. Benedig, 7. Februar 1687 auf diese Sache zu sprechen. "Biele hohe Prälaten", betonte er nochmals, "sowie auch die Benediger Herrn (Senatoren), haben sich bemüht mich nach Rom zu bringen, aber Alles vergebens, wegen der lebhaften Eindrücke, die Seiner Heiligkeit beigebracht wurden, so daß es gar nicht gut wäre, wenn ich nach Rom ginge. Ich sage, es wird dies der Wille Gottes sein. Wenn ich aber hingekommen wäre, so hätte ich dem Papste eindringlichst vorgestellt, daß es seine Pflicht sei, Ew. Majestät zu Hilfe zu kommen, und zwar nicht mit geringen Unterstützungen, sondern mit Millionen; da die Christenheit noch nie so begünstigenswert war, als in gegenwärtiger Zeitlage. Berfäumt man biese so günstige Gelegenheit, die Gott uns bietet, so weiß Gott, ob sich je wieder eine solche findet. Ich fürchte, daß, wenn man diese nicht benütt, ber weinenswerter Schaben baraus erwächst."20

Der Kaiser stimmte der Ansicht des P. Markus bei. "Ew. Hochwürden", schreibt er, "haben sehr Recht, daß Sie sich ben göttlichen Anordnungen fügen, denn die unbegrenzte Weisheit wird schon zu seiner Zeit verfügen, was zu Seiner höheren Ehre und bem allgemeinen Besten frommt."21

Noch im selben Jahre kam ein neuer Anfturm auf die papstliche Kurie, P. Markus wenigstens im Jahre 1688 nach Rom zu ziehen. Wieder war es Rarbinal Leander Colloredo, der im Namen seiner Dratorianerpater, um die Vergünstigung bat, daß P. Markus die Obedienz erhalte, behufs Abhaltung von Fastenpredigten in der Chiesa nova zu Rom. Unterm 5. Nor vember 1687 frug P. Markus von seinem Konvente in Benedig aus bei Kardinal Cybo an, ob er sich zuerst nach Rom begeben solle, um die Kardinal Cybo an, ob er sich zuerst nach Rom begeben solle, um die Fastenpredigten zu halten und erst dann sich nach Deutschland und Ungarn zum Heere verfügen solle, er habe nämlich noch keine Dbedienz für Rom erholten erhalten. Er werde Alles, was man ihm befehle, sogleich und mit voller Geneigtheit, allenfalls, wenn nötig, mit Bergießung seines Blutes und unter Hingabe seines Lebens tun.22

Um 18. November erhielt P. Markus folgenden Brief seines Generals: "Da Euere Paternität sich in Folge ber zweiten, Ihnen überfandten Obedienz für die Chiesa nova nach Rom begeben müssen, so steht zu er-warten ber Die Chiesa nova nach Rom begeben müssen, so steht zu erwarten, daß Sie des hl. Batere Fuß küffend, bei dieser Gelegenheit deffen bobe Must. " hohe Aussprüche — Dracoli — und Befehle erhalten werden. In Gemäßheit derselben werden Sie handeln muffen, um ber Andacht, Zuneigung und bem Muse. dem Nugen des erhabenften Kaisers und der in Ihrem Briefe benannten Durchlauchtigsten Fürsten zu entsprechen. Ich werde mich immer freuen, daß Sie den Genannten, welchen der Orden so sehr verpflichtet ist, auch Zeichen der Dankbarkeit geben. Auch will ich jeden Schritt Euerer Paternit tät mitsamt Ihren mühevollen Arbeiten segnen, wie ich dies in meinen anderen Briefen schon erwähnt habe. Indem ich Sie herzlichst grüße, empfehle ich mich Ihren Gebeten. Gott segne Sie!

Euerer Hochwürdigen Paternität wohlgeneigter Diener im Herrn Fr. Carl Maria von Macerata

P. Markus, der, wie wir wissen, keinersei Austrag von der Kurie noch erhalten hatte, sich nach Rom zu verfügen, sandte den Brief seines Generals an Kardinal Eybo, um die strikte Weisung des H. Vaters zu erhalten, Himmels zu unterwersen, da er einzig nach der Ehre Gottes und dem Heile der Seelen verlange. Uberdies erkenne und bekenne er sich als ganz vollkommener Ordensmann sei dem Auftrages, da er ein ganz und ben Gesche.

Den Bescheid hierüber erhielt P. Markus unterm 6. Dezember. Kardinia Cybo schrieb, Se. Heiligkeit habe für notivendig erachtet, in erster am Feldzuge Rücksicht zu nehmen. — P. Markus könne ja ein andermal zu halten. 25

Karbinal Colloredo war von dem neuerlichen abweisenden Ausgang der Sache schon früher unterrichtet worden. Kardinal Pius, sowie der kaiser liche Botschafter in Rom, Prinz Liechtenstein, hatten übereinstimmend be merkt, sie hielten dafür, daß es "Gott zum Dienste gereiche, wenn Seine Paternität die Reise nach Nom nicht unternehme."

Im Frühlinge des Jahres 1689 hatte der Großherzog von Florenz zweimal beim Papste nachgesucht, es möge P. Markus gestattet werden, zoge die Bitte abgeschlagen. Wohl eine "künstliche Mache", bemerkt P. Markus dem Kaiser gegenüber, "wegen der Nähe von Nom ober

Ein brittes Mal melbeten sich die Oratorianerpatres in Nom zum Worte, mit einer neuerlichen Einladung in der Fastenzeit des Jahres 1697 in der Papst, so hofften sie das Beste für sich. Es war eine neue Zeit, ein neuer selbst dankend absehnte; er wußte wohl, daß unter Innozenz XII. ein weniger günstig gewesen ware als früher. Dem Kaiser schrieb er: "Mit

dringendsten Bitten bin ich eingeladen worden, die nächsten Fasterpredigten in der Chiesa nova zu halten, aber da es sich um eine der vor nehmsten Posten der Christenheit, um eine Stadt handelt, die das caput mundi ist, ich mich zudem als den armseligsten Menschen auf dieser Welt erkommen erkenne, der baar jeglicher Tugend ist, ohne Talent, vollkommen und wissons wissend und unwürdig das Wort Gottes zu verkünden, so habe ich darauf

verzichtet."28

P. Markus hielt die Fastenpredigten damass im Dome zu Padua bet Rardinal Barbarigo. Schmerzlich berührt, schrieb Kardinal Colloredo an P. Markus: "Ich kann nicht leugnen, daß es meinen Patres der Chiesa nova zur höchsten Befriedigung gereicht hatte, insbesondere aber mir, Sie hier gegenwärtig zu sehen und aus Ihrem Munde die ewigen Wahrheiten du vernehmen. Ich hätte gehofft, daß das Feuer Ihres Herzens das Eis meines Herzens zum Schmelzen bringen würde.... Möge mir doch wenigstergens zum Schmeizen vringen wurden, ber mir, mangels Ihrer Georgen ersetzen, ber mir, mangels Ihrer

Raum zwei Jahre später — im Jahre 1699 — schloß P. Markus Gegenwart, versagt blieb."29 seine Augen für diese Welt. Die ewige Stadt hatten sie nie geschaut!

## Rapitel XIV

# Der apoltolische Tegat beim Kampfe um Buda

Der Entsatz der Stadt Wien und die Siege der drei letzten Monate des Jahres 1683 bei Parkany und Gran waren wohl glückverheißend für den kommenden Feldzug und berechtigten den einmal gefaßten Entschlusses. zur Fortführung des Krieges. Aber trop dieses feststebenden Entschlusses, sowohl von Seite des Königs, als auch des Kaisers, der von sich sagen konnte, er werde nicht ablassen gegen den Türken zu operieren um das Mahr, er werde nicht ablassen gegen den Türken zu operieren um das Wohl der Christenheit hiermit zu begünstigen, waren boch Andere am Werke, die Sache stören. Diese Andeutung bezog sich hauptsächlich auf Kronkrait. Frankreich. Schon im Jänner des Jahres 1684 warb der Kaiser bereits um die Teilnahme des P. Markus am kommenden Feldzug. P. Markus, ber ober ober der ebenfalls hoffnungsvoll in die Zukunft blickte, war dazu bereit; die Beforenne Besorgung aller nötigen Bewilligungen aus Rom ward wieder in die bemöhnte bewährten Hände des kaiserlichen Botschafters in Benedig gelegt.2 Tat-lächlich Bande des kaiserlichen Botschafters in Benedig gelegt.2 Tatsächlich konnte P. Markus unterm 24. März berichten, daß er alles zur Reise war Reise Nötige bereits in Händen habe. Das Ziel des Feldzuges für 1684 konnte konnte nur sein, Ofen aus der Gewalt der Türken zu befreien. Schon un-mittelban mittelbar nach dem Entsatze von Wien hatte König Sobiesty biesen Plan im Muss im Auge. Er hatte ben Marsch gleich birekt auf Buda gewünscht. Rur ber Berra der Herzog von Lothringen meinte, man sollte zuvor die Festungen Neus häusel oder Gran nehmen und mit der letzteren sich des wichtigsten Postens von Parkany bemächtigen; ausschlaggebend aber für Sobiesky war die hatten; fo kam bes kattering und um Buda 35 000 Türken gesammelt

hatten;4 so kam bes Lothringers Ansicht zur Geltung. Im Jahre 1684 stand ber Plan, Buda anzugreisen umsomehr fest. Galt boch Buda als das zweite Bollwerk des Osmanentungs. Die Disserenzen im Kriegsrate galten nur der Frage, ob Neuhäusel oder Buda zuerst anzugreisen sei. Die Mehrzahl entschied sich für Buda. Doch bevor noch diese Fragen näher in Erwägung gezogen wurden, trat ein Ereignis ein, das fast den ganzen Feldzug illusorisch machte, oder doch so bedenkt die seste Luremburg zu belagern angefangen. Wohl eine niederschmetternde Nachricht. Nun sollte ein Teil des für den türksischen Feldzug ausgerüsteten Keeres in die Meinlande entsendet werden. Die von Deutschland nach zu unterbrechen und der Kurfürst von Bayern ersucht, seine Keere nicht nach Ungarn vorrücken zu sollsen

Gegen diesen Plan legte sich im Auftrage Noms der Nuntius mit aller Kraft und Entschiedenheit ins Mittel, aber trotz aller schwerwiegenden erzielen. Fraknoi, der diese Vorgänge an der Hußerung des Kaisers zu im vatikanischen Archive schildert, fügt dem hinzu: "Buonvisi nahm nun seine vom Geiste der Apostel getragenen Reden bei der Belagerung Wiens auf die Heere große Riefeng anschaft die Here getragenen Reden bei der Belagerung Wiens auf die Heere große Riefeng anschaft der Reden bei der Belagerung Wiens

auf die Heere große Wirkung erzielt und sich damit verdient gemacht hatte." Bielleicht hätten die Bemühungen und die Vorsprache Marco d'Aviano, auf den Kaiser geübt, wenn nicht die Ereignisse von Luremburg sich über umberiet, die Feste Luremburg in französischen, während man noch her Halten mehr. Ein Teil der Heere wurde an den Rhein geschiekt. Es mag Partei, die den Frieden mit der Pforte ersehnte, um sich werden, daß die dem Könige von Frankreich entgegenzuwerfen, nicht obsiegte, sondern auf 20 Jahre schlöß.

Die Fortsetzung des Türkenkrieges war also gesichert, doch ein großen Schaden blieb der Sache anhaften; ein Teil der kaiserlichen Heereskräfte war dem Türkenfeldzuge entzogen worden, und neue Gefahren tauchten immer wieder auf, so daß für die Eröffnung des ungarischen Feldzuges der Feldzug begann. Trothem gestaltete sich derselbe Anfangs nicht uns

gunstig. Um 14. Juni 1684 berichtet P. Markus von der Armee aus, man werbe werde den nächsten Lag die Eroberung von Visegrad versuchen, es ware bies mixe. dies wichtig, damit der Berkehr auf der Donau nicht abgeschnitten werde. "Ich würde auch", sagt P. Markus die Einnahme von Nen erhoffen, doch die einzig Gran dies sich die einzige Schwierigkeit ist nur unser geringfügiges Heer. Menn dies sich nun nicht erreichen läßt, so wird man versuchen, Pest, Agria, Rovigrad und Neukauter Neuhäusel zu erlangen. Man wird dies auch mit Gottes Hilfe erreichen; auch hoffe ich immer noch auf Ofen, denn die Türken sind aufs höchste bestürzt bestürzt und die unseren, wenn auch gering an Zahl, sind sehr untern nehmunger nehmungslustig und begierig zu kämpfen. Mit meinem ganzen armen Berstant Berstand mühe ich mich ab", beschließt er seinen Bericht, "oft verfüge ich mich zu ben " mich zu den Generälen und mache ihnen Mut, sie sollten ja nicht daran. zweiseln, daß Gott mit uns ist und mehr geben will als wir uns nur

Um 17. schon, meldete P. Markus die Einnahme der Stadt und Festung Biscgrad, die innerhalb 24 Stunden erfolgte. Die Türken, ihrer 1000 an wünschen können."6

der Zahl, hatten tapfer gestritten und sich tüchtig gewehrt. Bu seiner höchsten Befriedigung hatte der türkische Festungskomman dant P. Markus gegenüber mit den händen auf sein Kruzifir weisend, wohlgefällig geäußert, daß er während des Kampfes bemerkt habe, wie P. Mante. P. Markus dem christlichen Heere den Segen gespendet habe. "Ich war barüben fer darüber sehr erfreut", betont P. Markus, "da ich sah, daß Gott selbst bei den Rankon Gehreiben den Barbaren in Achtung und Ansehen steht." In demselben Schreiben erzählt erzählt er, daß alle Kriegskundigen, darin übereinstimmen, es sei in ganz Ungann Be Ungarn keine Festung, die so uneinnehmbar, aber auch so wichtig wäre als Biseauch Bisegrad, letteres wegen des Aberganges über die Donau..., "Obgleich Frankreich jeglichen guten Fortgang so sehr beeinträchtigt; benselben zu verhinden verhindern wird ihm, mit Gottes Hilfe, auf die Fürbitte der seligsten Jungfrau und des hl. Erzengels Gabriel, nicht gelingen" meint P. Markus, übrigens übrigens werde innerhalb zwei Tagen Beichte und Generalkommunion beim gann beim gannt beim gannt beim beim ganzen Heere stattfinden; der Herzog von Lothringen empfange die bl. Santat bl. Sakramente an jedem Festtage. Rlopp behauptet zwar, "die kleine aber flank. aber starke Feste Visegrad wurde wie im Vorbeimarsche genommen". Nun, gar so gemütlich ging die Sache wohl nicht. P. Markus schreibt an Graf In Graf Thurn-Valsassina": "Die Citabelle die ganz oben liegt, kann mit Kanonen mit Kanonen nicht erreicht werden, und ist viel stärker als Gran. Die unseren kampfen kämpfen zwar äußerst tapfer und bombardieren Stadt und Beste, aber auch ber Grand famen von auch der Feind verteidigt sich kräftig. Auch 1000 Türken kamen von ausen der Feind verteidigt sich kräftig. Auch 1000 Türkasschlagen. Sich außen der Stadt zu Hilfe; sie wurden aber wacker zurückgeschlagen. Ich schreihe schreibe nur in Eile, denn ich muß den Unseren beistehen." Doch noch etwas verrät Dom Raiser wohl verrät P. Markus dem Grafen in diesem Schreiben, das er bem Kaiser wohl verfehmier verschwiegen hatte. "Nur eine Handbreit ist eine Artilleriekugel über meinen Kopf hinweggegangen, aber Gott hat mich beschützt," s sagt er. Schon ber Weg dahin war mühevoll und anstrengend, "durch einen sehr engen yaß und hohe Berge", und als die Türken das Städtchen endlich aufgaben und in die Bergveste retirierten, da mußten, weil eben die Kanonen diese nicht erreichten, zwei große Feuer-Mörser und eine Haubige mit großer Mühe den Berg hinaufgebracht werden", mittelst deren man dann in die Festung unterschiedliche Bomben und Granaten werfen konnte. Nach fünftägigem, harten Kampse war der Sieg errungen.

Nach der Eroberung von Bisegrad wurde der Angriff auf Weißen unternommen. Bevor jedoch das Heer in Aktion trat, gab P. Markus demselben seinen Segen. Feigius erzählt: "Der from Capuziner der hat auch Meß gelesen. Mit großer Andacht vor, alsch sie ist außgewesen, gab er allen Bolck nach seinem Andachts-Brauch die Benediction, und bette embsig auch,

Bu höchster Majestät, daß sie den reichen Seegen Aber das Krieges-Heer stets wolle lassen regen, Dem Keinde aber pur an Preiß, der Christenheit zu Rut

Dem Feinde aber nur zu einem großen Trutz."10 Baizen, das alte Bacia, das seinen Namen von einem Einsiedler her ten soll bon in blatte. leiten soll, der in dieser Gegend, da sie noch mit Wald bedeckt war, seine Hitte aufgeschlagen hatte, liegt "6 Meilen unterhalb Gran am linken Arm der Donau". Einst war es Bischofsig und Universitätsstadt, unter bem stote macker. dem stets wechselnden Türkenjoch aber war diese Herrlichkeit längst ver blichen Ma Mindel blichen. Als Mustafa, der Pascha von Aleppo, der das Commando über bas Ofner Lager führte, von der Absicht des Herzogs von Lothringen er fuhr, Waizen anzugreifen, entsendete er rasch 20 000 Mann, um biese Absicht zu vereiteln. Doch unverzagt griff sie das christliche Heer im Angesichte von Waizen an. "Es waren zwar auch die Zürken nicht faul," er Zählt ein zeitgenössischer Zürkenkrieghistoriker, sondern gaben ebenmäßig, sowohl mit Stücken als Musqueten stark Feuer und gingen mit Furie auf den kaiserl. linken Flügel loß," aber Sieger blieben wieder die Kaiser lichen. 11 Um 27. Juni, also zehn Tage nach der Einnahme von Visegrad, folgte die 2005 folgte die große Siegesnachricht vor Waizen. Voll des Dankes gegen Gott, berichtete von diesem Siege P. Markus an Graf Thurn-Balsassina: "Der Türke murde von der Litte P. Markus an Graf Thurn-Balsassina: Türke wurde von den Unsern niedergeworfen und in die Flucht geschlagen, Weldkonnen und Felbkanonen und Stücke erobert, 1500 Türken getöbtet, die Stadt und Reste Moison mit arram erobert, 1500 Türken getöbtet, die Stadt und Beste Waizen mit Allem was barinnen, genommen, ungefähr 1000 Türken zu Gefangenen gemacht, mit einem Borte, der mit Gottes Silfe er rungene Sieg wird als einer der größten angesehen, der je der kaiserlichen Armee zuteil geworden. "Morgen wird das Heer gegen Pest ziehen, und von da vor Buda," erzählt P. Markus weiter und so schließt er: "Wenn das Unternehmen bei beiben Städten glückt, so wird ber Kaiser bald Herr über ganz Ungarn sein."12 Bor Pest hatten die kaiserlichen Heere

leichte Arbeit, benn noch bevor biefelben eintrafen, zogen die Türken fast vollends ab. Nachdem sie die gefangenen Christen niedergemetzelt, suchten

sie sicheren Schutz in Buda (Ofen).

In einem Schreiben vom 18. Juli an Thurn-Balfaffina, wußte P. Markus nicht genug ben göttlichen Beiftand bei all' ben bisherigen friegerischen Unternehmungen zu preisen. "Raum, daß wir die so überaus wichtige Einnahme von Visegrad erreicht haben", fagt er, "so kamen doch wenigstens teilweise die Truppen aus Schlesien und bald darauf erschien (Graf) Lubomirsch" mit ben Polen, so baß unser Heer auf 34 000 Streiter angewachsen ist, außerbem, daß wir Biele in Visegrad, Waizen und Peft als Besatzung zurucklassen mußten." Um Anfange bes Feldzuges hatte man vergebens auf bas Eintreffen ber schlesischen Truppen gewartet, bis der Herzog von Lothringen beschloß, mit seinem kleinen häuflein von 9000 Ravalleristen und 13 000 Infanteristen ans Werk zu gehen. Mit biesem winzigen Heere, hatte er Bisegrad bewältigt. "In zwei Tagen", so fährt P. Markus in bem vorerwähnten Schreiben fort, "erwartet man ben Palatin von Ungarn — es war dies Graf Paul Efterhazy — mit 4000 Mann, bazu kommen noch 2000 Mann Berftarkung, bie ber Fürst von Salzburg — nämlich Erzbischof Maximilian Gandolph von Khuenburg sendet, dann noch einige wenige Andere. Ich kann gar nicht sagen, wie geschwächt und eingeschüchtert die Türken seit der Ginnahme von Peft sind." "Nach zweitägiger Ruhe und sobald die Brücken geschlagen sein werben, will man gegen Buda ziehen", erzählt P. Markus weiter, "bies wurde bem christlichen Heere nicht schwer gemacht, es konnte im Angesichte ber Türken ungeftort bie Brucke paffieren, obgleich es die Türken hatten leicht verhindern können." Gleich nach biefen paar Tagen, werde man den Ungriff auf Buba wagen. "Es ift bies ein gar großes Unternehmen," meint er, fowohl deshalb, weil biefe Stadt überaus groß, schon, wolfreich, stark und gut verproviantiert ift. 6000 Janitscharen lagern brinnen, zur Bebeckung bienen noch, wie verlautet, ihrer 3000 Mann. Dreihundert Stuck Kanonen sind vorhanden, auch sonst ist die Stadt aufs beste versorgt. Als Hauptstadt des ungarischen Reiches, legt der Türke großes Gewicht darauf." "Aber", fo hofft P. Markus, "wenn der Türke auf eine Schlacht eingeht, fo erwarten wir uns einen guten Erfolg. Das wird eine der größten Unternehmungen sein, die man nur machen kann." Und schon hatte man weitere Plane gemacht. "Ich glaube", sagt P. Markus, "darnach will man Novigrad, Agria und Neuhäusel nehmen, da dürfte dann wenig mehr fehlen, daß sich unfer Raifer gang Ungarns bemächtigen kann. Es konnte sogar noch biefes Sahr geschehen, wenn nur General Leslie mit 20 000 Streitern bis an ben Fluß Effect vordringen würde. Das größte fibel ift nur, daß es an Fourage und Proviant fehlt. Das kaiserliche Heer mitfamt Bagage bürfte 24 000 Pferbe und 60 000 Mann betragen. Ew. Erzellenz

können sich vorstellen wie viel man braucht, um so viel Leute zu er balten. halten. . . . Bon sich selbst wußte P. Markus nur zu berichten: "Mit geht est giemlich auch geht es ziemlich gut, wenngleich sehr viel erduldet werden muß, dazu

(4.5) Market (4.5)

fommt, daß Land und Luft nicht fehr gefund find." Mit dem Heere selbst stand P. Markus vorzüglich. "Ich bin überaus angestrengt", bekennt er, "aber wirklich auch ganz beschämt, da ich beim gesamten Beerg kesselle zu, aber wirklich auch ganz beschämt, da ich beim gesamten Heere beliebt bin und geehrt werde, mit Gottes Hisse werde ich badurch manches Gute stiften."

Mehr aber lag ihm immer noch die Gefamtlage am Herzen. "Gott ver zeihe es dem Könige von Frankreich", sagte er, "denn was Ungarn be trifft, kame man gang sicher bis nach Konftantinopel."13

Zum letten Male in diesem Feldzuge hatte P. Markus zuversichtlich in

bie Bufunft blicken können.

Mit der Belagerung von Buda schritt man zur Hauptaufgabe des Felds Belagerung von 1684. Sie begann am selben Tage, wie ein Jahr zuvor die Belagerung von Weier Belagerung von Wien, nämlich am 14. Juli. Die allerletten Borbereitungen begufnruchten tungen beanspruchten nur wenige Tage. Am 19. Juli nahm der Herzog von Lothringen die Masser Lage. Am 19. Juli nahm der Herzog von Lothringen die Wasserstadt ein. Drei Tage später griff er Mustapha an und schlug ihn nach anderen. Drei Tage später griff er Mustapha an und schlug ihn nach einem mehrstündigen blutigen Kampfe in die Flucht. Tett begann die eigenetisch Tett begann die eigentliche ernfte Belagerung, die sich jedoch bald als eine Rette von Missoschisk fin Rette von Mißgeschick für die Belagerung, die sich jedoch batte Uusfälle des Keindes bie man die Belagerer darstellte. Da gab es Ausfälle des Feindes, die zwar zurückgewiesen wurden, aber doch immer einigen Schaden hereiteten bie Mi Schaden bereiteten, die Minen der Christen mißlangen und richteten, anstatt im Feindeslager, unter den Belagerern selbst Schaden an, bald riffen Krankbeiten ein und ber Belagerern selbst Schaden an, bald riffen Rrankheiten ein und dezimierten die Truppen; der Rurfürst von Bayern trifft zwar mit Successed trifft zwar mit Succurs ein, aber — zu spät — der Sturm der Bayerischen miklingt Mraniantstere mißlingt, Proviantschiffe der Christen werden gekapert und bergleichen mehr. Unterm o gr. mehr. Unterm 8. August berichtet P. Markus an Graf Thurn-Bassassina: "Die Belagerung von Buda wird zwar fortgesetzt, aber ohne ein Bunder Gottes wird der Unter Den Gottes wird das Unternehmen schwerlich gelingen. Der Teufel hat den Schwanz in unser Sam erformerlich gelingen. Der Teufel hat den Schwanz in unser Beer geschoben, und zwar recht gut, oder besser gesagt, recht schlecht: es mann ger recht schlecht; es waren sonst Buda und andere Plage zur Stunde in der Hand ber Unieren Hand der Unseren. Es ist eine Mine losgegangen zum größten Schaben der Unseren, und auf diese Mine hatten wir all' unsere Hoffnung gesetht; jeden Taa merden faken batten wir all' unsere Hoffnung gesetht; jeden Tag werden sehr viele von unseren Soldaten krank eingeliefert, und das nur aus Manag wiele von unseren Soldaten krank eingeliefert, und das nur aus Mangel an Obsorge und Pflege. So zeigt sich der Türke jett recht ermutigt 3ch bett pater Gefährte erkrankt ich befichlossen, das Heer zu verlassen, ba mein Pater Gefährte erkrankt ist und ich mich auch nicht sonderlich wohl fühle, aber ich bin pom Durchtentit aber ich bin vom Durchlauchtigsten von Lothringen und vom ganzen Geere so dringend gebeten worden, zu bleiben, daß ich, um sie nicht trostlos und quasi beiperat zumischen, zu bleiben, daß ich, um sie nicht trostlos und quasi desperat zuruckzulassen, bis zum Ausgang vor Buda verblet



Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden



Bur felben Zeit mag P. Markus im felben Sinne an den Raifer geschrieben haben. Sein Brief ist verloren, aber in des Raisers Antwort beißt es: "Ich bitte Euere Paternität febr, daß Sie wenigstens bis zum Ausgang biefes Unternehmens vor Buda bei der Armee verbleiben."15

Unterm 17. August schrieb P. Markus abermals an Graf Thurn-Balfaffina. Zunächst entschuldigt er sich, daß er mit einem weiteren Schreis ben so lange gezögert habe. P. Kosmas sei Erank gewesen, dann er felbst. "Es steht Alles nicht gut", fügte er hinzu. "Buda verteidigt sich, aber wenn die Dinge nur halbwege ordentlich angelegt waren, wurde — Buda innerhalb feche Tagen unfer fein. Aber es herrscht hier so große Unordnung und ich bin tief betrübt über das was ich sehe und nicht helfen kann. Wenn sich innerhalb einer Woche kein Fortschritt zeigt, fürchte ich, wird das Unternehmen vor Buda scheitern und das Heer wird vernichtet werden. Gott verzeihe bem, der die Schuld daran trägt. Die offenkundigen Gunden sind es, die gegen uns kriegführen."16

Aus der Antwort des Raisers an P. Markus ersieht man, was dieser ihm unterm 17. August berichtet hatte. Von Anfang an fei die Sache bereits irrig angegangen worben, wegen schlechter Anlage ber Laufgräben, bann erfolgen die Angriffe gerade an der ftartften Seite. Der Raifer war un= tröstlich, daß P. Markus zwar die Fehler aufdeckte, niemals aber ben Schulbtragenden nannte; wenn ber Raifer bies wußte, konnte er etwa bes Teufels Werk zunichte machen. "Ew. Hochw. Paternität", fagt ber Raiser, "haben mehr als Recht, wenn Sie sagen, daß Deus superbis resistit. Ew. Paternitat haben ba ein fehr großes, gutes Berk verrichtet, daß Gie dies allen Offizieren gefagt haben. Ich hoffe, daß bies nicht fruchtlos fein wird."17

Hierin hatte der Raiser sicher geirrt, es ging wie bisher Alles verkehrt. P. Markus schrieb am 27. August an Thurn-Balfassina: "Da ich sebe, daß mein Berbleiben beim Heere nutglos ift, so habe ich beschlossen, gegen Ende dieses Monats nach Italien zurückzukehren. Buda widersteht tapferer, denn je und verteidigt sich wacker. Man erwartet die bayerischen Truppen und jene des Leslie. Ich weiß nicht, aber ich glaube, daß, wenn Gott nicht ein Bunder tut, so wird Buda nicht eingenommen werden."18

Seinem Borfaty blieb P. Markus getreu. Ende August schied er vom Heere und verfügte sich zum Raiser nach Wien, benselben von Allem, was vorgefallen war, zu unterrichten. Doch fein Scheiben wurde von Bielen fehr übel vermerft.

Unterm 10. September schrieb Nunting Buonvist an Kardinal Cybo der Herzog von Lothringen habe ben Grafen Lamberg an ben Kaifer gesendet. "Lamberg sagte, Buda habe eine Berftarkung von 8000 Türken erhalten und man begreift nicht, wo diese haben burchkommen können."

"Hier ist man ganz entmutigt, man veranstaltet Processionen am

Jahrestage des Entsages von Wien und ist fehr darüber unzufrieden, baß P. Marcus von Aviano die Armee verlassen hat und hier eingetroffen ist, weil er weber die Unordnung ferner mit ansehen, noch die Verantwortung auf sich nehmen konnte. Man befürchtet, daß seine Abreise bie Soldaten

noch mehr entmutige."19

An der Hand der Muntiaturberichte hat Fraknoi noch andere, als bie bereits erwähnten Unzukömmlichkeiten aufgedeckt. "Im Lager", sagte er, "sehlte Alles, was zu einer regelmäßigen Belagerung notwendig war: In genieure, Pioniere, Artillerie und von Disziplin war überdies keine Spur. Die Heerführer entfalteten großen Aufwand, veranstalteten reiche Gastmähler und spielten um hohe Beträge. Bei bem gänzlichen Mangel an Aufficht und Kontrolle kamen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage große Mißbräuche vor. Das Aerar zahlte den Lieferanten den vier bis fünffachen Preis und die Regimentskommandanten teilten sich in ben Gewinn. Fraknoi meint, der Berichterstatter der Borgange im Felbe, sei ber berühmte Kapuzinerpater Marco d'Aviano, welcher auf Bitten Leopolds das Heer bis vor Ofen begleitet hatte. Auch er war über die Geschehnisse bei der Belagerung und im Lager erbittert."20

Dem Kaiser hat P. Markus diese Zustände bei seiner Rückkehr vom Lager, wohl mündlich geschildert. In einer Denkschrift an den Kaiser, bie wir nach im mitteller, Die Einer Denkschrift an den Kaiser, bie wir noch im weiteren Berlaufe erwägen wollen, hat er dieselben übrigens eingehend erörtert, sowie er im Resumé gelegentlich seines endgültigen Scheibens vom Heere im Jahre 1688 noch ausführlich seine Bemühungen

vor Buda schildert.

Von Wien aus schrieb P. Markus an Graf Thurn-Balsassina, daß ihn der Kaiser noch einige Lage länger in Wien zurückhalte. Über den Kriegs schauplatz äußert er: "Die Ankunft des Durchlauchtigsten von Bayern, belebt nochmals die Hoffnung auf die Einnahme von Buda, Gott gebe es!"21 Von Wien reiste dann P. Markus über Graz, berührte abermals Laibach und kam am 15. Oktober in Görz an, hatte dann noch eine Zusammenkunft mit dem gerade in Gradisca weilenden Grafen Franz Thurn und norflicte ficht von und verfügte sich von da direkt in seinen Konvent nach Padua. Bon diesem aus ichriek an internation aus schrieb er unterm 2. November wieder an Thurn: "Die Berzögerung des Erfolges von Buda erfüllt die ganze Christenheit mit großer Furcht und Trauer. Mit dieser Post schrieb mir der Raiser, ich ersah, daß ihm dieses Unternehmen sehr am Herzen liege, schon von wegen der beträcht lichen Folgen."22

P. Markus hatte richtig geurteilt, seine trübe Voraussicht hatte ihn nicht getäuscht. Ende Oktober, nachbem das Heer bereits eine 20 000 Mann eingebüßt hatte, waren die Feldherrn gezwungen, die Belagerung aufzus geben und das bezimierte Heer in die Winterquartiere zu führen.

Der Rückzug ging in großer Unordnung vonstatten und war mit mannig

fachen Berlusten verbunden. Die Soldaten litten an Allem Mangel; ja es war nicht einmal genügend Stroh vorhanden, um den durchnäßten Boben, wo man kampieren mußte, zu bedecken. Auf dem Wege bis Ko-

morn starben 2000 Mann."23

P. Markus mag, als er das Heer vor Ofen verließ, arg verstimmt und mismutig gewesen sein, denn er faste den Entschluß, nie wieder zum Heere zurückzukehren, "überhaupt das Weltgetriebe ganz und gar zu meiden, da er eben die Welt als trügerisch und falsch erkannte. Er wollte sich durückziehen an einen armen verborgenen Ort, um bort abgeschieben von jeglichem Berkehr mit Menschen sich ganz in die Betrachtung Gottes zu versenken. Dem Kaiser schrieb er, nachdem er den Wiener Hof verlassen und in seine südliche Heimat zurückgekehrt war, noch ein paar inhaltst schwere Briefe. In seinem Schreiben vom 18. November, Benedig bekennt er bem Kaiser, daß er, was den "niederen" Teil seines Ichs betreffe, gewaltiges Herzeleid erdulde, da er sehe, daß es so schlimm um Buda stehe. Man könne nicht leugnen, daß eben überaus große Verzögerung und Unentschlossenheit geherrscht hatte. Dies habe den Feind immer mehr ermutigt, so daß er jeht unüberwindlich werde. . . . "Ich habe längst erkannt," sagt P. Markus, daß es nicht anders ergehen werde, als es tatsächlich ergangen ist. Es wird daher die Christenheit einsehen, daß mein Berlassen von Buda nur gerechtfertigt war. Was mir besonders mißfällt, ist, daß die gar schlimmen, schmeichlerischen und unklugen Ratschläge derer, die dem jenigen zur Seite sind, ber selbst ben besten Willen hat, fortbauernd jeglichen guten Erfolg verhindern werden. Schon sieht man, daß viele Generale ganz uneins sind und barum erfolgen die überaus großen Borteile nicht, die sonst hätten erfolgen können. Das schlimmste von Allem aber ist, daß diejenigen, die allzu starren Sinnes sind, nie zugeben werden, daß sie an den schlimmen Ereignissen Schuld sind. Das ist die Sünde des Stolzes; wenn man die Schuld nicht anerkennt und um Berzeihung flehend, dieselbe nicht meiden will, so heißt das nichts anderes als wollen, daß Gott fortfahre uns zu strafen. Ach Gott, was hätte ich Alles zu sagen, wenn ich bei Ew. Majestät ware. Seit ich die Armee verlassen, habe ich immer gedacht, Buba würde niemals anders eingenommen werden als durch ein Wunder der seligsten Jungfrau Maria. Gott stehe uns bei in seiner Barmherzigkeit!

Wie sehr ich Ew. Majestät bedauere, da ich gewahre, daß Sie so schlecht bedient werden, kann ich gar nicht sagen. Gott weiß, daß ich Blut und Leben baran gäbe, wenn ich Ew. Majestät helfen und Ihnen Erleich terung verschaffen könnte. Ich würde nicht anstehen, es zu tun, wenn ich Glauben fände und meine guten Natschläge, die zunächst in Gott gegründet sind, von dem ich mich immer und in Allem leiten lassen will und die auch auf Erfahrung beruhen, die ich mir bei fo vielen Besatzungen erworben habe, wenn biefe in Erwägung gezogen wurden; aber ich febe voraus, bag nicht bie auf voraus, daß nicht die geringste Neigung dazu vorhanden ist, benn in dieser trügerischen Mart ...... bei Gjer trügerischen Welt werden Einfalt, Wahrheit, Reinheit, Aufrichtigkeit, warte rechtigkeit, ja Gott selbst mit aller Kraft verfolgt, wenn es möglich ware selbst usque ad-totalem destructionem. So bleibt mir nichts andered übrig als meine lieft. übrig als meine Liebe zu Euerer Majestät und die kaiserliche Familie seben dig und tätig zu erhalten und Sie in meinen armseligen Gebeten unaufhöre lich der göttlichen Met der

lich der göttlichen Majestät zu empfehlen. . . . "25

Im Postsferiptum dieses Briefes teilt P. Markus dem Kaiser noch mit, babe einen Swart bet er habe "einer frommen und klugen Seele" einen seiner auf das Mohl ber Christenheit und Gu Min Tugen Seele" einen seiner auf das Mohl ber Christenheit und Gr. Majestät Staaten gerichteten Gedanken mitgeteilt, von hieler frammen Majestät Staaten gerichteten Gedanken von dieser frommen Seele sei er nun im Gewissen verpflichtet worden, jenen Gebanken dem jenen Gedanken dem Raifer zu offenbaren, damit das neue Jahr fich glude licher gestalten möge. Nur meinte der gute Pater, dies Alles niederzuschreiben sei für ihn überend for meinte der gute Pater, dies Alles niederzuschreiben sein für ihn überend for ihn überen ben sei für ihn überaus schwierig und könnte auch dem Kaiser, ob der Meitschweifigkeit tongweite und könnte auch dem Kaiser, ob der Men schweifigkeit, langweilig werden. Um nun "nicht gegen Gott, dem Moten ber guter Ratschläge mich zu vergehen, und bei den gegenwärtigen Rotten so mannigfach Gutes zu verhindern", sagt er, "will ich alles ganz beutlich Ihrem Botschafter, Graf Franz Thurn erzählen, damit er alles genau Em. Majestät übermittle. Ich hielt es sonach für gut, wenn Ew. Majestät bem Grafen befehlen matte Grafen befehlen wollte, daß er das Erzählte pünktlich übermittle."

Doch kam P. M. nach reiflicher Überlegung zu dem Entschlusse, Diese seine "Gedanken doch selbst zu Papier zu bringen," damit der Kaiser bieselben, ohne Nennung seines Namens dem Kriegs- und Staatsrate über geben könne. Sie mögen darüber recht verhandeln und dann, was gunt Besten ift heichtigs. Besten ist beschließen. "Bas mich betrifft", sagte er, "ist nach der Erfah" rung, die wir gemacht haben, und den seltsamen Erfolgen, die eingetreten sind, Alles darin wichtig; doch überlasse ich dies einem gereifteren Urteile.

Zeit und Geschehnisse werden Alles bestätigen."26

Seinem Briefe vom 24. November 1684 ist nun das weitläufige Mer morandum beigeschlossen. Es führt den Titel: "Motive und Erwägungen infolge himmlischen Eines infolge himmlischer Eingebung zu Gunsten der kaiserlichen Waffen für den nächsten Folden in den nächsten Feldzug wider den Türken. Sie stützen sich zunächst auf die Hilfe und den Beistend ein Türken. Sie stützen sich zunächst auf die Hilfe und den Beistand Gottes, der niemals denjenigen verläßt, der wahr haft auf ihn vertraut, sie sind aber auch gegründet auf die Erfahrung, die Kriegsregeln und die Rriegeregeln und bie Kriegekunft."

Die Punkte, die in diesem Memorandum zu vermeiden empfohlen wer' den, sind eben die Sünden und Fehler, die im verflossenen Feldzuge be-

gangen wurden und zur Katastrophe vor Buda führten.

"Erstens", heißt es barin, "mögen all' jene Ungerechtigkeiten eingestellt werden, die den armen Unschuldigen zum Schaben gereichen und zu Gott um Rache schreien ba sie betracht zum Schaben gereichen und zu Gott um Rache schreien, da sie sehen, wie ihr Blut verpraßt wird bei üppigen

Gastmählern, bei überschwänglichem Aufwand an Tieren, Hunden und Pferden, und mit anderen Sitelkeiten und Aberfluß. Es mögen die Amter und Berwaltungsbehörben reformiert und auf das Mindestmaß beschränkt werden, denn diese stehlen den Arbeitern den Lohn, den jene verdienen, um sich benselben selbst zuzuwenden, oder jenen, die sich bei Eintreibung von Staten Steuern nützlich machen. All' bas ist bas Blut ber Armen, bas sie größen. Brößtenteils für sich entwenden, scheinbar zu Recht und nach Verdienst. Es mögen diese Verbrecher rücksichtsloß bestraft werden, die Unschuldigen aber aufgerichtet. Die Gehälter der Minister und Hofschranzen mögen vers mindert werden, denn nach Nechtem gebühren sie den Soldaten; diesen wird der geringste Teil von jenem Gelde, das sie sich mit ihrem Blute und Leben ermant erwerben, zugewendet und doch sind diese es, so die Fürsten in blühenden Stand versetzen, ihnen die Staaten erhalten und durch neue Eroberungen vermehren, ihnen aber wird das Brot geschmälert ober in solchem Mag. Mase vorenthalten, daß sie kaum den Tag über damit langen. Was die geisteren Bas bie geistlichen Sachen, und den geistlichen Rang, sowie die Rechte der Kirche betrifft, darf nicht gestattet werden, daß diese beeinträchtigt ober geschäbigt werden; es geschieht solches nur aus rein politischem Interesse, die Ursachen werden dann nicht in aller Aufrichtigkeit und Reinheit dargestellt. Auf jeglichem Gebiete sind die überaus großen, überflüssigen Ausgaben, die da gemacht werden, einzuschränken. Dann möge Seine Majestät für den Weißen Sonntag in allen seinen Staaten öffentliche Prozessionen anordnen, die besonders durch Kundgebungen einer aufrichtigen Buse hervorragen. Dieser ganze Tag aber soll in Gebet verbracht werden bei Aussetzung des Allers beiligsten. Die Prediger sollen von den Kanzeln herab im apostolischen Geiste die Bölker zu einer wahren Buße veranlassen und daß dieselben um Berzeihung für ihre Sünden bitten und beten, Gott möge den chriftlichen Baffen helfen, die da gegen ben Feind der Christenheit und für die Erhöhung unserer Rirche kampfen.

Auch möge Seine Majestät dafür sorgen, daß bei seinen Beeren überand eremplarische Priester wirken, die nicht nur die Sakramente spenden, sondern auch mahnen und sich bemühen, daß die Wahrheit Platz greife und die trochten trachten, daß jene große Abel und Unordnungen behoben werden, welche durch heuchlerische und trügerische Schmeichler im Schwung sind, so daß dann der Herrgott gerechterweise straft, indem er die Christenheit jener Güter und Borteile verluftig werben läßt, welche die Chriften zu ihrem unaussprechlichen Eroste empfangen würden. Seine Majestät möge biese Priester aber auch mit ausdrücklichen öffentlichen Bollmachten ausstatten, die ihnen jene Autorität sichern, die erforderlich ift, um ein so großes Beil

zu bewirken.

Es möge gesorgt werben, daß man beim heere womöglich an Festtagen einer Meffe beiwohnen könne; daher müffen bie Regimentokaplane vors seben, daß fie in einem offenen Belte zelebrieren, damit fie vom gangen Regimente gesehen mant generale Regimente gesehen werden können; in gleicher Beise sollen die Generale und Obersten verkinden ter und Obersten verkünden lassen, daß eine Messe zelebriert wird; in bieser Beit haben alle mie in Beit haben alle wie immer gearteten Beschäftigungen zu unterbleiben.

Im Heere sollen auch Gebetsübungen stattfinden, besonders wenn irgend ne Unternehmung fem Gebetsübungen stattfinden, besonders wenn irgend eine Unternehmung bevorsteht, sollen von Allen insgesamt die Litaneien ber Mutterantes ..... der bie der Muttergottes und Allerheiligen gebetet, Reueakte erweckt und bie beiligsten Namen Cart heiligsten Namen Jesus und Maria angerufen werden. Auch barf keines, falls erlaubt fein 3.5 falls erlaubt sein, daß wenn die Soldaten durch Dörfer kommen ober Plätze einnehmen Plage einnehmen, wo sich christliche Gotbaten durch Dörfer konniert, und ohne Bet in Griftliche Gotteshäuser befinden, daß biese profaniert, und ohne Bet faniert, und ohne Not zerstört und ruiniert werden. Es sollen eben Machen bavor aufgestett davor aufgestellt werden; solche Unordnungen mussen behoben und ver hindert werden.

Biele Jahre schon sind es, daß diese Abel und Ordnungstosigkeiten ber hen. Man hört nicht auf stehen. Man hört nicht auf darüber zu klagen und laut zu rufen, man wünsche das Mahr bei darüber zu klagen und laut zu rufen, man wünsche das Wohl des Staates, Seiner Majestät und ber gesanten Christenbeit, aber bis & Manischen Christenheit, aber die Bewohner seufzen und die armen gedrückten Menschen fordern von Giatt Granden feufzen und die armen gedrückten menschen fordern von Gott Gerechtigkeit, nachdem sie seinen gedrückten West werweigert mirk Welt verweigert wird. Daraus folgt, daß Gott fortfährt und gu ftrafen, indem die Dinge fetrafet. indem die Dinge schlecht stehen und die Feinde der Christenheit triumphieren. Zedoch will Gintt war bei bes Jedoch will Gott zwar die Bernichtung der Sünde, nicht aber ben Tob bed Sünders, baber mann ber Bernichtung der Sünde, nicht aber der her ger Sünders, daher wenn man einmal beginnt recht zu handeln, sich ber ge' eigneten Seilmittel habin. eigneten Heilmittel bedienen will, und sein ganzes Vertrauen in Gott sett, barf man, ba er überenen will, und sein ganzes Vertrauen in Gugen barf man, ba er überaus barmherzig ist, hoffen, daß er mit ben Augen seiner Barmberzigfeit auf seiner Barmherzigkeit auf uns blicken und die von der gesamten Christen heit so ersehnten Gnaden verleihen wird.

Gebe Gott, daß diese von der Güte Gottes eingegebenen und in voller ifrichtigkeit und Mohnte in der Güte Gottes eingegebenen und in voller Aufrichtigkeit und Wahrheit dargelegten Warnungen und jene Vorteile und Eroberungen im nöckkan dargelegten Warnungen und jene Vorteile und Eroberungen im nächsten Feldzuge sichern, die im verflossenen Feldzuge surch Kabricissischeit wie Mogen burch Fahrläffigkeit und Bosheit der Menschen verfossenen Ingen. Gott und die Seligste Burch ber Menschen verloren gingen. Gott und die Seligste Jungfrau die Henschen verloren gingen. Wohl bewirken können bewerbau die Herzen Jener rühren, die ein so geinet Wohl bewirken können, bann wird man einst sehen nie die Staaten Geinet Majestät neu erhlüben mant

Majestät neu erblühen werden.

Zweitens, was die Kriegsregeln anbelangt, soll das Folgende, das sich ben verflossen unbestand aus den verflossenen unheisvollen Vorgängen ergibt, beobachtet werben. Zuerst moge Soine Met Auffangen ergibt, beobachtet werben. Zuerst möge Seine Majestät mit allem Fleiß und aller Sorgkalt alle m Kriege erforderlichen Di zum Kriege erforderlichen Dinge vorbereiten lassen, als da sind: graße Borräte an Mehl und Infer. Vorräte an Mehl und Zwieback, eine große Menge guter Vomben und Karkassen, Mörser Ford, eine große Menge guter Vomben Karkassen, Mörser, Feld- und Stückgeschütze, Pulver, Kugeln, Schiffe in Schiffbrücken, Tutter für die Kavallerie im Herbst, schwere Stücke und Mörser, die von dieser hoffnbart Mörfer, die von dieser befördert werden. Se. Majestät mag mit großen Borteile die Geschütze auch Vorteile die Geschütze auch von Ochsen ziehen lassen, was oft besser ist. Dieser Punkt wird sich sehr schwierig gestalten, mir aber würde es nicht schwer fallen, diesbezüglich jeden Zweifel zu beheben. In jedem Falle aber bewerkstellige Se. Majestät, daß seine Heere spätestens bis 20. Mai im Felde stehen, wo es dann für die Kavallerie nicht an Fourage fehlen wird, auch ist diese Jahreszeit für die Soldaten am geeignetsten und gefündesten. Da der Türke gewöhnlich später auszieht, so können Gr. Majestät Waffen schon irgend eine Eroberung machen, bevor der Feind ins Feld zieht. Dieses bei Zeiten ins Feldrücken hat großartige gute Folgen, sowie eine Bernachlässigung dessen und die Berzögerung viel Schaben bringen können, so daß man Gelegenheiten verliert, die sich vielleicht nicht so leicht wieder ergeben. Jedenfalls bewerkstellige Se. Majestät, daß dies beobachtet werde. Dann losse lasse Se. Majestät die Generale wissen und gebiete es ihnen ausdrücklich, daß sie, sowohl auf den Marsch, als auf die Angriffe und Eroberungen alle Sorgfalt mit Naschheit verbunden anwenden. Auf diese Weise hat Merander mit wenig Leuten die ganze Welt erobert. Nie sind Unternehmungen anders gelungen als durch Anwendung von Fleiß, während große Unternehmungen durch Berzögerung verloren gingen, wie dies im verflossenen Feldzug der Fall war. Daher mussen die Generale anordnen und einteilen, was in der Nacht, am Morgen und zu Mittag zu geschehen hat, dann aber müffen sie nachsehen, ob die Offiziere ihre Befehle auch vollzogen haben, ebenso müssen sie es Abends machen und wenn sie finden, daß hierin gefehlt wurde, muffen sie ad exemplum mit aller Strenge bestrafen. Mögen sich die Generale vor Schmeichlern hüten, sondern trachten selbst zu sehen, wie es zugeht. Bei Attaken, Unternehmungen ober Aberrumpelungen, die sie zu machen gebenken, mögen sie die Posten und die Ortobeschaffenheit wohl rekognodzieren. Darum soll Se. Majestät Borsorge treffen, daß er gute Ingenieure, viele praktische Mineure und Bombardierer habe. Bei Anlage von Laufgräben sollen die Regeln der Kriegskunst gut beobachtet werden, so daß sie durch die eigenen Waffenplätze geschützt, breit, gedeckt und hoch sind, damit die Soldaten, vor jeder Uberrumpelung, Ausfall und Angriff des Feindes sicher sind. Wenn es den Generalen manchmal an etwas gebricht, ober die Soldaten nicht gar so behende im Operieren sind, oder sonst in ähnlichen Fällen, sollen die Generale deswegen doch nicht unterlassen zu operieren, noch sich barüber entsetzen, denn dies ist einem wahrhaft tapferen General eigen und so werden sie auch stets eine gute Aufführung erzielen und große Errungenschaften machen. Reinen Moment sozusagen versäume der General ohne an Aberrumpelungen, Unternehmungen und Erwerbungen zu benken; er spediere an alle Orte, wo es ihm vorteilhaft bünkt, Mannschaften um dos Feindes Bewegungen auszukundschaften, sende auch Posten je nach Gelegenheit aus, er bespreche stets die Kriegslisten, höre alle an und gebe ihnen die Freiheit zu reden, so daß die Offiziere wie der geringste Soldat, wenn

sie irgend eine Idee haben betreffs Unternehmung, Kriegslift ober Aber rumpelung, sie offenbaren. Er möge sie gerne anhören und Gefallen baran zeigen und Sich zeigen und sich dann derselben bedienen, soweit sich dazu Gelegenheit bietet Mason bie Generaleit bedienen, soweit sich dazu Gelegenheit bietet. Mögen bie Generale nur nicht eigenfinnig auf ihrer Meinung beharren, denn auch sie sind Menschen und können irren. Wenn durch ihre eigene Schuld einmal irgend ein Bersehen vorkommt, mögen sie es wohl gefällig aufnehmen, wenn sie barauf aufmerksam gemacht werden und trachten ben Tektan trachten, den Fehler gut zu machen, den sie nicht böswillig, sondern zufällig gemacht haben. Bor allem muß ber General bei seinen Operationen sorg fältig und rasch vorgehen, und eine Operation folge der andern. Wenn er es als wahrer und treuer Diener seines Fürsten so macht, so wird er immer große Fortschritte aufweisen und der künftige Feldzug wird sich für die kaiferlichen Baffen überaus vorteilhaft gestalten."27

Nach biesen allgemeinen Vorschlägen und Kriegsregeln, wendet sich Markus den haband markel P. Markus den befonderen Magnahmen für den nächsten Feldzug zu und in auseinwicker Warten in ausführlichster Beise bespricht er die Stellung, die jeder einzelne Truppenführer einzunehmen ber bei Stellung, die jeder einzelne Truppenführer einzunehmen hätte und welche besondere Aufgabe ihm zufiele. Es ist kein Wunder, daß nach diesem kriegskundigen Elaborate manche ber früheren Biographen des P. Markus benfelben für einen militärischen Fachmann hielten und geradezu mit Sicherheit behaupteten, er fei vor seinem Eintritt in den Orden Offizier gewesen. Dem war allerdings nicht so; P. Markus hatte nur offene Augen für das, was am Kriegsschauplatze um ihn her geschah und die Fähigkeit richtige Schlüsse zu ziehen. Da er aber all' die natürlichen Fähigkeiten in den Dienst Gottes stellte, fehite es ihm auch nicht an himmlischer Erleuchtung und an göttlichen Eingebungen, die er zu Rutz und Frommen der Christenheit verwertete. Es ist klar, daß die Warnungen und Natschläge, die in diesem Memorandum enthalten sind, 311 nächst dem Kaiser selbst gelten, die Abresse an den Staats und Kriegsrat ist meist fiktiv, um dem Verkasser eine freiere Sprache zu ermöglichen. In dem vorerwähnten Begleitschreiben bieser Denkschrift hatte P. Markus übrigens durchleuchten laffen, daß er nicht gerade abgeneigt ware, auf ben Kriegsschauplatz zurückzukehren, "wenn nur Übereinstimmung herrschte und ihm geglaubt würde."

Damit wäre wohl ber Kaiser sehr einverstanden gewesen, wenn nur die von P. Markus gestellte Bedingung zu erfüllen in seiner Macht gelegen ware, "aber", sagt er, "ich wüßte nicht, wie ich bie Leute zu einem wahrent und vertrauten Einvernehmen mit Ihnen veranlassen könnte, wie dies ja erforderlich wäre, denn der menschliche Wille läßt sich eben nicht zwingen. Für die "klugen Ratschläge" dankte der Kaiser besonders warm. Er werde bewerkstelligen, daß dieselben befolgt werben; besonders mit dem Herzoge

von Lothringen will er sich beratschlagen.23

Noch in anderer großartiger Weise hatte sich P. Markus um bas glück-

durch einen großangelegten Plan zur Deschaffung ausreichender Gelbmittel für bie ben Fernhiaung für die bevorstehenden Kriegsoperationen und noch mehr, durch Beruhigung und Welchen Griegsoperationen und noch mehr, durch Beruhigung und Welchen Schmunität und Besänftigung des Papstes bei Berletzung der päpstlichen Immunität durch Sie Kiefen des Papstes bei Berletzung der papstlichen Simmunität durch die kaiserliche Regierung. Dieser separaten Aktion wird in einem der folgenden greifen gegierung.

folgenden Abschnitte29 gedacht werden.

Inzwischen hatte der Raiser P. Markus doch bringend zu bewegen geschreiben folbste sucht, wirklich sich wieder zum Heere zu verfügen. Das Schreiben selbst ist zwar verloren gegangen, aber aus einem Briefe des P. Markus an den Grafon Grafen Fr. Thurn-Valsassina bb. 17. Jänner 1685 ist diese Tatsache zu entnohmen. entnehmen. "Mit der letzten Post", schreibt P. Markus, "habe ich ein Schreiben nen der letzten Post", schreiben Kaisers erhalten. In Schreiben von der Majestät unseres allerfrömmsten Kaisers erhalten. In demiorben demselben gibt er mir seinen und der Häupter seines Geeres Wünsche fund ber Häupter seines Ger erstund ber Bäupter seines Ger erstund ber Baupter kund, daß ich nächsten Feldzug zum kaiserlichen Heere zurückkehre. Er erswartete fich nächsten Feldzug zum kaiserlichen Here im fa hat er derart wartete sich günftigen Effekt von meiner Anwesenheit, und so bat er berart dringend günftigen Effekt von meiner Anwesenheit, und so dar auch den Rat dringend, daß ich die Sache wärmstens Gott empfahl, aber auch ben Rat kluger, gelehrter und heiligmäßiger Ordensleute einholte. Diese nun verspflichtet. pflichteten mich im Gewissen, diese Aufgabe auf mich zu nehmen. So über-lasse ich mich im Gewissen, diese Aufgabe auf mich zu nehmen. Non recuso lasse ich mich ganz und gar dem Willen Gottes und sage: "Non recuso laborolaborem, indem ich mein Leben für Gott und das Mohl der Seelen porfere "D opfere." P. Markus ersucht sodann Graf Thurn, wieder die nötigen Schritte

Raum war biefer Brief abgegangen als P. Markus ein Schreiben bes zu diesem Zwecke in Rom zu tun.30 General-Bikar seines Orbens, P. Bonaventura von Rekanati, aus Rom er-bielt 32 hielt. Dieser melbete: Hochwürdiger Pater im Herrn. "Unser Herr" (b. h. der hl. Bater), "hat mir aus eigenem Antrieb gesagt, es wäre gut, wenn Em martieben, "hat mir aus eigenem Antrieb gesagt, es wäre gut, wenn Ew. Paternität sich im nächsten Feldzuge zur kaiserlichen Armee verfügen würden würden um den Christen mit jener Hilfe beizustehen, die er denselben durch Sie spenden will. Ew. Paternität können nun nicht mehr zweifeln an dem Willon Ger. Paternität können nun nicht mehr zweifeln an dem Willen Gottes, da dieser durch seinen Stellvertreter unmittelbar kundgemacht wurde. Derselbe hat mir auch aufgetragen, ich möge Ew. Paternität schreiben, daß Sie ihn Gott in Ihren Gebeten anempfehlen. Ich beauftrage Generalen dass Gie ihn Gott in Ihren Gebeten anempfehlen. trage Ew. Paternität damit dringendst, weil es eben das Bertrauen Unseres bl. Baters so verdient. Inzwischen werden Sie sich bereit halten nach, Offern bie Ostern die Reise nach Deutschland zu unternehmen. Bitten Sie Gott auch

Sofort benachrichtigte P. Markus Graf Thurn von dieser unerwarteten für mich und ben Orben."31 päpstlichen Berufung und meinte, wenn berfelbe noch nicht nach Rom ge-

schrieben habe, könne er bies leicht auf spätere Zeit verschieben.32 Unterm 10. Februar 1685 Rom, meldete ihm der Pater General-Villar, es seien alle notwendigen Schriftstücke bereit. "Demnach", schreibt er, "werben Ew. Paternität in Kraft berfelben mit dem Verdienste bes hl.

Gehorsams sich zum Raiser verfügen, um dessen Befehle entgegenzuneht men, ba aber Stra Um Text geft. 111 men, da aber Ihre Unpäßlichkeiten es Ihnen nicht gestatten zu Tuß 31th aehen heanget fix Unpäßlichkeiten es Ihnen nicht gestatten zu Fuß gehen, begnügt sich der hl. Bater damit, wenn Sie sich der nötigen Beförderungsmittel bedienen und ich meinerseits bin einverstanden, wenn Sie sich als Masza Sie sich als Gefährten den Laienbruder Gervasius von Ubine ober einen der anderen Durchten der anderen Ordensgenossen dieser Provinz nach Ihrer Wahl, je nachdem Sie benfolken Sie denselben zum Dienste Gottes und Ihrer Person tauglich finden, mit sich nohman grant besten und Ihrer Person tauglich finden, mit sich nehmen. Auch diesem erteile ich, im Namen des hl. Baters bessen Segen. Beten Sie für Se. Heiligkeit und für mich, wir alle aber werden nicht ermangeln die Interessen der Christenheit Gott anzuempfehlen. Ich grüße Sie herzlich als

Ew. Hochw. Paternität

wohlgeneigter Diener im Herrn Fr. Bonaventura General-Bikar. 1163 Nach Absolvierung seiner Fasten-Predigten in Oderzo machte sich P. Markus in Begleitung des P. Kosmas über Innsbruck auf den Weg nach Wien. Am 2. Juni war er baselbst eingetroffen, wie er bies Graf Thurn Balsassing moldots En Balsassina melbete. Er meint, am 20. Juni werde der Feldzug mit der Belagerung der Factor Belagerung der Festung Neuhäusel beginnen. Demnächst werde sich ber Herzog nan Garten. Herzog von Lothringen zum Heere verfügen und er selbst biesem sehr bald folgen.34

Unterm 12. Juni meldete er dem Grafen: "Ich reise ab zum Heckrift Die Warnungen und Ermahnungen die P. Markus in seiner Denkschie vor Kriegsbeginn bem Kaiser gegeben hatte, dürften doch gute Früchte gezeitigt haben. In seinem Schreiben vom 4. Juli 1685, bas er an Graf Thurn vom Heere aus gerichtet hatte, bemerkt er, daß das Heer "sehr schön" sei, und 30 000 Mann zähle: wenn ungefähr in 14 Tagen bie Hilfschoore sintusces. Hilfshecre eintreffen, werden es ihrer 46 000 sein, also geeignet für jedes große Unternehmen. Auch gut verproviantiert sei das Heer, sowohl was die Kriegserfordernisse betreffe, als auch die Verpflegung. Haupter im Heere haben im Sinn, wenn es geht, Großes zu leiften.

Am 11. Juli berichtete P. Markus demfelben: Er befinde sich seit fünf Tagen vor Neuhäusel. Wenn auch die Festung sehr stark sei, trachte man boch dieselbe mit Gottes Hilfe zu erobern. Man gehe jeht langsam und bedächtig vor, um die Festung mit aller Macht einzunehmen.37

P. Markus wußte gar wohl, welche Umstände es bedingten, daß bie Heere in diesem Jahre so spät ins Feld gezogen waren: der leidige Gieldmangol den manne Geldmangel, den man durch die Verstimmung mit Rom selbst verschuldet hatte und die Sammerten hatte, und die Saumseligkeit der Reichsheere — darum klagte er nicht und enthielt sich aller Borwürfe. Ungedulbiger aber erwies sich Nuntius Buon' visi, der dafür hielt, man begehe dieselben Fehler wie im Vorjahre; ba war es wieder P. Markus, der bewährte Friedensstifter, der befänftigend und ermutigend eingriff, wenn es auch recht kritisch aussah. Während nämlich

das kaiserliche Heer vor Neuhäusel lagerte, war der Pascha von Ofen mit etwa 40 000 Mann gegen Visegrad vorgerückt und hatte es nach 4tägigem Rampfe eingenommen. Nun wollte er Gran belagern, aber ber Herzog von Lothringen eilte mit der Hälfte der Zernierungstruppen von Neuhäusel zum Entsatz der Burg herbei. Es kam zum offenen Kampfe. Am 16. August fand in der Nähe von Sattel-Neudorf die Schlacht flatt, die mit dem glandenden Siege des christlichen Heeres endigte. Graf Caprara, den der Herzog von Barte. bor Neuhäusel zurückgelassen hatte, nahm brei Tage später mit ber zweiten Bölfte ber grundigelassen hatte, nahm brei Tage später mit ber zweiten Hälfte des Heeres Neuhäusel ein. Es war nach so großem Mißgeschick, ein wohner wahrer Taumel der Freude über alle gekommen, so zwar, daß man am kafter Taumel der Freude über alle gekommen, kaiserlichen Hof über Drängen der Feldherrn barin übereinkam, die Belagerung von Dfen solle unverzüglich in Angriff genommen werden. Rur der großen Besonnenheit des Nuntius, der vor diesem gewagten Unternehmen wormte warnte, schon im Hindlick auf die vorgerückte Jahreszeit, ist es zu danken, bas micht daß nicht eine abermalige Ratastrophe vor Dsen hereinbrach. Kleine Unter-nehmmen nehmungen waren ohne wesentlichen Erfolg, man mußte sich mit den bis-beriagn (\*\* berigen Errungenschaften für dieses Jahr bescheiben. 38 Auch P. Markus botte in hatte in der Aberzeugung, es sei für diesmal nichts weiter auszurichten, den Entschaft Entschluß gefaßt, Anfangs September in seine Heimat zurückzukehren. Wie richtig über das Ofner Unternehmen Buonviss geurteilt, zeigt die Darlegung eines fachmännischen Zeitgenoffen. Er erklärt überzeugend, "warum

"Man fand", sagt er, "die Werke stärker als man glaubte; die Mauern Dfen sich so lang und hart gehalten." überaus dick, fest und fast von dem Geschütz uns man geman, bei Graben tief bie Marte und fast von dem Geschütz unsberwindlich; den Graben tief, die Palissaden verdoppelt und gleichfalls vom Feuer schier unbezwing-licht werden verdoppelt und gleichfalls vom Feuer schier unbezwinglich; zumal weil sie mit Granaten, Bomben, Säbeln, Sensen, Steinen, Pullus Steinen, Pulver-Säcken, Musketen, Stücken und Pfeisen, rasender Weise wurden berkachten verfochten und eine Mine nach ber andern ganze Haufen in die Luft sprenate sprengte, oder begrub. Die Besatzung, so sich barin wehrte, war der Kern ber Mangen der Granden der Mangen der ber allerstreitbarsten Türken und von großen Berheißungen angehigt, biesen Serveit Schlüffel zu Ungarn und zur Türkei fest zu halten und benfelben sich durch keinerlei Gewalt aus den händen reißen zu lassen. Zudem lag berselben bas Entlange. Entsatzheer auf dem Berge vor Augen, welches ihrer gänzlichen Hoffmung nach, zuletzt doch noch einst durchbrechen und sie erlösen würde. Den Kommandanten zwang die Furcht, selbst mutig und hartnäckig zu fechten, benn so er ohne ausbrückliche Bewilligung des Groß-Beziers ben Plat aufgäbe, bötte en fich hätte er sich gleichen Lohns zu befahren, welcher bem Bassa, ber im Treffen por Miss vor Wien, nebst dem Groß-Bezier kommandierte zuteil geworden."39

vor Wien, nebst dem Groß-Bezier kommandierte zuren gesoch nicht einge-Das waren allerdings die sichtbaren Ursachen, warum Dfen nicht eingenommen werden konnte, P. Markus aber, der über das Natürliche hinwegnommen werden konnte, P. Markus aber, der über das Natürliche hinwegblickend, die übernatürlichen Ursachen schaute, faßt sein Urteil in die Worte duschen, die übernatürlichen Mißerfolge vor Buda (der Jahre 1684 zusammen: "Die beweinenswerten Mißerfolge vor Buda (der

und 1685) sind zweifelsohne erfolgt wegen des Hochmutes, des geringen Gottvertrauens. Darum hatten sie, von Gott verblendet, alles falsch anges

ordnet und so ist auch alles aufs Schlimmste ausgefallen."10

Es war ein Glück, daß der Feldzug des Jahres 1685 doch einen er heblichen Sieg aufweisen konnte, nämlich die Eroberung der in einer Ebene bei dem Flusse Reutra gelegenen Festung Neuhäusel. Dieselbe sternförmig erbaut, mit sechs großen Bollwerken versehen, mit einem tiefen Wasser graben und Pallisaden umgeben war jederzeit dem Feind ein Dorn im Auge gewesen; daß sie nach 24 jähriger Besignahme der Türken, nunmehr ben Christen wieder in die Hände fiel, hob das Selbstbewußtsein der Angreifer gar gewaltig und entmutigte den Feind derart, daß er sich sogar mit Frie bengangeboten hervorließ. Dennoch konnte keine frohe Stimmung sich bauernd halten. Der Runtius war verärgert, daß man die Siege beim kaiserlichen Heere nicht auszunüßen verstand. "Ew. Eminenz", schreibt er einmal an Kardinal Eybo, "können sich leichter vorstellen, als ich es zu bes schreiben vermag, welchen Schmerz ich empfinde, wenn ich seben muß, wie die günstigsten Umstände nicht ausgenützt werden und wir uns an Stelle eines vollständigen Sieges mit unbedeutenden Borteilen begnügen müffen, ja auch diese nicht verwerten können."41 Noch trübseliger war die Stim mung bes kränkelnden greisen Papstes. Ganz verbittert und mutlos klagte er, er werde die Befreiung Ungarns von dem Türkenjoche nicht mehr

Nur Einer blickte, trotz der relativ armseligen Erfolge des verslossenen Feldzuges, frohgemut und zuversichtlich in die Zukunft, es war P. Markus won Aviano, wenngleich die Haltung und das Benehmen des Wiener Hofes Rom gegenüber, ihm diese frohe Zuversicht wahrlich nicht leicht gemacht hatten. Zeden Plan, den der Nuntius in bester Absicht entwickelte, wies man schroff zurück, seder wohlgemeinte Nat wurde abgelehnt, so das Buonsussi das harte Urteil fällte: "Am Wiener Hof will man nur unsere Hise, unsere Ratschläge braucht man nicht."

Der Papst war von Ludwig XIV. als Schiedsrichter in einer Streitsache zwischen seinem jüngeren Bruder, Herzog Philipp von Orleans und dem den, fand aber heftigen Widerstand beim Kaiser. Der Papst hatte seiner zui widmen, anstatt um sein eigenes ihm geraubtes Eigentum zu kämpken und zwar unter dem Himveis, der Papst selbst wolle sich später um eine lösen wollte, billigte der Wiener Hof der Art des vom Papst dieses Wort eins Entschädigungsplanes nicht.

Der Papst schickte 100000 fl. nach Polen, um Sobiesth zur Tätigkeit anzuspornen, bamit ber Zweck ber Liga boch erreicht werbe — Sobiesty

wollte eine Million erpressen, da machte der Papst Anleihen und brachte. 10 1/2 Million zusammen, um nur der Sache der Christenheit zu dienen, -damit sollte ja auch dem Kaiser indirekt bei seinen Operationen gedient wers den alle ja auch dem Kaiser indirekt bei seinen Operationen Gof boses den, aber diese Freigebigkeit des Papstes machte am Wiener Hof boses Blut m Blut. Man war ungehalten darüber, daß der Papst den Polenkönig in so reichlichem Maße unterstützte, während er dem Kaiser Geldunterstützungen bermeier Maße unterstützte, während er dem Kaiser Geldunterstützungen verweigere.43 Der Nunting hatte alle Hände voll zu tun, diese und noch so mansch so manch' andere Konflikte zwischen Wien und Rom zu schlichten — sein getreuen G getreuer Helfer hierin aber war P. Markus von Aviano, ber als Bertrauter ben Galfer hierin aber war P. Markus von Aviano, ber als Bertrauter des Kaisers dem Nuntius und durch diesen der Sache der Ehristenheit wesentliche ? wesentliche Dienste leisten konnte und tatsächlich auch leistete. Troß alledem war D m war P. Markus nicht entmutigt. Kaum nach haufe zurückgekehrt, schrieb er unterm er unterm 31. Dezember von Padua aus an seinen vertrauten Gönner, ben kaiserlichen M. Ronebia: "Wenn kaiserlichen Gesander von Padua aus an seinen Benedig: "Wenn Enterlichen Gesandten Graf Franz Thurn-Bassassina in Benedig: "Benn Enternien Gesandten Graf Franz Thurn-Bassassina in Benedig: "Benn Enternien Gott mich beim kaiserlichen Heere haben will, non recuso laborem. Gott handle mit handle mit mir wie es ihm gefällt und einzig zu seiner Sorum machen wünsche wünsche nur, daß Alles mir unmittelbar von Gott zukomme, darum machen es Em Got guffen und Got guffen und Gie es für aut es Ew. Erzellenz, so wie Gott es Ihnen eingeben wird und Sie es für gut balten Ortens Derk halten. Ich habe Ihnen ja Alles mündlich mitgeteilt und mein ganzes Herz ausgeschätzt. ausgeschüttet. Ew. Erzellenz können mir glauben, daß wenn die Entschlie-hungen aber bag ich irgend Bungen über mich unmittelbar von Gott herkommen, ohne, daß ich irgendtvie toll beer nich unmittelbar von Gott herkommen, ohne, daß ich irgendwie teil daran habe, so werden sie mich standhaft jedem Anprall gegen-über finden über finden, daher ich ganz gleichmütig bleibe und Gott tun lasse was ihm gefällt

Am 1. Jänner 1686 meldete er dem Grafen, er habe zwar ein Schreiben den Kaisers erhalten, es sei dies aber nur die Antwort auf den einen seiner Briefe — der Kaiser habe dort nichts erwähnt, daß er ihn im kommenden Briefe — der Kaiser habe dort nichts erwähnt, daß er ihn im kommenden Briefe — der Kaiser habe dort nichts erwähnt, daß er ihn im kommenden Briefe, "Mir ist alles recht", "fügt er dem, Feldzuge bei seiner Armee wünsche. "Mir ist alles recht", "fügt er dem, bei, und ich danke Gott, denn, wenn ich nicht anderwärts verwendet werde, bei, und ich danke Gott, denn, wenn ich nicht anderwärts verwendet werde, bei werde ich meine Gott, denn, wenn ich nicht anderwärts verwendet won

Werde ich meine Einsamkeit und meine ht. Nuhr gemepen.
Am 8. Februar kündet er aber bereits an, daß ihm sein General von Neapel aus geschrieben und ihm aufgetragen habe, sich nach Oftern wieder Neapel aus geschrieben und ihm aufgetragen habe, sich nach Oftern wieder Nur kaiserlichen Armee und zum Kaiser zu verfügen. "Ich sagt er, "das von Gott kommt, denn ich hätte mir das niemals eingebildet", sagt er, "das von Gott kommt, denn ich hätte mir das niemals eingebildet", sagt er, "das her neige ich das Haupt vor dem Willen Gottes und ergebe mich in das, was ihm gefällt, ihm zur Ehre und den Seelen zu Rug." Wieder dat Was ihm zur Ehre und den Seelen zu veranlassen wollte, P. Markus den Grafen, alles Mötige in Kom zu veranlassen wollte, P. General, der eben in Neapel weisend, sich nach Spanien verfügen wollte, datte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Auftrag motu proprio gegeben, daher mußte die hatte P. Markus diesen Roma aus besorgt werden. Graf Thurn hatte eigentliche Obedienz erst von Kom aus besorgt werden. Von Bonaventura von sieh, auf Weisung des P. Markus, dieserhalb an P. Bonaventura von Recanati gewendet.

Die Aufforderung wieder zum Heere zu kommen, hatte der Pater übrigens nicht nur vom Kaiser, sondern insbesondere auch vom Herzog von Lothringen und von allen anderen Kriegshäuptern empfangen. "Das sind doch vielfältige Außerungen des Willens Gottes", meinte er.

Am 17. Februar schrieb P. Markus von "Schio aus an den Kaiser und mahnte ihn zur Vorsicht. "Ich weiß zwar nicht", sagt er, "wie jetzt die Tallen könnte. Ich weiß, daß es Ew. Mst. nicht an Ratschlägen und an Ratzebern sehlen wird. Wenn die Letzteren in Wahrheit, Aufrichtigkeit und Einfalt wandeln würden, das heißt allein mit Gott, ginge Alles gut, aber was ich bemerken konnte war, daß die Privatinteressen über Alles gehen. Deshald ist der Beistand Gottes hoch von Nöten."

Um 8. April vermeldete P. Markus dem Grafen Thurn, daß er sich gleich nach Absolvierung seiner Fastenpredigten in Schio, wo er dreimal des Tages predigte, über Bassano, Trient und Tirol, als der kürzesten und bequem sten Wegstrecke, nach Wien verfüge. 3 Inzwischen war das papstliche Breve, sowie die Obedienz des Ordens, die P. Bonaventura à Necanati im Namen und auf Geheiß des abwesenden P. Generals ausgefertigt hatte, einge troffen. Das päpstliche Breve trug bas Datum: Romae apud Sanctum Petrum, die prima Marty. 49 Boll ber wärmsten Glückwünsche für die bevorstehende Aufgabe, beteuerte P. Bonaventura in dem Begleitschreiben: "Ihre vielen Mühen um die Streiter Christi zu ermutigen und um die Ehre Gottes in so seltener Lage zu befördern, segne ich und werde ich auch fürder segnen. Wenn die Gebete, wie unter Anderen St. Ambrosius sagt, mach tiger sind als Waffen, so können Sie versichert sein, daß Sie von den besonderen und fortgesetzten Gebeten unseres Ordens, der vor allen Anderen daran Interesse hat, begleitet sein werden. Ich, der ich Ihre Person zärtlich liebe, erwarte oftmals Nachricht von Ihrem Wohlbefinden. Sie, der vom hl. Geiste immer mehr entflammt wird, bitte ich, mich daran auch teil nehmen zu lassen."50

Am 18. Mai 1686 war P. Markus schon beim Wiener Hofe eingetroffen, nachdem er die Fieberanfälle, die ihm hart zugesetzt hatten, überwinden konnte. Er meldete Graf Thurn Valsassina: Der Herzog von Lothringen Hoche sich bereits zum Heere verfügt, er selbst werde im Verlaufe einer Woche nachfolgen. Se. Majestät habe in diesem Jahre ein überaus schönes und mächtiges Heer zur Verfügung, das zu jedem großen Unternehmen ordentsiche Eintracht herrscht. "Doch glaubt P. Markus nicht, daß es vor Vorräten; an Allem sei im Gegenteil überfluß, nur ist wegen dem Aufschich noch keine Entscheidung getroffen worden, er meine es werde dies

überhaupt geheim gehalten. "Ich will meinerseits mein Möglichstes tun", bemerkte D. 300 mill Glutes tun!"51 bemerkte P. Markus, "koste es auch Blut und Leben, ich will Gutes tunl"<sup>51</sup> Als P. Markus von Wien abreiste, melbete bies Kardinal Buonvisi an propinst & von Aviano ist Mittwoch abgereist, um im Felbe zur Einigkeit zu mahnen und angereist, um im Felbe zur Einigkeit zu mahnen und angereist, um im Felbe zur Einigkeit zu mahnen und anzufeuern zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind. Dieser ist ganz in !! ganz in Unordnung gebracht, teils wegen der Feuersbrünfte, teils wegen dem Misself der für uns dem Widerstreben der Leute, in den Krieg zu ziehen, den sie alle für unsgerecht hater Berecht halten. Man sagt, daß der Feind mit großer Mühe 4000 Solbaten in Albanian. in Albanien zusammengebracht habe, um nach Ungarn transportiert zu wersen, oben ben, ober g

den, aber kaum ihrer 1000 haben ben Marsch fortgesetzt."52 Da man die türkischen Friedensanträge zurückgewiesen hatte, nußte man blich endlich ernstlich an den Beginn der Kriegsoperationen denken und sich über sie über die ersten Angriffspunkte einigen. Schon bieser erste Einigungs-berlieb aus versuch stieß auf große Hindernisse. Da der Kernpunkt der Unternehmun-gen schan Son gen schon durch zwei Jahre hindurch die Einnahme von Ofen war, konnte ge nicht auch zwei Jahre hindurch die Einnahme von Ofen war, konnte es nicht anders sein, als daß diese den Feldzug des Jahres 1686 vornehmlich beter sein, als daß diese den Feldzug Gesser und die meisten nehmlich beherrsche. Daher war namentlich der Kaiser und die meisten Generale der Raiser und die meisten Generale der Ansicht, eben die Arbeit vor Ofen zuerst in Angriff zu nehmen. Dem mis zu molite", sagt Dem widersprach das Urteil des Kardinals Buonvisi. "Er wollte", sagt Fraknei Fraknoi, "den Kaiser und die Generale davon überzeugen, daß man die Krieggnangen. Rriegsoperationen nicht mit der Belagerung von Ofen einleiten durecht batte sies eine Aurecht hatte sich die Reihenfolge der zu unternehmenden Operationen also zurecht gelegt. 2000 To gelegt: Zuerst Stuhlweißenburg und Szigetvar, Erlau und Szegebin einsenehmen nehmen, dann Kanizsa einschließen, die Brücke bei Esseg besetzen und einige in der Wort in der Nähe von Dfen befindlichen Donauinseln befestigen. Wenn dies alles gesteten alles geschehen sei und hierauf die Cernierung von Dfen erfolge, so stünde ohne bieses stationt bieses isoliert da, könnte von keiner Seite Hilfe bekommen und würde ohne Blutnoraiss Blutvergießen dem Raiser in die Hände fallen."53

Lange zogen sich die Berhandlungen und Erörterungen hin, bis endlich die stichhaltigsten Gegengründe des Herzogs von Lothringen den Ausschlag gaben. Mit Recht wies er darauf hin, daß ber vorgeschlagene Kriegsplang viel zu zaiten. viel zu zeitraubend sei; bis es da zur Belagerung von Ofen kame, würde ber Horbs? der Herbst fast herannahen und die Belagerungsarmee würde kaun einer Katostrant. Ratastrophe entgehen, wie sie eine solche im Jahre 1684 mitgemacht. Dies minde Dies wirkte. Die sofortige Belagerung von Ofen wurde beschlossen.

Am 18. Juli 1686 schrieb P. Markus an eine nicht näher bezeichnete

Persönlichkeit, offenbar seiner engeren friausschen Heimat: 2000. Jest stehen wir mit der Armee Ofen gegenüber und innerhalb Tagen mins 6 Tagen wird man mit bem Agriff beginnen. Die Armee ist sehr schön. Sieberlich 19 Sicherlich ist es ein hübscher Anblick, zu sehen, wie sie aus 34 000 Mann Infantorie Infanterie und 20 000 Mann Cavallerie besteht. Sicherlich würden bie Fluren von Aviano mit samt den Grenzgebieten diese Armee nicht fassen. Gott gebe ihr Glück und gewähre uns die Einnahme dieses so wichtigen Plates. Es herrscht eine schreckliche Hitze und überaus große Trockenheit,

wir aber haben beim Heere ungefähr 80 000 Pferde.54

Bas P. Markus bisher bem Kaiser berichtet hatte, klang immer zuvet sichtlich und froh. Schon die Meldung, daß man sich endlich im Kriege rate für den Marsch auf Ofen entschieden hatte, löste beim Kaiser einen wahren Jubel aus, und wie frohgemut lautete nicht P. Markus' Melbung vom 10. Juni aus Komorn, da er schrieb: "Ich mache mich auf den Weg nach Parkany und beschleunige, so viel ich kann, die Bewegung des Heeres, denn die Zeit ist kostbar und ich hoffe, daß man Dfen bei Zeiten einnehmen wird, so daß man die Posten von Esseg, Belgrad und Stuhlweißenburg wird besetzen können. Im Winter könnte man in Oberungarn Fort schritte machen und das Heer dann in Bosnien überwintern. Es ist nicht sen der Bas zu glauben, im Hinblick auf den Beistand Gottes und daß der Türke in äußerster Berwirrung ift."55

Um 15. Juni aber klang der Bericht Marco d'Avianos an den Kaiser moch zuversichtlicher. "Mit Gottes Hilfe", heißt es darin, "haben wir ben Marsch längs ber beiden Ufer ber Donau begonnen. . . Wenn nicht ge zögert wird, daß wir auf der Donau das Nötige immer bekommen, so hoffe ich, mit Gottes Hilfe, daß das Unternehmen noch früher glückt als man glaubt." Rur die große Trockenheit ließ ihn wegen der Fourage fürch ten. Dafür aber stimmen Türken wie Christen, die aus Dfen kamen, darin überein, daß in Dfen nicht mehr Besatzung steht als im Winter. Bon seiner Pazifikationskätigkeit erzählt P. Markus noch: "Ich habe mit bem Durchlauchtigsten Kurfürsten gesprochen und ihm einige Punkte bargelegt, die, wenn er dieselben in Erwägung zieht, nicht verfehlen können, ihn du einem guten Einvernehmen mit dem Herzoge von Lothringen zu bewegen, davon aber hängt alles ab. Dasselbe habe ich beim Fürsten Ludwig von Baben getan, aber es ist nur notwendig, daß sie rasch vorwärts machen, denn ich fürchte immer, daß die Knappheit an Fourage dann unan genehm wird."56

Und immer froher und hoffnungsvoller werden die Berichte, die P. Mars fus dem Raifer übersendet. Unterm 23. Juni schreibt er, daß "bie Unseren" es versuchen, die "untere Stadt" einzunehmen und am 11. Juli will man auf die Fürbitte der seligsten Jungfrau auch die Zitadelle eins nehmen. Unter den Häuptern herrsche gutes Einvernehmen, es fehle an nichts, die Borräte seien an Allem überaus reichlich, bis jetzt gehe Alles gut. Nur zwei ganz wichtige Dinge bereiteten P. Markus Sorge, baß man noch nicht wisse, wann die Brandenburger eintreffen: Der Kaiser werbe wohl in Zukunft allen Grund haben, ben Häretikern wenig zu trauen; auch die Franken und Andere seien noch nicht eingetroffen, aber auch bei

biefen seien, wie er höre, die Kommandanten Baretiker. Die zweite Sache sei eben die Trockenheit und die dadurch bedingte Knappheit an Fourage. — Bie fest und unerschütterlich übrigens P. Markus an eine baldige Ginnahme von Ofen glaubte, zeigt, daß er dem Kaiser jetzt schon den Rat gibt, er möge fofort nach ber Einnahme von Ofen, befehlen, daß man an bie Einnahme von Agria oder aber von Stuhlweißenburg schreite — bies könnte ber Kurfürst von Bayern übernehmen. "Gott", ruft er aus, "will Ew. Majestät gang Ungarn schenken, man sieht ja klar die Anordnungen Gottes zum Wohle der Chriftenheit.... Ew. Majestät können überzeugt fein, daß mir das Herz vor Freude bebt, so daß mir jede Beschwerde nichtig erscheint, da ich sehe, daß es mit Gottes Hilfe so gut vorwärts geht."57

Ein Brief vom 25. Juni brachte bem Kaifer bie freudige Machricht, bag ber Herzog von Lothringen die untere Stadt eingenommen habe und uner= mübet sei, um, mit Gottes Hilfe, auch die obere Stadt einzunehmen. Auch das gute Einvernehmen halte an, es sei gang verschieden vom früheren Mal, so daß er den nächsten Monat auf die Eroberung des Platzes hoffe.59

Um 30. Juni nahm nach P. Markus' Bericht noch alles seinen guten Fortgang, nur das Ausbleiben der Auriliartruppen, würde bie Sache verzögern. Am 6. Juli wußte P. Markus mitzuteilen, daß die christlichen Streiter nur mehr 20 Schritte von der erften Mauer entfernt ftunden; bie Bomben richten in der Stadt großen Schaden an, sieben Säuser und bie St. Stephanskirche seien abgebrannt. In seche Tagen wollten sie ftur= men, benn auch die Brandenburger seien angekommen.50

Um 9. Juli schon leise Magen über alte Mängel beim kaiserlichen Heere: Unentschlossenheit und Verzögerungen. Diese Klage beherrschte auch das Schreiben vom 12. Juli; einiges Mifigeschick verzögert, nach bem Bericht vom 14. Juli, auch den Generalfturm um einige Wochen. Das Schreiben vom 21. Juli ist bereits von Klagen erfüllt. "Ew. Majestät", sagt P. Markus, "können mir glauben, daß die Betrübnis meines herzens gar groß ist. Ich bin so tief betrübt, daß es viel ist, wenn ich wicht schwer er kranke, da ich sebe, daß der Teufel eingedrungen ist, um vermittelst der Politik all' das Gute zu zerftören, das Gott und die Natur uns gegeben.... Der Feind ist ja sehr geschwächt und verteidigt sich nicht sehr, aber der Brandenburgsche General weigert sich hartnäckig beim Stürmen mitzutun und schützt neuerliche Minen vor. Daburch macht er sich überaus verdächtig. Der bayerische Angriff geht langsam vor sich. . . . Inwischen aber eilt ber erste Bisier mit einer sehr guten Armee Ofen zu Hilfe; in zehn Tagen wird er in unserer Sichtweite sein. Großartige Konfussion herrscht unter den Führern und Soldaten. Täglich sterben ihrer Biele oder werben verwunbet. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, wird Dfen niemals eingenommen. Mein Herz weint. Der Lothringer allein halt Ordnung und müht sich Tag und Nacht ab. Wenn es nicht gelingt, trägt er gewiß nicht die Schuld.50

Um 27. Juli kommt die Nachricht, der Generalfturm habe stattgefunden. Auf beiden Seiten gab's viele Tote. "Benn die Türkenhilfe nur noch vier Lage ausbleibt", meint P. Markus, "so hoffe ich, wird die Stadt boch unser; aber sie verteidigt sich verzweifelt, sogar die Frauen kampfen. de

Es ist bereits August. P. Markus klagt: "Wenn man auf meine auf richtigen Ratschläge hören und sie befolgen wollte, so ware Ofen schon seit einem Monat in unserer Hand . . aber ich bin nichts, gelte nichts; ich bleibe bei ber Armee nur im Gehorsam, gemäß dem Willen Gottes und Ew. Majestät zu gefallen. . . . Ja, die Soldaten sind brav, sie kampfen wie Löwen, selbst mitten im Teuer; die Türken werfen ununterbrochen Pulverstärke auf die Unseren, so daß diese wie in der Hölle sind, aber unsere Solbaten weichen nicht, ja sie kämpfen selbst im Teuer; ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Unfere Bomben richten nur geringen Schaben an wie alle früheren, bie 

Die Klagen wiederholen sich in jedem der folgenden Schreiben, alle Bemühungen bes Paters, die Dinge in ein richtiges Geleise bei ben Führern zu bringen, sind erfolglos, bis endlich am 2. September die kurze, aber er lösende Mitteilung vom Kriegoschauplage kommt: "Gelobt seien Gott und Maria! Dfen wurde im Sturm genommen. Das Nähere werden Majestät vernehmen. Es ist ein wahres Bunder Gottes, da von den uns seren kaum 100 Tote geblieben sind. Ich schreibe in Eile, mündlich werde ich Ew. Majestät viel zu sagen haben; ich freue mich von ganzem her

zen usw."63

Als Ofen mit ftürmender hand genommen ward, zog P. Markus in bie eroberte Stadt, eine Statue ber Mutter Gottes in Händen tragend, wohl Bie Alamaistick er ben Sieg ber Fürbitte der fl. Gottesmutter zuschrieb. Die österreichischen Kapuziner Annalen bemerken, P. Markus habe biese Statue in die St. Stephanskirche gebracht und sie gleichsam als Trophae aufgestellt. Dennach mag die Kirche bei dem Brande derselben, dessen P. Markus selbst Erwähnung tut, dennoch nicht vollständig in Asche ge legt worden sein. Auch wird erwähnt, daß am Tage nach der Einnahme der Stadt P. Markus in derselben, dem hl. ungarischen Landespatron geweihten Kirche das Dankamt zelebriert und das feierliche Te Deum ans gestimmt habe.64 Nach einer anderen Bersion aus niederländischen Quellen, foll P. Markus beim Einzuge in die eroberte Stadt eingezogen sein mit einem St. Josephsbild, das er an einem Stabe befestigt, gleich einer Standarts habente begeftigt, gleich bont Standarte hochgehalten habe. Dieses Josephbild habe der Kaiser bem Pater mitgegeben als er sich im Jahre 1686 zur Armee verfügte.65

Von seinem Empfang bei Hofe nach seiner Rückkehr von der Armee, erzählt der alte Biograph des Kaisers Leopold, Rinck: "Der P. Marcus d'Aviano, ein Capuziner Mönch aus Italien, empfing nicht weniger ber Hoff wegen seiner geiftlichen geleisteten Silfe ben biefer Belagerung, große

Ehre und Danksagung."66

Unter den vielen Beglückwünschungsschreiben, die P. Markus wegen seiner Teilnahme am Zuge gegen Ofen erhielt, ragt wohl, wegen seiner Driginalität jenes des Abbé, späteren Kardinals Franz Grimani hervor, der P. Markus in seinem echt venetianischen Dialekte zuruft: "ê certo Padre Marco Mio riverito Padrone che se Lei non era sotto Buda facciamo la frittata (Eierkuchen), was auf gut deutsch übersetzt heißt: "Wenn Sie nicht vor Buda gewesen wären, hätten wir einen Schmarn."

Am Abende des 2. September 1686 war also die Residenzstadt der Könige von Ungarn aus ihrer 145jährigen Knechtschaft befreit. Um selben Tage als dies geschah, hatte Papst Innozenz XI. ein feierliches Konsistorium abgehalten, das seiner Aufgabe zufolge den Charakter eines Freudenfestes trug. Seit fünf Jahren hatte er die im Kardinalkollegium erstedigten Stellen nicht besetzt und nahezu die Hälfte des Kollegiums war gestorben. Run, an diesem 2. September hatte er 27 Kardinäle zugleich kreiert. Es waren meist solche Persönlichkeiten, die sich um den Kampf gegen die Türken in irgend einer Weise verdient gemacht hatten.

Nach Schluß dieses großartigen Konsistoriums bemerkte der Papst, die üblichen Glückwünsche entgegennehmend: "Nicht über die Ernennungen, sondern über die Mehrung des Nuhmes der Christenheit, sollt Ihr Euch freuen!" Diese dunkle Erklärung konnten diesenigen, die sie anging, nicht verstehen. Doch erblickten sie, als die Kunde von der Einnahme Ofens ein=

traf, barin bie Prophezeiung bes großen Ereigniffes.

Kardinal Buonvisi aber, der von dieser Bemerkung des Papstes keinerstei Kenntnis haben konnte, erklärte die Tatsache, daß der Papst das Konssistorium auf den 2. September einberusen hatte, damit, der Papst habe die Befreiung Ofens für diesen Tag vorausgeschen, ebenso wie Pius V. den Sieg bei Lepanto prophezeit hatte. Die Freude des Papstes, als er die Kunde von der Einnahme von Ofen erhielt, war unbeschreiblich. Er beeilte sich, in feierlichem Gottesdienst dem Himmel Dank zu zollen, auch gab er durch Beranstaltung glänzender Feuerwerke Gelegenheit zu allgemeiner Fröhlichkeit.68

#### Rapitel XV

# Vom Ariegsschauplatz zur Millionsarbeit nach der Schweiz

Nach der Einnahme von Ofen erwartete P. Markus noch eine beschwerliche Reise. Kaum einige Tage hielt er sich in Wien auf, um den Kaiser über seine Wahrnehmungen im Kriege zu informieren und aufmerksam zu machen, wie er den Mißständen im nächsten Feldzuge vorbeugen könnte, dann machte er sich auf den Beg. Laut seiner Obedienz reifte er über Regenst burg nach Düffeldorf an den Hof des Kurfürsten Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg. Bon da gings nach der Schweiz; es scheint, daß er hier benfolden Mas denselben Weg zurückgelegt habe, wie im Sahre 1681. Am 22. Oktober 1686 traf er warft in Maffe traf er zuerst in Bremgarten ein, wo er bem zusammenströmenden Wolke Die Benediktion auffilt. die Benediktion erteilte. Am 23. erreichte er das Benediktiner-Stift Muri, erhoten nam greit auf erbeten vom Abte Plazibus aus dem berühmten Adelsgeschlechte ber Zurlauben. Die Annalen von Muri bemerken zu biesem Tage: "P. Markus murbe nach bam O'r wurde nach dem Ambt und Gottesdienst von dem gangen Convent in den Chorkuten empfangen, in dem vorhöfflin der Kirchen und in den Chor hin einbegleitet. Nachdem er auff der kangel ein kurte Sermon ober bredig in lateinischer sprach gehabt und bem Bolck ben Sögen gegöben, ist er von dem gangen Convent in unsers gnädigen Herrn neue Stuben begleitet worben olma worden, alwo er nach gebner benediction von allen Religiosen insonderheit wie auch moterie wie auch weltlichen Priestern so gegenwärtig waren mit der handküssung begruöft worden. Den Weltlichen hat er die Hand nit wellen geben. Racht dem er aber das morgenässen in dißer stuben entpfangen, hat er bende Neuwe gebenw benedicirt." P. Vinzenz Gasser von Muri betont in sciner "Melation" noch besonders, daß in des Herrn Pralater "neuer Stube" wo P. Markus das "Morgenässen" gereicht wurde, vorher noch Niemand gespeist hatte wahr worfen gespeist hatte, weder am Morgen noch Mittags, so wie, daß P. Markus gebeten murde gien bei B. D. Markus gebeten wurde über die Neugebäude eigens seinen Segen zu sprechen. Es gab eben damals großartige Neubauten im Stifte, denn Abt Plazidus Burlauben war ein baulustiger Herr. Schon im zweiten Jahre sciner Regie rung hatte er mit Bauten begonnen. Die Stiftskirche und bas Rofter er litten in den Jahren 1685—1699 einen gründlichen Umbau. Im Herbste des Jahres 1686 war der Klosterbau teilweise vollendet. — Mach ber Benehiftign ber Et. Benediktion der Gebäude erteilte P. Markus noch "ben dem eingang bes phern mirphousse Markus noch "ben dem eingang ibr obern wirthauß" allem Volke die letzte Benediktion. Ungefähr nach 12 11hr hat er "bie reiß nach Lucern genommen".1

In Luzern besuchte P. Markus unter anderem auch das Frauenklosier St. Anna im Bruch, der dritten Ordens-Schwestern des hi. Franziskus, nach der Reform des P. Ludwig von Sachsen, im Volke "Kapuzinerinnen"

genannt.

Deren Chronik befagt zum Jahre 1686:

"Dises Jahr ist ein große Gnad von den Wohl-Chrwärdigen Bätter Capuzinern und Andern Wohlgeneigten Personen erzeigt worden steht in bisem als in bem Monat Octobris, ber Gottselige Batter Marcus be Anjang genutser the de Aviano, gewusser Ursachen, wegen, hier burchreisete und mit gewohn licher Borsprechung der remv und leid, Ertheilung Seines bil. Sägens vill Mirackel würkte, und zugleich bei bem Bolke sehr großen Rugen schaffte, wahr aller Schwestern höchste Begierbt, bieses großen Dieners Gottes

ansichtig und Seines hl. Sägens theilhaft zu werden. Darumb die wohl Ehrw. Fr. Mutter Schwester M. Susanna am rin (Amrhyn) allen Müglichsten Fleiß anwendete, sowohl durch sich selbsten als anderer Personen mit Schrifft- und Mündtlichen bitten, bei den wohl Ehrw. Battern Capuzinern, absönderlich bei dem hoch Ehrw. Batter Januario von Uri, Provincial der Chrw. Batter Capuziner Schweitzerischer provint, dann auch bei dem Wohl Ehrw. P. Julio, Definitor, Cuftos und Guardian auf bem Bafemlin; nit weniger auch bei bem Gottfeligen P. Marco felbsten, item ben bem Hochw. Runtio und Herrn Schultheißen am rin — demuthigst und enffrigst umb solche gnad angehalten — ettlichen, doch nit ohne große Müh unfere Begehren erlanget! Alfo daß den 25. Tag ermölten Monats octobris, Morgens umb 10 Uhr, bifer fromb gottfel. Batter Marcus per= fönlich fich ben uns eingefunden — Welchen wir mit Leuttung der gloggen in größter freudt unseres hergens empfangen. Nachbem Er in unsere Rirche eingetretten — wurde von ber Fr. Mutter bie Chor Thur eröffnet. Der Gottselige Batter begab sich also bald bazu, sprach uns nach seinem ge= brauch vor die gewöhnliche reuw und Leid, Thette in Lattin ein kurte Ermahnung, daß wir wahrhaft nach unfern Stand, Beruf und Regel leben, und einander lieben sollen, denn obwohl wir an einem hl. Orth, haben wir uns banoch nit barauf verlaffen, fintemalen, die gefahren biefes Lebens groß, und die Anföchtungen des Teuffels starkh, ja eben dahör die verantwortung besto strenger und die verdammung besto größer sein werbe, wie beffer die Gelegenheit und der Stand darin wir leben, wofern wir und nit nach felbigem einrichten. Und gabe uns barauf feinen hl. Sägen. Aber mit was Andacht, Glauben, Zerknirschung der hertzen, Weinen und Seuf= gen, bie Schweftern felbigen empfangen haben, mochte nit beschrieben werden, weilen es schier einem andern Carfrytag gleich schine. Und nebent dem waß Jede für Gnaden innerlich in ihrer Seel empfunden, geschahe auch ein leibliches Mirackel wie folgt:"

"Die Chronik erzählt nun weitläufig, die Krankengeschichte einer Konventsschwester mit Namen Maria Margaretha Egli, ihres Alters 69 Jahre. Sie litt seit 20 Jahren überaus heftige Schmerzen am rechten Bein. Die Arzte erklärten den Zustand für unheilbar. Im Sommer des Jahres 1686 hatten sich die Schmerzen noch gesteigert, so daß sie beide Füsse kaum mehr bewegen konnte. Nach dem Empfange des Segens, den P. Markus der Kommunität erteilt hatte, erhob sich Schwester Egli mit Leichtigkeit und aller Schwerz war geschwunden. Es geschah dies vor den Augen aller Schwestern. Aber auch von snnerer Freude sei sie, nach ihrer Aussage, sogleich derart erfüllt gewesen, wie sie dies niemals empfunden."

Auch der Schweizer Nuntius berichtete über P. Markus an Kardinal Cybo. Es ist nicht mehr der skeptisch veranlagte Cherofinis de Cherofinis

Muntius, wie im Jahre 1681, sondern der wohlwollende, seelencifrige Erz

bischof von Casarea, Jacob Cantelmi.

"Ich habe P. Marcus von Aviano, der hier auf der Durchreise war, gebeten", berichtet er unterm 25. Oktober nach Rom, "daß er, nachdem er der Andacht des hiefigen Bolkes durch seine eifervollen Werke ber Frömmigkeit, gemäß dem Rufe seiner Güte, entsprochen haben wird, ed ihm belieben mass nach ? ihm belieben möge nach Freiburg zu gehen. Dort wird er imfrande sein, sehr wiele Swaden in ihrer sehr viele Früchte durch seine Gegenwart zu erzielen und die Leute in ihrer guten Gesinnung zu bestärken, in die ich sie zu versetzen getrachtet habe. Auch wird er nicht ermangeln die Leute anzuspornen, daß sie sich den Absaßschaft zu eigen werden der Leute anzuspornen, daß sie sich den Absaßs schaß zu eigen machen, der durch die Kreuzzugsbulle auf das Almosen für den Türkenkrieg gelegt ist und in diesen Landen bisher so spärlich ger flossen ist."3

So nahm P. Markus seinen Weg von Luzern birekt nach Freiburg, wo er am 28. Oktober eintraf. Welch' ein Jubel! Seit dem Jahre 1681 waren die Freiburger unermüdet beflissen gewesen, sich einen Besuch best P. Markug in ihmen Weinen beflissen gewesen, sich einen Besuch best P. Markus in ihrer Stadt zu sichern. Geistliche wie weltliche Autoritäten bemühten sich um die Wette. Dadurch aber, daß P. Markus erst im Jahre 1686 bahin kam, war er einer peinlichen Situation entgangen. In Jahre 1681 nahm den bischöflichen Stuhl von Laufanne Johannes Naptista de Strambino, Graf von St. Martin in Piemont, aus tem Franziskaner Orden, ein. Dieser Kirchenfürst hatte es aber nicht vermocht in seiner mehr als 20 jährigen Regierung sich bas Vertrauen seiner Diözesanen 311 ermerkon erwerben. Er war weder beim Klerus noch beim Bolke beliebt. nannte ihn einen Phantasten, der alles über den Haufen werfe und eine Kreatur des Herzogs von Savoyen. Die Freiburger beschuldigten ihn sogar grundlos des Berrates und nahmen dies zum Borwand die Stadt's tore bei seiner Ankunft vor ihm zu schließen. Die Wirren dauerten fort, bis er aus Kränkung über solche Schmach im Jahre 1684 starb.

Borteil aus diesen Zwistigkeiten glaubten nur die Häretiker ziehen 311 können. "Da ihr, als vom Papste erkommunicirt, nicht mehr Katholiken seib, so kommt zu uns und werdet Protestanten", sagten die Berner zu ben Freiburgern, und wahrlich die Bersuchung schien nicht gering, die Gefahr

nicht zu unterschätzen.

War auch Strambino burch den Tob dem Schauplatze des Kampfest trückt so kannt entrückt, so konnte boch die Angelegenheit keineswegs als erledigt betrachtet werden, denn die Kurie verlangte unbedingt Genugtung von den Freis burgern für die Berletzung der kirchlichen Immunität. Um diese Genug' tuungsleiftung drehte sich jett ber Kampf. Schon das Einbekennen einer Schuld der kirchlichen Autorität gegenüber, fiel den Freiburgern, die sich so sehr auf ihre katholische Gesinnung und kirchliche Korrektheit zugute getan, unendlich schwer. Hatten sie doch schon vor längerer Zeit die Er langung eines papstlichen Breves als "defensores fidei" für sich angeftrebt. Jetzt schien die Berwirklichung dieses Bunsches um so mehr aussichtslos. Nun griff beschwichtigend und vermittelnd ber überaus kluge und seeleneifrige Nuntius Cantelmi ein. Sein zeitweiliger Aufenthalt in Freiburg galt biefer schwierigen und wichtigen Angelegenheit. Deshalb auch legte Cantelini so großen Wert auf den Besuch des P. Markus in Freiburg. Durch beffen gewaltiges Anfehen und ben Ruf feiner Beiligkeit mußte es gelingen, daß das begonnene Berk der Pazifikation vollendet und befiestigt werde. Dazu war ja P. Markus die geeignetste Personlichkeit, die Verhandlungen mit den Gewaltigen klug leitend, das Volk zur Neue und zum Gehorfam gegen die Kirche führend. Und das große Werk gelang. Einerseits boten die Freiburger das Schauspiel Lindlicher Unterwerfung unter die Antorität der Kirche, andererseits aber zeigte sich ber Papst als der verzeihende und erbarmende Bater, der selbst bereit war das Opfer der pflichtgemäßen Betätigung ihrer reuigen Gefinnung zu belohnen. Diefer Lohn beftand in der Erteilung des so heiß begehrten Breves, das den Freis burgern den Titel: "Bertheidiger des Glaubens" gewährte.

Unterm 15. November 1686 Luzern, schrieb Cantelmi an Kardinal Cybo: "Aberaus hulbreich ift die Gnade des Breves, das Euere Eminenz sich gewürdigt haben von Gr. Heiligkeit zu erwirken, als Troft und bie Anerkennung der Satisfaction für die Berletzung der Immunität der Kirche von Seite der Freiburger Herrn, umsomehr als sie gelegentlich des Besuches des P. Marcus in ihrem Kanton neuerlich Beweise ihrer gottes= fürchtigen Ehrerbietung gegeben haben; während dieses Beispiel in gleicher

Beije vom Kanton Solothurn nachgeahmt wurde."

Ubrigens scheint P. Markus es ben Freiburgern gegenüber, an ernsten und eindringlichen Worten nicht haben fehlen laffen. Im "Manuel du Clergé de Notre-Dame", wird erzählt, er habe den Bewohnern von Freis burg zugerufen, "fie würden in Folge ihrer Arglift und Ungerechtigkeit mit der Zeit viele und große Abel auf sich herabbeschwören, wenn sie nicht baldigst biese Fehler meiden wollten."5 Das Diarium der Jesuiten bei St. Michael erzählt über die Vorkommnisse während des 11/2 tägigen Aufenthaltes des P. Markus in Freiburg: "Am Morgen des 28. Oktobers kam P. Markus in Freiburg an. Kaum war er eingetroffen, so ftromte bie Menge allenthalben herbei, um ihn zu feben und zu hören, benn beim Bolke galt er als ein Heiliger. Sofort füllten sich alle Kirchen und die Beicht stühle wurden formlich belagert. Am 29. follte im Jesuitenkollegium bei St. Michael, wie gewöhnlich Schule gehalten werden, aber es fand sich an biesem Lage nur eine gang geringe Anzahl Schüler ein; die Meiften hatten sich der Menge zugesellt, die sich am Liebfrauenplage ftaute um die Worte des unermüdlichen Dieners Gottes aufzunehmen. Die Wenigen, die sich im Gymnafium jum Unterricht einfanden, wurden heimgeschieft, denn es hatten ja auch alle Professoren über und über mit Beichthören in der Kirche zu tun. Auch in Freiburg mußte P. Markus seinen Segen außerhalb der Kirche am Liebfrauenplaße spenden. Es geschah aus einem Fenster am Hause des edlen Ferdinand von Diesbach. Seine Nede rührte alle Herzen aufs tiefste. Tausende von Menschen schluchzten laut auf.

Am 29. Nachmittags verließ P. Markus Freiburg wieder und begab sich per Schiff nach Solothurn." Am 26. Oktober hatte nämlich Nuntius Cantelmi von Luzern aus an P. Markus geschrieben: "Da der Senat und das Volk von Solothurn von Ihrem Aufenthalt in Freiburg erfahren hatten, haben sie an mich einen eigenen Voten gesendet, ich möchte Sie dringendst ditten den Besuch ihrer Stadt, wo Sie, wie übrigens allerorts, so hochverehrt werden, nicht verschmähen wollen. Ich zweisen allerorts, sochwürdigste Paternität, vermöge Ihrer Güte und Verdienste, durch Ihre glühenden Akte der Frömmigkeit ebenso gewaltige Früchte erzielen, wie in Freiburg. Wollen Sie sich würdigen mich teilnehmen zu lassen and den Verdiensten Ihres hl. Wirkens und an Ihren Gebeten, auf daß mich Gott erleuchte und mir Kraft verleihe meinem Verufe zu entsprechen. Ubrigens hoffe ich in einigen Tagen Ihnen persönlich die Hände küssen. Abrigens wie ich dies jeht ehrfurchtsvoll tue und mich von ganzen Herzen bekenne als

Euerer Hochwürdigsten Paternität ergebensten und dankschuldigsten Diener Iacob, Erzbischof von Caesarca."

Durch Nuntius Cantelmi hatten die Solothurner das so lange angestrebte Ziel erreicht. P. Markus langte dort am 30. Oktober 1686, nachmittags 3 Uhr an. Er stieg im Konvente seines Ordens ab. Ihre Bewerbungen um den "hl. Pater" reichen aber schon zurück die in den September des Jahres 1681. Um 13. September nämlich, hatten sie sich bereits an Wischof Strambino von Lausanne gewendet er möge P. Markus "persuadiren" nach Solothurn zu kommen, nachdem sie gehört, daß er sich in Ury eins sinden und den Markus "persuadiren"

sinden und den Weg nach Freiburg nehmen wolle."
In der Lat, hatte Bischof Johannes gleich am 14. September das Ansuchen an P. Markus gestellt, nach Solothurn und Freiburg zu kommen, da er bereits um die Obedienz des P. Generals nachgesucht, auch sei bereits ein Kanonikus nach Luzern abgegangen um P. Markus zu begleiten. Wenn er aber so sehr pressert sein sollte, möge er, wenn schon nicht Solothurn, so doch Freiburg besuchen. In beredten Worten schildert der Wischof übrigens all' die Worzüge von Solothurn und seiner Bewohner. "Solothurn", sagt er, "ist der Ort, wo die Gefährten des hl. Mauritius den Märtyrertod er litten; Ew. Paternität werden dort das andächtigste Heiligtum von ganz Deutschland sehen... Sie werden eine Stadt sehen, die sich gegen die Häresse nicht nur durch überaus schöne Festungswerke verteidigt hat, sond dern auch durch einen geregelten Lebenswandel als gute Katholiken. Ew.

Paternität könnten ihnen durch Ihren Besuch ganz besondere geistliche Hilfe bieten."3

Am 17. September bankten bie Solothurner bem Bischofe wärmstens für seine gnädige Anempfehlung ihres Anliegens bei P. Markus. 10 Doch waren alle Anempfehlungen eben vergebens. Wir wir wiffen, brachte erft das Jahr 1686 Erfüllung ihres Bunfches.

Die Einladung des Senats von Solothurn, auch im Namen der Gesamtbevölkerung an P. Markus, ist battiert vom 28. Oktober 1686.11

Der Rat von Solothurn hatte des Paters Ankunft erft am 30. Oktober Morgens für gewiß erfahren. Man hatte ihn schon ungefähr um bie Mittagftunde erwartet. Das Zeremoniell seines Empfanges war bereits in der Sigung vom 28. Oktober festgeset worden. Er folfte "mit benjenigen Beremonien" empfangen werden, mit welchen der gottliebende Bater in andern Orten empfangen worden, "die Tractation sollte ben ben wohlehr= würdigen Batern Kapuzinern veranftaltet werden." Auch hatten bie Stadtväter für den voraussichtlichen Massenzustrom von Menschen bereits Borforge getroffen, indem sie ben Bäckern "die Warnung ankunden" ließen, "daß fie sich wegen der großen Menge zulaufenden Bolkes genügsam ver= sehen. Auch erging ein "Missional" an alle Inner Bögte wie auch auf bem Falfenstein, daß alle Brodbecker währender Zeit, daß sich der gottfelige P. Markus allhier in der Statt aufhalten werde, Brod in die Stadt zuführen, und zeverkaufen erlaubt sin sollte." Auch wurden "bie Herren Statt Majoren mit und neben S. Saubtmann Burgermeifter Gibelin bestimmt, die notwendige Wachten zu bestellen, Ihnen umb Verhütung besorgenden Unordnung und andern Inconvenienzien, angelegen sein zu laffen."

Aberdies follten "..... Stattvenner Befeval von Brunnftatt, S. Seckelmeister Sury, H. Tscharandi Sen., H. Hauptmann von Roll Sen., H. Stattschreiber Wagner und S. Gemeind Mann Gluy" P. Markus "bene-

ventieren, zur Kirch begleiten und dann auch verabschieden."12

Endlich am 30. Oktober 1686 kam P. Markus, wie wir wissen, in Golothurn an, doch nicht wie er erwartet wurde, um die Mittagezeit, sondern um die dritte Nachmittagostunde. Im Kapuzinerkloster angelangt, bestieg er so= fort in der Kirche die Kanzel und spendete dem versammelten Volke seinen erften Segen. "Die Herren bes ordentlichen und großen nathe", die sich schon von vornherein um eine "absonderliche Benediction" beworben hatten, versammelten sich alsbann im Refektorium des Konventes, wo ihnen dieselbe zuteil wurde. Die zweite feierliche Segenserteilung für die Allgemeinheit, erfolgte noch am selben Abend vor der Pfarrkirche. Um nächsten Tage, es war ein Donnerstag, gab P. Markus in der siebenten Morgenftunde seinen Segen, dann zelebrierte er am Sochaltare die hl. Meffe und erteilte noch vor der Pfarrkirche die letzte Benediktion zum Abschiede. Darnach verließ er Solothurn in der Richtung St. Urban, um sich nach Luzern zu begeben.13

In Luzern hatte P. Markus noch eine lange Besprechung mit Nuntius Cantelmi wegen der päpstlichen Mission, die Beltliner-Angelegenheit betressend, die P. Markus beim spanischen Gouverneur in Mailand, bevorstand. Deren Zweck und geringen Erfolg haben wir im Kapitel über die Häretiker bereits kennengelernt. Nach beendeter Rücksprache berührte er auf der Mückseise auf Schweizer Boden noch Altork. In der Chronik des Pfarrerd Isakob Billster von Ageri und Ober-Schulmeister in Altork heißt est: "Den Iten Nomembris ist im Durchreisen nacher Italien alhie gewesen, der wohls berücmbte P. Marcus (d'Aviano), Capuziner, welcher nach dreumaliger ges gebener Benediction himveareiset."

Dann ging er eilends fort, die in solcher Jahreszeit so beschwerliche Neise über den St. Gotthard antretend. Onno Klopp hat diese Neise irrtümlich in das Jahr 1687 verseht, "nach der Schlacht von Mohacs".15

P. Markus nennt dieselbe übrigens, "un viaggio disastroso", eine unbeilvolle Reise, bei der er mehrmals Lebensgefahren entronnen sei. Die Gefahren der Reise bestanden für P. Markus, wie Fedele da Zara erzählt, in den schweren Unbilden des Wetters, denen er in der winterlichen Jahres zeit in den hohen, bereits stark verschneiten Schweizer Vergen, namentlich über den St. Gotthard, ausgeseht war. Man kann sich ungefähr eine Vorstellung von den entsehlichen Veschwerden auf den damals noch ungedahnten Gebirgspfaden machen, wenn man heute noch diese großartig angeleste "Königin der Gebirgssfraßen" über den St. Gotthard betrachtet, wie sie seit nunmehr 100 Jahren besteht.

Das Aufsehen aber und die allgemeine Bewunderung, die das Wirken des P. Markus gelegentlich seiner zweiten Reise in die Schweiz hervorgerusen, kennzeichnen am besten die Worte des damaligen Abbé, späteren Kardinals Franz Grimani, die sein Schreiben an P. Markus vom 1. Dezember 1686, Wien enthält: "Mögen Sie immerdar gesegnet sein für die Liebe, mit welcher Sie zum Heise der Seelen in der Schweiz gewirkt haben!" sagt er.

### Rapitel XVI

## Noch zwei Ariegssahre unter dem Beiltande des päpltlichen Legaten

Die verschiedenen kleineren Erfolge der kaiserlichen Waffen während der Winterzeit des Jahres 1686 begeisterten Pater Markus dermaßen, daß er für den Feldzug 1687 nur Gutes prognostizieren zu können vermeinte. "Beim künftigen Feldzug", schrieb er an den Kaiser, "wird die Eroberung von Belgrad ein Leichtes sein und man wird ohne Hindernis gegen Konstantinopel rücken können."

Nach der Einnahme von Dfen war allerdings das nächsterwünschte Ziel die Einnahme von Belgrad. In dem Schreiben vom 1. Dezember 1686 an den Kaiser wiederholt P. Markus, er hoffe das kaiserliche Heer werde ganz Ungarn erobern, so daß der Weg nach Konstantinopel offen stehe. Zum Schlusse empfiehlt er dem Kaiser noch besondere Andachtsübungen für das Gelingen des Feldzuges 1687, "denn die Gebete seien die Waffen, die den Feind niederstrecken und Sieg verleihen."

Die neuerwachten Gerüchte, daß der Türke Friedensangebote gemacht, beunruhigten P. Markus sehr. "Ich höre", schreibt er, "daß der Bezir Ew. Mft. Friedenstractate vorschlage; ich bin überzeugt, daß er dies tut um Mft. Friedenstractate vorschlage; ich bin überzeugt, daß er dies tut um seinen Kopf zu sichern, um die im Ottomanischen Neich entstandene Berseinen Kopf zu sichern, um die Gnade seines Hohen Herrn sowie des Volkes wirrung zu beseitigen, um die Gnade seines Hohen Herrn sowie des Volkes zu erringen, aber auch veranlaßt durch die beständigen Mißersolge, die er erleidet. Ich glaube sedoch, daß Ew. Mft. in kluger Beise nicht auf diese verleidet. Ich glaube sedoch, daß Ew. Mft. in kluger Beise nicht auf diese Vorschläge, noch auf irgend einen eigennühigen Ratschlag eingehen werden, der dem Gold entsprungen, niemals sene himmlischen Segnungen hervorder dem Gold entsprungen, niemals sene himmlischen Segnungen hervorder dem Gold entsprungen, niemals sene himmlischen Segnungen hervorder dam, die Gott wie gegründet zu hoffen ist, Ew. Mft. im künftigen Inhre zuteil werden lassen will, so daß Sie nicht nur ganz Ungarn erobern, sahre zuteil werden lassen will, so daß Sie nicht nur ganz Ungarn erobern, sondern auch noch andere Länder unter Ihre Herrschaft bringen."

Im nächsten Briefe mahnte P. Markus ben Kaiser, im bevorstehenden Feldzuge mit einem ansehnlichen Heere bei Zeiten ins Feld zu rücken, um Königreiche und Provinzen zu erobern. Auch möge er nicht den Bersprechungen der häretischen Fürsten in Deutschland trauen, denn diese sind "unbeständig und wegen der geringsten Bagatelle gleich der Sache überdrüssig, so daß sie sich auf die andere Seite schlagen. "Die früheren Bordrüssig, sagt er, "werden Ew. Mst. darüber nicht im Unklaren lassen."

Unterm 19. Jänner 1687 antwortete der Kaiser von Wien aus: "Was man über die Friedensanträge der Türken sagt, ist wahr, ich aber werde auf sie nicht hören; gewiß ginge ich auf dieselben nur notgedrungen ein und zwar nur in 2 Fällen: erstens wegen Mangel an Gelb und zweitens, wenn ich von anderer Seite her beunruhigt würde, oder wenn man derart ungerechte Forderungen stellen sollte, die man nicht erfüllen kann." Minder beruhisgend für P. Markus waren des Kaisers Erörterungen über den bevorstehenden Feldzug. "Ich mache alle Anstrengungen", sagt er, "die Armee dei Beiten ins Feld zu bringen. Aber es sind überall Schwierigkeiten und das nach Belgrad marschieren, wäre wohl eine schöne Sache, aber nicht so leicht zu machen, als man glaubt. Wenn Gott irgend ein unglückliches Dazwisschenkommen zuließe, wäre es gefährlich die ganze Armee zu riskieren."

Bis jetzt war noch keine Nede, daß P. Markus abermals die chriftlichen Heere in den Krieg begleiten sollte. Obgleich der Pater in verschiedenen Schreiben betont hatte, daß er stets bereit sei, Blut und Leben zum Wohle

der Chriftenheit hinzugeben, hatte der Raiser noch mit keinem Worte seinem Berlangen nach bem uneigennütigen Selfer Ausbruck gegeben.

Endlich schrieb P. Markus von Bizenza aus, wo er die Fastenpredigten

halten sollte, unterm 7. Februar:

"Ich habe das Breve des Papstes und die Obedienz meines P. Generals bereits in der Hand mich wieder zu Ew. Mft. und zum heere in Ungarn zu verfügen aber ich verfügen, aber ich werde mich nicht in Bewegung setzen, wenn ich nicht bas Ansuchen ("l'istanza") Ew. Majestät habe und hierin übergebe ich mich ganz dem Willen Gottes; dieser handle mit mir wie es zu seiner Ehrd gereicht.46

Da beeilte sich der Kaiser zu erwidern: "Es gereicht mir zu nicht geringen Troste, daß der Papst das Breve und der General die Obedienz gegeben baben sieh im 2766 haben, sich im nächsten Feldzuge abermals zum Heere zu verfügen und ich schließe in innigster Liebe auch meine dringenden Bitten an. Kommen mir diesen Trost zu gewähren und kommen Sie zur Armee, denn Sie ver mögen gewiß viel mit Ihrem Segen, mit Ihren Gebeten, mit Ihrem guten 

Nach Ostern versprach P. Markus sich sofort auf den Weg zum Kaiser machen Er anderen. Den Markus sich sofort auf den Weg zum Keld zu machen. Er gedachte einige Tage in Wien zu verbleiben, dann ins Feld zu ziehen. Inzwischen waren die Vorbereitungen für den Feldzug in vollen Gange. Die Schwierigkeiten waren dabei nicht unerheblich. Zunächst man gelte est wie immen gelte es, wie immer am Wiener Hofe an Geld, tropdem die Untertanen int Hindliff auf die Untertanen int Hindlick auf die öffentlichen Bedürfnisse unter dem Druck der hohen Abgaben schmachteten. Die Minister steigerten ununterbrochen die Verwirrung und Unordnung in der Finanz und Kriegsverwaltung. In seinem Berichte an Kardinal Cybo meint Buonvisi: "Ob eine frem de Macht bieselben bestochen hat, oder ob sie rein der Eingebung ihres bösen Geistes folgen - weiß der Himmel!"

Aus purem Geldmangel mußte sogar die Unterbringung der Truppen in bie Lager verschoben werben. Also wiederum Berzögerung. Mer anders brachte da die Armeen abermals auf die Beine als der hl. Bater mit seinen Gielbsubistion? Gelbsubsibien? Mitte April traf eine Amveisung auf 100 000 fl. ein,

später folgten 200 000 fl.

Die zweite drohende Gefahr für den Feldzug war die halsstarrige Wiche spenstigkeit des Kurfürsten von Bayern, sich den Meinungen des umsichtiaen Gerangs von Late tigen Herzogs von Lothringen zu fügen. Gerne hätte man den Kurfürsten vom Felde ferne gehalten; selbst der Kaiser hatte sich P. Markus gegenüber schon im Winter 1686 dahin ausgesprochen, daß es gar nicht übel ware, wenn der Kurfürst nicht ins Feld zöge. Buonvisi hob immer wieder her vor, daß zwei oberste Heer ger in einer Armee ein Unding seien. Run wendete man eine List an, alle, selbst der Papst, sagte man ihm, waren besorgt, daß der Kurfürst nicht seine kostbare Gesundheit durch die Kriegs strapazen aufs Spiel setze. Man rate ihm doch lieber ferne zu bleiben. Aber Mar Emanuel ließ sich nicht überlisten, er wollte unbedingt am Feldzuge teilnehmen. Da war wieder P. Markus die geeignete Persönlichkeit, um die schwere Aufgabe auf sich zu nehmen, die so notwendige Einigkeit und den Frieden aufrechtzuerhalten. Es gelang ihm dies wenigstens eine Zeitlang, während der wichtigsten Aktionen, wie dies die anerkennenden Worte des Kaisers in seinen verschiedenen Schreiben an P. Markus dartun.

Auch die Festsetzung bes Feldzugplanes gab den Meinungsverschiedenheiten der Beteiligten einen weiten Spielraum. Doch endlich kam die Einigung zustande. P. Markus langte in den erften Tagen des Juni beim heere an. Das erfte Ziel war Effeg einzunehmen. Um 15. Juli vereinigten die beiden Armeen des Herzogs von Lothringen und des Kurfürften sich bei Balpo (Balpovo) am rechten Ufer ber Dran. Mutig gingen sie baran von zwei Seiten Effeg anzugreifen, aber ihr Bemühen war allemale erfolglos. Mit großen Berluften mußten sie ihr Borhaben aufgeben, das wohlverschanzte Lager, in dem sich Großvezier Suleiman mit 60 000 Streitern barg, zu erobern. Bu ihrem mafilosen Schrecken sah die Welt das chriftliche heer die 8565 Schritte lange Brucke über die Drau bei Effeg zurückfluten, um bas Lager bei Mohacs aufzuschlagen. Also ein Migerfolg ohnegleichen, meinten die meiften, nicht fo aber bachte ber Großvezier. Er vermutete eine Finte, um ihn herauszulocken und ließ die Chriften unbehelligt über die Brücke Bieben. In ber Tat fo war es auch. Der Bergog von Lothringen, ber ihn in offener Schlacht ftellen wollte, hatte ben Ruckzug nur fingiert und hoffte, baß ber Türke ihm boch allmählich folgen werde. Suleiman fah bie Raifer= lichen sich bei Mohacs ruhig lagern. Endlich scheint er doch der Einschließung mude geworden zu fein, ober welchen Plan er fonft verfolgte, wer weiß es! Rurg, auch er entschloß sich zum Aufbruch. Das türkische Beer ging über bie Brücke nach Darba und barüber hinaus nach Baranyvar.

Die scharfen Kritiken über seinen "Rückzug", über die der Herzog recht wohl unterrichtet war, übten auf ihn nebst den Schwierigkeiten selbst einen recht deprimierenden Einfluß. "Ich sehe", schreibt der Kaiser an P. Markus, "daß der Herzog von Lothringen sehr betrübt ist, wollen Sie ihn doch trössten, aufmuntern und meiner Liebe versichern. Sagen Sie ihm, daß ich überaus zufrieden bin mit seiner klugen Führung, nicht nur, daß er den Feind nicht angegriffen habe, der in so sehr günstiger Lage ist, so daß man sa nur eine für uns allen schädliche Niederlage erwarten konnte, sondern auch mit seinem schönen Rückzug überhaupt." Doch weniger die liebevollen Versicherungen des Kaisers als die glücklichen Erfolge seines eigenen Handelns mögen den Herzog aufgerichtet haben. Sein Plan war gelungen. Um 12. August kam es zur offenen Feldschlacht auf der Mohacser Heide, wie sich der Herzog sie gewünscht hatte, und sie endete mit einer schweren Niederlage des türksischen Heres. P. Markus konnte, als er im Mohacser

Lager den Dankgottesbienst im herrlichen Zelte des Groffveziers abhielt, mit Recht seine Rede mit den Psalmworten beginnen: "Auf Dich vertraue ich, o Herr, laß mich nicht zu Schanden werden." Dabei ermunterte er bie Generale und Offiziere zu einem festen Gottvertrauen, wodurch sie auch ferners Siese auch ferners Siege erringen würden. Dann stimmte er bas Te Deum an, bas mit Frabladen mit Frohlocken gesungen wurde. In der Lat, die Beute, welche diese Schlacht einbrachte, war sehr beträchtlich. Da gab es 68 Artilleriegeschüße, 10 Mörser, eine große Menge Munition und Lebensmittel, Tausende von Pferden und Ochsen, Hunderte von Buffel und Kamelen, überdies Golde Rasetten und reiche Zelte, namentlich jenes des Großveziers, das von mächtigem Umsauren der tigem Umfange mit viel Aufwand und großer Pracht ausgestattet war. Ebenso reich gesegnet war ber weitere Berlauf des Feldzuges. Esses fiel in die Hände der Kaiserlichen, ebenso Peterwardein mit dem Gebiete Ept mien und ein Großteil Siebenbürgens. Doch eilen wir hier den Ereignissen voraus. Kaum waren die Siegesfanfaren verstummt, so trat auch schon Uneinsakeit zwischen Die Siegesfanfaren verstummt, so trat auch schon Uneinigkeit zwischen den Feldherrn in Bezug auf die Fortsetzung der Operationen ein, wie es der Kaiser schon immer befürchtete, und daher steis in überschwänglichen Worten P. Markus bankte, daß es noch nicht geschehen War. Fraknoi behauptet, wäre das Heer unmittelbar nach ber Schlacht von Mohacs vorgerückt, so hätte es auch Belgrad einnehmen können, so war bie leidige Berzögerung ein Hindernis. P. Markus tröftete die Unzufriedenen mit dem Sprichwort: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Am empfindlich sten getroffen war Nuntius Buonvisi; er hatte bergleichen schlimme Folgen schon immer ob der zwiespältigen Heeresleitung befürchtet. Setzt ging er birekt ben Kaiser an, diesem Unding ein Ende zu machen und den Kurfürsten vom Kriegoschauplatz zu entfernen. Wohl eine peinliche Sache für Rosser Lange Raiser Leopold, doch wurde er einer Entscheidung durch die Ereignisse ent hoben. Der Zwiespalt im Lager hatte sich so zugespitzt, daß der Kurfürst von Bayern sein Heer nach Hause führte. Karl von Lothringen jedoch brachte die christliche Fahne auch allein zum Sieg, 10 wie wir aus dem Vorerwähnsten witten ten wissen, freisich das eigentliche Ziel — Belgrad — war nicht erreicht worben.

Nach Wollendung all' der sieghaften Aktionen verließ P. Markus das Heer, um sich nach Wien zu verfügen, wo er auf besonderen Wunsch des Kaisers 14 Tage in Wien verblied. Eine eigenartige Marotte des Kaisers machte P. Markus für einen Augenblick perpler, doch nur für einen Augenblick. Es war der 14. September, das Fest der Kreuzerhöhung, da ging der Kaiser P. Markus an, dem Hose in einer Stunde eine Predigt zu halten. Es sollten die allerhöchsten Familienglieder beiwohnen, aber auch alle Hosselteute und Minister, ebenso die Gesandten der fremden Höse. Einen Augenblick schwieg P. Markus, dann erklärte er ganz offen, daß es unmöglich sei in so kurzer Zeit eine geziemend durchbachte Predigt vor der Majestät

und seinem Hofstaate, sowie allen Bürdenträgern, quasi offiziell zu halten, nichts destoweniger werbe er auf Befehl Gr. Majestät hin predigen, aber all' improvifta; er wolle sich jenem allerweisesten Geifte überlaffen, der da verheißen hat, Jenen die richtigen Worte einzuflößen, welche un= versehens vor den Fürsten sprechen muffen. Wirklich eine Stunde später, dur festgesetzen Zeit, war P. Markus bereit. Er sagte: "Ich bin in ben Rrieg gezogen und komme vom Rriege, daher muß ich vom Rriege sprechen. Um einen guten Feldzug gegen einen fo machtigen Feind ber Chriftenheit, wie es der Türke ift, zu machen, bedarf es einer forgfältigen Borbereitung. Dann zählte er alles auf, was zu einem richtigen Kriege vonnöten ift, machte die Auslegung, und geißelte dabei unerschrocken alle Fehler, Unterlaffungen und Berfündigungen, die er im eben abgelaufenen Kriege beob= achtet hatte. Der Raifer hielt all' das Gefagte in hohem Grade genehm und freute sich sehr über den Eifer des Paters zum Boble der Chriftenheit. Der Muntius, welcher der Predigt offiziell beigewohnt hatte, besuchte P. Markus am nächsten Tage in seiner Zelle. Boll Freude schloß er ihn in seine Arme und druckte ihn an fein Berg, beffen apoftolischen Freimut bewundernd und lobend.11

Balb nach biefen Ereigniffen verließ P. Markus, froh, endlich bem Beltgetriebe, namentlich aber bem hofe, zu entrinnen, Wien, und verfügte

sich nach Italien.

Schon febr fruh wurden Unftalten für ben Feldzug des Jahres 1688 gemacht. Das Breve für P. Markus als papftlicher Legat zum chriftlichen Heere war bereits ausgestellt am 22. November 1687. In Wien wurde ber Feldzugsplan schon in ben erften Tagen bes Jahres 1688 in Erwägung ge= zogen. Es gab da verschiedene Für und Wider, auch an allerlei Noten fehlte es nicht. Belgrad und immer wieder Belgrad, war das Ziel biefes Unternehmens und dazu schien eine größere Truppenmacht erforderlich als im verfloffenen Jahre. Aber es war zu befürchten, daß sich die Zahl der Rombattanten noch verringern würde. Die Geldfrage verlor allerdings ihre äußerste Dringlichkeit durch bie abermalige Zuwendung von 150000 fl. von Seite des Papstes. Schon stand man im Monate März und trogdem man in den erften Tagen des Jänner zu deliberieren angefangen hatte, war noch das Ende nicht abzusehen. Inzwischen hatte ein schwerer Schlag die Kriegsangelegenheiten noch mehr verwirrt. Der uneigennützige und um= sichtige General-Ariegskommissär Nabatta war aus diesem Leben geschieden; nicht viel hätte gefehlt und auch P. Markus ware nicht imftande gewesen, seine Lätigkeit beim Heere wieder aufzunehmen. Giner seiner Rrankheits= anfälle hatte ihn ernstlich ergriffen. Noch Ende April war er von den üblen Folgen nicht frei. Unterm 25. April 1688 schrieb er an Graf Fr. Thurn-Balfaffina: "Melde meine Ankunft in Trient. Die Luftveränderung hat eine bemerkenswerte Besserung hervorgebracht, nur die Taubheit an einem Ohr ist mir noch verblieben."12 Zum Glücke ward auch bies geheilt. Das für kam ein andere für kam ein anderes, nicht minder niederschmetterndes Ereignis, und bes
drückte die Klemiter drückte die Gemüter. Herzog Karl von Lothringen wurde von Fieber be-fallen und and Rate fallen und ans Bett gefesselt. Als seine Krankheit sich noch wesenklich verschlimmerte mar an Fone schlimmerte, war er für diesen Feldzug erledigt. Der Kurfürst von Bayern übernahm bas Cammerte, übernahm bas Kommando über faintliche Armeen.13

Lange hatte man sich an die Hoffnung geklammert, der Herzog werde bald genesen. Am 12. Juni noch schrieb P. Markus an Graf Thurn: "Am 1. Juni bin ich in Som 1. Juni bin ich in Dfen angekommen und warte auf ben Durchlauchtigsten von Lothringen Samit von Lothringen, damit wir dann gegen Esseck marschieren. Seine Krankheit hat die Nerragemme fur Tank bat, hat die Berzögerung bewirkt, aber man wartet von Tag zu Tag auf ihn, ba man von ban Dag da man von der Besserung seines Zustandes hört. Seine Persönlichkeit ist wirklich zum Mater

wirklich zum Wohle der Christenheit überaus notwendig."11

Am 17. Juli, wie ein Schreiben dieses Datums besagt, marschierte P. arkus bereits einem Markus bereits einen Monat mit dem bayerischen Heere, das, bereits mit Caprara Netermandele Caprara Peterwardein gegenüberstand. Die Schwaben seien eine Lagreise weit banan Ganete weit davon, Caraffa drei Tagreisen. Das kaiserliche Heer wird ungefähr 40 000 Mann frank frie Grafe Grafe 40 000 Mann stark sein. Jest machen wir und auf ben Weg nach Grabiska. um bie Sont diska, um die Save zu übersetzen. Man beratet, wie die Save zu gleffen fetzen mare bo bie Save zu gleffen seigen wäre, da dies sich sehr schwierig gestaltet. Wenn Gott uns biesen Abergang gemährt for mehr schwierig gestaltet. Abergang gewährt, so halt man die Einnahme von Belgrad für nicht schwer."15

Dies war, wie sich bald zeigte, eine irrige Annahme. Unterm 31. Aus ift schrieb D. Martin gust schrieb P. Markus an Graf Thurn: "Ich hätte schon früher geschrieben, aber ich malte bie G aber ich wollte die Einnahme von Belgrad abwarten; diese Stadt ist aufs stärkste hefestigt mit stärkste befestigt, mit Leuten, Lebensmitteln und Munition wohl verseben, und ganz anders als man es uns geschildert hat, doch tun der Kurfürst und die anderen Gianner die anderen Generale ihr Möglichstes, sie einzunehmen, aber die Minierer taugen ohen nichte taugen eben nichts und mit Kanonen ist schwer eine Bresche zu machen.
Nun folat eine Menneten in Gers Nun folgt eine überraschende Neuigkeit: "Heute erwartet man ben Her? zog von Lothringen, er wird gegen Sofia mit 7000 Mann Kavallerie marschieren."16

Am 9. August hatte der Kurfürst von Bayern mit einem 35 000 Mann starken Heer Belgrad eingeschlossen. Nach einem vierwöchentlichen, bitterten Kampfe fiel am 6. September die Stadt in seine Hande, worant

sich die ins Raftell zurückgezogene Besatzung auf Gnade ergab.

P. Markus war Augenzeuge ber Eroberung Belgrabs. Er war es auch, ber am 8. September, wie nach jedem Siege, die Dankmesse zelebrierte und bas Te Deum andienen das Te Deum anstimmte. Eine alte Relation besagt: "Den 8. bied, als an einem Lichen-Transmen an einem Lieben-Frauen-Lag, ist zu einer Danksagung bieser erhaltenen Bictori (in Ihrer Churfürstl. Durchlaucht Quartier), wohin sich bie Für nehmste Generalen und Herrn von der Armee begeben, eine öffentliche Hl. Meg gehalten und nach einem kleinen Sermon von P. Marcus b'Aviano ein Te Deum laudamus unter bem Trompeten- und Pauken-

schall, auch lösung ber Stücken, gebetet worden."17

Der Herzog von Baudemont war mit der Siegesnachricht an den Kaiser gesendet worden. Man kann sich benken, mit welchem Jubel diese Nachricht aufgenommen wurde, eingedenk dessen, was P. Markus einst dem Kaiser geschrieben hatte: "Ich kann Ew. Majestät sagen, daß die ganze Hölle daran ist, die Einnahme von Belgrad zu verhindern, denn diese past weder Frankreich, noch anderen Fürsten, welche wohl wissen, was dieses

Unternehmen für Ew. Majestät bedeutet."18

Nach Erreichung biefes ftrategischen Endzieles für das Jahr 1688, verließ P. Markus die Armee und verfügte fich an den Raiserhof. Nach kurzem Aufenthalt bafelbst, begab er sich nach Neuburg, um bem Bater ber Raiserin und beffen Familie den Troft feiner Gegenwart zu gewähren. Bon ba ging er nach München, an den Hof des Kurfürsten von Bayern, um bann nach Stalien zurückzukehren. Nach kurzem Aufenthalt in Benedig suchte er seinen Konvent in Padua auf, wo er "de familia" weilte. Bon der Reise aus hatte er zwei Briefe an den Raiser geschrieben, in welchen er über feinen Besuch an ben beiben Fürstenhöfen berichtete. Aber kaum gu Haufe angelangt, machte P. Markus sich baran, einen langen, inhaltsschweren Brief an ben Raifer zu verfassen. Es sollte bas Schreiben Die Bilang feiner Tätigkeit beim chriftlichen Beere barftellen, eine Bufammenfaffung all' beffen fein, was er, innerhalb biefer feche Sahre fur bie Sache des Chriftentums und den Raiser geleiftet und zugleich den Abschied von ber Armee, wie vom Raifer felbst bedeuten. Unterm 9. Dezember 1688 Padua, schrieb er: "Demütigst begrüße ich Ew. kais. Mft. und gebe Nachricht von meiner mit Gottes Silfe bei guter Gefundheit erfolgten Ankunft in Padua, wo ich in Einfamkeit, Ruhe und Frieden verweile. Abgeschieben vom Berkehr mit Menschen, bin ich gang allein mit meinem Gott und es scheint mir als ware ich im Paradiese. Bier bereite ich mich auf den letten göttlichen Ruf vor ohne Kenntnis, noch Bedachtnahme auf bie Wechselfälle biefer trügerischen und verräterischen Belt. Ew. Mft. können meiner befonderen und herzlichen Zuneigung gegen Sie und bas Durchlauchtigste Saus versichert sein und können dies schließen aus bem was ich in der Vergangenheit und Gegenwart mit Gottes Hilfe und Beiftand gewirft habe. Ew. Mft. ift ja bekannt, daß ich bei der Belagerung von Wien von Gott die Gnade hatte, die Hilfe um 10 Tage früher zu beschleunigen, als es sonft erfolgt wäre, während, wenn diese noch 5 Tage ausgeblieben ware, Bien in bie Banbe bes Feindes gefallen fein wurde. 3wei Male befänftigte und beschwichtigte ich ben Rönig von Polen, ber aus vielen Gründen aufs höchste aufgebracht war und brachte ihn mit aller Mühe bahin, an die Befreiung Biene zu fchreiten, die bann mit Gottes Half. Mff und Sham Gerlaufe ber Zeit, während ich bei Ew. fais. Mft. und Ihren Heeren war, kamen verschiedene Uneinigkeiten, Gifetsüchteleien und Unordnungen vor, die nur schreckliche Ereignisse erwarten ließen ba es lich ..... mohen ließen, da es sich um Meinungsverschiedenheiten zwischen Fürsten und hohen Offizieren handelter Offizieren handelte; auch diese habe ich mit Gottes Hilfe besanftigt, so daß Alles glücklich und zu überaus großem Vorteil Ew. Mft. abgelaufen ift. Andere Male beteil ift. Andere Male habe ich mich bei den höchsten Fürsten bemüht, dieset mit dem göttlichen Beistand gelungen ist und nach Rom habe ich nicht unterlassen est ione Mit. unterlassen, all' jene Dinge schriftlich kund zu tun, die für Ew. Mft. vorteilhaft waren.

Bei der ersten Belagerung von Duda habe ich mich da bemüht, unt den erwünschten Erfolg des Unternehmens zu Stande zu bringen! Sch sagte offen, nach Beratschlagung mit den erfahrensten Offizieren, baß bien nicht bie nicht bie nicht bie nicht bie nicht bie dies nicht die richtige Art sei, Plätze anzugreifen und, daß niemals ber er wünschte Greats siet. wünschte Erfolg eintreten, vielnichr Ew. Mft. Heer ganz vernichtet wurde. Hochmütig antwortete man mir, auf mich werde die Schuld fallen, wenn Ew. Mft. Heer zerstreut werde und das Unternehmen nicht gelänge. Auf diese Antwort hin, erklärte ich ganz offen: Deus superbis resistit et humilibus dat gratiam. Damit verließ ich bas Heer in ber Borands sicht des beweinenswerten Ausganges, ber bann erfolgte.

Bei dem zweiten Angriff, wo es ebensowenig an Uneinigkeiten, Gifet süchteleien und Widersprüchen zwischen Hohen und Führern fehlte, habe ich mit dem Beistande Gottes, Mariens und des Erzengel Gabriel alle beschwichtigt und bazu veranlaßt, einen zweiten gutvorbereiteten Angriff

zu tun, auf ben bann bie Ginnahme erfolgte.

Bei Neuhäusel, wo volle Uneinigkeit zwischen ben häuptern herrschte und Mismut sich kundgab, so daß nur außerordentliches Abel, nicht aber Gutes bevorstand, habe ich es durch unentwegten Fleiß dahin gebracht, bie erregten Gemüter zu besanftigen und die Sache so gut zu disponiereit, daß dann die Einnahme des Platzes und die Niederwerfung des Feindes im Felde erfolgte. Ebenso habe ich dasselbe zuwegegebracht bei verschie denen Schlachten und überaus schwierigen Passen, wo es in gleicher Beise auch nicht an Unruhen, Zwiespalt und Widersprüchen gefehlt hat und dann doch Gott mit seinem Beistande so bedeutende Siege gewährt hat, die alle als Wunder bezeichnet wurden.

Endlich beim verfloffenen Feldzug, wo die ganze Hölle entfesselt war, um den Abergang über die Save und die Einnahme von Belgrad zu verhindern, kann ich sagen, daß ich allein mich allen Gegnern entgegengesett. habe, trop aller Berfolgungen und Unbilden, die ich zu gewärtigen hatte. In habe immer behauptet, daß die Einnahme viel glücklicher als nut immer benkbar, hätte erfolgen können, als sie tatsächlich erfolgt ist. Wenn sie dann nach der Einnahme mit nur 4000 Streitern längs der Donau bis Micopolis gefolgt wären, was bei vollkommener Sicherheit und leicht hätte geschehen können, wie ich es mit allen Kräften unter trifftigen Gründen nach dem Nate der praktischesten Offiziere angestrebt habe, so wären Eurer Mst. Herrschaft zur Stunde Serbien, Bulgarien, die Moldau und die Walachei unterworfen, wo Sie gute Kontributionen, Vieh, Futter und Mehl bekommen hätten und was noch mehr ist, Siebenbürgen wäre von jeder Hilfe abgeschnitten, aber meiner Absicht wurde mit aller Macht entgegengetreten von Jemanden, der den Übergang über die Save nicht wollte.

Ew. Mft. haben in Ihrer gewohnten Güte mich gebeten, an Ihrem Hofe zu bleiben, aber Sie wissen, wie ich mit festem Entschlusse mich stets freisgemacht habe; selbst, wenn ich nur vorübergehend bei Ew. Mst. gewesen bin, habe ich getrachtet, die Tage meines Aufenthaltes zu verringern. Nie habe ich, weder für mich noch für Andere irgend etwas annehmen wollen, wenn es mir auch durch die freigebige Hochherzigkeit Ew. Mst. aufs liebenswürdigste angeboten wurde. Nie habe ich mich für Anderes eingesetz als für den Dienst Ew. Mst. und der Christenheit, stets bin ich gewand belt im Geleite Gottes ohne Interesse in aller Aufrichtigkeit und Wahrheit.

Ich zähle all' bies Ew. Mft. nur beshalb auf, bamit Sie sehen, baß ber arme und armfelige Sünder Fra Marco Sie wahrhaft von Herzen liebt....

Im weiteren Berlaufe des Schreibens drückt P. Markus noch sein Bestauern aus über die Fährlichkeiten, die den Kaiser umgeben. Er werde zwar den Kaiser nicht mehr sehen und ihm auch mit seinen Briefen nicht mehr lästig fallen, aber im Gebete werde er sein und des Kaiserhauses stets gedenken. 19

#### Rapitel XVII

## P. Marhus' Berhältnis zum Kaifer

Rapitel XVII Mr. 1

### Der uneigennützige Katgeber

Der Nat des P. Markus war viel gesucht und heiß begehrt, sowohl von des Kaisers Majestät wie von fast allen geistlichen und weltlichen Fürsten seiner Zeit, denn er war in Gott gegründet und daher gut. Wie und was P. Markus riet, zielte in erster Linie ab auf die Ehre Gottes, das Wohl der Christenheit, das Heil der Seelen. Wer sein Tun darnach einrichtete, meinte P. Markus, dem müßte es auch persönlich zum Guten ausschlagen. Und so war es. Keiner bereute es seinen Nat befolgt zu haben, manche

bie denselben misachteten, trugen schwer an den Folgen. Am meisten Amspruch auf den Rat des Paters erhob aber der Kaiser, da er dessen in seiner verantwortungsvollen Stellung am meisten bedurfte. Rührend sind daher des Kaisers eindringliche Bitten, um seinen Rat, die sich in sast sedem seiner Briefe wiederholen. In der handschriftlich noch vorhandenen Vorzede des P. Kosmas zu den Driginalbriefen des Kaisers, betont dieser, "der Kaiser habe im Berkehr mit P. Markus gar bald dessen Klugheit und das Bewundernswerte an seinen Ratschlägen erkannt, sowie daß derselbe geschmückt sei mit den von Christus empfohlenen Gaben, nämlich: seid stug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Der Kaiser fand dies in wunderbarer Beise bestätigt, sowohl in seinen vertrauten geistlichen Gesprächen, als auch in seinen Unterhaltungen über Staatsangelegenheiten und Politik in christlichem Sinne. Oftmals pflegte der Kaiser zu sagen, daß P. Markus wahrhaft von Gott erleuchtet sei, ja der H. Geisft aus ihm rede."

Aber trot biefer großen Wertschätzung ber Natschläge des P. Markus von seiten des Kaisers, vermissen wir oft bei ihm die tatsächliche Auss führung berfelben, namentlich, wenn es sich um energische Magnahmen handelt, Mißbräuche abzustellen, schuldige Persönlichkeiten zur Rechenschaft zu ziehen und dergleichen mehr. Er selbst ruft klagend aus: "Dh, wie glücklich ware ich, wenn ich diese allerbesten und so klugen Ratschläge Em Motomitet un von Ew. Paternität pünktlich befolgen wurde, aber ich bin ein zu gebrechlicher, armseliger Sünder. Wenn ich mir auch noch so sehr etwas vornehme, so führe ich as Siene ich mir auch noch so sehr och! führe ich es die wenigsten Male aus. . . "Und wieder seufzt er: "Ach! wie schwer ist das Amt eines Regierenden! Wenn ich auch etwas ausführen sich eben der Untergebenen bedienen und solche finden sich nicht, die jene Aufrichtigkeit und Uninteressiertheit besitzen, die sie haben sollten, das ist der Punkt an dem so viel liegt!"2 Und wieder beteuert der Kaiser: Mie bin ich Em geten gerichten bin ich Ew. Paternität dankbar für Ihre Ermahnungen, für Ihre guten Ratschläge!" Aber — aber "ich bin ein Mensch, der auch betrogen werden kann... Freilich ich erkenne meine Schwäche, auch daß ich zu langsam, zu lau und gleichgültig bin, doch ich will mich gewiß bessern und wirklich meine Misset ausgert. meine Pflicht erfüllen, indem ich diejenigen bestrafe, die es verdienen!

Die Natschläge des guten P. Markus verwandeln sich bald in ernste Ermahnungen. Der Kaiser antwortet: "Oh! wie kommen Ihre väterlichen Ermahnungen zurecht! Ich werde mich gewiß mit aller Kraft bemühen meine Unterlassungssünden zu erkennen und mein so schweres Amt besser zu verwalten, aber Sie wissen ja, daß dies nicht leicht ist, daß ich allein bin und daß es unmöglich ist Alles zu wissen. Nun, ich muß schon meine Schuld bekennen, daß ich von Natur aus ein bischen zweiselsüchtig und unentschlossen bin, daß ich mich nicht gleich zu strengen Maßnahmen ents

schließen kann. Nichts bestoweniger aber werde ich Ihre so väterlichen Ratschläge befolgen, wenn ich es bisher noch nicht getan habe, von jest an

aber, werbe ich es ohne Gaumen tun."4

Trot aller Versprechen bleibt trothem alles beim alten. Naum zwei Briefe später heißt es: "Dh Pater! Wie tröstet mich doch Alles was Sie mir fagen, benn ich erfehe baraus, daß Sie mich lieben!... Ich will mein Möglichstes tun und hoffe auch, daß ich es tue, aber — ich kenne meine Schwäche, daß ich nicht immer die Kraft habe mich zu dem zu entschließen, was ich tun follte, daher weiß ich, daß ich in vielen Dingen allzu schuldhaft bin."5

Gang beherzt schreibt ber Raifer dem Pater: "Fürchten Sie nicht mir offen zu schreiben, benn bas ift die größte Gunft, die Gie mir erweisen können, benn ich bin ein Mensch und ein armseliger Gunder, daher ich leicht betrogen werden und auch selbst irren und Fehler begehen kann." Gleich darauf aber feufzt er: "Wenn ich doch meinen Stand mit dem eines armen Ordensmannes, ober bes armfeligften Menfchen, ben es nur gibt,

vertauschen könnte!"6

Leicht fiel dem Raiser das Befolgen der Ratschläge des P. Markus nur dann, wenn es sich um keinerlei energisches Eingreifen handelte, sondern etwa um rein religiöse Ubungen, wie etwa im folgenden, wo er schreibt: "Ich bin Ew. Paternität fehr bankbar für den fo guten Rat, den Sie mir geben, daß, wenn ich irgend ein recht wichtiges Unliegen habe ich Predigten abhalten und öffentliche Gebete verrichten laffen foll. Das will ich fehr gerne tun, benn nach Gott, fetze ich mein ganzes Bertrauen auf die Mutter

Gottes und den glorreichen hl. Josef."7

Daß unter diesen Berhältniffen die Rolle eines Ratgebers des Kaisers für P. Markus nur eine Quelle von Biderwärtigkeiten war, ift begreiflich, und man versteht, daß, je länger je mehr, der Aufenthalt bei Hofe P. Markus zur Qual wurde. Abrigens kam bei biefer Energielofigkeit bes Raisers noch ein anderer Faktor in Betracht. Es zeigte sich bies bei einer anderen Gelegenheit. Ein ebenso getreuer und wahrhaftiger Freund und Berater bes Raisers war Muntius Kardinal Buonvisi, aber auch er teilte bas Schicksal eines P. Markus. Auch seine Ratschläge verhallten ungehört und blieben vom Raifer unbefolgt. Und werhalb? Weil einzelne kaiserliche Minister Kardinal Buonvisi beim Kaiser verdächtigten, er bemühe fich ununterbrochen, ben Papst bem Raiser zu entfremden, um einen Bruch herbeizuführen, damit er Gelegenheit habe, Wien fo bald als möglich zu verlaffen und nach Rom zurückzukehren. Diese Intrigen waren ein offenes Geheimnis. Auch der venetianische Botschafter berichtete hierüber an den Senat, "es konne baraus für die gesamte Chriftenheit großes Unglück entstehen, benn Buonvisi sei mit seiner richtigen Auffassung, seinem scharfen Berftand, seinen reichen Erfahrungen und edlen Absichten ber

guten Sache von großem Nugen; die kaiserlichen Minister aber, von ihren Leidenschaften hingerissen, würdigten dies nicht und der Kaiser könne sich

bem Einfluß berfelben nicht entziehen".

Wieso es aber kam, daß der Raiser nach so vielen üblen Erfahrungen bem Einflusse seiner Minister sich nicht entziehen konnte, den Schlüssel hiefür fand Buonvist selbst. In seinem Berichte an Kardinal Cybo, batiert 11. November 1686, äußert er zwar tiefen Schmerz über die Charafter. schwäche des Kaisers, erhob aber auch Klage nicht nur gegen die Minister, sondern noch mehr über den kaiserlichen Beichtvater, weil "berselbe Wiser Majestät immerzu vorhalte, er komme mit seinem Gewissen in Wider spruch, wenn er den Rat der Minister nicht befolge". Auf biesent: Bericht erhielt Buonviss von Rom unterm 1. Dezember folgende Antwort: "Jenen Rat der Beichtväter, daß Seine Majestät die Pflicht habe, lieber bie Meinum Seine die Meinung der Minister — auch wenn diese von der reinen Wahrheit abweiche — anzunehmen, als sich nach eigenem Gutdünken zu entschließen, perdammt Sain Alle fich nach eigenem Gutdünken zu entschließen, verdammt Seine Heiligkeit als irrige und gefährliche Lehre. Da Gott ben Megierenden faist. Regierenden beistehen wolle, habe er seine Hilfe ben Fürsten, nicht aber deren Ministern zugesagt. Die Fürsten haben wohl die Berpflichtung, ihre Minister bei Beratungen anzuhören und die Berhandlungen führen zu lassen. Doch steht es ihnen gänzlich frei, ja es ist ihre Pflicht, bast jenige zum Backer. jenige zum Beschluß zu erheben, was sie für das Richtigste und But verlässigste erkannt haben. All dies wollen Ew. Eminenz im Auftrage bes hl. Vaters Seiner kaiferlichen Majestät vortragen, wie dies Cardinal Mellini über Befehl Sr. heiligkeit dem Könige von Spanien gegenüber bereits getan hat, der gleichfalls irregeführt, die Erledigung der Geschäfte bem Rat und ben Ministern überließ."8

P. Markus legte einmal einem Briefe, von dem er wußte, daß er bem Raiser vor Augen kam, ohne weitere Bemerkung ein Blatt bei des Inhalts:

"Von P. Saraffe S. J.

Beichen bes Unterganges eines Reiches sind:

1. Un ben Fürstenhöfen bie üblen Ratschläge ber Rate.

2. Die Tatenlosigkeit der Minister.

3. Empörung des Bolkes gegen die Obrigkeit."

### Kapitel XVII Nr. 2

## Der unermüdliche Friedensstifter

Nicht minder wichtig als die uneigennützigen Ratschläge des Paters war für den Kaiser dessen raftlose Tätigkeit als Friedensstifter. An Gelegenheit Bur Schlichtung von Streitigkeiten und Beilegung von Konflikten aller Art hatte es wahrhaftig nie gefehlt. Wir übergehen all die unangenehmen Reis bungen, wie sie das starre Zeremoniell an den damaligen Höfen mit sich brachte, um nur aus ben in ihren Folgen fo schwerwiegenden Differenzen hier einen einzigen Fall hervorzuheben. Einen recht bedrohlichen Zwiespalt haben wir bereits in Kapitel XII, Dr. 3 als "eine der schwersten Aufgaben" Fennengelernt, wobei fich P. Markud' befanftigende Bermittlung bei König Sobiesky so glänzend bewährte. Ebenso haben wir ihn auch bei ben weiteren Feldzügen als Apostel des Friedens walten sehen. Moch gefährlicher aber für die Sache der Chriftenheit waren die mit den Jahren stets zunehmenden Konflikte zwischen Kaiser und Papft. Und doch wäre ohne den Papft eine Abwehr der Türkengefahr nie möglich gewesen. Onno Mopp 1 betont, daß zur Zeit der bevorftehenden Türkenbelagerung Wiens die Tätigkeit des Papstes sich nach drei Nichtungen geltend gemacht habe, nämlich "in der Beschaffung von Geldmitteln für den Raifer, sowie für diesenigen, welche dem Raiser hilfreich beifteben wurden; in dem Zuruckhalten des Königs von Frankreich von einem feindseligen Unternehmen wider den Raiser und der Anfeuerung des Königs von Polen zur Hilfe für den Raifer".

Daß diese Anfeuerung des Königs von Polen erst recht nur durch Zuwendung außerordentlich reichlicher Geldmittel erfolgen konnte, ist zur Genüge bekannt. Es steht bemnach die Gelbfrage gang besonders im Bordergrunde des gewaltigen Ringens der Chriftenheit gegen das verderben=

bringende Bordringen bes Iflams.

Es ist schwer zu faffen, daß der Papft als ein so wichtiger Faktor bei Lösung der Riesenaufgabe, die dem Raiser von der Borfebung zufiel, gerade von biefer Seite Beleidigungen und Angriffen ausgesetzt war. Um fo schwerer läßt sich dies begreifen, als der fromme Raiser Leopold sich person= lich flets als der ergebenfte und gehorfamfte Sohn des Heiligen Stuhles bewiesen hatte. Was ben Raiser so oft in Widerspruch mit dem Heiligen Bater fette, waren die anmagenden Eingriffe in die papftlichen Rechte, die freche und herausfordernde Verletzung der Immunität der Kirche von seiten der kaiserlichen Regierung, von den Ministern und den nur allzu üppigen Hofschranzen, beren Treiben zu wehren die Charakterschwäche des Herrschers nicht zuließ. Und boch war er vor Gott und der Welt verantwortlich für seine Regierung, und von ihm als dem Oberhaupte verlangte die papstliche Kurie entsprechende Genugtunng. In seinem barmherzigen Mitleid sucht der wohlwollende Nuntius Buonvisi diesbezügliche gerechte Forderungen Roms zu mildern. Go schreibt er an den Kardinal-Staatssekretar Cybo: "Dieser gute Fürst ist ja zu bedauern; er ift nicht imftande das auszuführen, was ihm fein gutes Berg eingeben würde. Seine von Natur aus schon schwächliche Körperbeschaffenheit ift ganz geschwächt und niedergedrückt durch die ungähligen Mühen und Gorgen, die ihm aus ben Unordnungen an seinem Hofe und bei seinen Beeren erwachsen."2

Schon am Anfange des Türkenkrieges hatte Innozenz XI. wahre Un summen aus seinem Privatbesitze, aus bem Staatsvermögen sowie aus ben Girchenaften. Kirchengütern für biesen Zweck geopfert. Der Erfolg des Entsates ber Stadt Wien Stadt Wien, dieses Bollwerkes der Christenheit im Jahre 1683, ließ ihn biese Ones nicht f diese Opfer nicht bereuen, und er war entschlossen, solche auch ferner zu bringen Man Colle bringen. War boch dem nächsten Feldzuge das Jahres 1684 ein hohes Ziel gesteckt worden. Es galt die Eroberung und Befreiung von Buda aus ber Türkengewalt. Nach den großen Siegen des Jahres 1683 konnte man auch berechtigterweise mit frohen Hoffnungen in die Zukunft sehen. Waren boch diesmal die Türken nicht mehr in der Offensive, sondern der ansacriffens 326 3 gegriffene Leil. So spendete denn der Papst für den Feldzug von 1684 für die Kalkarischen für die kaiserlichen Heere 1300000 Gulden, für das polnische hent außerdem noch 500000 Guiben. Fürwahr eine hohe Summe, die bem Papste zu spenden nur unter den größten persönlichen Opfern möglich wurde. Im Anfange des Jahres 1684 z. B. beantragte Kardinal Buonvisi den Neubau der Wiener Nuntiatur, da das alte Haus morsch und baufällig geworden war. Der Papst lehnte ab — er wolle das Geld lieber für den Türkenkrieg verwenden. "Gewiß möchte es auch böses Blut machen", fagt er, "wenn er als hl. Bater einen Neubau ausführen ließe, da boch die sehmehenden Reife die schwebenden Bedürfnisse für das Gemeinwohl so groß seien."3

Doch die frohen Hoffnungen auf den neuen Kriegszug schwanden nut zu balb dahin, um der schmerzlichsten Enttäuschung Platz zu machen. Nach einigen ermutigenden Eingangserfolgen, wie die Einnahme der Feste Bise grad, das Zurückwerfen der Türken bei Waizen, der Gewinn von Pest am linken Donaunfer, stockte der Siegeslauf. Die Hauptaufgabe des Feld juges 1684 blieb ungelöft. Je länger, je mehr trafen Hiobsposten ein, die von unermössichen Berlusten bei den christlichen Heeren sprachen. Tiefe Behmut bemächtigte sich aller. Am schmerzlichsten aber berührte den Papst Innozenz XI. ber Migerfolg ber kaiferlichen Baffen vor Buba. schweren Opfer waren umsonst gebracht. "Euere kaiserl. Majestät", schreibt P. Markus an den Kaiser, "können sich nicht vorstellen, welche Bestürzung das Ergebnis vor Buda in der ganzen Christenheit hervorgerufen hat, namentlich aber beim Papste, der ganz melancholisch ist." P. Markus fällt das harte Urteil über die Kriegshäupter. "Es ift nur zu wahr, mögen sie sagen, was sie wollen und sich wie immer entschuldigen, das Unternehmen von Buda wurde nicht bewerkstelligt, weil sie es nicht gewollt haben."

Kein Wunder, daß der Papst fest entschlossen war, dem Kaiser keinerlei Geldunterstüßung mehr für die Fortsetzung des Türkenkrieges zu gewähren. Der Papst war von allen Borgängen am Kriegsschauplatz gar wohl unterrichtet. Dies zeigt die Weisung die Kardinal Cybo bei neuerlichen Gelbsorderungen dem Nuntius Buonvisi gab. "Wahr ist es,", sagt er, "daß Seine Heiligkeit kein Geld zum Hinauswerfen hat. Er ist tiefbetrübt, noch zu

hören, daß bei Buda beträchtliche Summen bei köstlichen Tafeln aufgingen, die diese Herrn abhielten, ebenso auch beim Spiel, bem sie Tag und Nacht oblagen bei beträchtlichen Verlusten, die sogar die Höhe von 100 000 Tha= lern auf einen Sitz erreichten, mahrend bie Regimenter gefchwächt und bie Solbaten schlecht bezahlt waren. Es fehlte dabei eben die pflichtgemäße Db= forge für den öffentlichen und kaiserlichen Dienst. Dies wollen Euer Emis neng, sagt Cybo, bem Raiser vorstellen."5 Wohl eine niederschmetternde Runde für den Raiser, in bessen Rriegskasse Geldknappheit ein permanenter Zuftand war. Wer unternahm es nun angefichts biefer Tatfachen, ben gerechten Unmut zu lindern und die Angelegenheit wieder auf ebene Bahn zu lenken? Es war der stets hilfsbereite Friedensstifter, P. Markus von Aviano. Die feste Uberzeugung, daß der Türkenkrieg zur Sicherheit und zum Wohle der Chriftenheit fortgesett werden muffe, gab ihm den Mut zu intensivster Tätigkeit. Um liebsten freilich ware P. Markus nach dem Wunsche des Raisers, ja der gesamten Christenheit, selbst nach Rom geeilt, um den Hl. Bater umzustimmen, doch war daran nicht zu benken. Die Umtriebe gewiffer Perfonlichkeiten vereitelten diesen Plan. Go befchloß denn P. Markus ein Schriftstuck zu verfaffen, bas guten Erfolg beim Sl. Bater verhieß. Er überfandte es einer Perfönlichkeit aus bem haushalte des Papstes - "a soggetto ch'e domestico del Papa" - bie es Seiner Heiligkeit vorlegen sollte. Der gute Pater war aber in der Bahl dieser Perfonlichkeit nicht glücklich gewesen. Bald gewahrte er, daß diese Perfonlich= feit gerade am meiften unter jenen hervorragte, welche mit aller Macht seine Amwesenheit in Rom verhindert hatten. Er überließ die Angelegenheit der göttlichen Vorsehung und tröftete liebreich den Raiser mit der Aussicht, "der Papft werde sich doch zu Beginn des nächsten Feldzuges befinnen, daß er Bater fei", da der Raifer felbst nicht für den Migerfolg von Buda verant wortlich gemacht werden könne. Durch dies betrübliche Ereignis werde man für die Zukunft gewißigt fein und beffere Borforge treffen. In biefem Sinne wollte P. Markus perfonlich nach Rom schreiben und bafur Sorge tragen, daß der Brief auch dem Hl. Vater zu Handen komme. "Ich werde mich", schreibt er, "dabei Gott empfehlen und mich von Ihm leiten laffen. Man muß eben befonders feine Gedanken zusammenfaffen, benn die romische Schlauheit waltet zu äußerst in der Politik vor — "le finezze Romane sono nell'estremo di politica". Auch die Kunde der Riederlage, die General Schulz ben Rebellen bereitet, werde nach so vielem Unglück in Rom die zu Gis erftarrten Bergen wieder erwarmen.6

Wirklich konnte P. Markus schon im nächsten Briefe an ben Kaiser bemfelben vermelben, daß jenes Schreiben bereits nach Nom abgeschickt worden und dort angekommen sei. Es habe den Papst bedeutend milber gestimmt, dieser habe ihm bereits den Auftrag gegeben, sich wieder zur kaiserlichen Armee zu verfügen. Abrigens hoffe er in Kom noch manches Gute zu wirken, und zwar durch des Papstes Neffen, Don Livio Obescalchi, ber

sein besonderer Gönner fei."?

Der Kaiser gab seiner Genugtuung über diesen Erfolg lebhaften Ausdruck. "Man ersieht baraus, daß jenes dem Papfte übersandte Schreiben", sagt er, "eine mächtige Wirkung hervorgebracht hat, eine noch größere würde zum Wohle der Chriftenheit erfolgen, wenn Euere Paternität einmal mit diesem so heiligen Bater selbst sprechen könnten, woran ich nicht zweifle, daß es noch geschehen wird, denn Gott wird es dem Höllenfeinde nicht ges statten, daß er so viel Gutes verhindert."8 Das Antwortschreiben des Parters auf bas Office Gutes verhindert."8 ters auf des Kaisers Brief vom 4. März 1685 bringt endlich die frohe Runde in die Worte gekleidet. "Ew kais. Mft. diene zur Nachricht, daß ber Papst sehr aufgeheitert ist, er fängt wieder an, Zuneigung zu fassen, sowohl gegen Ew. Mft. als auch gegen das Reich. Das gibt eine rechte Aussicht auf viel Gutes." Diese Aussicht betraf ein Geheimnis, daß P. Markus mur dem Papste anvertrauen konnte. "Ich habe ein Geschäft im Sinne", schreibt er dem Kaiser, "das Ew. Mst. 4 Millionen Goldgulden eintrüge ohne die Christenheit nur irgendwie zu bedrücken". Wür diese Idee hatte P. Markus auch den Wiener Nuntius begeistert, damit er dieselbe beim Papste kräftig befürworte. Es handelte sich um die Abgabe eines Drittels von der Einnahme der gesamten geistlichen Güter in den Erblanden. Dies war ein Plan, der durchaus nicht aussichtslos schien bei dem wiedererwachten Rortwaren bei der wiedererwachten Rortwaren bei der ten Bertrauen des Papstes. P. Markus hatte dargetan, daß die Fortfüh' rung des Türkenkrieges eine Gewissenssache sei, eine absolute Notwendigs keit für den Bestand der Christenheit bilde, die kaiserl. Kassen aber leer ständen. Dies war auch die Meinung des Papstes, nur konnte er, da seine Mittel follet von Mittel selbst erschöpft waren, für dieses Unternehmen nicht aufkommen. Deshalb kam ihm der Plan des P. Markus sehr gelegen, und er trat bem selben gerne näher. Die Sache gebieh so rasch, daß Buonvisi mit ber Buffinnung Pane stimmung Roms bereits Ende Mai 500000 fl. anticipando auf bieses Ersträgnis ben golfte Aug. trägnis der geistl. Güter aufnehmen konnte. Diese Anticipation war durch aus notwendig, da die Zeit zur Eröffnung des Feldzuges brängte, die nor male Municklung ben geldzuges brängte, die norte. male Abwicklung der Aushebung aber nicht so rasch vor sich gehen konnte.

ĺ

Diese Hilfe in äußerster Not, war die Frucht der Friedensstiftung eines Markus nan Orienten Dot, war die Frucht der Friedensstiftung P. Markus von Aviano. Man darf aber nicht glauben, daß diese Pazifizies rungsarbeit ihm leicht geworden wäre.

Gerade von Seite derer, für die er um Erbarmen flehte, wurden ihm

bie schwerften Hinderniffe in den Weg gelegt.

Während sich Marco d'Aviano im Vereine mit dem Nuntius Kard. Buonvisi bemühte, den Ertrag der Einläufe aus den Kirchengütern 311 lichern juholte met sichern, jubelte man am Wiener Hofe. Mit großem Prunk war bamale die Hochzeit der ältesten Tochter des Kaisers aus seiner ersten Ehe mit der Infantin Managette Infantin Margarethe von Spanien, Maria Antonia mit bem jugenblichen Rurfürsten Mar Emanuel von Bayern gefeiert. Der Bräutigam fam mit einem glänzenden Gefolge von 800 Personen und 1200 Pferden. Der Papst erfuhr, daß die Hochzeit 80000 fl. verschlungen habe. Alle, die mitgekommen waren, hatte der Wiener Hof in der Dauer von 21/2 Monaten zu verforgen. Der Kurfürst eilte eben wenige Tage nach seiner Bermählung auf ben Rriegoschauplat, sein Gefolge in der Obhut des Hofes zurücklassend und als er endlich nach seiner Rückkehr vom Heere mit seiner Gemahlin am 30. September nach München zog, blieb noch die bayerische Infanterie zurud "damit diefelbe gleich im nächften Feldzuge zu handen fei".11 Es

wurden diese Ausgaben in Rom sehr übel vermerkt.

Dabei benahm sich der kurfürstl. Schwiegersohn äußerst hochfahrend und brüskierte den so wohlwollenden Kardinal, Runtius Buonvist in unverschämtester Beise. Er hatte es unterlassen, sowie es sonst Fürstlichkeiten zu tun pflegten, dem Runtius seine Ankunft am Biener hofe zu notifizieren und dergleichen mehr. Auch hatte er seine hohen Prätensionen über die Rardinäle im allgemeinen laut werden laffen. Bei ber Gehordnung wünschte er, daß der Kardinal ihm, dem Kurfürsten folge "nicht aber er dem Kardinal". Es war Sitte, baß die Raisertochter vom Runtius getraut wurden. Auch an Buonvisi trat man bei bieser Gelegenheit heran. Dieser entschuldigte sich, daß er der darauffolgenden Softafel beigezogen, den Ansprüs chen des Kurfürsten bei der Gehordnung nicht nachkommen könnte, denn es handle sich dabei "um Wahrung der Burde des ganzen hl. Collegiums". Man gab ihm Bedenkzeit und würde ihm einen andern Modus vorschlagen. Letteres geschah niemals, "ich aber habe nie barnach gefragt", berichtet der Runtius an den Kardinal Staatssekretar, "schon um mich nicht gierig zu zeigen, wegen bes Geschenkes, das man bemienigen zu geben pflegt, ber die Copulation vollzieht, wie z. B. dem H. Bischofe von Passau ein Rreuz im Werte von 4000 Thalern gespendet wurde, als er Raiser Leopold mit der gegenwärtigen Raiserin kopulierte. —" Später entschuldigte man sich, der Raiser könne doch nicht über den Willen des Rurfürsten disponieren und ihm jetzt bei seiner Ankunft, knapp vor der Hochzeit, Erklarungen machen. "So habe ich es für gut befunden" berichtet der Runtius weiter, "mich von allem fern zu halten. Ich habe auch nicht, wie bie Andern, mein haus beleuchtet, halte mich überhaupt ganz incognito und werde in der Burg nicht eher erscheinen als bis der Kurfürst verreist ist."12

Die Handlungsweise des Nuntius fand die vollste Billigung des H. Baters, aber auch ber Kaiser zeigte sich darob nicht unangenehm berührt und hieß fein Borgeben fogar gut.13 Er war eben daran gewöhnt, Bers bemütigungen hinzunehmen, die ihm das unqualifizierte Benehmen ber

andern eintrug. Mur die Grundfage eines P. Markus, die er, wie wir noch fehen werben, auch dem Runtius gegenüber so scharf betonte, — wenn es sich um die Sache Gottes, um das Wohl der Christenheit handelte, wie man musse auch die schwersten Opfer bringen und sich selbst ganz bei Seite stellen" waren imstande Kardinal Buonvisi zu weiterer intensiver Betätigung in der geistlichen Abgaben-Angelegenheit zu veranlassen. Der Runtius hatte das Breve über diese geistl. Abgaben gar gerne auch auf Spanien, als altes Bolisburgannist Habsburgerreich, ausgebehnt wissen wollen. Tatsächlich war es auch so gedacht, aber ber spanische Klerus überreichte Seiner Heiligkeit gleich "2 Memoriale, welche die Unmöglichkeit dartun sollten die verlangten Abs gaben zu leisten". "Wenn sie aber noch so kühne Gründe dafür anführen, fo läßt sich doch der Reichtum jener Kirchen nicht leugnen", schreibt Buon visi an Rard. Cybo. Er schlägt vor, daß, wenn sie es auch in Form von direkten Abgaben verweigern, so sollte doch jeder einzelne Geiftliche ansehn liche Spenden für den Türkenkrieg opfern, anstatt sonst unnüße Almosen zu verausgaben. Der Herr Kardinal Porto Carrero als Primas von Spanien hatte voranzugehen; jeder würde ihm sicherlich folgen.14

Run lagen schon die 500 000 fl. Vorschuß bereit zur Verteilung, die Sache des Muntius war. Auch die Regierungen der einzelnen Länder hatten ihre Reifungen auf wir Auch die Regierungen der einzelnen Länder hatten ihre Weisungen erhalten, da, inmitten dieser karitativen Tätigkeit, platte

von Neuem eine Bombe, bie verheerend wirken mußte.

Kardinal Buonviss berichtete nach Rom: "Mittwoch erfloß ein ungereimtes Defret — spropositato Decreto — ber niederösterreichischen Regierung, dessen ich nicht tiv. Eminenz aus der beifolgenden Abschrift ersehen wollen. Wenn ich nicht hier (in Wien) gewesen wäre, so würden die Ordensleute mit der Konfiskation ihrer Güter bedroht gewesen sein, sofern sie sich nicht innerholb & Toom ihrer Güter bedroht gewesen sein, sofern sie sich nicht innerhalb 8 Tagen einfanden. Hätten sie es getan, so gereichte bied bet geistlichen Jurisdiktion in höchstem Grade zum Nachteil, demnach habe ich es ihnen verboten. Ich habe mir die Originale der veröffentlichten Defrete kommen lassen, um die Regierung zu überzeugen, daß dies ein vermessener Angriff sei. Wenn sie auch sagen, daß sie das Ganze dann den papftischen Denutserten nark. Deputierten vorlegen wollten, so sieht man doch, daß sie in bieser Sache jurisdiktionelle Akte ausüben wollten, die ihnen in keiner Weise zustern benn, wenn sie auch sagen, daß sie das Necht hierzu bei irdischen Gütern batten so ist bas hätten, so ist das etwas ganz anderes, denn in diesem Falle hat sich ber Kaiser dies als Australia ganz anderes, denn in diesem Falle hat sich ber Raiser dies als Gnade erbeten. Die Ungereimtheit ist so groß, daß ich mit nicht norstellen kann nicht vorstellen kann es sei dies mit Zustimmung des Kaisers geschehen, dem daraus graffen Gert bies mit Zustimmung des Kaisers geschehen, dem daraus großer Nachteil erwachsen wird, denn wenn sich die Sache vers mittelst der schuldigen Genugtuung auch ausgleicht, so wird dies doch Zeit erfordern da ich wieden erfordern, da ich nichts weiter tun will, bis ich nicht neuerlich Befehl von Sr. Heiligkeit erhalte. Ich stelle mir vor, daß Se. Heiligkeit barüber sehr erregt sein wird und so wird Se. Majestät der Wohltat verluftig werben, die ich ihm gerade zuwenden wollte durch die anticipierte Zahlung des Borsichusses Mistratate et 2000 gene schusses. Bielleicht hat Gott zugelassen, daß diese große Verstimmung ein trete, damit zugleich auch alle übrigen geschlichtet werden. Ich habe mir nämlich vorgenommen mit Sr. Majestät ordentsich zu reden und ihm vorzustellen, daß die allzu große Freiheit, die er seinen Regierungen zum Nachteile der kirchl. Immunität beläßt, sichtlich ihm zum Nachteile gereichen wird, wie dies jetzt erfolgt. Ich werde die Gelegenheit benüßen, womöglich in allen Dingen Remediur zu schaffen."

Noch näheren Aufschluß über biefe Angelegenheit gibt der nächste Runtiaturbericht vom 3. Juni. Derfelbe erzählt, daß eben gang friedliche Konferenzen abgehalten wurden betreffs der Verteilung der 500 000 fl. als das letzte Breve Gr. Heiligkeit eintraf. Buonvisi habe Se. Mft. gebeten seinen Regierungen zu befehlen, sie mogen aus ben öffentlichen Provinzial= büchern, in welchen die Räufe und Verkäufe, sowie alle Transaktionen der Dominien eingetragen sind, Aufzeichnungen machen laffen, behufe Er= hebungen. Einige Regierungsftellen hatten biefe Arbeiten bereits auf Befehl Er. Mft. vollzogen und zwar mit der gewünschten Raschheit. "Die öfterr. Regierung jedoch", fagt Buonvisi wörtlich, "bie ihre eigene Jurisbiktion ftete zu erweitern beftrebt ift und die Geiftlichkeit ganglich unter ihre Botmäßigkeit bringen möchte, hat dem Befehle des Raisers zuwider= gehandelt und anftatt die Notizen aus den Büchern der weltlichen Stadtbehörden zu machen, dem Merus vorgeschrieben, daß biefer innerhalb acht Tagen unter Androhung der Güterkonfiskation die Ausweise vorzulegen habe. Dies konnte nicht gebuldet werden. Ich mußte neue Befehle von Gr. Heiligkeit abwarten, dem ja die Regierung die schwerfte Benachteiligung zufügte." Diefe war nachgerade allzu fühn geworden, da fie wegen feiner= lei Albertretung je Strafe erfuhr. Der Raifer entschuldigte sich dem Nuntius gegenüber, daß er felbft, wie bekannt, rechtliche Absichten hatte und seine Befehle ganz nach dem Wunsche des Nuntius formuliert habe. Der Nuntius aber erwiderte, daß dies die Regierung doppelt strafbar erscheinen lasse, da sie fträflich gehandelt habe, indem sie die papftl. Jurisdiktion angetaftet und die ftriften Befehle des Raisers übertreten habe. "Da flehte mich", fagt Buonvist in seinem Berichte weiter, "Seine Majestät an - mi fece premuta istanza — Rücksicht zu nehmen auf seine und der Allgemeinheit Note." Er fah das Unrecht ein und migbilligte es. Der Nuntius aber entgegnete, daß er das Gemeinwohl, sowie das Bohl Gr. Majestät gewiß vor Augen habe, aber bem Raifer fei ja bekannt, daß es die Pflicht eines Miniftere sei, feine Berfügung zu treffen ohne seinem Fürften vorerft davon Kunde getan zu haben. Schließlich verlangt der Nuntins die Kassie= rung zweier Doktoren und Rate in ber Regierung, "weil biefe bie scharfften Berfolger ber geiftl. Immunitat" waren. Der Raifer verfprach nun, mit seinem Hofkanzler mit allem Nachdruck darüber zu sprechen, abermals verurteilte er diese Zat, suchte aber mit willfürlichen Interpretationen bie= felbe in milderes Licht zu setzen. Doch der Nuntius bestand auch weiterhin

auf der Entfernung der beiden Doktoren aus der Regierung. Als dann ber Oberschaffen in in beiden Doktoren aus der Regierung. Ver Obersthosmeister Buonvisi den Vorwurf machte er sei ein allzuscharfer Berteidiger der Berteidiger der Berteidiger der Berteidiger der Berteidiger der Rechte des hl. Vaters, wies derselbe darauf hin, daß ja schon purberies Monacies vorherige Abergriffe nicht gesühnt worden seien und gegenwärtig die Ange legenheit der Übergriffe der tirolischen Regierung wegen des Bischofes von Trient noch in Schwebe sei. Für all' diese Abertretungen verlange Se. Heit ligkeit reftlag Generalen. ligkeit restlos Genugtuung. Es handelte sich im Falle des Bischofes von Trient um persönliche Zitation desselben vor ein weltliches Gericht.

Als P. Markus von diesen Zwischenfällen erfuhr, war er aufs höchste Beise genon foreite sofort ein Schriftstück, in welchem er die Art und Beise genau bezeichnete, in welcher ben gerechten Forderungen ber papst lichen Kurie Genugtung geleistet werden könnte. Dann schrieb er an den Kaiser: Pat Kammel, in welcher den gerechten Forderungen or an den Kaiser: "Not kennt kein Gebot, dies drängt mich, daß ich mich an Ew. Mst. mit diesen paar Zeilen wende. Der, der Gerechtigkeit und dem wissen schuldige Paukare wissen schuldige Bersöhnungsausgleich mit Sr. Eminenz dem H. Kardinal, ist von solcher Transpausgleich mit Sr. Eminenz dem H. Kardinal, ist von solcher Tragweite, daß von demselben der größte Nugen abhängt, ber sich nur immen teile, daß von demselben der größte Nugen abhängt, der sich nur immer beim gegenwärtigen Feldzug erhoffen läßt, denn dar durch werden Sie in Ann durch werden Sie in Bälbe das nötige Geld zur vollständigen Eindeckung haben. Mur mus ...... haben. Nur muß rasch gehandelt werden. Die geringste Bergögerung kann große Abel im Gefolge haben. Die geringste Bergefcheine lich in gar nichte haben. Diefer Ausgleich besteht augenschie lich in gar nichts, das irgend Jemand schaden könnte. Daher ich auf Gint gebung Gintten und irgend Jemand schaden könnte. Daher ich auf gebung Gottes und um der wahrhaft herzlichen Liebe willen, die ich zu Ihnen trage Sie Och Der wahrhaft herzlichen Liebe willen, die ich zu Ihnen trage, Sie Ihres Seelenheiles wegen bitte und Sie um ber Liebe Gottes und wie Grefenheiles wegen bitte und Sie um ber Ew. Gottes und um des Blutes Jesu Christi willen, beschwöre befehlen Ew. Mft. unbedingt, daß der Ausgleich in der Form, die ich Ihnen mitgeteilt babe. mitande kannen ber Musgleich in der Form, die ich Ihnen mitgeteilt habe, zustande komme und wenn Ew. Mft. befehlen, daß ich biese Mft. in die Hand nehme, damit Alles gut abläuft, zur Zufriedenheit Ew. mit wie des Herrn Kardinals und aller Anderen, so werden die Dinge wahr scheinlich burch bistan scheinlich durch diesen einzigen Alt der Anerkennung in den früheren 3118 stand versest werden, ohne Jemandes Schaden. Ich werde es gerne tun, obgleich es mir grafe Senandes Schaden. Ich werde es gerne sieht obgleich es mir große Störungen und Beschwerden bringen kann. Ich liebe Ew. Mit. non Goman werden und Beschwerden bringen kann. Ew. Mft. von Herzen und da ich sehe, daß um der nichtigsten Dinge willen, große Witter vorland. große Güter verloren geben, so erleide ich überaus große Betrübnis. En. Mst. mussen sich rasch entschließen, denn es wird ohne Ihrem Wissen nichts beschlossen werden, der Papst aber wird aufhören Ew. Mst. fürder Hilfsmittel zu gewähren. Hilfsmittel zu gewähren."17

Der Kaiser billigte und genehmigte den Plan des P. Markus, aber bes's ib war die Nuakus, aber des halb war die Aussührung, Dank der gegenteiligen Meinung seiner Minister, noch in fragliche weite Terne gerückt.

Ein paar Tage nach dem vorherigen Schreiben schon, richtete P. Markus abermale einen Brief an ben Raifer.

"Mit einem Herzen, das Ew. Mft. und Alle vom Allerhöchsten Saufe

innigft liebt, schrieb ich an Ein. Mft. und trug die Ein. Mft. bekannten Einzelheiten vor. Ich sah voraus, daß sich ein Brand entfachen würde gum Schaden der Religion, sowie des Allerhöchsten hauses und weiß nicht wie derfelbe nun gelöscht werden könnte.... Rach dem was Se. Eminenz der herr Kardinal sich nun vornimmt Gr. heiligkeit vorzutragen, läßt sich nur erwarten, daß der Papst selbst die Sache in die Hand nehmen wird. Ge= schieht bies, dann ist nicht zu zweifeln, daß dies ungeheueres Aufsehen machen und noch andere schlimme und schädliche Folgen nach sich ziehen wird. Tropdem die Sache ganz schrecklich aussieht, so würde ich boch meinen, daß man diefen Ubeln durch Liebeswürdigkeit, Mugheit und Gewandtheit entgehen könnte, wenn Ew. Mft. sich die Sache pflichtgemäß und mit allem Fleiße angelegen sein ließen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem was mir Ew. Mft. in Ihrem letten Briefe schreiben, nämlich, daß ich mich in diesen Dingen bescheiben möge — mi devi rimettermi — verstehen soll, daß ich mich von Allem enthalte, auch vom Sprechen darüber. Wenn bies Em. Mft. zur Genugtung gereicht, fo wünschte ich nur, diefem punklichft zu entsprechen. Ich wollte nur fagen, daß ich diese Sache weiter führen wollte aus Liebe zu Gott und zum Wohle Ew. Mft. und des Allerhöchften Hauses. Auf diese Weise wurde ich diese Pflicht auf mich nehmen und Ew. Mft. würden vielleicht zu Ihrer größten Zufriedenheit sehen, daß Alles ausgeglichen ware ohne Verpflichtung Ew. Mft., ohne Abbankung Ihrer Minifter. Alles läßt sich nicht auf bem Papier anbringen, aber wenn Ew. Mft. in Ihrer gewohnten Gute mir eine Audienz gewähren wollten, um bie ich nicht zu bitten wage, ebenso, wenn Ew. Mft. ben herrn hofkangler heute ju mir fenden würden, so wollte ich hoffen, daß Rube geschafft wurde gur Befriedigung Euerer Majestät, jum Bohle des gesamten Allerhöchsten Hauses und der Christenheit. Nur sage ich Ew. Mft. necessitas urget, daher muß rasch gehandelt werden. Wollen Em. Mit. trachten, daß Alles in einem Tage expediert werden fonne."....18

Raum nach einer Woche (15. Juni) sandte P. Markus dem Kaiser vom Kloster aus folgendes Billet: "Ich habe neuerdings mit Sr. Eminenz dem Hoster aus folgendes Billet: "Ich habe neuerdings mit Sr. Eminenz dem Hoster aus sessen Alles was ich habe erreichen können besteht darin, daß der Fall noch nicht ganz disparat ist. Aber urget necessitas. Die Dinge sind in der allerschlimmsten Verfassung. Ich sehe große Ubel voraus. Haben Ew. k. Mst. die Güte mir morgen Früh eine Stunde zu bestimmen, denn ich werde Ihnen wesentliche und große Dinge mündlich mitztimmen, denn ich werde Ihnen wesentliche und große Dinge mündlich mitzteilen. Es darf keine Zeit versoren werden, denn dann ist nicht mehr abzubelsen. Gott weiß wie ich es von Herzen gern tue. Wenn nicht rasch abgesholsen wird, sehe ich überaus große Ubel voraus. Dies kann ich Ew. Mst. mitteilen." Am selben Tage noch übersendete P. Markus eine Kopie all' dessen, was sich zugetragen, (das heißt vielmehr was er selbst in dieser Angelegenheit getan). "Daraus werden Ew. Mst. sehen", sagt er, "daß

bon einer Seite aller mögliche Fleiß dabei angewendet wurde. Wenn fonst Ew. Mft. mit demfelben Fleiß gedient würde, könnten die Unordnungen und Berlegenheiten, wie sie eben vorfallen, nicht geschehen. Aus aufrichtigem und leuten. tigem und lauterem Herzen sage ich Ew. Mft., daß, wenn der Herr Kanzler (es ist dies Graf Stratmann) in aufrichtiger Gesinnung wandelt, er wohl weiß, dan Gra mon weiß, daß Ew. Mft. mit einem einzigen Fiat all' den herrschenden äußersten Uheln entzehen zu sten Abeln entgehen könnten; aber ich fürchte, daß er wegen seiner besonderen und privaten Interessen Ew. Mft., Ihre Staaten, Ihre Rinder, Die Christenheit und fich all Chriftenheit und sich selbst in den Abgrund stürzen wird. Könnte ich all biefen großen treit. Beben diesen großen übeln steuern, ich würde es mit meinem Blut und Leben tun. Schon aus dem, was ich Ew. Mft. heute morgens gesagt habe, konnen Sie entnehmen, was geschehen muß. Ich versichere also Ew. Mft., daß ich, wenn ich obholien nich bin wenn ich abhelfen könnte, es mit Blut und Leben täte, und stets bereit bin es zu tun. Wenn es Gottes Wille ist, daß ich einige Zeit lebe, so werben Ew. Mft. sehen, daß die Tat dem Worte entspricht. Nehmen Ein. Mft. besonders Bedacht auf das, was ich Ew. Mft. in lauterer Aufrichtigkeit heute Morgens berichtet beite Morgens berichtet habe, und ich will Ihnen von Gott den Beistand lauterer aufrichtet. terer, aufrichtiger und treuer Diener und Minister erbitten. Ich bemitleide Ew. Mst. da ich Sie unter so verschiedenen Meinungen in Angst unentschloffen sehe margue den berchiedenen Meinungen in Angst unentschloffen sehe sen sehe, woraus bann unabwendbarer Schaben entsteht. Gewiß empfehle ich Sie Gott von Herzen und meine Liebe wird Ihnen sowohl im Gott durch den glücklichen Erfolg der Dinge, wie im Tode offenbar werden. Gott erleuchte Gie und stehe Ihnen mit seiner gottlichen Silfe bei!

Bertrauensvoll und aus Liebe, die ich zu Ihnen trage, übermittle ich Ihnen das beigeschlossene Schreiben des Herrn Auditors Seiner Eminens. Ew. Mft. werden daraus ersehen, daß ich mit Grund spreche und gesprochen habe chen habe. Tun Ew. Mft. das, was Gott Ihnen eingeben wird und über mitteln Sie mir Ihren gefaßten Entschluß. Ich bin damit zufrieden, wenn auch Em Ma auch Em. Mft. zufrieden gestellt sind und Genugtuung haben. Schmerz würde ich nur empfinden über jegliches Mifgeschick, bas Em. Mft. ereisen würde, denn ich liebe Sie von Herzen wie es Ihre Güte verdient. Ich beweine es, wenn ich sehe, daß einem so guten Monarchen so schlecht gebient und er namate ich sehe, daß einem so guten Monarchen so schren gedient und er verraten wird. Wollen Em. Mft. die Güte haben mir Ihren Entschluß heute noch zu übersenden, dies ist überaus notwendig, benn Morgaen geht die Mast noch gen geht die Post nach Rom ab und wird den Blit schleudern. Somit ist keine Zeit zu vorlienen. keine Zeit zu verlieren, wenn abgeholfen werden soll ohne Ew. Mft. und den Ministern melister, wenn abgeholfen werden soll ohne Ew. den Ministern Pflichten aufzuerlegen. Wenn es den Letzteren an Einsicht feblt. können bie ungenerlegen. Wenn es den Letzteren an ein bie fehlt, können die vorgenannten Abel eintreten. Ich erwarte bemnach bie Antwort Em Mit nach beit eintreten. Ich erwarte bemnach bie Antwort Ew. Mft. noch heute und wenn es Ew. Mft. beliebt, werde ich Morgen bei Hofe die hl. Messe lesen und Ihnen, sowie dem Allerhöchsten Hause ben Segen erteilen."20

Der Kaiser selbst war der besten Hoffnung. Am 18. Juni teilte er

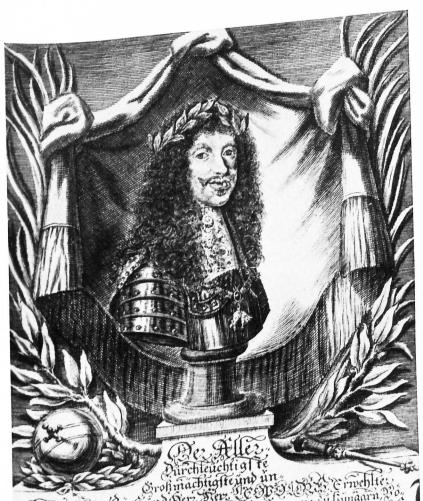

Dirchteuchtigt te Burft und Berr Ber Berger bei Germana in Gundarn Bom Ranfe Bundt und Serr Ber Berger bei Germana in Gundarn Bom Ranfe Bundten Beiten Mehrer bei Rachs in Germana in Gundarn Bom Ranfe Bundten Cratten und Sclavennen Konia Greicher son Bu Mabifpurg beimh Dalmatien Croateen und Sclavennen Konia Greicher son Bu Mabifpurg beimh Dalmatien Croateen und Scharbenberg Graf zu Mabifpurg Barnten Graf und More inem weitaen Spilliden Stide Dad einem zeitgenöffiden Stide

Kaiser Leopold I.

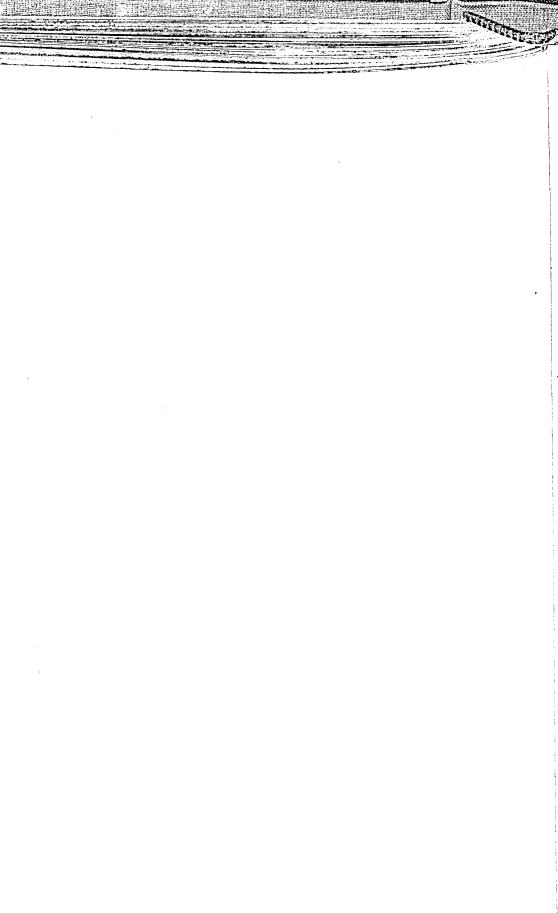

P. Markus mit: "Heute noch werde ich den Herrn Kardinal bei mir sehen. Ich werde gang freundlich mit ihm sprechen, und hoffe, daß sich die Sache

zu gegenseitiger Zufriedenheit ausgleichen wird."21

Hierin war der Raifer zu fehr Optimift. In Wahrheit geftaltete sich die Aussprache des Nuntius mit dem Kaiser keineswegs so gemütlich wie er es sich dachte, natürlich Dank der Haltung der kaiserl. Regierung. Der Hofkangler hatte in einem offiziellen Gespräch mit dem Auditor die Schuld von sich und der Regierung abgewälzt und alles auf seinen Substituten, den Sekretär Roch geschoben. Dieser habe seinen richtigen Befehl migverstanden und denselben falsch weitergegeben. Das Ganze sei ein Brrtum. Dabei ließ Stratmann einfließen, er wolle doch nicht hoffen, daß ber Nuntius fo strenge sei, zu verlangen, daß Roch vom Amte suspendiert werde, so daß er als Hofkangler seinen sonft so erfahrenen Sekretar entbehren mußte. Diefe Ausreden ließ der Runtius nicht gelten, er machte dem hoffanzler wieder durch seinen Auditor zu wiffen, daß es feine Pflicht gewefen ware die Sache zu überprüfen, zumal er durch Kardinal Kollonitsch auf das Ungebührliche biefer Sache aufmerkfam gemacht worden fei. Er beftebe auf Beftrafung, wenigstens auf Verurteilung. Höchstens wolle er Se. Beiligkeit bitten, die Ausführung ber Strafe gnabig zu erlaffen. Ubrigens fei bie Sache nicht fo einfach abgetan. Im letten Befehl, den er von Gr. Heiligkeit empfangen habe, sei nun enthalten, daß er als Nuntius auch Genugtuung für alle früheren noch nicht gefühnten Abertretungen fordere. Sollte bies nicht er= füllt werben, fo fei Ge. Beiligkeit entschloffen alle bereits zugeftandenen Gnaden (b. f. Gelbsubsidien aus den geiftl. Gutern) zurudguziehen. Dann hatte der Runtius noch ein kurzgefaßtes Resumé aller zu erfüllenden Be= bingungen, — zwar so erleichtert, als möglich — bem Hofkanzler mit dem Bemerken zugesendet, bag biefe balbigft zu erledigen feien. Es erfolgte gar feine Antwort. Da verfügte fich ber Nuntius fofort zur Audienz beim Raifer und bei ber regierenden Raiferin, jede derfelben getrennt. Es war bies die vom Raifer erwähnte Audienz, bie er am 18. Juni dem Runting ju gewähren gebachte. Der Nuntius berichtet barüber Folgendes nach Rom: "Ich redete eindringlich mit dem Raiser und der regierenden Raiserin und stellte ihnen die Gerechtigkeit ber Rlage vor, sowie ben Schaben, ber ben Majestäten durch die Verzögerung erwachse, benn auf diese Beise konnten die Borschuffe nicht fluffig gemacht werden, die zur Erhaltung des Beeres, das ja jeglicher fonftiger Unweisung entbehre, notwendig feien. Die Majeftaten antworteten mir, daß, nachdem ich die offenbare Notwendigkeit kenne, ich die Sache erleichtern follte. Ich entgegnete, daß ich dies schon mehr als zuviel getan habe, fo daß augenscheinlich Gefahr bestehe es wurden meine Handlungen ale vermeffene Billfur verurteilt werben, zubem fei es nicht schicklich, daß man von mir das Opfer meines Gewiffens und meiner Ehre fordere. In keinem Falle konnte die Bermeffenheit entschuldigt werben, deren ich mich gegen alle Regeln meines Amtes schuldig machte. Da ich zudem wußte, daß der Herr Hofkangler Ihren Majeskäten eingeprägt hatte, ich habe dem gegenwärtigen so dringenden Falle allzuviel hinzugefügt, so sagte ich noch, es sei dies auf die bestimmten Befehle hin, die mir zu gegangen waren, geschehen. Hätte man früher das Unrecht gutgemacht, so wäre jetzt nur von einer Sache die Rede und nicht von so vielen. Schließ lich bat ich noch Ihre Majestäten sie möchten sich nicht einzig auf die Anticht des Bor sicht des Kofkanzlers berufen, denn wenn er auch den Frrtum auf den Befehl, den er erlassen, nicht vor der Beröffentlichung revidiert habe." "Ich höre auch", berichtet der Nunting weiter, "daß der Koch sagt, wenn er seine Ebna gift er seine Ehre einbüßen sollte, so werde er den Befehl vorweisen, den ihm ihren Wunsch nach Ausgleich in der Sache aus. Das glaube ich wohl, daß sie biesen Muncht sie diesen Wunsch hegen, denn ohne diese Gnade und ohne diese Borschüssen wird das Heer zu Grunde gehen. Wenn sie aber nicht überzeugt werden können, daß der Rangler die Sache erschwert, weil er sich nicht selbst ver urteilen will, — sie glauben ihm ja alles — so wird auch kein Entschluß aefant merden Dem An gefaßt werden. P. Markus, der Zeuge meiner Mäßigung war, gibt mir recht und benieft im Markus, der Zeuge meiner Mäßigung war, gibt mir recht, und spricht in wirkungsvoller Weise. Man sagt, daß auch die Beicht väter (Jesuiten) es so machen, aber ich bin davon nicht überzeugt, baß biese ehensa sinderen diese ebenso eindringlich tun, denn, wenn im Gegenteil die Gnade entzogen würde, so wären die P. P. Jesuiten von einer großen Kontribution befreit und die Mringtintantes. und die Privatinteressen überragen doch immer die allgemeinen Interessen.

Inzwischen war auf das Ausgleichsprojekt des Runtius ein Gegenprojekt vom Hofkanzler bei ber Muntiatur eingetroffen, das Buonviss "in kräftigen Nugbräcken" tigen Ausbrücken" zurückwies. Buonvisi entschuldigt sich bei Karbinal Enbo ban er beite Ausbrücken. Cybo, daß er beibe Schriftstücke nicht zur Einsicht vorlege, "da, P. Markus" so saate er mich aben kat so sagte er, "mich eben bat, dieselben nicht vorzulegen. Heute morgen hat mir ber genannte ger mir der genannte Pater auch versichert, daß S. M. in seiner findlichen Ergebenheit matter Ergebenheit wünsche, daß für alles Genugtuung geleistet werde. " hent wenn dies der Fall ist und es geschieht, dann werde ich auch gemäß bem Inbalt bes Brane und es geschieht, dann werde ich auch gemäß Inhalt des Breve vorgehen, ohne Ew. Em. weitere Nachricht über bieses beikse Glosofickt heikle Geschäft zu geben und zwar in Anbetracht der Gemeinnühiskeit und bes beträchtlichen ? des beträchtlichen Zweckes berselben", schließt Buonvisi.23 Doch noch ger nämlichen Tage richtet er abermals ein Schreiben an Kardinal Cybo. "ohne jurisbiftignette Grandle in Schreiben an Kardinal Cybo. "ohne jurisdiktionelle Gegensatz, den der Herr Hofkanzler aufrecht erhält, ohne Rücksicht auf ban St. Mücksicht auf den Schaden, den das Gemeinwohl erleidet", sagt er barin, "wird mich um das Vertrauen des Kaisers bringen, der von diesem Men schen ganz und gar geleitet wird; ich werde mich in öffentlichen Angelegen heiten nicht mehr betätigen können, da sie mich beschuldigen, ihrem Bohl entgegen zu soin man der feinen, da sie mich beschuldigen, ihrem Bohl entgegen zu sein, nur weil ich die ungebührliche Berletzung der geistlichen Jurisbiktion, bie sie vorhatten, entgegengetreten bin und boch miffen Em. Em., daß ich bei meinen fteten Bitten um Bilfomittel eher der Unbescheiden= heit beschulbigt werden konnte...." "Ich werde gum Schluffe noch einen Endbericht über die ganze Angelegenheit vorlegen, welchem Em. Em. ent= nehmen werden wie ich mich ber Gefahr der Migbilligung ausgesett habe, nur um des Gemeinwohles willen. P. Marcus von Aviano, der die Biber= spenftigkeit des Hofkanglers verurteilte, ebenso auch die Nachgiebigkeit des Raifers durch fein Beiftimmen verurteilte, hatte tropbem gewollt, daß ich allem nachgebe und mich gang und gar um des Gemeinwohles willen opfere, aber ich habe ihm geantwortet, daß ich mich ja ohnedies der wahrscheinlichen Migbilligung Gr. Heiligkeit ausgesetzt habe, wenn auch nicht gerade ber offenkundigen. Da entgegnete er mir, man muffe fich in jeder Beife opfern. Ich habe ihm gefagt, daß ich noch nicht jenen Grad von Bolltommenheit erreicht habe; wenn ein folcher aber allen Menschen zu eigen ware, so wurde er bei ben Seiligen nicht fo lieblich erscheinen." "Benn es nun", fo schließt Buonvisi, "wirklich zum Bruch bes Traktates kommt und sie bann feine Anweisungen zum Unterhalt des Heeres und zur Fortsetzung bes Rrieges erhalten, werden sie mir die Schuld beimeffen, ich aber werde untauglich fein weiter zu bienen. Wollen Em. Em. baber bie Gute haben meine Rückberufung in Erwägung zu ziehen."24

Im nächsten Berichte an Nardinal Cybo erneuerte Buonvisi sein Bitt= gesuch um Enthebung seines Amtes in noch bringlicherer Form. Er febe ab von seinen körperlichen Leiden, an bie er ja bereits gewöhnt fei, wenn sich biefen nicht noch Seelenkampfe beigefellten, schreibt er, "benn ich erkenne wohl, daß von diesen Ministern die Dienste, die ich bem Staate in so vielen und gefährlichen Lagen erwiesen habe, wenig geschätt werden, so werde ich aber nicht weiter dem Gemeinwohl nügen konnen, denn bei diefem letten Buriebictionsftreit mußte ich bem herrn Rangler fraftig entgegentreten, biefer aber ift ber vertrautefte Minifter Gr. Majeftat, burch beffen Bande alle Geschäfte geben. Em. Em. werden dem entnehmen, ob er mir gunftig ober ungunftig gesinnt fein wird; ein Nuntius aber, ber nicht genehm ift, vermag seinem Fürsten nur geringe Dienste gu leiften". "Seine Majestat", fährt er fort, "wollte den von P. Marcus von Aviano ausgearbeiteten Bergleich zur Geltung bringen und der gute Pater fam Sonntage um mir ben Handel als abgeschlossen zu überreichen. Montag reifte er nach Ungarn ab, obgleich ich ihn gebeten hatte, nicht zu geben, falls fich noch irgendwelche Schwierigkeit ergebe. Später fand ich aber, daß wir wieder von Neuem anfangen mußten, da habe ich dann dem Raifer fraftig zu= geredet, die Eindrücke zu verwischen, die sie ihm beigebracht hatten." Es folgten nun ziemlich unfruchtbare Berhandlungen mit dem Oberfthofmeister und bem "Natspräsidenten des Hofes", die alle auf den Verzicht des Papftes auch wegen Genugtnung für die früheren Abertretungen beftanden.

Buonvisi berief sich auf die Befehle, die er von Rom habe und bem Raiser bekannt seien, weil er Kardinal Pius' Brief empfangen habe, in dem des

Papstes Bedingungen enthalten waren.25

Berärgert schrieb Buonvisi am 24. Juni seinen nächsten Bericht an Kardinal Cybo. "Necht hat P. Marcus gehabt, daß er weggegangen ist, nachdem er mir den bereits bekannten Ausgleich übermittelte, denn gestern kamen zu mir der Herr Obersthofmeister und der Präsident mit einem noch schlechteren Projekt als es die früheren waren. Dies wundert mich auch nicht, denn wenn diese Beiden auch eine Rolle im Tractat spielen, so steht es doch fest, daß vorerst der Kanzler von Böhmen, sowie der Hone kanzler zu Rate gezogen worden. Ersterer aber hat sich bereits der Im munität feindlich gegenüber gestellt gelegentlich der Contributionen in Böhmen, der Zweite ist jener, der den Befehl zu dem in Frage stehenden Angriff an die Regierung hinausgab. Wie der Präsident gesinnt ist, weiß ich nicht." Buonvisi erneuert sein Abberufungsgesuch. "Se. Heiligkeit wird wohl in Betracht ziehen, daß, nachdem alle Minister, die den größten Gintluß auf bir Großten Einfluß auf die Entschließungen haben, nun gegen mich sind, ich nicht mehr tauglich bin bei diesem Hofe zu bienen..."26

Inzwischen hatte Rom die Geduld verloren; Kardinal Cybo ordnete im Namen des Heiligen Baters die Berhängung von Zensuren an. Buonvisi wollte damit noch zuwarten, um die Befehle des Heiligen Stuhles nach Einsichtnahme in die neuen Vorschläge abzuwarten — prima di procedere alle censure espressamente ordinatemi da V. Em., mi pare conveniente di sentire se Sua Santità approverà la dichiarazione che mi hanno

fatto.

Bas die Verhängung von Zensuren überhaupt anlangt, gab der Nuntius Kardinal Cybo zu bedenken, es werde die Regierung vorgeben, daß sie gar nicht als erkommuniziert erklärt werden könne, ohne vorher vorgeladen und verhört zu werden, trotz Paragraph IV der Bulle: In Coena Domini. Auch werden sie sich darauf ausreden, daß sie den päpstlichen Kommissieren nur besteutst fären nur beglaubigte Berichte vorlegen wollten. Wenn wir dann auch sagen, wir hätten solche nicht gefordert, so werden sie sich doch mit ihrer auten Missett auf er guten Absicht entschuldigen. Sie werden alles so beschönigen, daß keine allzugroße Strafe fie allzugroße Strafe sie treffen kann, da S. Mst. den Irrtum berichtigt, aufhebt und verurteilt, so daß sie nicht in foro externo erkommunizirt werden. — — Benn nun Se. Heiligkeit auf der öffentlichen plasserung ber Grandlerung ber Grandlerung ber Grandlerung ber katierung der Ercommunication auf meinem Hause bestehen wurde, so hielte ich dafür, daß dies besser in Rom geschähe. Es hätte dies mehr Ansehen und ich würde nicht als der Autor gesten, so daß ich noch ferner meine Dienste für den Archaft als der Autor gesten, so daß ich noch ferner meine Dienste für den Ausgleich leisten könnte. Abrigens wäre noch eine Giefohr zu hefinaben Gefahr zu befürchten, sie könnten sich über eine sonst nicht gebräuchliche Strenge beklagen, indem sie darauf hinwiesen, daß die "Assemblée de

France' auch weder citirt noch ercommunicirt wurde, trogdem diese viel nachteiligere Erklärungen abgegeben hat. Inzwischen aber bliebe der Voll= zug des Breve in suspenso; ohne diesen Bollzug jedoch kann der Krieg nicht fortgefest werden. Dies würde zur Berzweiflung treiben, fo baff sie irgendeine Narrheit begingen und einen noch schärferen Protest als den ich überfendet habe, einlegen würden. Diejenigen, die den Frieden herbei= wünschen, würden überdies benfelben eifrigft betreiben und die Schuld noch dem hl. Vater beimessen. Man muß sie deshalb wie einen rasenden Fieber= kranken behandeln, indem man sie trot ihres Widerstrebens heilt, was dann wieder der gefamten Chriftenheit zugute kommt. Ich weiß doch, daß dem Kriegskommiffar für die Belagerung von Neuhäusel nur 90000 fl. angewiesen wurden und zwar einschl. ber 50000, die mir von Er. Heilig= keit übergeben wurden, eine Summe, die kaum fur den Beginn genügt; außerdem hatten sie noch 40000 fl. mit 5 per centiger Berzinfung vom Grafen Colalto entlehnt." — — Schließlich bat ber Runting um des Wohles der Christenheit willen um Erbarmen; Se. Heiligkeit möge die Gnaben nicht zurückziehen — ber Regierung habe er felbst schon einen töblichen Schlag versett, indem er den Geiftlichen vorschrieb, betreffs der Regierungserlaffe biefen einfach nicht zu gehorchen, und bies habe auch ben Mut der Geiftlichen gefteift.27

Den Brief bes Karbinale Cybo mit bem Auftrag gur Berhangung ber Bensuren hatte Rarbinal Buonvisi bem Raifer zur Ginsichtnahme überbracht, "bamit Seine Majeftat", fchreibt er in feinem neuerlichen Be= richte nach Rom, "erkenne, welcher Gefahr ihn seine Minifter aussetzten, indem sie ihm ben Unmut eines Papftes zuzogen, der ihm so viel geholfen hatte, fo daß die Nevocation biefer überaus beträchtlichen Gnade auf bem Spiele fieht, bie er ihm erft kurglich gewährt und von welchem der Unterhalt bes Heeres und bie Fortsetzung bes Krieges einzig abhängen". Der Raifer war zutiefst betrübt und betonte auch andern gegenüber scharf ben Nachteil, den ihm feine Minister zugefügt dadurch, daß fie Dinge befahlen, bie er ausbrücklich verboten hatte. Der Nuntius war voll des Erbarmens. "Der gute Fürst", wiederholte er Cybo gegenüber, "er kann ja nicht tun was ihm fein gutes Herz eingabe, er ift febon zu geschwächt und zermürbt burch bie ungähligen Rummerniffe, die ihm Unordnungen bei Sof und bei feinen Beeren bereiten, daß ich einen Zusammenbruch voraussehe, wenn wir ihm noch weitere Betrübniffe gufügen. Darum flehe ich Seine Beiligkeit demütigst an sich mit einem Bergleich zu begnügen, der wenigstens die geistliche Jurisdiction schäft und nicht weiter auf Bestrafung der Schuldigen beharren, indem man als Aft der Hochherzigkeit um des Gemeinwohles willen und zur Beruhigung Gr. Majestät Gewährung erteilt". Im übrigen, meinte Buonvisi, konnte Se. Heiligkeit ihn felbst schwächlicher Nachgiebigkeit zeihen, seine Mißbilligung aussprechen, aber boch um ber Christenheit willen die Gnade gewähren; vielleicht würde diese Mißbilligung des Heiligen Vaters größeren Eindruck machen und als Warnung bei

fünftigen Fällen bienen.

Die Sache schien nun boch ziemlich geebnet. Auf die Borftellung hin, die der Runtius beim Kaiser gemacht, hatte dieser dem Kangler befohlen, "seinen Anschlag zurückzunehmen", und "bieser hat es auch burch ein Biolist acter Bigliet getan, das voll der Unterwürfigkeit und Entschuldigung ist", sagt Buonvisi. "Ich bewahre es auf."20 Am 29. Juli entschuldigt sich Buonvisi beim Kardinal-Staatssekretar, daß er bei bem Ausgleich habe nicht viel erreichen können in Betreff Bestrafung der Schuldigen; P. Markus habe ihm zwar wegen seiner eiligen Abreise nach Ungarn den Handel nicht vollkommen abgeschlossen übergeben, aber er habe die Sache doch so weit gebracht, daß die Jurisdiktion gewahrt bleibt, was ja das Wichtigste sei. Er habe überhaupt getrachtet, daß die Sache nicht getrübt werde, "denn alles hängt von dieser Zuweisung ab". "Der Rammerpräsident beteuert, daß die Kaffe bermaßen infolge der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Ausgaben, sowie der überaus kostspieligen Hochzeit erschöpft sei, daß er bem Kriegskommiffär nicht mit einem fl. aushelfen könne." Rur Schulben konnte der Runtius auf die künftigen Einläufe aufnehmen, um boch ber Sache ber Chriftenheit bienen gu konnen.30

Von all den Schwierigkeiten und Kämpfen hatte P. Markus keine Ahnung. Beruhigt und getröstet hatte er Wien verlassen, um sich anderen Sorgen und Nöten auf dem Kriegsschauplatz zu widmen. Das Ausgleichst projekt, das er mit allem Fleiße ausgearbeitet hatte, war vom Kaiser ger nehmigt worden und er selbst bevollmächtigt, es dem Nuntius zu übergeben, ber baran ebenfalls Gefallen zu haben schien. Es konnte sich nut um einige kleine Nebenfächlichkeiten handeln, die weiter keine Schwierige keiten bieten würden. In dieser Annahme schrieb er denn auch vom Herre aus unterm 20. Juni, Raab, an den Raiser: "Ich bin überzeugt, daß die Angelegonkalt mit Angelegonkalt mit Geracugt, daß bie Angelegenheit mit Gr. Eminenz dem Herrn Cardinal mit Leichtigkeit auch in ben andern Punkten sich ausgleichen lassen wird, denn die Dinge waren schon in gutem Stande als ich sie hinterließ und die Hauptschwierigkeiten bereits behoben, daher ich auch hoffe, daß vom Papste balb bie nötige Hilfe eintreffen wird. Inzwischen wollen Ew. Mft. trachten so viel Gelb als nur möglich zusammenzubringen — d'ammassar denari quanto più potrà — benn bavon hängt bas Wohl bes gegenwärtigen Feldzuges ab. 31

Der Kaiser selbst ging in seinem Optimismus noch weiter. Er schrieb unterm 28. Juni: "Die Angelegenheit wegen dem dritten Teil der geistlichen Güter, ist nahe daran bewilligt zu werden, denn mit dem Cardinal ist sie abgemacht."32 Erfreut über die glückliche Botschaft, antwortete P. Markus: "Es gereicht mir zu ungewöhnlicher Befriedigung von dem Bergleich mit Sr. Em. dem Cardinal zu hören, denn dies hat so große

und beträchtliche Folgen. Gewiß war dies das Werk Gottes, ich erhoffe mir daraus den größten Vorteil für Ew. Mft., Ihr Merhöchstes Haus und Ihre Staaten."33

Bis tief in den Juli hinein und noch weiter blied P. Markus die Forts dauer des Konfliktes mit Nom verborgen. Es scheint fast, als habe es der Kaiser gar nicht gewagt, diese folgenschwere Angelegenheit vor demjenigen Raiser gar nicht gewagt, diese folgenschwere Angelegenheit vor demjenigen Ju erwähnen, der sich um dieselbe so sehr gemüht hatte, die aber an der geregielosigkeit des Kaisers zu scheitern drohte.

Ein Ereignis machte P. Markus stuzig. Am 20. Just erzählt er dem Raiser, der Kriegskommissär Nabatta sei beim Heere angekommen und subelnd begrüßt worden. P. Markus hatte ihn befragt, wie es mit dem jubelnd begrüßt worden. P. Markus hatte ihn befragt, wie es mit dem subelnd begrüßt worden. P. Markus hatte ihn befragt, "daß er in äußerster Geld stehe. "Rabatta antwortete", sagt P. Markus, "daß er in äußerster Gedrängnis sei und bis jeht noch nicht die reichlichen Mittel erhalten habe, Bedrängnis sei und bis jeht noch nicht die reichlichen Mittel erhalten habe, bie ihm von der Kammer versprochen worden seien." P. Markus ermahnt die ihm von der Kammer versprochen worden seien. P. Markus ermahnt dringendst den Kaiser: "Trachten Sie auf jeden Fall, daß ihm bei Zeiten Geld geschickt werde, dann wird Alles gut gehen, fehlt es aber an diesem, wird die gute Wirkung ausbleiben."

Die Antwort des Kaisers, in der er den Empfang des Schreibens von P. Markus, datiert 20. Juli, bestätigt, berührt mit keinem Worte die Gelds kappheit beim Heere und das Verlangen des Paters nach Geldmitteln knappheit beim Heere und das Verlangen des Paters nach Geldmitteln knappheit die Montatta. Um so weniger noch berührt dieselbe das heikle Thema des Konfliktes mit Nom. 35

Immer noch ift P. Markus völlig im unklaren über die Borgange, die sich zwischen Rom und Wien abspielen. Am 30. und am 31. Juli schreibt er ausführliche Kriegsberichte an den Kaifer; am 4. August beantwortet der Raifer diefelben, abermals, ohne der schwebenden Angelegenheit Er= wähnung zu tun. P. Markus müht fich bei bem heere unentwegt, um Frieden und Eintracht zwischen den Sauptern zu erhalten, und berichtet barüber in zwei Briefen vom 5. und 7. August, redet auch von den Gelb= mitteln, die Nabatta nötig sind — er ift demnach von der Hauptsache noch völlig ummterrichtet. Endlich scheint ihm die Sache doch bedenklich. In einem Schreiben vom 14. August vom Heere aus fagt er bem Raiser: "Ich weiß nicht, was Se. Em. ber Herr Cardinal Nuntius zu tun gebenkt, nachdem er jegliche Genugtnung, die er wünschte, erhalten hat. Ich habe Alles nach Rom geschrieben und aufrichtig sowohl die Ehrerbietigkeit Ew. Mft. gegen ben hl. Stuhl als auch das was Sie mit Rucklicht barauf getan haben, bargeftellt." 11m ben 8. September herum will er bas Beer verlassen.36 Notgebrungen gibt ber Kaiser in seinem Antwortschreiben, datiert 15. August, ziemlich kleinlaut zu: "Es ist wahr, daß bie Spesen groß, fast unerträglich sind, weil alle (Einnahmen) besonders aber jene aus ben geiftlichen Gütern fehr langsam fließen, obwohl ber herr Cardinal mit meinem Lun jetzt ziemlich zufrieden ist." Ein besonderes Eingehen auf die Sache aufzzeit 27 die Sache entfällt.37

Die volle Wahrheit erfuhr P. Markus wohl erst, als er um die Mitte September nach Wien kam. Ob ber Raiser sich zu einem Bekenntnis auf raffte, ober ob es P. Markus sonstwie, etwa burch den Nuntins selbst, erfuhr, ist nicht zu ersehen. Jedenfalls war ihm noch reichlich Gelegenheit geboten, sein Pazifikationstalent zu betätigen, denn der Brand sollte noch mals auflodern. Unterm 22. September schrieb er vom Konvente aus bem Raiser: "Nach der Audienz bei Ein. Mft. hatte ich Rücksprache mit Sr. Em., dem Herrn Cardinal. Ich stellte ihm vor, daß jenes Regierungsbekret bas erflossen war, keineswegs Ausbrücke, die nicht sonst üblich und gewöhnlich sind, enthalte, aber er erwiderte, daß ausdrücklich die Worte darin stünden: mandamus et praecipimus ohne jeglicher Clausel, daher deute dies auf eine kosnetten eine bespotische, absolute Oberherrschaft — dominio despotico et assoluto luto — so sei die Regierung der Ercommunication verfallen und auch Em. Mft. hatten Ihr Gewiffen bamit sehr beschwert. Doch habe ich bemerkt, daß der Herr Cardinal beigeben würde, wenn man sich um Abhilfe bemühte. Um nun allem daraus entstehenden Abel auszuweichen, habe ich

für gut befunden, Em. Mft. bavon zu benachrichtigen."38

Man muß gestehen, daß man vonseiten des Kaiserhofes äußerst geringe Reue über das Geschehene zeigte. "Ich habe heute (26. August) einen hef tigen Zusammenstoß mit dem Kammerpräsidenten gehabt," berichtet ber Muntius. "Er sagte mir, Se. Beiligkeit m üßt e neuerdings reichliche Gelbsummen übersenden. Da frug ich ihn, ob der Krieg zu Rut und Frommen Sr. Heiligkeit, ober des Raifers sei, und doch habe kein anderer Papst so viel beigesteuert und so große Gnaden gespendet. Ich frug ihn auch, ob ich etwa den G. große Gnaden gespendet. Ich frug ihn auch, ob ich etwa der Kammerpräsident sei, der an Alles denken musse? Er and wortete, er tue ohnedies Alles was ihm möglich sei und wenn man nicht ausreiche, muffe man eben Frieden schließen. Dem widersprach der Muntius, man habe noch nie an Aufbringung außerorbentlicher Mittel gebacht, noch je getrachtet, überflüssige Ausgaben einzubammen, man sehe nur immer herrschaften verkaufen, neue Steuern auferlegen und Gelb auf Wechsel aufnehmen, so daß der Raiser schließlich in äußerste Armut versetzt, Grieben Gerialian ... Frieden schließen musse, während der Kammerpräsident seine schöne ein trägliche Präsibentenstelle habe — was weber bem Raifer, noch ber Christen heit zu Nuten gereiche. "Meine Rebe", schließt ber Muntius, "wurde von den Anwesenden mit großem Bergnügen aufgenommen, gereichte ihm felber aber zur Beschämung.30 Selbst ber Kaiser schlug einen merkwürdigen, um nicht zu sagen, gehäffigen Lon dem Runtius gegenüber an. In einem bes sonderen Berichte erzählt bieser darüber: Der Kaiser hatte bereits Kenntnis erhalten von der geringen Geneigtheit Gr. Heiligkeit, fürder noch neue Hilfsmittel zu bieten, nachdem er die verflossenen Jahre beren so reichlich

gespendet hatte. Bei meiner letten Audienz äußerte der Kaifer sein größtes Mißfallen darüber, ale wenn Ge. Seiligkeit nur habe helfen wollen, ale es sich darum handelte, die gange Chriftenheit vor dem Abgrunde guruckzureißen, nun aber wünsche man gar nicht mehr, daß er Fortschritte mache, um nicht durch weitere Beihilfe Frankreich zu mißfallen." Der Nuntius reichte nun dem Raiser, beffen Befürchtungen zu zerstreuen, den Brief bes Rardinal Cybo zur Durchsicht, in welchem die Geneigtheit Gr. Heiligkeit aufscheint, was allerdings in hohem Grade dem Raiser zum Trofte gereichte.40 P. Markus hatte seinen Wiener Aufenthalt nun neuerdings zur Schlichtung der gefährlichen Konflikte benützt. Die Wirkung blieb nicht aus. Unterm

23. September schrieb Kardinal Buonvisi an Kardinal Cybo:

Ich habe Ein. Eminenz eindringlichft gebeten, um neue und eilige Gelb= hilfe, nicht weil der Raiser mich darum gebeten hatte, sondern vielmehr darum, weil ich die dringende Not sah. Ich möchte nicht, daß der unert megliche Ruhm, ben fich Se. Beiligkeit burch feine frühere Bochherzigkeit erworben hatte, im mindeften getrübt werde, da einige sich außern, ale ob dies nur geschehen ware, um die Chriftenheit vor dem außerften Abgrund Bu retten, nicht aber zur Ausbreitung berfelben. Ich verlange nicht, mir durch meine Bitten ein Berdienft um den Raiser zu erwerben, denn ich wünsche kein größeres Gut als das mir Se. Heiligkeit verliehen, auch gelüstet es mich nicht nach Reichtumern, ebensowenig als ich bie Armut wollte, ich schreibe bloß freimutig, balb über bas Gute, balb über bas Schlechte in diesen Landen, ohne mich um den haß zu kummern. . . . Ich trachte Abhilfe zu schaffen und es wird mir gelingen. Die Frrungen, die hier geschehen, dürfen die Mächstenliebe bes Papftes nicht erkalten lassen, so daß durch Entziehung der Silfsmittel das Drangen derjenigen, die den Frieden wünschen, nicht befördert werde. . . . 41

Die dringenden Bitten hatten Erfolg. Weit öffnete sich bas Herz bes Baters ber Chriftenheit und ließ in gewohnter Beife feine Liebe ausströmen.

Zum Glücke war ber Feldzug mit Siegen gefegnet. Da konnte sich, nach der Abergabe von Raschau, Buonvisi nicht enthalten, Kardinal Cybo zu sagen: "Ich hoffe, daß Se. Heiligkeit sein Geld nicht gerenen wird, als ob ich es schlecht angewendet hätte, da ich es dem Kriegskommissär Rabatta zu Handen gegeben habe."12

P. Markus aber warnte ben Raifer ernftlich vor den folgenschweren Ronflitten mit Rom. "Wenn biefe Brrungen aus Bosheit geschehen", fagt er, "wie dies ein Kundiger glaubt, von jemandem der ein Interesse daran und schon zuerst in Rom einen großen Wirbel gemacht hat, jest aber neuerbinge in Wien, fo möge Gott bemjenigen verzeihen, ber baran Schuld trägt."43

Der Finger weist nach Frankreich, auf ben einen, ber bas hauptinteresse an einem Bruch zwischen Raifer und Papft hatte.

#### Rapitel XVII Mr. 3

# Der raktole Förderer der Interessen des Kailers

Daß P. Markus zu Kaiser Leopold eine herzliche Zuneigung trug, läßt sich sast aus sedem seiner Briefe an den Monarchen erweisen. Wenn man aber daraus schließen würde, daß dies der Beweggrund seines rastlosen Wirkens im Interesse des Kaisers gewesen, so wäre dies eine arge Täuschung. P. Markus hatte sich als Norm seines Lebens und Wirkens den Grundsatzsestzugleset: "Alles nur zur Ehre Gottes und zum Wohle der Christenheit. Sonderinteressen und Privativünsche kannte er nicht. Am treffendsten charakterissiert einer seiner eigenen Aussprüche dessen Standpunkt dem Kaiserhause gegenüber. Er sagt: "L Augustissima Casa d'Austria, fondamento della Christianità. . . . Das Allerhöchste Haus Österreich, die Stüge der Chrissenheit, womit eben die Dynastie der Haus Österreich, die Stüge der Christenheit, womit eben die Dynastie der Habsburger gemeint ist, die sich jahr hundertelang fort, kast ununterbrochen als Hort der Christenheit bewährt hatte. Nur eine irrige Übersehung konnte aus dieser Stelle ein Osterreich an sich als Fundament der Christenheit konstruieren, wie dies von Volksfriftellern ab und zu geschehen ist.

Ganz richtig bemerkt Onno Klopp: "P. Marcus diente dem Kaifer Lev pold, weil er in ihm die feste Säule des Christentums gegen den Islam, erblickte. Wir möchten dem noch hinzufügen, nicht nur gegen den Islam, sondern überhaupt gegen jede Beeinträchtigung des Christentums, mochte sie von welcher Seite immer kommen. Wir erinnern nur an des Kaisers Mediation beim Könige von England zu Gunsten der unterdrückten Katholiken in England, sowie an gleichartige Aktionen in Holland, ferner an den unter seinem Schuhe stehenden größten Reunionsversuch aller Zeiten, die der aus den spanischen Niederlanden stammende Franziskaner, Wischof Nojas de Spinola leitete.

Nach dem Grundsatze, Alles ift nichts, wenn nur die Scele nicht Schaben leidet; das allein ist Verlust, das allein ist wahrhaft ein Unglück, wendete P. Markus auch dem Kaiser gegenüber, sein Hauptaugenmerk dessen Seele zu. Schon gelegentlich des ersten Besuches beim Kaiser in Lind, hatte P. Markus demselben die wesentlichsten Punkte zur Erreichung seines ewigen Zieles dargelegt. Es erhellt dies aus dem ersten Schreiben des Kaisers, das er an P. Markus, nach dessen Abreise von Linz, gerichtet. "Seien Sie versichert", schreibt er, "daß das, was mir Ew. Paternität gesagt haben, mir stets eingeprägt bleibt. Ich werde nicht nur meine Verzehen meiden, die ja so schwer sind, sondern auch mich mit aller Kraft bes mühen, meine Standespflichten zu erfüllen und darauf zu bestehen, daß die Gerechtigkeit geübt und die Vergehen bestraft werden.

Im zweiten Brief scheint P. Markus noch bringlicher bem Kaiser im

Interesse seiner Seele die Regentenpflichten vorgestellt zu haben, benn im Antwortschreiben vom 2. November 1680 seufzt der Kaiser: "Ach wie schwierig ist doch das Amt eines Herrschers! Wenn ich noch so willig bin, Alles zu tun, ist absolut unmöglich. Man muß sich eben der Untergebenen bedienen und diefe find nicht immer so aufrichtig und uneigennützig, wie sie sein sollten; das ift's was so viel ausmacht, Aber, mein treuerster Pater, ich bin Ihnen boch fo febr bankbar für bas, was Gie mir fagen, und für die große Sorgfalt, die Sie meiner Seele zuwenden."3

Bur felben Zeit hatte ihm P. Markus auch fein Buchlein "von ber Schwere der Tobfünde" zusenden laffen. Der Kaiser schrieb: "Ich weiß nicht, wie es möglich ift, biefes Büchlein zu lefen und bann noch zu funbigen, es scheint mir als ware es gang für mich armfeligen Gunder geschrieben!" In Bezug auf seine boben Standespflichten meinte ber Raiser: "Ich habe eine fo schwere Burbe auf mich gelaben, um wie viel glücklicher ist boch ein armer Landmann, ber feine folchen Berpflichtungen hat als ich,

ber ich in biesem Stande lebe!"4

Neben den oft ernsten Ermahnungen des P. Markus an den Raiser, sein Scelenheil zu wirken, unterläßt berfelbe es auch nicht, für ben Raiser zu beten, auch andere fromme Personen zum eifrigen Gebete für ihn auf= Buforbern und ihm felbft immer wieder feinen priefterlichen Gegen gu fpenben. Daber auch ber Raifer gang offen feine Seelennoten mit P. Markus bespricht, im Bertrauen auf beffen Teilnahme und feinen geiftlichen Beistand. Dieser intime Seelenverkehr hat manchen Autoren die Aberzeugung beigebracht, daß P. Markus ber Seelenführer, ober gar ber Beichtvater bes Raisers gewesen und diese Meinung haben sie als feststehende Tatsache in ihren Schriften niedergelegt. Doch weder bas Eine noch bas Andere war ber Fall. Seelenangelegenheiten hat ber Raifer zur felben Zeit ebenfo mit anberen Geiftesmännern besprochen. Wir erinnern an feinen mundlichen und schriftlichen Verkehr mit dem Franziskaner P. Hypolit von Pergine und andere. Während P. Markus von vielen hohen Fürftlichkeiten wieder= holt gebeten wurde, ihre Beichten abzunehmen, wie es z. B. ber herzog von Lothringen und feine Gemahlin getan, welch lettere wiederholt Generalbeichten bei ihm ablegte, ift beim Kaiferhaufe auch nicht ber geringste Unhaltspunkt, daß der Raiser und seine Familie je eine Beichte bei P. Markus abgelegt haben. Um Wiener Hofe waren eben nur Jefuiten bie Hofbeichtväter. Kaiser Leopold hatte es 3. B. gelegentlich seiner Verlobung mit seiner britten Gemahlin, Eleonora, Magdalena Theresia von Pfalz-Neuburg Bur Bebingung gemacht, baß fie als Rafferin keinen anderen Priefter als Beichtvater nehme, denn ein Mitglied der Gesellschaft Jesu. Wahrscheinlich hat Kaiser Leopold auch nicht ein einziges Mal in seinem Leben bei einem anderen Priefter gebeichtet als bei ben Jesuiten. Doch über ber Sorge um bas Seelenheil bes Raisers, vergaß P. Mar-

kus auch die weltlichen Interessen desselben nicht, waren sie doch, nach seinem Dafürhalten, identisch mit den Interessen ber Christenheit. Gefähr bet wurden diese Interessen aber in erster Linie und am schwersten von Könige Ludwig XIV. von Frankreich, der sich mit Borliebe der "Allet

christlichste" nennen ließ.

Die Abwehr gegen die Angriffe dieses mächtigen Gegners gestaltete sich um so schwerer, als dersetbe, ganz im Gegensatze zum Kaiser, über reiche Gelbmittel verfügte, um seinen Intriguen den stärksten Nachbruck zu ver leihen. Der tiefste grundsätzliche Gegensatz der beiden Herrscher lag in ihrer Characterie ihrer Charaktereigenschaft. Kaiser Leopold war rechtlich, ehrlich; ein ge gebenes Wort war ihm heilig; nicht um die Welt hätte er es brechen mögen. Ihm verlangte nie nach fremden Gut. Eine Erpansionspolitik lag ihm bat her ferne. Er meinte, jeder sollte dem andern das unbestritten lassen, was biesem "ab antiquo" gehöre. König Ludwig hingegen strebte nach ber Meltherrickert tress Weltherrschaft, selbst mit den skrupellosesten Mitteln. Gewissenskonklikte kannte er nicht. Ein Wortbruch, ja selbst ber bewußt falsch abgelegte Cib schienen ihm unentbehrliche Mittel und Requisiten seiner Politik. Soiben Rlopp bemerkt, es seien zwei Angelegenheiten, in Betreff beren die beiben Berrscher schart einant und Herrscher scharf einander gegenüber standen: Die spanische Thronfolge und die römische Gairant die römische Kaiserkrone. Das Empfindlichste für den Kaiser war abet, dass aus dieser war abet, daß aus diesen zwei Gegenfätzen sich vielfältige Konflikte entwickelten, die knoor den Western die sogar den Bestand der Monarchie bedrohten, die Staatsinteressen minde stens schwer schädigten. Wir erinnern an das Anfachen des Türkenkrieges französischerseits, an die Unterstützung der Türken zur Fortführung des Türkenfrisage Aurkenkrieges, an das Anzetteln und Schüren des Revolutionsgeistes in Unaarn an bis Mark. Ungarn, an die Bersuche, den Kaiser von Freundschaftsbündnissen und jeg' licher Giffe und ferfen Garften licher Hilfe zu isolieren, von der Auswiegelung protestantischer Mursten gegen den katholischen Kaiser und dergleichen mehr. All biese Machen schaften mögen nur Mittel zur Erreichung der beiden Endziele für König Ludwig gewesen sein, für den Raiser waren es mit Vernichtung brohende Angriffe. Für die teilnehmende Hilfe des P. Markus im Interesse bet Christenhoit und beschieden Giffe des P. Markus im Interesse Christenheit und des Raisers, kommt die spanische Thronfolge nicht beson's ders in Betrackt bers in Betracht. Die von französischer Scite vereitelte Reise des P. Markus nach Snanson kat nach Spanien, hat biese Angelegenheit seinem wirksamen Gifer entzogen, bie Sicherung ben manie bie Sicherung der römischen Raiserwürde für die Deszendenz im Raiserhause hingegen, bot P. Markus reichliche Gelegenheit seinen chrifflichen Eifer 311

Daß Kaiser Leopold Sieger geblieben war im Ringen um die römische Kaiserwürde, konnte Ludwig XIV. niemals verwinden, wenigstens wollte er um Miss in den Most er um Alles in der Welt verhindern, daß diese höchste weltliche Würde der Christenheit nicht kaim Ten int Christenheit nicht beim Hause bes verhaßten Gegners verblieb. Schon int Kabre 1680 manch 300 Baufe bes verhaßten Gegners verblieb. Jahre 1680 murbe überall eine Schrift ausgestreut, barinnen ber Konig

von Frankreich den Dauphin dem römischen Reich als römischen König offerierte und die vorteilhaftesten Vorschläge machte. Jedoch der Röder verfing Besonders hatte die deutschen Fürsten stutig gemacht, daß der König von Frankreich 60 000 Mann, Die Deutschen jedoch bloß 16 000 Mann halten sollten. Er wollte somit ein Ubergewicht von vier Franzosen gegen einen Deutschen herstellen.6 Ging es mit der List nicht, wollte er es mit Intriguen und Winkelzügen verfuchen. Go wogte ber Kampf bis zum Sahre 1689, wo Leopolds Sohn Joseph, bei der Königswahl einmutig zum römischen König erwählt wurde.

Bis zum Ende bieses Kampfes war P. Markus unermudlich tätig, bie deutschen Reichofürsten, namentlich die Rurfürsten für die Sache des Raisers zu gewinnen, indem er auf die verhängnisvollen Folgen hinwies, wenn die römische Kaiserkrone einst in die Hände des französischen Könighauses

gelangen würde.

Um ben frangösischen Intriguen am Wirksamsten zu begegnen, sei bas beste Mittel, Erzherzog Joseph zum römischen Rönige zu erwählen, meinte auch P. Markus, beshalb schrieb er an den Raiser unterm 26. Mai 1689: "Auf die zwei allerwichtigsten Punkte, die mir Ew. Mft. im letzten schätzbarften Schreiben mitgeteilt hatten, habe ich nicht fofort geantwortet, ba ich mich berohalben eher Gott anempfehlen und auch barüber besonders nachdenken wollte. Der eine diefer Punkte betrifft die Krönung Gr. Mft. des Apostolischen Königs von Ungarn zum römischen Könige. Ich halte bafür, baß Ein. Mft. bies jedenfalls tun follten, denn jest find die Dinge gut eingeleitet und bie Reichsfürsten sind einig in diesem Bunfche. Auch die gegenwärtigen Umftande würden Alles erleichtern bevor fie nicht berjenige benügt, ber immer im Trüben fischt und bas anftrebt, was bie Chriftenheit zu Grunde richten würde."

Die zweite Angelegenheit betraf bie Berheiratung einer Schwester ber

Raiserin mit dem Könige von Spanien.

Der Kaiser freute sich all' diese Dinge mit P. Markus mündlich besprechen zu können, ba dieser geneigt war der Einladung des Raifers folgend, eine kurze Zeit nach Wien zu kommen. P. Markus aber hatte inzwischen ben Raifer zur Gile gedrängt die Arönungsangelegenheit zu Ende zu bringen, denn alle Welt bemerkt es wohl, daß Frankreich alle Anstrengungen macht diese Krone an Frankreich zu reißen, wovor und aber Gott bewahren wolle, denn sonft webe der armen Christenheit!"8

Gelegentlich seines Aufenthaltes in Wien, hatte P. Markus bem Raiser wohl versprechen muffen sich ebenfalls nach Augsburg zu begeben, wo biefer selbst die Zusammenkunft mit den Deutschen Reichofürften hatte. P. Markus besuchte aber eher noch den bayerischen Sof, um bort ebenfalls für diese wichtige Angelegenheit zu werben. Es traf sich besonders gut, daß P. Markus auch dem Aurfürsten von Köln begegnete, der eben in München weilte.

"Ich ersehe aus Ihrem Schreiben vom 12. Oktober von München aus", schreibt der Kaiser, der bereits in Augsburg weilte, an P. Markus, "daß Ew. Pat. bereits in München mit dem Kurfürsten von Köln gesprochen und ihn sehr gut disponiert gefunden haben, auch, daß er in ungefähr drei Wochen hier eintreffen wird. Das freut mich sehr; in jedem Fall werden Sie ihn bearbeiten. Ich zweifle nicht, daß es Leute geben wird, bie ihm Skrupel und Schwierigkeiten in den Kopf seigen werden, auch solche die dies nicht tun sollten, wie mir auch Graf Fugger mitgeteilt hat; darum glaube ich, daß es gut sein wird, wenn Ew. Patern. fortfahren den guten Fürsten inzwischen auch mit Briefen zu bearbeiten und anzufeuern. 19 Die gewöhnlich, bei besonders wichtigen Angelegenheiten, hielt P. Markus eifrig im Gebete an. Im Jubel seines Herzens schrieb ber Kaiser ihm von Augsburg aus unterm 23. Dezember: "O mein Pater, schon fühle ich bie Wirkung Ihrer Gebete, benn verflossenen Mittwoch haben die Herren Kurfürsten beschlossen, um der Notwendigkeit willen, die Wahl eines römischen Conica ber in Der Notwendigkeit willen, die Wahl eines romi schen Königs, der mein Nachfolger sein soll zu beschleunigen. Zu diesem Ende haben sie hiezu den 18. Jänner festgesetzt. Da sie Alle so gut dis poniert sind, so zweifle ich nicht, daß das von uns erwünschte Ziel, wie wir gedacht, erreicht wird...."10

Am 16. Februar 1690 weilte der Kaiser in Altötting, wohin er von Augsburg aus geeilt war, um der Gnadenmutter für ihre hilfreiche Fürbitte in so schweren Anliegen zu danken. Freudig bewegt und auch P. Markus gegenüber dankerfüllt, schrieb er ihm von dort aus: "Kurz gesagt, in Augsburg verlief Alles wunderdar gut, wir können damit wohl zufrieden sein. Gewiß war es nicht grundlos, daß Ew. Patern. meinen Gedanken nach dem Reiche zu gehen und diese Sache zu unternehmen, autgeholssen kalt.

gutgeheißen haben."11

Welch' eifervollen Anteil P. Markus auch sonst an den großen Anliegen der Christenheit und des Kaisers genommen, haben wir bei den Türkenfeldzügen wahrzunehmen Gelegenheit gehabt. Doch mit seinem personslichen Scheiden vom Heere blieb P. Markus durchaus nicht teilnahmslosdei den ferneren Kriegsnöten. Mit seinen Gebeten und seinem Segen bez gleitete er auch fürder das Heer; mit seinen Natschlägen, mit seiner Bermittlung karzte er auch ferner nicht. Und um die Interessen der Christenheit und des Kaiserhauses besser wahrzunehmen, scheute er keine Opfer und kam immer wieder an den Kaiserhof um zu trösten und aufzurichten, zu ermahnen und zu belehren, die er endlich in Wien seinen Geist aufgab, nachdem er seinen segen dem Kaiserpaar gespendet.

### Kapitel XVII Nr. 4

# Ein besonderer Liebesdienst

Der besondere Liebesdienst, den P. Markus dem Kaiserhause erwiesen, galt einer echt christlichen, zu dauerndem Glück führenden Verehelichung des erstgeborenen Kaisersohnes Joseph, damals schon gekrönten Erbkönig von Ungarn und römischer König. Joseph zählte 18 Jahre, als dessen hochverdienter Lehrer, Franz Ferdinand Freiherr von Rummel vom Hose hochverdienter Lehrer, Franz Ferdinand Freiherr von Rummel vom Hose schied, um einen Vischofsstuhl in Vöhmen einzunehmen. Von diesem Augenblicke an erwuchs dem Kaiser eine neue Sorge — die Sorge um eine gottgefällige baldige Verehelichung seines Sohnes.

Unterm 17. März 1696 schrieb er an P. Markus: "Der König läßt sich gut an...." "Der König ist wohl befähigt, lebhaft dassenige zu erkennen, worin das einzige wahre Heil besteht. Er ist übrigens 18 Jahre alt, wo das Wort der hl. Schrift gilt: Non est bonum hominem esse solum, auch ist er kräftig, so daß ich ihn in ein bis zwei Jahren zu verheiraten geauch ist er kräftig, so daß ich ihn in ein bis zwei Jahren zu verheiraten gebenke. Wollen Ew. Paternität auch diese Angelegenheit in Ihre Gebete einschließen, damit ich den besten Teil erwähle zur Ehre Gottes und zum Wohle meines Hauses."

Diesem aber fügte der Kaiser am 12. Mai hinzu: "Was den König betrifft, so verspricht er ziemlich gut zu werden, aber das Sprichwort sagt: "Wer liebt der fürchtet", fo muß ich beifeten: Wenn er nur fo fort bleibt! Ende Mai wird ber Rummel zum Bischof confekrirt und wird sich bann auf den ihm zugewiesenen Posten in Böhmen verfügen. Nun ift es also an ber Zeit den König zu verheiraten, damit nicht ein anderes Abel eintritt. Die Schwierigkeit ift nur, eine Gemahlin zu finden, welche die wünschenswerten Eigenschaften besitht. Wollen Ew. Hochwürden mir doch, besonders was dies betrifft, mit Ihren Gebeten beifteben und wenn Ihnen etwas vorkame, wollen Sie es mir nur gang offen fagen."2 P. Markus bezeichnete biefe Angelegenheit als "einen allerwichtigsten Punkt, benn die Jugend und die Triebe, auch bei Jenen die von guter natürlicher Anlage waren, haben schon oft in ein Abermaß von Bosem hinein geschleubert. Beispiele sieht man täglich davon." "Da ich höre", fährt er fort, "daß man allgemein fagt, das Wichtigste, das Ew. Mft. tun konnten ware, so bald als möglich den König zu verheiraten, so wurde ich jenen wahren und aufrich= tigen Dienern Ew. Mift. beipflichten, daß vox populi vox Dei fei. Ich sehe zwar voraus, daß man auf ernfte Gegnerschaft stoßen wird, ba bie Welt so fehr in Parteien zerklüftet ift, aber es fteht immer fest was man tun muß. Tun Sie dies, bevor die menschliche Bosheit und Unsittlichkeit einen Abgrund auftun; es ist immer beffer folchem zuvorkommen. Glauben mir Ew. Mft., daß mir biefe so außerordentliche Angelegenheit für bas Wohl des Erlauchten Hauses, sowie der ganzen Christenheit, sehr am Herzen liegt. Ich werde dieselbe von ganzem Herzen Gott anempfehlen und ansempfehlen lassen."

"Ia freilich", pflichtete der Kaiser bei, "wäre es am besten meinen Sohn, den röm. König, sobald als möglich zu verheiraten, aber die Schwiesigkeit besteht darin, eine Braut zu sinden. Ich denke schon an die von Savoyen, aber diese ist erst 10—11 Jahre alt, so müßte man mindestens 3—4 Jahre noch warten. Andere katholische Fürstinnen gibt es wenige, darum weiß ich nicht, was ich tun soll. Nehmen Ew. Hochwürden inzwischen Ihre Zuflucht zum Gebete und geben Sie mir irgend einen guten Rat."

P. Markus antwortete: "Der röm. König hat ein zartes Gewissen, aber die Jugend unterwirft sich nur schwer einem Zügel und die Gelegenheit macht Diebe. Dem Schutze Mariens folgen immer Wunder, daher hatte ich diese Angelegenheit stets besonders Maria anempfohlen. Ich bemitseide Ew. kaiserl. Mst., denn diese Sache bringt wichtige Nücksichten mit sich.

Möge Gott Alles zum Besten lenken!"5
Endlich war die Konsekration des Vischoses Rummel vollzogen; er schied vom Hose wie er es sich schon längst gewünscht hatte. Aber "der König hat es recht übel aufgenommen", berichtete Kaiser Leopold seinem lieben P. Markus, "jedoch" fügte er hinzu, "er wird sich darein sinden und sich als wahrer und gehorsamer Sohn erweisen". Joseph hatte zur gleichen Zeit Gallenerbrechen und die Arzte rieten Schomung; ob dies im Zusammen hange mit dem Scheiden seines geliebten Lehrers stand, wird nicht gemesdet. Der Kaiser bemerkte nur seiner fromm christlichen Auffassung gemäß: "Gott beschütze ihn an Seel und Leib, er gebe, daß er brav werde und bleibe denn kann werde und

bleibe, benn sonst möchte ich ihn sicher nicht am Leben wissen. Treiherr von Rummel, ein Oberpfälzer von Geburt, hatte die Studien des Kaisersohnes geraume Zeit geleitet, jedoch nicht vom Zahre 1684 an, wie es ein späterer Historiker ohne Angabe seiner Quelle behauptet, denn einem Briefe des Kaisers an P. Markus dd. 21. Oktober 1685 zu Folge, kam der kleine Joseph erst von Allerheiligen 1685 an aus der Pflege der Frauen in die Hände eines Aso — "Devo ancora dire a. V.P. che al più longo per la Festa di tutti li Santi resterà in costodia il tenero mio siglio delle donne." Dieser Aso war Fürst Salm, den der Kaiser, P. Markus gegenüber, als "einen Herrn von großer Klugheit und Frönd

migkeit" bezeichnet, der seinen Zögling wohl zu regieren wußte.9
Unrichtig ist auch, das Rummel als Lehrer des Kronprinzen Joseph, Wischof von Tinna wurde. Er wurde erst bei seinem Scheiden aus dem Hofstaate des röm. Königs, vom Kaiser als Wischof ernannt — wie wir vorher vernommen haben "in Böhmen" — Tinna aber ist ein Wischossisch in Eroatien, den seinerzeit, der um die Unionsverhandlungen so hoch ver-

von Spinola inne hatte. Möglich, sogar wahrscheinlich, aber nicht kontrollierbar, sind besselben Verfassers Angaben, Rummel sei "nach längerem Verkehr mit Ordensleuten, darunter auch dem berühmten P. Markus von Aviano, im 35. Lebensjahre in den Weltpriesterstand getreten" und erst auf Empfehlung des Pfalzgrafen von Neuburg und eben des P. Markus von Aviano, zum Erzieher und Lehrer des Kronprinzen Joseph vom Kaiser erwählt worden. Die Vetrübnis des königlichen Jöglings beim Scheiden seines geliebten Lehrers ist begreislich, denn Joseph verlor an Bischof Rummel nicht nur einen umsichtigen, gewissenhaften Lehrer, sondern auch einen treu besorgten, väterlichen Freund, der an seinem Schüler mit allen Fasern seines Herzens hing; nur gesiel dem frommen Priester das Leben am Hofe ebensowenig als dem gleichgesinnten P. Markus, mit dem ihn innige Freundschaft verband. Ein Brief Rummels an P. Markus aus dem Jahre 1692 (8. Nov.) stammend, erbringt den Beweis für das Eesagte. Derselbe lautet:

Hochwürdiger Pater, mein verehrtefter Gönner!

Ihr liebreichstes Schreiben vom 22. verflossenen Monats aus Vicenza habe ich mit schuldigem Respekt empkangen und mich darüber von ganzem Herzen gefreut, namentlich auch gefreut als ich von Ihrer glücklichen Unskerzen gefreut, namentlich auch gefreut als ich von Ihrer glücklichen Unskunft dortselbst gehört habe. Dort sind Sie der Welt abgestorben, da Sie die Eitelkeiten der Welt und alle weltlichen Angelegenheiten mit Füßen treten und die Fürstenhöße verlassen, hingegen lieber in enger Zelle die Unermeßlichkeit des himmlischen Hofes bewundern, aufmerksam betrachten und den Allerschönsten lieben wollen. Ift es doch ein allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde und jeglicher Dinge, die darin inbegriffen sind. Dh, welch ein glückliches Los, den Schmuz der Erde zu verlassen, um ewiger Wonnen willen, das flüchtige Leben zu verlieren der immerwährenden Glorie wegen! und sich zu vereinigen, gewissermaßen sich bräutlich zu verbinden, mit jener göttlichen Liebe! Gute Reise, gute Neise in die Sphären jener Unermeßlichkeit, in jene unverrückbaren Höhen, in jene unersgründlichen Tiefen voll der Schähe eines liebenden Gottes!

Noch mehr aber freut es mich, daß mich Ew. Paternität trösten und mir verheißen mich unentwegt zu lieben. Wohlan, so lieben Sie mich, denn lieben Sie mich besonders dann, wenn Sie im Zentrum Ihres entslammten Herzens denjenigen aufnehmen und beherbergen werden, in quem desiderant angeli prospicere. Gedenken Sie alsdann auch des geliebten Königs Ivsephs, denn da ist die Zeit etwas zu erlangen: quidquid enim orantes petitis, so spricht das Wort Gottes, credite quia siet vodis. Ja, das ist das richtige Gebet, wenn das Herz von allem Geschaffenen entleert ist in heiliger unschuldvoller Beschauung ruht — ruht in seinem Schöpfer. Dann werden Sie sprechen: tenui eum nec dimittam, donec bene erit mihi etc. Sed quo vadis Pater sine ministro? Sie schlagen den Weg ins

Paradies ein und mich lassen Sie am Hofe? — Am Hofe, den Sie kluger meile sa sohn andere weise so sehr gering achten. Warum sich aber tatsächlich zurückziehen et abscondere lucem sub modio? nonne lux aliis tendebit ad illuminandum omnem hominem venientem in mundo, 2ch weiß eigentlich nicht warum ich dies schreibe noch daran denke, daß ein kläglich Geringer an einen Moisson schreibe. einen Meister schreibt! So lieben wir uns denn in jener offenen Seiten munde unforza Erns so wunde unseres Erlösers und wenn wir auch körperlich geschieden sind, so sein wir doch der Seele und dem Herzen nach eins im sußesten Herzen Jesu. Laden wir auch den durchlauchtigsten Fürsten Salm ein, daß er und Gesollschaft reifen Gesellschaft leiste. Lassen wir die Dinge der Welt mit dem Wasser fort treiben bis im Commenten wir die Dinge der Welt mit dem Wasser bie treiben bis ins stürmische, ruhelose Meer. Ziehen wir uns zurück in bie lebenbige Necks werte werten lebendige Arche und wir werden sicher sein vor allen Gefahren. Laben wir alle bazu ein tent alle dazu ein, laut rufend: Qui aures audiendi habet, audiat. Wer sicht retten mitt verten mit verten m nicht retten will, wird einstens sagen: Dh, ich Thor, was habe ich getan? Die Zeit gehietet wir Einstens fagen: Die Zeit gebietet mir dieses Schreiben zu schließen, der Durchlauchtigste König sendet hantliche König sendet herzlichste Gruße, Fürst Salm empfiehlt sich im Bereine mit mir. Ich ober verwa mir. Ich aber nenne mich immerdar

Hochwürdigster Paternität dankbarfter und ergebenfter Diener

Ferdinand Nummel.10

Mun zurück zum Gang der Ereignisse. Das Jahr 1697 ist herangekomen. Je mohr bie 2014 f. . . . bes men. Je mehr die Zeit fortschreitet, umso qualender wird die Sorge bes Raisers um seinen Gette Des Raisers um seinen Gette Des Raisers um seinen Sohn Joseph. Unterm 5. Jänner bittet er P. Markus: "Ew. Hochwürden, empfehlen Sie Gott ja oft den römischen König, bamit er von seinem auten 2 er von seinem guten Lebenswandel nicht abweiche. Ist er doch im gefährtichsten Alter um der Mort abweiche. lichsten Alter, wo der Mensch seiner Schwäche wegen, am leichtesten über wunden werden kann. Em. Hochwürden verstehen mich."11

P. Markus hat die Vitte sicherlich erfüllt. Ein briefliches Eingehen auf diese Frage erfolgte aber vorderhand nicht. Es galt sich vorzubereiten auf die bevorstehenden Technick vorzubereiten zu die bevorstehenden Fastenpredigten im Dome zu Padua und sich dann zu rüsten zur sehlenniern ger rüsten zur schleunigen Abreise an den Kaiserhof, wie ihm dies auf brink gendes Bitten des Getten

gendes Bitten des Kaisers, vom Papste anbefohlen worden war. Der damalige Nuntius Andreas a St. Croce, Erzbischof von Seleucia htete sein besonderes ausschaften richtete sein besonderes Augenmerk auf die Angelegenheit der Berheiratung des römischen Königs Joseph. Unterm 16. Februar berichtete er bem Staatslefretor Cantin ?

Staatssekretär Rardinal Spada:

Es scheint, als ob die Verheiratung des römischen Königs in Stillschweisen gebüllt mürde Man gen gehüllt würde. Man glaubt, daß dies eine jener Angelegenheiten, ja sogar die Hauntschlichten sogar die Hauptsächlichste sei, wegen welcher der Raiser den P. Markus du sich berufen habe De der Markus du sich berufen habe. Da der Kaiser jedoch nicht für eine Protestantin einger nommen ist und nicht zur den Protestantin nommen ist und mehr zur Prinzessin von Guaftalla hinneigt, anderseits aber sieht, daß das Medenauten. sieht, daß das Pfalzneuburgische Haus und selbst die Kaiserin mit aller Ge walt für jene find, so will er sich den Rat des genannten Ordensmannes zum Vorwande nehmen, damit es nicht aussieht als wollte er die Protestantin ausschließen und nur Bedenken trage wegen der Skrupel, die ihm

P. Markus gemacht.12

Die in Frage stehende Protestantin war Prinzessin Ulrika von Danemark. Der Nuntius erfährt in dieser ihm besonders wichtig scheinenden Angelegenheit wieder Neues und Beunruhigendes. Unterm 9. März 1697 berichtet er Kardinal Spada: "Der Gesandte von Hannover hat mir durch den Gefandten von Modena fagen laffen, er habe fichere Runde, daß der Churfürst von Pfalz-Neuburg einen seiner Minister mit zwei Prieftern nach Ropenhagen gesendet habe, um jene Prinzessin in der katholischen Religion unterrichten zu laffen. Der Nuntius schließt daraus auf eine Verehelichung

zwischen ihr und dem römischen König."13

Am 30. März erging er sich des nähern über diese Angelegenheit. "In betreffs der Heirat des römischen Königs" schreibt er an Kardinal Spada, "werden Ew. Eminenz aus meinen letten Bericht erfehen haben, daß diefe Sache fehr zu Befürchtungen Anlag gibt, wegen ber Anftrengungen, welche die Kaiserin und das ganze Pfalz-Neuburgische Haus machen. Nach den eingeholten Erfahrungen, werden diefe Unftrengungen immer größer, fo daß ich sehr daran zweifle, daß die Unterhandlung mit der Prinzeffin von Dänemark nicht die Oberhand gewinne. Ich habe auch bemerkt, daß der Beichtvater der Raiserin, P. Miller S. J., sich nicht mehr rechtfertige wegen seiner Bemühungen um davon abzubringen.... Trop alledem ver= traue ich auf den P. Marcus d'Aviano. (Er schreibt den Namen da Viano). Außer dem Beweggrund der Frommigkeit, weiß ich, daß er die Intereffen ber Prinzessin von Guaftalla begunftigt. Ich bilbe mir auch immer ein, daß der Raiser, der ohnehin mehr zur genannten Prinzeffin neigt, sich vermittelft dieses Ordensmannes von den heftigen Bestrebungen, die sich in diefer Sache kund tun, freimachen will. Abrigens fußt diefe hoffnung mehr auf den Umftänden, als auf begründeten Erfahrungen. Man hört, daß je fräftiger der Zuspruch ift, die Prinzessin von Danemark zu bewegen ihre Religion zu wechseln, sie bis jett umfo ftandhafter bleibt und eine gang außerordentliche Abneigung zeigt, biefen Schritt zu tun. Ich glaube aber, wenn dies auch wahr ift, daß doch mit Grund zu befürchten ift, die Prins zeffin werde der Uberredung nachgeben, die ihr von allen Seiten zukommt. Gewiß ift, daß die Predikanten ihr Gewiffen barüber beruhigen werden um der großen Vorteile willen, die sie sich für die eigene Sekte erhoffen. Dieses allein könnte schon als Beweggrund bienen um ben Raiser zu überzeugen, daß eine solche Konversion, wenn fie auch erfolgt, nur Simulierung ist, die in ihren Folgen überaus schädlich wirkt, so daß die allerschlimmfte Wir= fung für unfere Religion zu befürchten ift."14

Auffallend ift, daß im Briefwechfel des Raifers mit Marco d'Aviano

von einer Prinzessin von Guaftalla nicht die Rede ist, sondern von einer 10—11 jährigen Savonischen Prinzessin. Bielleicht ist infolge eines Namensirrtums, boch die gleichaltrige Prinzessin Gleonora von Guaffalla, eine Tochter des Herzogs Vincenz von Guaftalla damit gemeint. Diese geboren am 13. November 1685, stand im Jahre 1696 eben im Alter 10—11 Jahren. — Übrigens kam unter ben Brautkandidatinnen auch eine Prinzessin von Orelans in Frage, beren Porträt dem jungen Joseph gang außerordentlich gefiel. Sie kam von Seite des Kaisers als Französin nicht in Betracht, wurde aber von mancher Personlichkeit sehr in den Borbet grund gestellt. Wahrscheinlich zielt die Bemerkung bes P. Markus über Parteispaltung in dieser Frage auch barauf hin.

Es folgt eine lange Pause in den Berichten über diese Angelegenheit. Inzwischen ist P. Markus in Wien eingetroffen. Nun berichtet ber Rum

tius wieder nach Rom:

"Seit P. Markus von Aviano bei diesem Hofe eingetroffen ist, habe ich mit ihm viele und lange Sitzungen abgehalten, nicht nur um ihn ganz von allem zu unterrichten, was ich für nötig hielt, daß es dem Kaiser beiges bracht wird, sondern auch um den bestimmten Zweck zu ergründen, zu welchem er von Sr. Majestät berufen wurde. Besonders wollte ich wissen, ob er ihn zu Rate ziehen wollte wegen der Angelegenheit des römischen Königs, wie es ja sehr den Anschein hatte. Ich habe bis jest Ew. Eminens nichts davon mitgeteilt, was ich bei diesen Sigungen erfahren konnte, benn ich mollte mante, mas ich bei diesen Sigungen erfahren konnte, benn ich wollte warten bis ich etwas Positives, namentlich über den Zweck seiner Berufung und über die Berheiratung erfahren hätte. Nun kann ich nur sagen, daß mir besagter Ordensmann geantwortet hatte, er könne selbst ben besonderen Ginne besonderen Grund nicht wissen, um dessentivillen ihn Se. Majestät bei sich haben wollte. Er sagte, daß Se. Majestät ihm zwar über alle Angelegent heiten seine Meinung offenbare und vor ihm sein Herz ausschütte, auch großes Wohlgefallen zeige ihn zu sehen und auf ihn zu hören, aber sich auf nichts Bestimmtes bestimmtes nichts Bestimmtes beschränke. Er habe ihm auch bis jest nicht gesagt, wozu er ihn hohe eigentier er ihn habe eigentlich kommen lassen, ob wegen der einen oder der anderen Angelegenheit Angelegenheit. Der Kaiser habe auch keinerlei Absicht ihn ins Feld nach Ungarn zu senden, obgleich er sich dazu selbst erbötig gemacht habe. Darauf babe ihm So Maiatel habe ihm Se. Majestät geantwortet, daß er P. Markus nicht so wenig siebe, um ihn etwa einer folchen Gefahr auszusetzen, benn sein Alter sei solchen Anstrengungen nicht mehr gewachsen. Der Pater bemerkte noch, daß er sich keine größere Freiheit zu reden und der Majestät all' das vorzutragen, was er für aut und naturalen, was er für gut und notwendig halte, wünsche, auch könnte Se. Majestät ihnt, wenn er spreche kaine auff wenn er spreche, keine größere Aufmerksamkeit zuwenden, als er es wirklich tue, aber man merke, daß er sich deswegen nicht bewegen lassen werde, 31 bandeln noch atmas handeln noch etwas vorzukehren. P. Markus meine behaupten zu können, daß, wenn er sich noch so sehr abmuhe mit Sprechen und trogdem er sehr gerne gehört werde, er doch nicht auf Erfolg hoffen durfe. Er habe bemerkt, daß gerade bei den allerwichtigsten Sachen, Se. Majestät zwar fehr aufmerksam zuhöre, aber nichts antworte. Das sei auch besonders der Fall gewesen wegen befagter Beirat. Er habe ihm eindringlich zugesprochen, namentlich wegen der Haretischen, aber er habe aus dem Raifer keine Antwort erhalten können. Das ift alles, "fährt der Runtius fort", was ich aus dem genannten Pater herausbringen konnte. Wenn er auch noch fo fehr von wahrem Gifer überfließt, so ift er doch der festen Aberzeugung, daß seine Arbeiten und sein Berweilen hier nutlos seien. Ich laffe nicht ab, ihn boch zu ermutigen, seine Bemühungen fortzuseigen, namentlich wegen ber Heirat über die ich mit ihm schon verschiedene Male gesprochen habe.... Inzwischen aber fährt bie Partei der Prinzessin von Danemark fort, für diese zu erwärmen, am meisten ist die Raiferin dafür und bemüht sich barum aus allen Kräften, baber scheint es, daß die meifte hoffnung biefe Partei auszuschalten sich auf den fast unüberwindlichen Widerwillen der Prinzeffin selber ihre Religion zu ändern, beschränken muß."15 Auch P. Markus nahm die Sache sehr ernft. "Ich empfehle Ew. Mft., die Majestät des Königs", schrieb er, "wie ich Ew. Mft. ja sagte, hegt er so chriftliche Gefinnungen, daß er außer jenen Gefahren fteht, welche fonft bie unvorsichtige Jugend bedrohen.

Trachten Sie ihn so bald als möglich zu verheiraten, so werden Ew. Mft. im Herzen beruhigt sein und alle irgendwie möglichen Ubel abwenden. Bei nächster Gelegenheit werde ich ihm schreiben und ihn ermahnen in seiner guten Gesinnung, die Gott ihm eingegeben, weiters zu verharren. Glauben mir Ew. Mft. diese Angelegenheit liegt mir sehr am Berzen, ich empfehle

dieselbe Gott und werde fortfahren sie Gott zu empfehlen."16

Noch bringender wird seine Mahnung in einem zweiten Briefe vom 9. Dezember,17 wo er fagt: "Aufrichtigen Herzens, bas Ew. Mft. nur liebt und jegliches Gute wünscht, sowie auch dem erlauchten kaif. Haufe, sage ich es gerade heraus, daß mir biefes Zögern feiner Majeftat bem Könige eine Gemahlin zu geben, nicht gefällt; es ift wegen ber Gefahren, Die entstehen konnen. Ich bin überzeugt, daß irgend eine Erwägung betreff der ersten Absicht, scheinbar gut ift, aber ich fürchte, daß die zweite Absicht auf eine Fürstin abzielt, die gang nach ihrer Art und Weife die Gnade und Patronenz Gr. Majestät des Königs erlangen mußte. Die Welt ist gang liftig und eigennützig, ich fürchte, daß Gott einmal angeeckelt, und irgend eine Reform zu fühlen gibt, die und übel bekommt. Ich meinerseits fage Ew. Mft. nur, daß Sie ihn mit wem immer, nach Gutdunken, verheiraten, aber nicht zögern. Ich rebe nur zum Guten um bas Schlechte zu vermeiden. Die Gnade Gottes ift's nach ber allein ich ftrebe."

So war das Jahr 1698 herangekommen. P. Markus bestand immer mehr auf dem vorher Angedeuteten. "Ew. Mft. wissen", fagte er, "wic



sehr ich allen Heiratshändeln ferne stehe und mich nicht einmische, nur was das Bohl der Seele betrifft. Da ich aber die Gefahren kenne, welchen bie unbesonnene Jugend ausgesetzt ist, so habe ich Ew. Mft. ermahnt und ermahne Sie ferner, zum Wohle Sr. Majestät des Königs, zum Troste Ew. Mft. selbst, sowie der gesamten Christenheit, um all' jene schweren und überaus gefährlichen Ereignisse, die eintreten können zu fliehen; nicht zu zögern, ihn mit jener Fürstin zu vermählen, die Sie in Ihrer Klugheit für gogionat für geeignet erachten. Ich verfäume es nie diese Angelegenheit Gott 311 empfehlen gerichten. empfehlen, wohl wissend, wie wichtig dieselbe ist."18 Auf diese beiden dringenden Weiss mart. dringenden Briefe zögerte der Kaiser mit der Antwort bis zum 22. März, bann entschulbigte er sich mit den ihn bedrückenden so mannigfaltigen Ger schäften und fuhr bann, die heikle Angelegenheit berührend, fort: "Sch weiß, daß Ew. Hochwürden sich nicht gerne in Heiratssachen einmengen. Gewiß will ich nicht zögern und mit Gottes Hilfe trachten meinem Sohne eine Frau zu geben, die seiner Seele zum Heile gereicht, benn dies ist bas Bauntfächlichte. Hauptsächlichste, denn omnia adjicientur nobis. Aber da multi multa dicunt, so ist es schwer auf den Grund zu kommen und die Wahrheit 311 finden. Darum helfen mir Ew. Hochwürden mit Ihren Gebeten, benn von Gintt allein Form Gott allein kann bieses Heil kommen. Wenn mir dann Eiv. Hochwürden etwag roten kannt bieses Heil kommen. Wenn mir dann Eiv. Hochwürden etwas raten könnten, wurden Sie mich gewiß sehr verpflichten. 19 Es fehlt bier aus ber Sommen, wurden Sie mich gewiß sehr verpflichten. 19 hier aus der Sammlung der "Corrispondenza" ein Brief des Raisers an P. Markus. Wie aus der Antwort des letzteren, datiert 18. April 1698, bernprocht Sinste aus der Antwort des letzteren, datiert 18. April 1698, hervorgeht, dürfte es eine Anfrage gewesen sein, ob P. Markus am Hofe des Herzogs von Modena gewesen sein, ob P. Warten Amigessin Amalia Wilhelmine von Braunschweig-Lüneburg kennenzulernen ober ahn liches. P. Markus schreibt nämlich in dem vorerwähnten Briefe an ben Raiser: "Ich teile Euerer kais. Mst. den Grund mit, warum mich der Durchlouchtiagt. Durchlauchtigste Herzog von Modena zu sich berufen hat. Es geschah weil Seine Durcht-Seine Durchlauchtigste Mutter einen Schlaganfall erlitten hat, ber ihr den Gebrauch einer ganzen Körperhälfte raubte. Seine königl. Hoheit wünschte bon ist wünschte, daß ich mich nach Modena begebe um ihr meinen Segen 311 geben wie ich an auch Modena begebe um ihr meinen geben, wie ich es auch getan. Wohl ist es wahr, daß er einer Verbindung des Königs mit der Durchlauchtigsten von Hannover, seiner Schwägerin, ermähnte bas bei ber Durchlauchtigsten von Hannover, seiner Schwägerin, erwähnte, doch geschah es mit so großer Bescheidenheit, daß er beteuerte, dies nur mit Errate. bies nur mit Ergebung in den Willen Gottes zu wünschen. Anderes meine er nicht, noch wolle er es; da er wahrnehme, daß die Fürstin alle er forderlichen Eigenschaften besitze, so habe er gemeint, es könnte bies zur Genugtung Ihrer Majestäten gereichen, sowie Gr. Majestät bes Königs. Auch würde sie gewiß sehr fruchtbar sein. Darauf antwortete ich, baß ich mich in Heiraten nicht einmische, nur liege es mir am Herzen die Sache Gott zu empfehlen. Damit gab sich ber Durchlauchtigste zufrieden und zeigte sich erbaut."21

Die in Frage stehende Prinzeffin, von der P. Markus im felben Schreiben noch ein vorteilhaftes Bild entwirft, war eine Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, eine Baife, die infolgedeffen meift bei ihrer Schwefter, ber Gemahlin des Herzogs von Modena, Rainald von Efte, lebte. Alls ihr Bater ohne männliche Nachkommenschaft auf einer seiner Lieblingsreisen nach Italien plöglich und einsam ftarb, erlosch bie Katholische Linie des Hauses Braunschweig-Lüneburg, und die Regierung ging an die protestantische Linie des Herzogs Ernst von Braunschweig-Lüneburg über. P. Markus führt in dem erwähnten Schreiben alfo fort: "Ich fah auch die Prinzeffin und sprach mit ihr und war fehr befriedigt, da ich gewahrte, daß sie eine fehr schöne Fürstin sei, wohlgestaltet, überaus gefund, außerst bescheiben und von ruhigem Temperament, flug und vernünftig in jeder Beziehung, sowie außerst gottesfürchtig. Ich füge bem noch bei, daß ich von Vielen aus allen Gegenden in gleicher Beise gut habe von ihr sprechen hören, so daß ich urteilte Ew. kaif. Mft., Ihre Mft. die Raiserin und Se. Mft. ber Rönig hätten nichts Besseres treffen können. Ich jedoch stehe für nichts ein, nur werde ich die Sache Gott anempfehlen, baß er das verfüge was zum Beften und zum Trofte Ihrer Majestäten ist, deren Wohl ich einzig wünsche."

Der Kaiser antwortete darauf einen Monat später, wie er all das, was P. Marcus ihm berichtet, wohl verstanden habe, doch "bekenne er", schreibt er, "daß ich in puncto Heirat meines Sohnes aus verschiedenen bemerkens werten Gründen in Unklarheit schwebe. Sie können mir glauben, daß ich mich hierin nicht auf die Minister verlassen werde und daß ich mehr auf das allgemeine Wohl bedacht sein will, als auf die Meinen, doch muß ich vorsichtig sein und Alles wohl überlegen. Es ist schon richtig, daß Euer Hochwürden nicht gerne in solchen Dingen raten, was mir wohl nühlich und lieb wäre, aber wenigstens vertraue ich, daß Sie mir mit Ihren Gebeten beistehen werden, damit mich Gott erleuchte, daß ich für meinen Sohn jene Gemahlin erwähle, die namentlich seiner Seele zum Heise und

unserem Hause zur Ehre gereicht".22 Die "bemerkenswerten Gründe", die den Kaiser von einem Entschluß abhielten und zur "Borsicht" mahnten, sind leicht zu erraten. Vor allem war Amaliens Mutter, Herzogin Benedikta, Französin und fühlte sich auch besonders als solche. Jede Gelegenheit benützte sie zum Ausenthalt in ihrem Baterlande. Selbst die Todesnachricht ihres Gemahls traf sie in Frankveich, als dieser in Italien starb. Nach dem Tode Herzog Johann Friedrichs reich, als dieser in Italien starb. Nach dem Tode Herzog Johann Friedrichs nahm Benedikta dauernden Ausenthalt in Frankreich. Amalie Wilhelmine kam zur Erziehung in das berühmte Kloster Maubuisson, wo eine Schwester kam zur Erziehung in das berühmte Kloster Maubuisson, wo eine Schwester sturgen Mutter, namens Hollandine, als Abtissin herrschte. Diese so ausschließlich nach Frankreich gerichtete Einstellung des herzoglichen Witwenschließlich nach Frankreich gerichtete Einstellung des herzoglichen Weitwenschließlich von Gewegte naturgemäß Mißtrauen und schwere Bedenken gegen

die Wahl dieser Braut. Speziell Maubuisson weckte bei Kaiser Leopold schmerzliche Erinnerungen an das Fehlschlagen eines langgehegten Planes,

der Reunionsverhandlungen.

Angeregt durch den seeleneifrigen Bischof von Tina, später von Wiener Neustadt, Rojas de Spinola, hatte der Kaiser die bedeutendsten Unionsbestrebungen, die je zwischen Katholiken und Protestanten angebahnt worden waren, opferfreudigst gefördert. Im Jahre 1692 beschränkten sich bieselben nicht nur auf das Reich, sondern erstreckten sich auch auf Ungarn. Ein Gelingen derselben war für Kaiser Leopold auch politisch wertvoll als bervorrecendes

hervorragendes Mittel zur Pazifizierung Ungarns.

Als diese großangelegte Aktion die größte Aussicht auf Erfolg bot, scheiterte sie plöglich. Spinola, der die geistige Haupttriebfeder gewesen, frank Dan Entert. starb. Der Ersahmann Graf Buchheim, der Nachfolger Spinolas auch in dessen Bistum, erwies sich in keiner Beziehung als gleichwertig. Immerhin aber blieben nach aber blieben noch zwei mächtige Säulen, wenigstens protestantischerseits: Leibniz und Abt Molanus von Locum, beide gleich eifrig wie willig. Durch Leibniz, dem treuesten Diener des Herzogshauses Johann Friedrichs von Braunschweig-Lüneburg, erfuhr von diesen Verhandlungen, ob direkt oder indirekt auch die Kreiter von diesen Verhandlungen, ob direkt oder indirekt, auch die Abtissin Hollandine von Maubuisson. Sie erbot sich im guten Glauben, die Mitwirkung Bossucks, des bekannten Bischofs von Megur zu gruieken. Meaux, zu erwirken. Bossuet aber hat durch sein schroffes, abweisendes Borgehen, sein diktatorisches Wesen, namentlich Leibniz gegenüber, die Sache zum Stocken gebracht. Die ganze gewaltige Verständigungsarbeit gut gesinnter, ebeldenkender und geistesgewaltiger Menschen aus beiden Lagern ift so bis heute ein Torso geblieben. Kaiser Leopold aber ist baburch um eine seiner schönsten Hoffnungen ärmer geworden. An biesen tragischen Abschluß geistigen Ringens mußte ihn notwendig der Name Maubuisson erinnern. — Wenn diese Heiratsverhandlungen trotz alledem nicht zum Scheitern kamen, so mag wohl in erster Linie das Urteil Marco d'Avianos über die Prinzessin beim Kaifer maßgebend gewesen sein.

In der Tat gesteht er dies selbst zu. In einem Schreiben an P. Markus, datiert 28. Oktober 1698, sagt er: "In meinem gewohnten Vertrauen habe ich es für gut erachtet Ew. Hochwürden mitzuteisen, daß ich nach reissicher Erwägung aller Umstände und nachdem ich die Angelegenheit Gott anempfohlen hatte, endlich als Lebensgefährtin für meinen Sohn, den König, die Prinzessin von Hannover erwählt habe. Sie weilt gegenwärtig mit ihrer Mutter in Modena. Ich habe nicht geringe Rücksicht genommen auf die Berichte Euerer Hochwürden, denn ich bin versichert, daß diese Ihrem guten Eiser und einzig dem Absehen auf die Ehre Gottes entspringen... Ich bitte Ew. Hochwürden Alles Seiner göttl. Majestät anzuempfehlen und zwar erstens, diese Vermählung möge hauptsächlich Gott zur Ehre gereichen, sie möge meinem Sohne zu seinem Seelenheile gedeihen

und brittens mir und meinen Untertanen Eroft gewähren dadurch, daß daraus eine gute, kräftige und zahlreiche Nachkommenschaft erstehe...."23

In seiner Antwort gab P. Markus der Hoffnung Ausdruck, es werde alles gut gehen, "da der Kaiser sich mehr von himmilischen als menschlichen Absichten habe leiten laffen". In bezug auf feinen Bericht über die Prinzeffin meint er: "Ich habe Euerer Mft. nur das was ich an der Princeffin gesehen habe, in aller Einfalt vorgetragen. Ich tat es aus jener Treue, Die ich stets Euerer Mft. entgegenbringe, ohne zu irgend einem Entschluß zu bereben, benn ich weiß wie wichtig biefe Sache ift und welche Folgen fie nach sich ziehen kann. Sie konnten nicht besser beraten werden als durch himmlische Directiven. Darum freue ich mich mit Ew. kais. Mft. und hoffe, daß Alles gut ausfallen wird. Beim Erhalt diefer Nachricht habe ich ben Berlobten sofort meinen priefterlichen Segen erteilt...."24 Um letzten Jänner 1699 benachrichtigte endlich der Raifer feinen lieben P. Markus, daß die Hochzeit des Sohnes voraussichtlich am St. Matthiasfeste als Aposteltag stattfinden werbe. Diefelbe war für den 19. Sanner anberaumt; da aber die Prinzessin am 26. erst in Roveredo ankam, mußte dieser Aufschub stattfinden. Er schließt seine Mitteilungen mit der erneuten Bersicherung: "Wirklich, ich habe nicht geringen Bedacht genommen auf die Informationen, die mir Em. Hochw. gegeben haben, denn ich bin überzeugt, daß sie aus einem aufrichtigen Herzen und aus einer reinen und wahrhaften Intention tamen."25

Von Serravalle aus schrieb P. Markus dem Kaiser, "er vermute die Durchlauchtigste Braut werbe bereits in Wien eingetroffen sein, er habe ihr bemnach seinen priesterlichen Segen aus der Ferne gespendet mit der Bitte zu Gott, er wolle dieser Berbindung feine Gnade verleihen, damit fie ben allerredlichsten Gesinnungen Gr. Majestät entspreche. Dies hoffe er auch, denn diese so wichtige Angelegenheit, sei mehr nach der himmlischen Richt= schnur eingeleitet worden, als nach menschlichen Erwägungen".26

Um 22. besselben Monats fügte P. Markus dem noch hinzu: "Ich hoffe die Merhöchste Braut Gr. Mft. des römischen Königs wird ganz nach bem Geschmacke nicht nur Gr. Mft. des Königs sein, sondern auch Ew. kais. Mft. sowie Ihrer Mft. ber Kaiferin, benn ich bin überzeugt, daß ihre Eigen-

schaften Ihren Majestäten entsprechen werden."27

Im nächsten Briefe, wo P. Markus sein Kommen unmittelbar nach Oftern ankundigt, nimmt er Beranlaffung, zu erwähnen, daß er "von allen Seiten höre, die Braut gefalle nicht nur bem Ronige, fonbern auch ben Majestäten, was ihn hoch erfreue und wofür Gott gedankt und gepriesen fei".28

Am 18. April antwortete der Raiser:

"Ich muß Ihnen zu meiner größten Freude mitteilen, baß die Königin meine geliebtefte Tochter, nicht nur mir und ber Raiferin zur größten Freude gereicht, sondern Allen im Allgemeinen gefällt. Sie ist klug, tugendhaft und mahlgeneigt 325 in Allgemeinen gefällt. Sie ist klug, tugendhaft und wohlgeneigt. Doch hatten sie Biele anders geschilbert. Hauptfächlich bin ich darüber froh, daß zwischen ihr und dem König meinem Sohne, solche Zuneigung und Liebe herrscht, daß man es nicht besser wünschen könnte. Es hat der König auch sehr seine Lebensweise geändert; er ist viel eingezogener und fleißiger. Für Alles sei Gott gepriesen und ber teuere P. Marcus, der uns die volle Bahrheit gesagt hat!"20 Mit diesem Lobes' hymnus schließt überhaupt der vertraute Briefwechsel des Kaisers mit P. Markus, denn gleich nach Oftern verfügte sich dieser selbst an den Raiser hof nach Wien, wo ihn nach kurzer Zeit der Tod ereilte. In Wien sah er nun mit eigenen Augen das königliche Paar, bessen Cheglück er hatte so kräftig begründen helfen; er hörte nun aus dem Munde des Kaiserpaares selbst, wie richtig er die fürstliche Braut beurteilt hatte, sowie die Ber sicherung ihrer steten Dankbarkeit. Einer der allerletten Briefe seines Lebens galt noch dem Bestreben, einer andern nächstbeteiligten Person Freude 311 hereiten bereiten. So schrieb er von dem gunftigen Eindruck ihrer Tochter am Raiserhofe an die herzogliche Mutter Benedikta. Diese antwortete voll bankbarer Gefinnung:

"Hochwürdigster Pater!

Das Schreiben Euerer Paternität enthält so frohe Kunde, daß mein Herz voll Freude und Trost überfließt. Kommt mir noch durch Ihre Feder die Schilderung der überaus zärtlichen Liebe zu, mit welcher die kais. Majestäten und der König meine Tochter die Königin, aufgenommen haben. Meine höchste Freude aber ist die liebevollen Aussprüche des Königs zu vernehmen, die mir Euere Paternität wiedergeben. Mich dünkt, ich hörte ihn selbst reden, wie er denn auch zu mir liebevollst von seiner Königin sprach. Das sind wohl Gnaden von Gott, die Euere Paternität uns haben zuwenden helsen, sowohl durch Ihr hl. Gebet als auch durch Ihre gütigen und aufrichtigen Berichte. Lebenslang werde ich hierfür die größte Dankbarkeit im Herzen bewahren, im höchsten Grade begierig dieselbe auch durch die Tat zu beweisen. Indem ich E. Paternität eines liebenden häufigen Gedenkens in meinen Gebeten versichere, verbleibe ich von ganzem Herzen

Euerer Paternität wohlgeneigte Benedicta Herzogin von Braunschweig-Lüneburg."30

#### Kapitel XVIII

## Die lette große Aufgabe

Trop des mächtigen Ruhebedürfniffes des geschwächten Körpers, trob des innigen Verlangens nach der Abgeschiedenheit des Rlofters, um den Seelenfrieden vollends zu genießen, machte fich P. Markus boch bereits im Spatherbfte bes Sahres 1696 mit dem Gedanken vertraut, im folgenden Jahre abermals an den Raiserhof zu gehen. Allzu gefahrdrohend hatte sich Die Weltlage geftaltet, zuungunften der Rirche, zum Schaden der gesamten Chriftenheit, zum Nachteile des geliebten Raiserhauses.

Schon im Schreiben vom 8. November 1696 an den Kaiser drückt P. Markus den Entschluß aus, nach vollendeten Fastenpredigten im Dome

zu Padua wieder nach Wien zu kommen.1

"Kluge und gottesfürchtige Personen", schreibt er dem Kaiser, "hatten mir fast vorwurfsvoll zugerufen: "D, P. Marcus! was machen Gie ba, daß Sie nicht an den Raiserhof geben? Dort konnten Sie diesen so überaus frommen Monarchen, ber einen fo heiligmäßigen Ginn und ben beften Willen hat, tröften und ihm beifteben. Er hört ja gerne bie Wahrheit. Und Sie, der Sie kein anderes Interesse haben, nichts Underes ersehnen, als die Ehre Gottes, könnten viel Gutes wirken, namentlich bei biefen fo drangsalvollen Zeiten, wo man nicht weiß, wem man trauen darf, da die menschliche Bosheit bis an die Grenzen einer verschlagenen Politik reicht. Ich hielt nun dafür", fährt er in diesem Schreiben fort, "daß diese Grunde, bie ich reiflich überlegt habe, vom himmel stammen, gemäß bem Grundsat: vox populi vox Dei: So habe ich mich Gott und der seligsten Jungfrau anempfohlen, sowie ben Gebeten frommer Personen, um mich bann vor den Fügungen des himmels zu beugen, denn ich bin fest überzeugt, baß Gott noch manches Gute burch mich burren Strunk, ber nur noch ins Fener geworfen werden follte, wirken will."2

Der Raiser war hocherfreut in der Erwartung einer gründlichen Aussprache über all die Sorgen, die ihn drückten. Allerdings waren diese nicht gering. In einem Schreiben an P. Markus vom 5. Jänner 1697 erwähnt er "großer Schwierigkeiten". "Die erste besteht darin", klagt er, "woher die nötigen Mittel nehmen — ich habe schon jetzt so viele Auslagen jegliche Mittel sind erschöpft, denn auch die Brunnen, die stets Baffer gegeben haben, werden endlich ausgeschöpft und geben keines mehr." "Eine zweite Schwierigkeit liegt bei ben Häuptern. Welchen foll man das Commando übertragen, denn deren Biele find geftorben. Andere, die fie erfetzen

follen, haben nur geringe Fähigkeit hiezu!"

Eine der größten Schwierigkeiten aber bestand in dem allgemeinen Drängen, endlich mit Frankreich Frieden zu schließen. "Was diesbezüglich

mich betrifft", versichert der Kaiser, "so ist derselbe gewiß zu erlangen, wenn nur jener König Gemigtuung leistet, aber ich fürchte, daß ihm dies nicht geferte fein fan der nicht gefällig sein wird. —" "Ich bitte Ew. Hochwürden soviel ich mit bitten kann", fügt er hinzu, empfehlen Sie Gott den König, sowie bessen Bekehrung. Das ist's was mich am meisten brückt, benn von bessen Ent

schluß hängt allein die Erhaltung der Christenheit ab."3

P. Markus würdigte all diese schweren Zufälle, meinte aber, wenn ber Raiser nur seinen Sinn in der Bahrheit, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit verankert habe, könne aus all dem noch dauernder Friede und viel Gutes hervorgeben generalen gegetest. hervorgehen. Nur bedürfe es hierzu des besonderen Beistandes Gottes. Diesen durch geeignete Mittel zu erlangen, sei das Wichtigste. Bu ben größten Schwierigkeiten zählte P. Markus allerdings all die Hindernisse, bie sich einer aller bie sich einer raschen, rechtzeitigen Mobilisierung der Truppen entgegen stellten. "Der Türke steht in Abrianopel", bemerkt er, "Gott bewahre und und komme einer Offensive zuvor. Es verlautet, daß er burch Rat und Gelb und Anderem, Beistand findet. Wohl eine große Sünde!" Diesen Beistand lieh eben Ludwig XIV. dem Türken. Ebenso war es "allgemeine Ansicht, daß Frankreich nur scheinbar Frieden wünsche, um damit die Ber bündeten (der großen Allianz) einzuschläfern und so selbst Rugen daraus zu ziehen". Doch P. Markus verlor den Mut nicht. Er wolle sein Kommen beschleunigen, gleich nach Oftern aufbrechen, denn er hoffe, daß burch sein Kommen "der Kaiser getröstet werde, wenn nötig selbst durch wunder baren Beiftand Gottes".

Diese frommfreudige Zuversicht erfuhr jedoch unversehens eine heftige Erschütterung, die erst wie jäher Schreck lähmend wirkte. Sie kam von Rom. Doch bald folgte kräftige Abwehr. In einem Schreiben des P. Markus an einen Kardinal — offenbar den Kardinal-Staatsselretär Spada schüttete er sein übervolles Herz aus. Er erzählte einleitend, wie er zu bem Entschlusse gekommen, der Einladung des Kaisers zu folgen, nachdem er ben Fastenzyklus im Dome zu Padua beendet haben wurde, wovon auch sein Orbensgeneral unterrichtet gewesen. — Dieser hatte sich nun zu Seiner Beiliakeit beskert Geiligkeit deshalb in Audienz begeben, erhielt aber dort "einen nieder schmetternben, überstürzenben Auftrag" für P. Markus. Willen Seiner Heiligkeit sollte dieser sich unverzüglich "in dieses winterliche Clima, das seiner Körperbeschaffenheit so sehr widerstrebe", begeben. oft ich noch in Deutschland war", schreibt P. Markus in demselben Briefe, "bin ich nie den Winter dort verblieben, in der sonstigen sicheren Erwartung meines Todes. Auch war bereits die Abmachung für mein Kommen nach Ostern mit dem Kaiser getroffen worden. Dieses Kommen aber mit solcher Bost zu änden Haft zu ändern, würde großen Argwohn erregen, sowohl beim Kaiser, als beim gesamten kaiserl. Hofe. In Deutschland wie in Italien läuft ja schon

bas Gerücht meiner Reise nach Oftern; dies würde bemnach Schlechtes statt

Gutes erzeugen."
"Der Grund dieser Eile liegt darin, daß ich den Frieden mit Frankreich begünstigen oder doch dazu disponieren sollte. Darauf habe ich in aller begünstigen oder doch dazu disponieren sollte. Darauf habe ich in aller Wahrheit entgegnet, daß ich zu dergleichen nicht tauge und nichts vermag. Wuch habe ich das schriftliche Verbot, darüber nicht zu sprechen. Ew. Emisuch habe ich das schriftliche Verbot, darüber nicht zu sprechen. Ew. Emisuch können mir glauben, daß ich nur mit dem besonderen Beistand Gottes nenz können mir glauben, daß ich nur mit dem besonderen Beistand Gottes diese Betrübnis überwinden kann, sonst wäre es nicht möglich zu widerbiesen. Es handelt sich hier um mein Leben, um meine Reputation, aber such um meine Seele und um eine Beleidigung Gottes. Mit all' dem aber auch um meine Seele und um eine Beleidigung Gottes. Mit all' dem aber müßte ich rechnen, wenn ich mich so überstürzt auf den Weg machen müßte, der Welt zum Argernis und zur Verhinderung des Guten, das sonst ers

folgen könnte."
"Ich kann mir nicht vorstellen, daß dieser allerfrömmste hl. Vater mich zum Unmöglichen verhalten könnte, nämlich, daß ich das Leben und die Shre einbüße, dazu noch meine Seele verliere. Darum slehe ich Ew. Emischre einbüße, dazu noch meine Seele verliere. Darum slehe ich Ew. Emischen an, das hier Angeführte zur Kenntnis Sr. Heiligkeit zu bringen, damit nenz an, das hier Angeführte zur Kenntnis Sr. Heiligkeit zu bringen, damit See. Heiligkeit erlaube, daß es bei der Abmachung mit Seiner Majestät Se. Heiligkeit erlaube, daß es bei der Abmachung mit Seiner Majestät bleibe, so daß ich meine Fastenpredigten in Padua halten und nach Ostern, bleibe, so daß ich meine Fastenpredigten in Padua halten und nach Ostern, bie der geeigneten Iahreszeit mich an den Hos verfügen kann. So wird in der geeigneten Iahreszeit mich an den Hos verfügen kann. So wird meine Reise, wie ich hoffe, von Nugen sein. Es wird viel Gutes daraus meine Reise, wie ich hoffe, von Nugen sein. Es wird viel Gutes daraus erwachsen, da der Teufel so in Trauer versetzt, der Kaiser zufriedengestellt und die Welt erbaut wird."

In seinem Unmute meldete P. Markus die katastrophale Wendung der Dinge dem Kaiser mit den Worten: "Demütigst Ew. kais. Mst. begrüßend, teile ich mit, daß die Hölle entfesselt, sich mit der Welt verbunden hat, um mich niederzuringen und zu überwältigen, indem man mich meiner Einfalt und Wahrhaftigkeit entkleiden, das Heil der Seelen womöglich verssindern und Böses verüben wollte. Aber Gott wird mir helsen, so vertraue hindern und Böses verüben wollte. Aber Gott wird mir helsen, so vertraue sich. Nom wollte mich zum Politiker machen, was ich mehr verabschene ich. Nom wollte mich zum Politiker machen, was ich mehr verabschene als den Tod. Es wird niemals geschehen. Ich will in meinem Nichts als den Tod. Es wird niemals geschehen. Ich will in meinem Nichts ann mir das Leben rauben, aber an meiner feststehenden Gesinnung nichts ändern."

Doch schon am 9. Februar langte trostvolle Kunde aus Rom für P. Markus ein. Kardinal Spada teilte ihm mit: "Ich habe Seiner HeiligP. Markus ein. Kardinal Spada teilte ihm mit: "Ich habe Seiner Heiligkeit die Gründe dargelegt, die Ew. Paternität zu der Annahme berechtigen,
keit die Bründe dargelegt, die Ew. Paternität zu der Annahme berechtigen,
keit die Bründe dargelegt, die Ew. Paternität zu ser Annahme berechtigen,
kährlich wäre und auch Ihre anderen Gründe referiert, endlich erwähnt,
kährlich wäre und auch Ihre anderen Gründe referiert, endlich erwähnt,
kährlich wäre und auch Ihre Annumens bei milberem Wetter zu Sr. Majedaß ein Verschieben Ihres Kommens bei milberem Wetter zu Sr. Majestät, dem Kaiser, keineswegs unlieb wäre, worauf Se. Heiligkeit sich gewürdigt hat, dies in gnädigen Betracht zu ziehen, und Ew. Paternität ge-

stattet, daß Sie erst dann sich auf die Reise begeben, wann es Ihnen mößt lich foin wirt. Der Than ich lich sein wird. Se. Heiligkeit ist fest überzeugt, daß Sie diese Reise ja ohnehin beschleunigen werden, um dem Verlangen Gr. Majestät zu entsprechen,

bem ja auch Se. Heiligkeit nur zu willfahren wünscht."7

Schon am 15. Februar berichtete P. Markus über die zufriedenstellende Lösung dem Raiser. "Aus meinem letzten Briefe", schreibt er, "werden Ew. kais. Mst. von der künstlichen Mine gehört haben, die unzweifelhaft der Teufel fabriciert hat, damit ich zu gleicher Zeit Leben und guten Ruf verlöre, dabei auch die Seele in Gefahr brächte. . . . Das nun Leben und guten Ruf anlangt, so habe ich in vollkommener Ergebung Alles ber Ans ordnung meiner Obern überlassen, aber im Abrigen habe ich mich offen aufgelehnt und habe ganz klar und ausdrücklich über meine in Gott und ber Mahrheit der Wahrheit gegründeten Ansichten geschrieben. So ist die Mine zerstört worden; mit Gottes Hisse werde ich die Fastenzeit im Dome von Padua predigen und bann gu Ew. faif. Mft. tommen."8

Die vom Kardinal Spada angedeutete Geneigtheit des Papstes, ben Bünschen des Raisers entgegenzukommen, erstreckte sich aber keineswegs auch auf die Geldfrage. Seit dem Anfange seines Pontisitates hatte er nicht mehr als 75,000 ff. mehr als 75 000 fl. als Subsidien für den Türkenkrieg gespendet — eine läckerlich klaine lächerlich kleine Summe, in Anbetracht des großen Zwecks; eine Summe, die er in Aleite M. 18. die er in gleicher Weise für nebensächliche Dinge gespendet. Ja, der Papst ging später soweit, eine künftige Hilfeleistung für den Türkenkrieg nut dann in Aussicht zu stellen, wenn ber Kaiser mit Frankreich Frieden schließe, weil er sonst in den Ruf der Parteilichkeit kame!" Daß er in Bezug auf den Türkenkrieg die engherzige Politik seines Vorgängers am papstlichen Stuble beiterter Stuble beibehielt, haben wir ja übrigens schon im Borhergehenden wahr

genommen.

P. Markus anerkannte nicht minder die Nütlichkeit, ja sogar die Notwendigkeit eines Friedensschlusses mit Frankreich, doch sollte es ein wirk licher Friede und kein Scheinfriede sein. Diesbezüglich zog er Lehren aus ber Rergenanteile fein Scheinfriede sein. Diesbezüglich zog er Lehren aus ber Vergangenheit für die Zukunft, was namentlich den König von Frankreich betraf.

In diesem Sinne redete er bei der Kurie dem Kaiser offen das Mort. Ein undatiertes Schreiben des Paters an den Kaiser, aus dieser Zeit stams

mend, gibt hierüber Aufschluß.

"Ja, es ist wahr", sagte er in demselben, "Nom wollte um jeden Preis, nich aleich nach Matter mit daß ich gleich nach Weihnachten zu Ew. Mst. komme . . . "ich follte mit Ew. Mst. wegen des Tules wie gene ich Ew. Mst. wegen des Friedens mit Frankreich verhandeln." ... aber ich habe klar und deutlich gesagt, daß, was Ew. Mft. betrifft, Ew. Mft. nicht nur bereit seien, Frieden zu schließen, sondern sogar den Frieden wünschten grad ben Frieden wünschten. Auch würden Ew. Mst. das, was Sie versprachen, treulichst halten, und mit aller Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit vorgehen.

müßte auch der andere Teil mit den gleichen, bestimmten und sicheren Absichten vorgehen, aber, wenn man immer wieder Falschheit, Doppelstüngigkeit, Trug, Unbeständigkeit, ungerechte Ansprüche und großangelegte Machinationen entdeckt, wie kann man da, bei so gewichtigem Meinungssunterschied sich aussöhnen und einen richtigen Frieden schließen?"

"Darauf wußten sie nichts zu antworten, und so blieb es bei der ursprünglichen Abmachung mit Ew. Mft., so daß ich am 13. April Padua verlasse und, wie ich hoffe, Anfangs Mai bei Ew. kais. Mft. eintreffe."

Neben diesen großen schwebenden Fragen oblag es dem Kaiser gleichzeitig noch anderen drohenden Gefahren zu begegnen. Schon im Herbste 1696, stieg durch eine schwere Krankheit des kinderlosen Königs Karl II. von Spanien, des letzten Habsdurgers daselbst, eine ernste Gefahr für den Kaiser empor. Auch sie wurzelte in der Hads und Machtgier Ludwig XIV., der nach dem spanischen Erbe lüstern, mit allen Mitteln darnach trachtete. Schon im Frühlinge 1697 betraute daher Kaiser Leopold den Grasen Harsch mit einer besonderen Mission für Spanien. Mit Instruktionen vom Kaiserhose versehen, sollte er aber über Padua reisen, um bei P. Markus vorzusprechen und seine Kaiser: "Graf Harrach ist in Padua noch nicht anges P. Markus dem Kaiser: "Graf Harrach ist in Padua noch nicht anges P. Markus dem Kaiser: "Graf Harrach ist in Padua noch nicht anges sommen, sobald er aber ankommen wird, werde ich ihn gleich begrüßen und kommen, sohald er aber ankommen wird, werde ich ihn gleich begrüßen und sohn Mut machen, denn, wenn das was wir wünschen und hoffen, geschieht, so wird es der Christenheit sehr zum Heile gereichen. Mir liegt die Sache sehr am Herzen."

Die ernsteste Gefahr von allen aber, die nicht nur den Raifer bedrohte, sondern ob ihrer unabsehbar schweren Folgen, die die ganze chriftliche Welt in Atem hielt, war ein bevorftehender Bruch 11 zwischen dem Kaiser und dem Hl. Stuhle, wegen gewiffer kaiferlichen Leben. Im Briefwechfel mit dem Raiser geschieht bieser kritischen Angelegenheit mit keinem Worte Erwähmung. Erft nach erfolgter Beruhigung finden wir eine leife Undeutung. Mur ein Bericht des P. Kosmas von Caftelfranco an feine Obern, ummittelbar nach dem Tode des P. Markus,12 gibt davon Runde. P. Kosmas meint, es sei ein heftiger Krieg in Italien aus bieser Ursache zu befürchten gewesen, da die Gemüter in ihrer Erbitterung geteilt waren zwischen Raiser und Papst. Er erzählt ferner, der apostolische Nuntius in Wien13 sei gang bestürzt gewesen, ba er wahrgenommen, daß die Berbitterung zwischen biesen zwei großen Häuptern, je länger, je mehr zugenommen. Noch mehr ward der Runtius erschüttert, als er erfuhr, der Kaiser wolle die Angelegenheit der kaiserlichen Leben, beziehungsweise die Forderungen bes Papstes in Regensburg zur Entscheibung vorlegen. Da der größte Teil der häretischen Fürsten dem Papste und der römischen Rirche abgeneigt seien, könnte aller Wahrscheinlichkeit nach daraus nur ein graufamer Krieg gegen ben Papft in Italien entfesselt werden."

Bas P. Kosmas' Bericht nur in Umriffen andeutet, finden wir in ausführlicher Darstellung in den Berichten des papstlichen Nuntius selbst. Dieser hatte schon Anfangs Februar der ihm kundgewordenen Berufung des P. Markus von Aviano an den Raiserhof, besondere Bedeutung bei gelegt. Er ahnte wohl nicht, daß es sich bei diesem Besuche mehr um eine spezielle Mission des Papstes für P. Markus handelte, als um eine gewöhnt liche Finlature liche Einladung des Kaisers. Deshalb berichtete der Nuntius ganz unbefangen an Kardinal Spada: "Ich habe sichere Kunde, daß der Kaiser eigenhändig an den P. Marcus da Viano geschrieben habe, um ihn hierher zu berufen, auf daß er mit ihm eine Sache berate zum höchsten Dienste Gottes und der Christenheit. Der Raiser hat sich ausgedrückt, daß er bei bieler Gologenteit dieser Gelegenheit sehen werde, ob P. Marcus ihn liebe. Pater hat versprochen zu kommen, sobald er in der folgenden Fastenzeit dem Herrn Cardinal Barbarigo in Padua wird zu Diensten gewesen son Von besonderem Interesse sind nun die weiteren Ausführungen und Bor schläge des Nuntius in Betreff des Paters. "Da mir bekannt ist", berichtet er weiter, "daß dieser Religiose eine positive Abneigung davor hat, sich hier aufzuhalten, indem er diese schwerwiegenden Unordnungen sieht, die erfolgen, ohne daß er sie verhindern konnte, obgleich er stets bei jeder Gielegenheit danst Gelegenheit dagegen gesprochen hat, so glaube ich, daß er, wie es sonst seine Gepflogenheit war, nachdem er mit Sr. Majestät conferiert hatte, nach Italien zurückkehren wird. Ich wage es bennach, Euerer Eminenz zu bitten, in Erwägung zu ziehen, ob es nicht ratsam wäre, ihm ganz geheim den Befeht zukommen zu lassen, daß er hier einige Zeit verbleibe, so lange es wenigstens Se. Heiligkeit für gut findet. Er könnte inzwischen ent weder vom Herrn Cardinal Barbarigo oder von wem immer es Ew. Ent. für gut halten, informiert werden, über die sonderbaren Manieren der Minister Sr. Mst. in Nom, sowie, daß man es hier auf sich ninmt, all bas was diese tun, zu verteidigen, obgleich man erkennt, daß bied sinnlos ist, nur grundsäglich, um das eigene Amt zu behaupten. Ich bemühe mich bies beizubringen, da ich sehe, daß der Raiser, obgleich er die rechtlichste Gesinnung hat, in seiner natürlichen Unentschlossenheit den politischen Ratschlägen menn biste schlägen, wenn biese auch minder rechtlich sind, die Oberhand behalten läßt. Daher ist bestimmt bei Gr. Majestät ein Mann von Nöten, wie P. Marcus, der ohne Nebenabsicht offen redet und besonders die große Macht bes klagt, welche die Protestanten bei diesem Hofe haben, sowie die schädlichen Folgen, so immer mehr daraus entstehen. Ich weis auch schon, daß biese Berufung ionen tolen einer fann beiten. Berufung jenen sehr mißfällt, die nicht die rechten Wege wandeln, weber in Bezug auf die hiesigen Interessen, noch betreffs anderer Angelegen heiten, die auch fürchten, daß der Raiser über viele Wahrheiten aufgeklärt werbe die ist in werde, die sie ihm verbergen, oder wobei er sich nicht entschließen kann, zu zeigen, daß er fie kennt."is

über die sonderbaren Ministermanieren in Rom sollte der Muntius übri= gene später von der Rurie felbst noch beffer unterrichtet werden. Er er= fuhr aus den Beifungen des Rardinal-Staatsfekretars, daß der kaiferliche Botschafter in Rom einen Angriff auf die geiftl. Immunität des Papftes gewagt habe, indem er auf dem eigenen Botschaftspalais von außen öffentlich ein Edikt habe anschlagen laffen. Sofort verfügte sich der Nuntius zu Hofe und bat bringenoft, um eine Audienz beim Raifer. Dieselbe wurde ihm aber erft, wegen anderer Vorkommnisse, zwei Tage später gewährt. Bei ber Audienz besprach er ein Breve bes Papftes, das biefer an Se. Majestät gerichtet habe, "aus welchem der herbe Schmerz spreche, der bas Herz des Papstes in höchstem Grade verwundete, wegen eines Ergeffen, ben ber Botschafter Gr. Majestät fürzlich begangen habe. Diefer habe ben schulbigen Respekt vor Se. Beiligkeit, vor beffen Souveranitat, ja vor dem Völkerrechte vergeffen, und es gewagt, ganz unerwartet zwei Tafeln mit einem im Namen des Raisers erflossenen Edikte an seinem Palaste anzuschlagen und diese notabene von Haiduken und anderen Bewaffneten bewachen laffen, wohl um die Geringschätzung deutlicher hervortreten zu laffen. . . . " "So blieben die genannten Tafeln drei Tage lang ausgestellt zur Berwunderung und zum Abscheu des gesamten Bolkes, das ob dieser unerhörten schmählichen Neuerung herbeigeströmt war." "Ich fagte", bemerkte der Muntius in feinem Berichte, "daß es unbeschreiblich fei, welche Bitterkeit Ge. Heiligkeit darüber empfunden, als ihm bie fichere Runde biefes Actes gutant. Es war den Beschauern unfagbar, daß von einem Botschafter des Kaifers, beffen Borfahren es sich ftets zur Ehre angerechnet hatten, die Freiheit und das Ansehen des Si. Stuhles gu verteidigen und zu mehren, vor den Augen des Papftes felbft, ein folcher Angriff geschehen konnte. Obwohl Ge. Heiligkeit darüber heftigst erregt war, habe er sich zurückgehalten, unverzüglich die genannten Tafeln vom Palaste des Herrn Botschafters entfernen zu laffen und die angetane Schmach wettzumachen durch Mittel, welche die Auctorität dem Souveran im eigenen Lande bietet. Jeber Andere, ber in gleicher Beise wie Ge. Beiligkeit voll der Mäßigung wäre, hätte dies sicherlich getan. Nur weil Se. Heiligkeit nicht zur Aberzeugung gelangen konnte, daß eine fo unerhörte, horrende Gewalttat mit Borwiffen und Genehmigung Gr. Majeftat geschehen sei, habe er bavon abgesehen." "Indes", hat mir Se. Beiligfeit befohlen, bei Em. Mft. lebhaftest beshalb Rlage zu führen; Se. Mft. möge die Schwere des Angriffes in Betracht ziehen und dadurch bewogen werden, raschest eine weitgehende öffentliche Genugthuung zu leisten." "Der Gefandte vermag diesen Berftoß in keiner Beise zu beschönigen unter dem Vorwande, daß man den kaiserlichen Lebensträgern die Befehle bes Raifers kund tun wollte, benn Jedermann, umsomehr Em. Mft., ift bekannt, daß sich auf bem Gebiete bes St. Stuhles kein einziger Lebensträger findet, der nicht als seinen direkten Herrn, nur besagten Hi. Stuhl und ben Mont angen angen in und den Papst anerkennt. . . . "Se. Majestät", fährt der Runtius in leinem Berichte fant seinem Berichte fort, "hat mir aufmerksamst zugehört und mir bann ges antwortet bog um ben antwortet, daß vor einiger Zeit wirklich ein Sbikt erflossen sei, um ben wielen Mischausser vielen Migbräuchen, die sich bezüglich der kaiserlichen Leben in Stalien ein geschlichen beben in Stalien geschlichen haben, zu steuern und Borsorge zu treffen wegen ber kaiserlichen Rechte bie bonacht Rechte, die derart benachteiligt wurden, daß sie im Laufe der Zeit wie begrahen manne begraben waren; jedoch sei in keiner Weise die Art, noch der Ort ber Beröffentlichung vorgeschrieben worden. Wenn nun auf diese Weise gefehlt worden sei, so musse eben darauf Bedacht genommen werden, welche zweckbienliche Entschließungen zu fassen seien. Ich entgegnete, ba ber Iheroriff micht ber Abergriff nicht in Zweifel gezogen werden könne, so musse sich eben Se. Mit zu adaarnis meifel gezogen werden könne, so musse nur Se. Mft. zu adaequater Genugtuung entschließen. Ich selbst mußte nut bringent um Befeten bringend um Beschleunigung dieser Entschließung bitten, ba ich vorhatte, biese mit bemtellen an bieser Entschließung bitten, ba biese mit bemfelben Kurier zu übersenden, der mir die Depesche überbracht batte. Schriebies fatte baß hatte. Schließlich betonte ich noch, daß es mir zum Trofte gereiche, baß Se. Heiligkeit sich nicht getäuscht habe, ba er überzeugt war, baß eine solche ganz ungesetzliche Handlungsweise weder auf Befehl, noch mit Borwissen Ger ma Borwissen Sr. Mft. geschehen konnte, als eines Monarchen, der stets so klare Beweise seiner kindlichen Ergebenheit gegen den Hl. Stuhl gegeben babe. Ge Maiaget habe. Se. Majestät versprach darnach, es werde darauf gesehen werben, daß die Untwart verschaft arnach, es werde darauf gesehen werben, daß die Antwort raschest erfolgte. "Nun wollen wir sehen, was aus bem Bandel wird " Handel wird," beschließt der Nuntius seinen Bericht.15

Noch am selben Tage, am 29. Juni, übersendet Andreas da S. Eroce einen zweiten Bericht an den Kardinal Spada. Er habe in der Ebiktfrage mit ben norfchieden. mit den verschiedenen Ministern des Kaisers Unterredungen gepflogen. Kürst Wetrickstein "Fürst Dietrichstein hat mir mitgeteilt", erzählt der Nuntius, "der Kniser werbe mohrtefranktet werbe wahrscheinlich eine Conferenz seiner Minister wegen Erörterung biefes Follog einkamen. dieses Falles einberufen. Da er mir die Meinung Anderer eröffnete, anglite er nan ban man zählte er von den wunderlichsten Vorschlägen, die im Umlaufe seien. Man meint, es stehe fest, daß der Raiser als römischer Raiser, der wirkliche, legitime Berrschan in legitime Herrscher in Rom sei, als solcher könne er Ebikte publicieren und andere autoriteting get. Deit Zeit andere autoritative Acte seigen, dieses Recht kann burch ben Lauf ber Zeit nicht beeintröchtigt nicht beeinträchtigt werden. Ich lachte dazu, wie es derartige Vorschläge eben verdienen Nacht bassen, wie es derartige Vorschläge eben verdienen. Auch der Fürst hatte sie als lächerlich erklärt, und mir ba

von nur Mitteilung gemacht."16

Inzwischen hatte sich der Konflikt wesentlich verschärft. Am letzten Juni traf in der Nuntiatur in Wien ein Expresbrief vom kaiserlichen Gesandten in Nom ein Er entlieft wien ein Expresbrief vom kaiserlichen Gesandten in Rom ein. Er enthielt nichts weiter als ein vom Karbinal-Kämmerer über biese Angelegenheit werten weiter als ein vom Karbinal-Kämmerer ichon diese Angelegenheit veröffentlichtes Edikt. Dies genügte, daß sich schon bie wildesten Gerüchte in der Stadt verbreitet hatten. Andreas da S. Eroce berichtet an Consinal & berichtet an Cardinal Spada: "Es haben sich berart merkwürdige Gerüchte

verbreitet, daß der Sof in größte, ja gang außerordentliche Aufregung geriet. Alle ich mich bei Bofe gur gewöhnlichen Funktion ber Rapelle ein= fand, horte ich reben, daß besagtes faiserliche Gbift auf Befehl Gr. Beiligfeit gewaltsam vom Palafte bes Botschafters entfernt worden sei, daß auch überdies jeder, der irgendwie an der Abfaffung und Beröffentlichung des faiserlichen Stiftes mitgewirft hatte, der Benfur verfallen fei. Ich fann nicht genugfam schilbern das allgemeine Toben und Larmen, die Drohungen, die da ausgestoßen wurden, der Raifer werde wohl zu ben äußerften Mitteln greifen muffen. Man fagte, daß mir ber Raifer nicht nur ben Butritt zu Sof verboten habe, sondern mir auch habe befehlen laffen, daß ich mich unverzüglich entferne und dann biefe Residenz überhaupt verlaffe. Sch jedoch wußte wohl, daß es fich um nichts anderes handeln konne, bei biefem Larm, als um die Publifation des vorbenannten Ediftes des Rarbinal-Rämmerers." Der Nuntius beruhigte nach Möglichkeit die Gemüter, indem er versicherte, vonseiten Gr. Seiligkeit konne wohl kein neuerlicher Entschluß gefaßt worden fein, es fei benn, der Botschafter habe neuerdings hiezu Veranlassung gegeben.17

Bieder hatte der Runtius verschiedene Unterredungen mit den Ministern. Einer derfelben äußerte, "der Botschafter habe ja das kaiserliche Soikt nicht an einem öffentlichen Orte Roms anschlagen laffen, sondern an feinem cigenen Hause, wo es ihm wohl erlaubt sein dürfte, alles, besonders aber das, was die Interessen seines Gebieters betreffe, anzuschlagen. Dadurch habe er doch den Hoheitsrechten Gr. Heiligkeit nicht Eintrag getan und fo= mit konne auch keine Genugtuung für diese Handlung gefordert werden." Der Nuntius erwiderte nach scharfer Zuruckweisung dieses Argumentes: "Da das Haus des Herrn Botschafters sich eben in Nom befindet und er bie Publikation vor aller Belts Augen vornehmen ließ, fo muffe bies als ein öffentlicher Ort angesehen werden, an welchem Editte und Borschriften von Niemand Anderm kundgemacht werden dürfen, als vom Papfte als

Souveran."

Am Ebifte bes Karbinals Camerlengo wurde allgemein beanstanbet, "daß den Untertanen des Kirchenstaates darin anbefohlen worden sei, leinerlei anderen birekten Gebieter anzuerkennen als den Papft. Dies verstoße gang und gar gegen die Substanz des kaiferlichen Ediktes und berühre nicht die Anordnung, oder den Act der Beröffentlichung. Es beraube den Raiser der Leben auf dem Dominium der Rirche und deren seien aber ihrer 50 an der Bahl". Es wurde betont, daß die Driginaldokumente, welche diese kaiserlichen Lehen rechtfertigen, im Kanzleramte vorhanden seien. Die Rechtsfrage bei Seite laffend, hatte ber Runtius darauf geantwortet, "daß der heilige Stuhl niemals andere Leben anerkannt habe ale bie Eigenen; das fei wohl bekannt und bedürfe keiner Rechtfertigung".

S. Eroce erzählt in dem Bericht weiter: "auch mit bem Pater da Biano

habe ich in dieser Woche zweimal conferiert. Ich habe seinen Gifer ange-spornt, er mace Science W. 77 spornt, er möge Seiner Majestät die Wahrheit enthüllen über eine so ernste Sache, die dem apostolischen Stuhle so nachteilig sei". "Nachdem dieser Ordensmann den Kern dieser Angelegenheit — la qualità del' affare mit einer seinen Stand weit überragenden Befähigung und seinem eigenen Antrieb entimmt Untrieb entsprechenden Eifer erfaßt hatte, versicherte er mir, mit Gr. Mf. ernstlich darüber reden zu wollen, auch mit aller Eindringlichkeit ihn zu hispanieren disponieren, daß er Sr. Heiligkeit Genugtuung leifte."18 Kaum wollte der Nuntius diesen Bericht absenden, als P. Markus schon kam, um iber seine Unterredung mit dem Raiser zu referieren. Er hatte nämlich Der zwischen Audienz gehabt und dem Kaiser die Sache vorgetragen. "Der Raiser" amartet. Raiser", erzählte ber Nuntius, "hatte ihm (P. Markus) bas geantwortet, was er feban Sunt was er schon früher gesagt hatte, nämlich, daß er voll der Ehrerbietung aegen ben 51 Auf gegen den Hl. Stuhl sei und seine und seiner Kinder eigene habe für dita denselben hingegeben hätte — e-che per essa averebbe data la dita propria e quelle de' smoi Figli —, baß er aber andererseits nicht bie Borrechte bes Weisers nicht bie Borrechte des Reiches aufgeben könne. Er billige sicher nicht das sie schlagen des Stiftes, aber Seine Heiligkeit habe sich bereits reichliche Genugtuung bafür verschafft. Man werde jedenfalls die Angelegenheit prufen. Der Nater meinte Der Pater meinte, ber Kaiser sei ziemlich verbittert gewesen wegen ber Erklärung bog bart in Mangelegen ber Grechen Erklärung des dort veröffentlichten Ediktes, es befänden sich im Kirchen staate keine kollegenter auf beinen staate keine kaiserlichen Leben. "Ich habe", schließt der Runtius seinen Bericht. Dem Porisier Bericht, "dem Religiosen neuerdings alles wiederholt, was in dieser Sache zu unseren Gunften spricht und er hat versprochen, auch weiters ein bringlicht fantungen. dringlichst fortzufahren, aber er sagt, er habe gefunden, daß auf Ce. Mf. ziemlich schädlich eingewirkt worden fei.19

Immer höher gingen die Wogen des Unmutes. Der Nuntins berichtet nach Nom: "Die Gemüter hier sind dermaßen voreingenommen wegen bes zweiten Teiles unseres Ediktes, wonach das Reichsrecht verletzt worden sei, daß jeder gegenteilige Grund der angeführt wird, sich nutzlos erweist. Sie halten dafür, daß man dies nicht hingehen lassen kann ohne Abhilfe. Es läßt sich mit Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß entweder der Kaiser mit der Nichtgutheißung des von seinem Gesandten gemachten (Mauer) Anschlages antworten, aber zugleich auch scharfe Beschwerde führen wird, wegen der im zweiten Teile (des Ediktes) enthaltenen Erklärung; oder aber er wird die Angelegenheit dem Reichstage von Regensburg übergeben, wie es allgemein heißt, daß er es tun sollte, damit dort Mittel gesunden werden, um die angebliche Verletzung der Rechte des Reiches gutzumachen.

"Da ich sah, daß man zu letzterem mehr hinneigen wird und in Betracht zog, daß es sehr gewagt wäre, mit den Ministern über den Punkt zu verhandeln, zumal wenig Hoffnung besteht, sie von diesem Gedanken abzubringen, so habe ich es für besser erachtet, den P. Markus damit zu ber

trauen; er moge bem Raifer, wie wenn es von ihm felbst kame, beis bringen, daß ein berartiger Entschluß imstande mare, bie Sache noch mehr zu verschlimmern als sie es ohnedies ift, da man ja wisse, daß der Reichs= tag in seinen Entschlüffen keineswegs Maß halten wird. Se. Mft. wurde bamit sein Gewissen beschweren, weil er das Feuer ber Zwietracht mit bem Hl. Stuhle noch mehr entfachen wurde, was wohl unermegliches Argernis zum Nachteile des Gemeinwohles hervorrufen mußte. Ge. Mft. follte nicht ben Ratschlägen folgen, die ihm diesbezüglich gegeben werden, er möge daran benken, daß folche Ratschläge eben die alleinige Urfache der gegenz wärtigen Wirren sind. Diesen Auftrag wird biefer Ordensmann bei nachster Gelegenheit vollführen, er geht eben nur bann zum Raiser, wenn er gerufen wird, bies aber pflegt ziemlich oft zu geschehen."

Infolge Promulgation bes papstlichen Ebiktes war man bei hof noch gereizter. Der Runtius wurde gewarnt beim Raifer Audienz zu begehren,

ba er unter biefen Umftanden feine erhalten wurde.

"Auch damit", ergänzt ber Nuntius seinen Bericht, "habe ich ben P. Markus beauftragt, er moge dem Kaifer auch diese Unbesonnenheit temerità — vorstellen und auf die Unschicklichkeit deffen hinweisen, bies moge ber Pater in ber Beise tun, daß ber Gesandte immer mehr belaftet werde wegen seines Benehmens, ohne jedoch die Dringlichkeit der haupt-

fächlich schwebenben Sache zu mindern."20

Nom scheint mit der vom Nuntius geforderten Genugtuung nicht vollständig einverstanden gewesen zu sein — wahrscheinlich hätte er die Abberufung des Botschafters von seinem Posten unter anderem fordern follen, benn in einem Berichte vom 20. Juli entschulbigt fich Santa Croce bei Karbinal Spada, er habe es nicht gewagt, birekt bie Entfernung bes Gefandten von feinem Poften zu fordern, nachdem er wiffe, daß bies nicht nur einer der heiklen Punkte bei diefem hofe fei, wo man immer ben Minister halten wolle, wenn man auch flar erkennt, daß er gefehlt habe, es hatte aber auch biefes Borgeben bie Stimmung beeintrachtigt, bag es unmöglich gewesen wäre, biefe Genugtung zu erlangen.

Ich habe mich dann vertraulich mit P. Markus darüber ausgesprochen; auch er hat mir eindringlichft empfohlen, ich möchte darüber kein Wort verlieren; er fagte, daß dies ein Ubereilen des Handels mare; er felbft würde es bei aller Vertrautheit mit dem Raifer, der ihn gerne anhöre und billige, was er ihm vorstelle, nicht wagen, bavon zu sprechen, ba er beftimmt wiffe, bag Ge. Majestät fich aufs höchste beshalb aufregen wurde.

P. Markus fprach auch bann mit Gr. Majeftat in ber Form, bie ihm aufgetragen war — "er versicherte mir" — fagt ber Nuntius, daß er Se. Majestät bewogen habe, bie schwierige Lage nicht noch zu erhöhen und ein noch größeres Feuer anzufachen. . . . 21

Es folgte am 20. Juli noch ein zweiter Bericht an Kardinal Spada. In

der letten Audienz des Muntius beim Raifer, trug derfelbe wieder bie gleiche Angelegenheit vor. Der Kaiser antwortete, sein Botschafter habe nur das Wort an die Untertanen des Reiches gerichtet, und zwar in seinent eigenen Hause und nicht anderswo, hingegen habe Se. Heiligkeit burch bie Publikation des Gegenediktes einen Schritt getan, der ihn (den Kaifer) in den Stand umfer in den Stand versett habe, zu glauben, daß es ihm selbst zukomme, Genugtuung zu fordern. Es handle sich überhaupt dabei nicht um seine Sache, sondern vielmehr um die des ganzen Neiches, die er demselben zur Kennt nis zu bringen schulde. Man habe auch nicht ermangelt, darauf Bedacht zu nehmen, um festzustellen, was gerecht und billig sei."

Der Nuntius hob all die bekannten Gründe hervor, betreffs des Ans griffes auf die zeitliche Jurisdiktion und verteidigte die Publizierung bes Gegenediktes durch den Kardinal Camerlengo. Dieses Gegenedikt sei ein unerläßlicher Akt gewesen, um den Nachteil gutzumachen, der durch Publizierung des ansten Witten zierung des ersten Ediktes zugefügt worden war, was doch jedem zustehe. En hötte fant bei God in den die bei bie Es hätte sonst das Gewissen Sr. Heiligkeit beschwert, wenn er nicht die

Mechte bes Hl. Stuhles verteibigt hätte. . . . 22

Der Kaiser war aufs äußerste erregt. S. Croce erzählt in einem weiten Berichte bas D. teren Berichte, daß P. Markus abermals mit dem Kaiser gesprochen habe, der ihm seinen Entschluß mitgeteilt, er wolle die Sache nicht weiter treis ben, aber er gebenke Folgendes auf die Zumutungen, die ihm in biefer Sache gemacht werden, zu antworten, nämlich, daß es ihm unmöglich scheine, die Genugtuungen zu leisten, welche vonseiten der Kurie gefordert würden; man habe sich selbst durch das Gegenedikt reichliche Genigtuung verschafft, so baß es an ihm wäre, solche zu fordern. Der Kaiser sagte, dies sei allgemeine Meinung. Selbst von jenen, welche behaupten, diese Ansgelegenheit leisener zu gelegenheit leisen gelegenheit leisen gelegenheit leisen gelegenheit leisen gelegenheit leisen gelegen geleg gelegenheit leidenschaftslos zu betrachten, werde betont, man möge barauf besonders bedacht sein, daß die Gemüter nicht noch mehr verbittert wer den. . . ." P. Markus sagt mir, "berichtet noch der Muntius," daß ber Raiser aufe The Markus sagt mir, "berichtet noch der Muntius," daß ber Raiser aufs äußerste erregt sei, wegen des Gegenediktes und auch wegen der Heftigkeit und Hise mit der die Sache vertreten wurde und werbe. Die Ursache davon aber seien einzig die Einflüsterungen seiner Gegner. Der Raiser sacte Raiser sagte, er wisse es übrigens ganz genau, daß Se. Heiligkeit aus sich selbst mit ihm nicht mit solcher Schärfe und Härte vorgehen würde, was ihn aufa auforde im er genfte ihn aufs äußerste in Aufregung versetze. Dies musse durch die Kunste und Einflüsterungen Anderer geschehen sein, so versichert mir ber ges nannte Pater."23

Moch ein lettes Mal erhob P. Markus seine warnende Stimme beim Kaiser, es war dies ausschlaggebend. Der Nuntius berichtet über biese inhaltsschwara Musten inhaltsschwere Audienz des Paters. P. Markus hatte dem Kaiser eins bringlichst vorgestellt, daß er Entschlüsse meiben ja fliehen — fuggire musse die noch musse muffe, die noch größeren Haber verursachen können, namentlich aber muffe

er sich hüten den Reichstag von Regensburg und das Reich in die Berwicklungen mit der Rurie hineinzuziehen, denn alle Ubel und Argernisse, die baraus entstehen konnten, wurden das Gewiffen Gr. Majeftat belaften. Darauf antwortete ber Raifer, daß er ja bies alles gehörig in Betracht ziehe, aber es scheine ihm anderseits, daß er verpflichtet sei, die Rechte bes Reiches in aller Wege zu verteidigen, wegen seines eigenen Eides, und diese Rechte seien so offenkundig durch das Gegenedikt verlett worben. Der Pater antwortete, daß wenn es auch Gr. Majeftat scheine, es liege eine folche Benachteiligung vor, so könne ihn doch kein Eid bagu verpflichten ein so mächtiges Feuer zu entzünden, bei dem namentlich die dem hl. Stuhl und dem Papste schuldige Ehrerbietung zu kurz kame. Es zeigte sich ber Raiser überzeugt. Der Ordensmann fügte hinzu, Ge. Majestät muffe nun antworten und zwar in Ausbrücken ber Ergebenheit und Unterwürfigkeit, wie bies einem Sohne dem Bater gegenüber zustebe, außerdem muffe er den Botfchafter ernftlichft ermahnen, daß er fich pflicht= gemäß ruhig verhalte und sich von Allem enthalte, was bei Gr. Beiligkeit Mißfallen erregen könnte. Der Raifer entgegnete, daß all das was ihm ber Pater vorgestellt habe, wie er Gr. Heiligkeit gegenüber handeln muffe, ohnedies geschehen mare, aber erft nach einiger Zeit, was aber ben Botschafter anbelange, daß er benfelben ermahne, so wolle er es tun und bas fraftig. "Ich bankte bem Pater und lobte ibn", fahrt der Muntius fort, "ob all' beffen, was er getan, aber ich fagte, bag ber hauptpunkt auf bem er bei feinem Gifer befteben follte, ber gewefen ware Gr. Majeftat die Notwendigkeit vorzustellen, daß der Botschafter von dort abberufen werde, ba diefer bie einzige Urfache ber fortwährenden Störungen und Argerniffe fei. Gefchehe bies nicht, dann lebe man in beftanbiger Gefahr, baß es noch zu einem offenen Bruch komme." — Offenbar hatte Rom biese Bebingung des Ausgleiches besonders gestellt. — "P. Markus antwortete mir", bemerkt Sta. Eroce weiter, "daß er es wohl felbst auch einsehe, bies aber, wie er schon öfter erwähnt habe, ein außerst heikler Punkt sei, ben zu erreichen man niemals hoffen durfe — wenn man dies bem Raiser beibringen wolle, so mußte man mit der größten Borsicht zu Werke gehen, es fei notwendig ihn nach und nach bazu zu disponieren, er (P. Markus) habe bas erfte Fundament bazu gelegt, indem er ben Raifer veranlagt habe, den Botschafter ernftlich zu verweisen. Allmählich, vielleicht in furzer Beit, werde bas Erwünschte bann eintreten."24

leicht in kurzer Zeit, werde das Etwanschie dam auf den Kaiser, durch P. Markus hatte hiermit durch seinen Einfluß auf den Kaiser, durch seinen überzeugungsvollen Zuspruch und sein Ansehen die gefährliche und seitische Lage, in die der Kaiser und durch ihn die ganze christliche Welt gekritische Lage, in die der Kaiser und durch ihn die ganze christliche Welt gekritische Lage, in die der Kaiser und durch ihn die ganze christliche Welt gewaten war, zum Heile gewendet. Der Kaiser hatte eine Konserenz seiner raten war, zum Heile gewendet. Der Kaiser hatte eine Konserenz seiner Minister zusammenberusen um die letzten Steine des Anstoßes zu beseitigen. Aber auch der hl. Stuhl war bewogen worden, versöhnlich einzulenken.

Schon vor einiger Zeit hatte der Kaiser um die Kardinalwürde für Monspor Franz Grimani, einen Benetianer, der dem Kaiserhose treu ergeben, im Lause der Jahre unschätzbare dipsomatische Dienste geleistet hatte, beim hl. Stuhle gebeten. Jetzt wurde diese Bitte gleichsam als Siegel der Bersöhnung, gewährt. Der Nuntius berichtet darüber, "daß der kaiser. Hof mit Jubel erfüllt sei, da dersenige, den Se. Majestät vorgeschlagen, nun von Ser Gaiten.

nun von Gr. Heiligkeit zu bieser Bürde erhoben wurde".25

In den überschäumenden Becher der Freude nach so vielen Leiben, sieß aber der böse Feind bald einen Wermutstropfen fallen. Nachdem was der Muntius erfahren, hatte der kaiserl. Botschafter in Nom an seinen Hoerichtet, es heiße zwar, daß der hl. Vater durch diese Promotion die Stimmung am Wiener Hofe habe mildern wollen, aber man wisse wohl, daß der hl. Vater dies nur auf die Bitten des Kardinals Janson getan Seiner Heiligkeit kommend, dessen über Antikamera, eben von der Audienz eben eine französische Kreatur. — "Diese Nachricht", so beschließt der Nuntius seinen Bericht, "halten sie hier als ganz und gar wahr und glaubabe sich wieder die Markitern wahr und glaubabe sich wieder die Markitern gar schlimme Wirkung, da sie sagen, da

habe sich wieder die Parteilichkeit für Frankreich gezeigt." — 26 Nach Beilegung biefes an bramatischen Effekten so reichen Konfliktes, es endlich am ausgesten bramatischen Effekten so reichen Konfliktes, ist es endlich am Plate auch die Persönlichkeit des damaligen kaiserlichen Gekandten noch mach die Persönlichkeit des damaligen kaiserlichen Gefandten näher ins Auge zu fassen. Bis zum Jahre 1694 hatte ben Gefandtschaftsposten in Rom Fürst Anton Liechtenstein inne. Am letten Dezember bas Gern in Rom Fürst Anton Liechtenstein inne. Dezember des Jahres 1694 wurde er von Rom abberufen um den versantingeriffen und gereifen und gereife antwortungsvollen Posten als Ajo des kleinen Erzherzog Karl zu über nehmen Mes esten Marken als Ajo des kleinen Erzherzog Karl zu über kehmen. Als sein Nachfolger in Rom, wurde Georg Abam Graf Martinik bestellt. Aber seine Abschiedsaudienz beim damaligen Wiener Runtius, Anton Sebastian Erzbischof von Damaskus erzählt der Letztere in seinen Berichte an Kardinal Spada vom 4. Dezember 1694: ... "Bei bieser ficht Gelegenheit bekundete Graf Martinit, nebst den Ausbrücken seiner hoch sten Berehrung für Se. Heiligkeit, sowohl seiner perfonlichen Berbienste, als auch feiner bared. Beiligkeit, sowohl seiner personlichen dem glorreichen Pontifikate Gr. Heiligkeit dieses Amt zu übernehmen aus erfeben fei Entreichen fei Genetate erschen sei.... Er versicherte, es werde seine Hauptsorge stets darauf gerichtet sein sich der Diesetze, es werde seine Hauptsorge stets darauf ger richtet sein, sich der Zufriedenheit Gr. Heiligkeit würdig zu machen und bas aute Einvernehmen wiese eine Gegute Einvernehmen zwischen ben beiden Höfen, zu beren gegenseitiger Genuatuung zu nefenen (Den beiden Höfen, zu beren gegenseitiger nugtuung, zu pflegen." Bei dem Gegenbesuche des Nuntius versicherte

bieser dem Grafen der väterlichen Geneigtheit des Nuntius vermy-Ubrigens war Graf Martinip keine unbekannte Persönlichkeit in Rom. Einmal schon hatte er als außerordentlicher Gesandter des Kaisers bei der Proben seines außergewöhnlichen Talentes gegeben. Als guter Katholik,

"als der er sich stets gezeigt, können die erwähnten Verficherungen seiner Chrerbietung gegen ben hl. Stuhl wohl kaum als leere konventionelle Phrasen gewertet werden. An Treue gegen die angestammte Dynastie dürf= ten die Martinit nicht leicht überboten werden. Sie Alle stehen treu zu ihrem Herrn und Raifer. Graf Georg Abam wich von biefer Familientrabis tion nicht ab. Demnach ist es nicht zu verwundern, daß er P. Markus von Aviano jederzeit als seinen intimften Freund und Gönner grußen konnte. Sieben feiner Briefe an ihn find bis heute noch erhalten und zeigen von seiner innigen Liebe zu dem Pater und von dem Wohlwollen des Letzteren gegen ihn. Auf diese Briefe bier näher einzugehen wurde zu weit führen, umsomehr, ale biefelben in einer fpateren Publication ben geeigneten Plat finden. Es fei nur aus beren Inhalt erwähnt, baf Graf Martinit in feinem fo freudig begrußten Amte ein wahres Martyrium burchzumachen hatte. Im eigenen engften Birkungskreise fand er als feinen ihm beigegebe= nen Sekretär einen Frangofen ber Gefinnung und ber Abstammung nach. Es war Baron Chaffinet, ein wüfter, allen Laftern ergebener Mensch, bem ein Raisertreuer Botschafter ein steter Dorn im Ange war. Go peinlich es Martinity bunkte, er mußte schon nach einem Sahre bas Mitimatum an feinen Sof stellen, entweder Chaffinet entfernen, voer ihn felbst feines Amtes entheben. Das Erftere geschah, aber ber Feinde blieben mehr als genug; ihre Stärke verbitterten bem ehrlichen Manne bas Leben. Leiber fehlen in der kleinen noch erhaltenen Sammlung von Briefen an P. Markus, gerade jene aus dem Jahre 1697. Nur ein einziges undas tiertes Schreiben könnte allenfalls in ben Jahreswechfel von 1696 auf 1697 versett werden. Es heißt dort: "Ich bin überaus getröftet zu hören, daß die Majestät des Raifers mit meinen Dienften zufrieden ift, aber nur tut mir leib, daß ich diese bei einem Sofe betätigen muß, der kurz gefagt, gang frangösisch ift. Wer es nicht felbst fieht und bie Stimmung kennt, vermöchte es schwerlich zu glauben. Besonders zuwider ist mir eine andere Sache, die ich Euerer Hochwürdigsten Paternität im Vertrauen mitteile. Hier gibt es Bösewichte und Neider, die es auf meine Ehre abgesehen haben. Sie verbreiten selbst oder laffen durch ihre Zeitungsschreiber so dreifte Lügen verbreiten, wovon jeder Fachino das Gegenteil weiß, und doch halte ich dafür, daß sie irgendwie Eindruck vielleicht auch beim Gebieter machen. Bu meinem nicht geringen Schaben wende ich meine habe auf (trot ber Anordnung des Kaifers bekam er nämlich oft in die 6 Monate kein Ge= halt, weil es die Minister nicht wollten); ich buffe durch den großen Kummer meine Gefundheit ein, nur um meinem herrn zu bienen und dabei foil ich . noch Gefahr laufen burch irgend einen Bösewicht meine Ehre einzubugen. Wahrhaftig bies ist mir zuviel. Darum sehne ich mich nur barnach von diesem Botschafterposten befreit zu werden... boch kann ich es dem Kaiser

nicht offenbaren; es möchte ihn etwa verdrießen, da ich erst so kurze Zeit hier bin..."23

Wenn auch dieser Brief nicht in direktem Zusammenhange mit der frag lichen Angelegenheit steht, so zeigt er doch in welcher Atmosphäre der Bob schafter lebte und wirkte. Bon diesem Gesichtspunkte zeigt sich ber groß aufgebauschte Konflikt in anderem Lichte. Wer könnte ermessen, was Graf Martinit veranlaßt habe das kaiserl. Edikt, das ihm zu publizieren anber Nach dem Charak fohlen worden war, von Haiduten bewachen zu laffen. ter dieses edlen Mannes zu schließen, lag der Sache gewiß keine vorbebachte Bosheit zu Grunde. P. Markus hatte sicherlich seine bestimmten Gründe, und eigenen Gebanken, wenn er seufzte: "Gott verzeihe bem, ber bie Schulb baran träct aus m. baran trägt. Graf Martinit war bemutig genug, sich zu Füßen bes Papsted niederzuwerfen und Abbitte zu leisten. Mag aber ber richtige Tatbestand wie immer comstan fei immer gewesen sein, die Aufagbe ber Pazifizierung, ber sich P. Markus größtenteils unterfin. größtenteils unterziehen mußte, war eine Riesenleistung, zu welcher Karbinal Leander Colloredo in seinem Schreiben vom 19. Oktober, Rom, ibn leb-haftest hootgemannter. haftest beglückwünschte. "Der Aufenthalt Ew. Paternität (beim Kaiser)", schreibt er bat wie ! schreibt er, "hat uns ben Sieg in Ungarn gebracht und wenn und Mickfehr auch ben Sieg in Ungarn gebracht und wenn und Mückkehr auch den Universalfrieden und die völlige Abereinstimmung zwie schen bem Boiles schen dem Kaiser und Sr. Heiligkeit bringt, dann mag man tausenbe Male die Schritte segnen, die Sie nach Wien geführt haben.29 Der An fangs erwähnte Bericht des P. Kosmas betont ausdrücklich, daß ber Bei such bes D. Mosmas betont ausdrücklich, daß ber Reine such des P. Markus am Wiener Hofe im Jahre 1697 ein besonderes Gnat benwerk ben anteren denwerk der göttlichen Vorsehung gewesen sei. Hatte P. Markus bei sebem Besuche wielertei Manne Besuche vielerlei Berwirrung und Unordnung angetroffen, diesmal hatten bie Ungehungen und Traffen, diesmal hatten reicht. Er verweist auf die Rebellion in Ungarn, auf die Zwietracht zwischen Papst und Loison Papst und Kaiser, auf die mehr als je, seit 1683, brauende Türkengefahr, und was am maisten "und was am meisten ins Gewicht fällt", sagt er, "wurde das heer bes Raisers febr übel unterfert Raisers sehr übel unterhalten, wegen Mangel an Gelb und ben nötigen Lebensmitteln" Lebensmitteln". "So kam es", fährt er fort, "baß bas Heer erklarte in Ungefichte bes Geinde tie Genauster Angesichte des Feindes die Waffen niederlegen zu wollen. Die Hilfsvölker von Brandenburg .... von Brandenburg und Sachsen verweigerten den Weitermarsch und wollten sich nicht eher mit der kaiserl. Armee vereinigen, bis sie nicht befriedigt und bezahlt würden und bezahlt würden. Unter diesen Umständen erwartete wohl niemand Anderes als schweres Unter Land in Teinen als schweres Unheil für die Christenheit, zumal der Raiser von seinen Ministern und ben Swifen er Ministern und den Spiken seines Hofes verlassen ward." "Alle, selbst ber Raiser, erwarteten fact war Raiser, erwarteten fast mit Sicherheit den Verlust von Ungarn; es wat Alles darnach angetan, nicht zuletzt die Blindheit der Minister. In Folge bessen entstand in aan an bessen entstand in ganz Ober- und Niederösterreich eine wahre Panik unter ben Landseuten Der Schollen und Niederösterreich eine wahre Panik bas den Landleuten. Der Schreck vor dem kommenden Unheil war so groß, bes Alle ihre Häuser fluchtartig verließen und keiner mehr ben Boden zu ber arbeiten gedachte. Mit ihren Tieren und Hab und Gut flüchteten sie in bie Walber. Sie fagten: bem Raifer ftehe es zu, feinen Großen zu befehlen, auf ihre Guter zurudzukehren um ihre Untertanen zu beruhigen."

Doch beim Anblicke so großer und schrecklicher Abel verlor einzig P. Markus nicht ben Mut, trogdem nicht nur die Minister sondern auch der Raiser ihm stets in den Ohren lagen mit der Mage: "P. Markus, wir sind verloren, es gibt wohl keine Hilfe mehr. Wir konnen nur froh fein, wenn nicht schon heuer ber Türke vor Wien erscheint, weil die Jahreszeit bereits fortgeschritten ist."

Da begann P. Markus' Tätigkeit.

"Einen Monat hindurch, Tag und Nacht", erzählt P. Kosmas, "hat P. Markus felbst Alles angeordnet, verfügt, und abgemacht, sowohl beim Raiser als bei den Ministern, obwohl diese ganz eingeschüchtert und kopflos waren, nur um den übeln abzuhelfen. Alles hat er ausgerichtet, obwohl gar kein Geld bereit war. In aller Gile brachte er wenigstens 100 000 fl. auf, um die Brandenburger und Sachsen zu bewegen, daß fie marschieren

wollten, um fich mit bem kaiferl. Heere zu vereinigen."

Mls Prinz Eugen von Savoyen seinen Adjutanten, Graf Solari an bas Hoflager sendete, mit der bringenden Bitte man möge doch Geld und Lebensmittel senden, man erwartete, daß er Beides gleich mitbringe, benn fonft wurden die Solbaten meutern, ba war P. Markus gang außer fich vor Kummer, weil er wußte, daß sonst Niemand sich darum kummerte. Dann begab er sich wieder zum Raifer und entschuldigte sich, daß er der Majestät so oft lästig falle, doch könne er nicht umbin, auf den schweren Schaden hinzuweisen, der dem Raifer und der Chriftenheit daraus erwachsen mußten. Wenn bem Raifer feine Gegenwart mifliebig fei, moge er ihm gestatten, abzureifen. Darauf ber Raifer erwiderte: "Aber P. Markus, bas ist nicht der Fall, ich weiß nur zu gut, daß Sie mich lieben und aufrichtig mit mir sprechen. Ich versichere Sie, daß ich Sie zufriedenstellen werde, inbem ich all' das, wozu Sie mich anspornen ins Werk feten laffen will." — Und so geschah es. Der Raifer hatte stets einige Millionen zu seinem Privatgebrauch bereit. Davon nun wollte er ebenfalls 100 000 fl. fluffig machen und dem Maltheser Ritter, Grafen Solari durch einen Zahlungs-Rommiffar überreichen laffen. Dagegen widerfette fich aber P. Markus, da er nicht wollte, daß das Geld durch andere Bande fliege. Auch Proviant und die nötigen Lebensmittel wurden bem Grafen mit auf ben Beg gegeben und so das Unbeil abgewendet. Darum auch "sprach die ganze Stadt bavon, daß P. Markus der Einzige fei, der dem Raifer helfe, ben Ubelständen zu steuern".

Es waren vier Monate harter und forgenvoller Arbeit, die er dem Raifer und seinen Erbländern widmete. Eine auffallend lange Zeit, die P. Markus noch niemals für seine Besuche am Raiserhofe aufgewendet hatte. Endlich, nach viermonatlichen Aufenthalt, fand es P. Markus für gut, fein Ber langen bem Cartin and in langen bem Karbinal Staatssekretar Spada kundzutun, daß er endlich in

bie Beimat zurückkehren burfe.

einem Schreiben datiert vom 7. September, Wien P. Markus Karbinal Spada: "Nun habe ich mich also 4 Monate lang bei ber Majestät bes Outs der Majestät des Kaisers aufgehalten. Während dieser Zeit habe ich mein ganzes schwaches Wissen und Können zum Wohle Gr. Majestät, zum Bohle der State Wohle der Kirche und der ganzen Christenheit aufgewendet. Ich habe stumbenlang mit Gen Michael Flat denlang mit Er. Majestät gesprochen, ich habe ihm die reine Wahrheit klat vorgestellt und zwar so klar, daß wie ich glaube, ihm noch Niemand in bieser Weise bie bie diente dieser Beise die einzige und reine Bahrheit vorgestellt hat, wie ich es getan. Die Rahrheit ich ist in bart bie Die Wahrheit ist ja bei den Höfen verbannt, dafür aber herrschen bort bie Kalichheit bie gerichen bort bie Falschheit, die Politik, die allerschnutzigsten Privatinteressen und die ver ächtlichsten, burchtriebenften Absichten, so werden die Fürsten betrogen; Jene, Die Engel best 2000 befregen, Jene, die Engel des Lichtes zu sein scheinen, sind wohl Engel der tiefsten Kinsternig gen basse ichtes zu sein scheinen, sind wohl Engel der tiefsten Kinsternis. Ich hoffe, daß meine fortgesetzten Bemühungen unter dem Belftande Gintes gieres. stande Gottes vielfach zur Ehre Gottes, zum Wohle Sr. Majestät, zum Boble ber Lirche Gottes, zum Boble Gr. Majestät, der Wohle der Kirche, sowie der ganzen Christenheit gereicht haben. In der sellen Ablicht bate. felben Absicht habe ich mich auch mit allen erften Ministern bes Kaiserl. Hofes ing Ginnamaten Hofes ins Einvernehmen gesetzt und getrachtet, daß auch all' das, was ich für nütslich und heilsam gehalten habe, ins Werk gesetzt werde."

"Der Hochwürdigste, Apostolische Runtius, mit dem ich mich gut ver standen und verabredet habe, wird dies bezeugen können. Im übrigen schreibe ich alles Gott allein zu, von dem ja jegliches Gute kommt. Ich selbst erkenne und bekenne mich als einen Menschen, der zu nichts taugt, ja als den größten Sünder dieser Welt, der jegliches Abel verdiente, jedoch stets bereit ift Reut werdente Girche stets bereit ist Blut und Leben hinzugeben für die hl. Mutter die Kirche

und das Wohl der Chriftenheit."

"Einige Eiferer für das allgemeine Beste wünschten, daß ich mich zum ohle der Christoniale und allgemeine Beste wünschten, daß ich mich zum Bohle der Christenheit noch länger beim kaiserlichen Hofe aufhielte, troß bem ich aus comisti dem ich aus gewichtigen Gründen, die ich nicht dem Papiere anvertrauen will, mehr als gewis will in den bie ich nicht dem Papiere anvertrauen will, mehr als gewiß weiß, daß ein längeres Verweisen meinerseits bei hofe mehr Abel schoffen als Ab. mehr Abel schaffen als Gutes wirken würde. Ich wollte mich ja nicht weiß, gern, selbst wenn ich der Let gern, selbst wenn ich das Leben lassen mußte, dort zu bleiben, aber ich weiß, daß ich durch mein Steiten bie baß ich durch mein Scheiden trot der Gnade und Gunft der Fürsten, die es verweigern, doch das Gute das Gott sich gewürdigt hat, durch das assergeringste Merkens auf die das Gott sich gewürdigt hat, durch das assergeringste Werkzeug auf dieser Welt zu wirken, nur bekräftige. Alle werben so erkennen, daß ich den Grundsätzen der Politik ferne stehe und nichts ander red will als einzig die Erne fiehe und nichts ander res will als einzig die Ehre Gottes, das Wohl Seiner Majestät, jenes ber Kirche und der gangen Erich das Wohl Seiner Majestät, jenes ber Kirche und ber ganzen Christenheit. In dieser Gesinnung will ich unversändert leben und Konkan crhalte, werde ich in meine venetianische Provinz zurückkehren, jedoch in Berona Aufenthalt nehmen, um dort in der Einsamkeit mein Gemuit von Allem abzuziehen und nur ber Pflege meiner Seele zu leben; Gott stehe mir hierzu mit feinen Gnaden bei. Doch wird es mir in diefer Abgeschiebenheit keineswegs an Gelegenheiten fehlen mich für das allgemeine Befte du betätigen, da die kaiferl. Majestaten mit mir brieflich in Berkehr gu bleiben belieben und mir oft die Gunft eigenhändiger Schreiben erweisen wollen. Ich werde nicht ermangeln ihnen auch schriftlich, sowie ich es münd= lich getan, aufrichtig die Wahrheit vorzutragen.

Ich fiehe nun im 66. Lebensjahre und werde außer den Beschwerden bes Alters noch von verschiedenem Unwohlsein heimgesucht. Gott fiehe mir bei und gebe mir die Gnabe ihn aus aufrichtigem herzen zu lieben und

niemals zu beleidigen..."30

Der papstliche Staatssekretar antwortete, daß die Bemühungen bes Paters, deren auch der Runtius in feinen Berichten gedacht, "die väterliche Liebe bei Gr. Heiligkeit gegen P. Markus überaus erhöht haben". Unter den Bemühungen bebt der Kardinal auch hervor, daß der Pater seinen "religiösen Freimut baburch befonders bekundet habe, daß er den Kaiser an die dem hl. Stuhle schuldige Chrfurcht erinnert und ihm dieselbe eingeschärft habe." "Es ware allerdings zu hoffen gewesen", fahrt ber Rardinal fort, "daß, wenn Ew. Hochwürden länger am faiferlichen Sofe hatten bleiben können, noch reichlichere Frucht daraus erwachsen mare, ba aber ernste Gründe, wie Ihr vorgerücktes Alter und Unwohlsein, Sie zur Rückkehr in Ihre Proving zwingen, so würdigt sich Seine Beiligkeit Ihnen den apostolischen Segen zu erteilen, damit Sie eine glückliche Reise und die Fulle geiftlicher Gnaben genießen." "Auch hat es Gr. Heiligkeit überaus wohlgefallen, daß Ew. Hochwürden gewillt find, von Berona aus brieflich Seiner Majestät all' das vorzustellen, was Sie für zweckdienlich halten um den wahren Ruhm Gr. Majestät zu fördern, der aber unzertrennlich ist vom Ruhme der katholischen Kirche und von der schuldigen Ehrfurcht gegen das sichtbare Haupt derselben."31

Diesen Brief erhielt P. Markus erst nach seiner Ankunft in Berona, wie dies sein Schreiben vom 16. November 1697 aus Verona bezeugt. Nach dem Ausdrucke innigster Freude über die Erteilung des papstlichen Segens, kommt P. Markus barin abermals auf seine Tätigkeit bei Hofe zu sprechen. "In der Zeit von mehr als 4 Monaten, die ich bei der Majes stät des Raisers verbracht habe", sagt er: "habe ich mich wohl fleißig abgemüht zum Bohle der hl. Nirche und der gesamten Chriftenheit und bies war äußerst notwendig wegen des unseligen Zuftandes der Dinge, in welchem ich alles angetroffen habe. Wenn baraus etwas Gutes erwachsen ift, so ift es nur Gottes Gute zuzuschreiben; bies haben augenscheinliche Bunder auf die Fürbitte der feligsten Jungfrau bewiesen, wie fie durch den großen Sieg über die Türken zu Tage getreten find, da die Borbereitung auf einen solchen nur sehr mangelhaft gewesen und nur Verwirrung

"Bon Gr. Majestät", fährt P. Markus fort, "bin ich einige Wochen länger aufgehalten worden, als ich sonst zu bleiben beabsichtigt hatte, als aber die Workeriet aber die Nachricht von dem Siege eintraf, erhielt ich vom Kaiser die Erlaubnis in meine Provinz zurückkehren zu dürfen. Der Kaiser machte mir eigentlich Schwieriebiten eigentlich Schwierigkeiten wegzugehen, nur auf die zwei Beschwerlichkeiten bin — nämlich Schwierigkeiten wegzugehen, nur auf die zwei Beschwerlichkeiten hin — nämlich, daß ich dem überaus kalten Klima von Deutschland ohne Lebensgefahr nicht würde widerstehen können, und zweitens wegen meiner Seelenruhe bo ich viele widerstehen können, und zweitens wegen meiner Seelenruhe, da ich nicht die Unordnung mitansehen könnte, wonach Alles zum äußersten Schaben ber Christenheit und des Glaubens gereicht, gab er mir biese Erfentung er mir diese Erlaubnis. Es triumphiert ja doch stets die verabschenungswürdige Politik, genährt von dem abscheulichen Monstrum des Eigen nutes..." Recht eingehend fügt P. Markus noch die Darstellung seiner letten Audienz beim Kaiser an. "Bei der letten Audienz", sagt er, entließ mich ber Kaiser mit den Worten: "Ich hoffe wir werden und wieder sehen", worauf ich kaine ar sehen", worauf ich keine Antwort gab, im Herzen den Enschluß festhaltend, nun zurückgezogen und in Ruhe zu leben, falls ich nicht durch Obedienzial befehle anders tur was befehle anders tun muß. In diesem Falle allerdings würde ich mein Blut vergießen und mein 8% mahrte vergießen und mein Leben lassen; die letzte Audienz bei Gr. Majestät währte einige Stunden. 35 millen; die letzte Audienz bei Gr. Majestät währte einige Stunden. Ich wiederholte bei dieser Gelegenheit all' die wichtigsten Dunkte die ich ich ich ich ich ich ich Punkte, die ich ihm während meines Aufenthaltes vorgestellt hatte, sowohl in Bezug auf seine Seele als auch auf die Christenheit, den Glauben, seine Untertanen und Abertagen Untertanen und Staaten. Ich sprach ganz offen, was der Kaiser auch an erkannte und billigte und mir versprach er wolle sich Alles zu Herzen nehmen dem an kann en ka nehmen, denn er begreife, daß all' das nur zu wahr sei was ich ihm gesagt. Der Koiser habert Der Kaiser befahl mir, auch ihm gleich nach ineiner Ankunft in Stalien Nachricht zu geben und ihm oft zu schreiben, was ich auch getan. So bent ich nämlich in Berona eingetroffen war, habe ich ihm geschrieben. In bem Briefe habe ich ihm neuerdings die einzelnen Punkte eingeschärft. erste Punkt war die Ehrfurcht gegen Se. Heiligkeit und die hl. Mutter die Kirche: ber zweier die Kirche; der zweite der Friede mit Frankreich, den er in jedem Falle schließen musse, wenn er nicht das Christentum ins Verderben stürzen und beine Staaten gerffangen ber seine Staaten zerstören wolle; der dritte die straffere Ausführung der Entschlüsse in hetraff im wolle; der dritte die straffere Ausführung Entschlüsse in betreff jener Dinge, die in Folge Verzögerung außerorbent lich große geistige wie irdische Abel nach sich ziehen; endlich der vierte, er möge doch einmol bei Soite möge doch einmal bei Zeiten gegen den Türken handeln und es nicht aufs Außerste ankommen lassen, benn Gott wirken handeln und ed my Ich boffe. bag biefe main Bunder. Bunder. hoffe, daß diese meine aufrichtige Meinung doch gute Wirkung haben werde." . So merho ich and gerende Weinung doch gute Wirkung barkub werde." "So werde ich es auch in Hinkunft machen", schließt P. Markus seinen Bericht.32

Ganz umgehend, schon am selben Tage, überfendet Kardinal Spada

P. Markus ein außerordentlich verbindliches Schreiben. "Aberaus angenehm", heißt es darin, "war mir der Brief, den Ew. Hochwürden mir nach Ihrer Nücksehr in Ihren Wohnsitz geschrieben haben. Er kündet mir von Ihren großen Tugenden und Eifer und verschafft mir die Gewißheit, daß Sie bei bestem Wohlsein sind. Auch bitte ich innigst Gott den Herrn, Ihnen dasselbe zu bewahren, sowie ich auch fest vertraue, daß Sie mir Ihrer Gebete, die Enade des göttlichen Beistandes erwirken werden. Araft Ihrer Gebete, die Enade des göttlichen Beistandes erwirken werden. Ich wünsche Ew. Paternität die Fülle geistiger Gaben und verbleibe als Ew. Vaternität

wohlgeneigtester Cardinal Spada."33

### Rapitel XIX Mr. 1

# Ein seliges Sterben

Schon gegen Ende bes Jahres 1698 bedrückten aufs Reue schwere Sorgen Raifer Leopold. Er flagte seinem lieben P. Markus, daß er seine Truppen nicht habe rechtzeitig gegen bie Türken birigieren konnen. Auch die papftlichen Subsidien waren mehr als knapp bemeffen. Es feien zwar Friedensangebote auf dem Wege - aber konnte ein Frieden ohne feines (des Kaisers) Nachteils sowie zum Wohle der Christenheit so leicht er= reicht werden? Dazu seien noch andere besorgniserregende Gerüchte im Umlauf. Seinen bedrohlichen Gesundheitszuftand erkennend, habe ber Rönig von Spanien ein Testament zu Ungunften ber habsburgischen Sukzeffion gemacht und anderes mehr. P. Markus spendete Trost und erteilte mohlerwogene Ratschläge, bemerkte aber, daß es ihm leid tue, daß er in biefem Jahre (1698) nicht habe an den hof kommen konnen. "Der Feldzug hatte bei Zeiten begonnen und es waren Borteile erzielt worden, die den Stolz des Türken zu Nichte gemacht hätten ... ""Ich werde mit Gottes Hilfe", fügt er hinzu, "dem abhelfen, denn gleich nach Oftern will ich mich auf ben Weg machen, zu Euerer Majeftat."1

Um 18. und 19. Dezember des Jahres 1698 richtete P. Markus noch wei Schreiben an den Kaiser. Sie sind verloren, doch dürften dieselben wei Schreiben an den Kaiser. Sie sind verloren, doch dürften dieselben über die Friedenstraktate mit den Türken gehandelt haben. Das neue über die Friedendtraktate mit den Türken gehandelt haben. Das neue Tahr brachte schon am 26. Jänner (1699) den heiß ersehnten Frieden von Carlowiß, der dem Türkenkriege ein Ziel setze. Unmittelbar darauf wan legten Jänner — verkündete der Kaiser P. Markus: "da ich weiß, am legten Jänner — verkündete der Kaiser P. Markus: "da ich weiß, am legten Jänner stetz so regen Anteil an Allem nehmen, was immer daß Ew. Hochwürden stetz so regen Anteil an Allem nehmen, was immer daß Ew. Hochwürden statz so kann ich nicht umhin Ihnen mitzuteisen, mir Gutes widerfahren mag, so kann ich nicht umhin Ihnen mitzuteisen, daß am verflossenen Montag der Friede mit den Türken geschlossen wurde. daß am verflossenen Montag der Friede mit den Türken geschlossen stute.

die Türken noch nicht ganz übereingekommen, aber auch sie werben noch unterschreiben unterschreiben... Alles in Allem, kann man sagen, daß biefer Friede für die gesamte Christantellen. Die gesamte Christenheit sehr vorteilhaft ist, unerhört seit Sahrhunderten. Belfen mir Em Gaten Belfen mir Ew. Hochw. Gott Dank sagen, qui nobis dedit illam quam mundus dare non mit feit mundus dare non potest pacem."2 P. Markus antwortete: "Gott sei Dank für ben Guissen. Dank für den Frieden mit den Türken, den Er und gewährt hat, sowie für alle gelegentiefen nit für alle gelegentlichen klugen Erwägungen, die eine besondere Gnade ber göttlichen Ginte bander göttlichen Güte darstellen, endlich für alle Vorteile, wie man sich solche nicht erträumt hatte. Ja, Gott sei Lob und Dank!"3

Das Bersprechen gleich nach Oftern zum Kaiser zu eilen, hatte P. Markus in seinem Weite nach Oftern zum Kaiser zu eilen, hatte P. markus bereits in seinem Briefe vom 16. Februar 1699 wiederholt. "Ich hoffe", sagt er darin, "daß viel Gutes daraus entspringen wird, da mein Gifer aufrichtig und aans aufrichtig und ganz uneigennüßig ist, nur auf die Ehre Gottes, bas geil ber Seelen und bas Montes und bie Ehre Gottes, bas

ber Seelen, und das Wohl der Christenheit bedacht."

Der Kaiser betonte in seinem Schreiben ben Troft, den er haben werbe, seinen lieben P. Markus zu sehen — "ich erhoffe mir davon viel für mein Seelenheil, mag bach bar beinen — "ich erhoffe mir davon viel für mein Seelenheil, was doch das Wichtigste ist. Auch werden wir allerlei zu bestprechen haben "3 au. sprechen haben." Noch wurden einige wenige Briefe gewechselt. Der lette von P. Markug! Gant wurden einige wenige Briefe gewechselt. Der lette von P. Markus' Hand trug das Datum: Ceneda, den 17. April 1699.6 Es waren ernste Gedanken, die er dem Kaiser zu erwägen gab. Zunächst versicherte P. Mark. versicherte P. Markus, er werde sich bei seinem Kommen "von himmlischen Gesichtsnunkten in in er werde sich bei seinem Kommen "von himmlischen Gesichtspunkten in simplicitate et veritate leiten lassen", barauf gründe er auch seine Gossennen fort, er auch seine Hoffnung für einen guten Erfolg. "Ich weiß", fährt er fort, "daß Em Mit das angen Ground baß "daß Ew. Mft. das größte Gewicht auf das Heil der Scele legen, und baß Ihnen dies am maisten Ihnen dies am meisten am Herzen liegt, aber da Sie in einer Welt voll Erug und Giefahren Trug und Gefahren leben, bedarf co großer Wachsamkeit um nicht ind Berderben zu stürzen. Es ist eine besondere Gnade, daß Gott in Ihnen derartige Ermagungen. berartige Erwägungen lebendig erhält, denn die menschliche Natur neigt immer mehr zur eien immer mehr zur eigenen Befriedigung als zur Erwerbung hl. Tugenden; ohne Ansnorn ohne Ansporn, rühren himmlische Güter sie nicht." Schließlich bemerkt P. Markus nuch folg P. Markus noch, bald werde er, mit Gottes Hilfe, bei Gr. Mft. sein, un, wie er sagt seine aler gehr wie er sagt, seine Pflicht zu erfüllen. "Da ich weiß, daß Ew. Mft. sehr gerne die aufrichtige und lautere Wahrheit hören, so verspreche ich meiner seits, dieselbe, bei allem schuldigen Respect und in aller Verehrung, vorzubtragen."

Endlich kam P. Markus in den letzten Tagen des Mai (1699) nach ien. Diesmal in Beatrie. Wien. Diesmal in Begleitung des Kapuzinerpaters Laurentius von Ubine. Sein sonstiger ficter Berting des Kapuzinerpaters Laurentius von Mondulas Sein sonstiger steter Begleiter auf seinen weiten Missionsreisen, P. Kosmas von Castelfranca misse Da von Caftelfranco, mußte Krankheitshalber in Italien zurückbleiben. Da P. Markun aber beiber grankheitshalber in Italien zurückbleiben. P. Markus aber selbst sehr angegriffen schien und mehr als gewöhnlich erschöpft war morkte erschöpft war, merkte man ihm das Unwohlsein gar sehr an. Tatsächlich klagte er auch wiederholt über sein schlechtes Befinden. Tropdem war er emfig am Altare und predigte häufig. Auch hatte er oftmals Audienzen beim Raifer. "Seiner Gewohnheit gemäß", berichtet der Rapuziner-Unnalift, "benützte er biefelben, um bem öffentlichen Boble zu bienen, und fo man-

chen Gedrückten und Bedrangten Gilfe zu erbitten."

Doch weitaus genauer als die allgemeinen Angaben ber Kapuziner= Unnalen belehren uns über P. Markus' Tätigkeit in Bien sowie über fein Befinden beffen eigene Briefe - die letten feines Lebens - an feinen vertrauten Freund, P. Kosmas, deffen Gilfsbereitschaft er so schwer entbehrte. In einem Schreiben vom 16. Juli 1699, Wien, berichtet er diesem: "Der Papft hat mir einige Auftrage für die Majestät des Raifers gegeben, bie ich mir mit größter Sorgfalt muß angelegen fein laffen. Gebe Gott, daß Alles gut ausgehels

Diese Mission des Oberhauptes der Kirche bilbete wohl den Hauptbeweggrund seiner letzten Reise nach Wien, denn er fühlte sich matter und binfälliger benn je. Schon in seiner ersten Nachricht, die er von Wien aus an P. Kosmas hatte gelangen lassen, erzählte er, daß er vier — wenn auch fleinere — Fieberanfälle erlitten habe. "Ich weiß nicht was es sein wird", meint er, "aber jedenfalls bin ich gang ergeben in den Willen Gottes."

Diesen Bescheid gab er in jedem Briefe, tropbem das Abel sich immer mehr verschlimmerte. Er litt an bedenklichen Berdauungsstörungen, bie schließlich in Kolik ausarteten; tropdem arbeitete er unentwegt weiter. "Ich bemühe mich", schreibt er, "im Interesse bes Gemeinwohles; nie habe ich die Dinge so verworren angetroffen, wie jett."10 Es kam immer ärger. Im nachsten Schreiben klagt er, daß er kein Beilmittel für sein Leiben finde. Dazu fei noch sein Gefährte, P. Laurenz von Ubine, an Terganfieber erkrankt. "Sie konnen fich benken wie es mir geht", fügt er mehmutig hinzu. Sein einziger Eroft blieb: "Benn Gott mich nur erhalt, hoffe ich ungefähr am 20. September ben hof zu verlaffen, um bann Ende Oktober in Padua einzutreffen."11

Im Briefe vom 18. Juli schilbert er P. Kosmas sein Befinden als verzweifelt. "Mein Gesundheitszustand", bemerkt er, "ist der denkbar übelste; ber Magen ift rein verwüftet, die Verdauungestörungen reiben mich nach und nach vollständig auf, ich effe nur ein gang klein wenig, bann bin ich wie halbtodt. Ich habe zwar kein Fieber, wenn mich aber ein folches befiele, mußte ich fterben, dabei muß ich mich noch aufs außerfte anstrengen und abmuben! Gott steh' mir bei, aber er handle mit mir, wie es ihm gefällt." Aber seinen nunmehrigen Gefährten weiß er zu berichten: "P. Laurenz hat fünf 3tägige Fieberanfälle gehabt, jest aber geht es ihm gut und — mir schlecht." "Wollen Sie mich bemitleiben, benn ich muß mich aufs Außerfte auftrengen, um Ihnen biefe wenigen Zeilen zu Um 25. Juli folgt ein noch fürzeres Schreiben. "Mein Unwohlfein halt schreiben."12

433

an", heißt es barin, "ben Appetit habe ich ganzlich verloren, ich bin von Berdauungsstörungen bergestalt hergenommen, daß ich einige Tage bas Bett huten muste. Bett hüten mußte." Dazu kamen noch andere Plagen: "Die Franziskaner brüber gusten brüder qualen mich mit ihren Bitt und Denkschriften, geben babei aber gar nicht aufrichtig vor; ich weiß, daß sie mir wenig wohlgewogen sich merbe mich benannt, ich weiß, daß sie mir wenig wohlgewogen

ich werde mich barnach richten."13

Das lette Schreiben an P. Kosmas ist vom 29. Juli batiert. Wetreff nes Unmahrieine seines Unwohlseins meldet er: "Mein Magen ist voll Galle und kein Mittel, das mir helfen könnte, außer jenes, welches ich in Kärnten nehmen mußte, nämlich Marten nehmen mußte, nämlich Algarotta; bies ist das einzige Mittel für mein Abel. ich noch am Leben bleibe, möchte ich es in der kühleren Jahredzeit ein nehmen. Mann ab nehmen. Wenn aber nur ein bischen Fieber hinzutritt, bin ich verloren. Es molte Glatt mit Es walte Gott mit mir, was zu seiner Ehre gereicht, Anderes will ich ja nicht!" Nuch fangt P. Markus nicht!" Auch sonstige Berhältnisse erschwerten seine Lage. äußert sich: "Ich werde überaus beläftigt von Brüdern und Beltlichen. Hilfe! — P. Laurenz aber hat gar keine Geschicklichkeit zum Schreiben. So liegt bie gang 257 So liegt die ganze Laft auf mir! Ansonst ist der Pater ein Engel an Gute, Bescheibenheit um ? Bescheibenheit und Tugend; ich bin mit ihm überaus zufrieden und bedauere nur, daß er nicht von Natur aus jene Geschicklichkeit besitht, Schreiben erforderlich ist." Noch erwähnt P. Markus, daß er "am 20. Sentember ben A. 20. September ben kais. Hof verlassen und über Karnthen ben Ruchweg nach Italien antreten wolle. Graz werde er nicht berühren, um möglichst jeder Aufregung jeder Aufregung auszuweichen".14

In vierzehn Lagen war P. Markus nicht mehr! Er hatte seine Lebens'

aufgabe, die ihm Gott gefett, vollbracht.

Doch bevor wir dem Gange der Ereignisse folgen, wollen wir noch einer gen großen Gange der Ereignisse folgen, wollen wir noch einer letzten großen Gorge gebenken, die P. Markus schwer bebruckte. vermöge seiner so weit verzweigten Berbindungen eine überaus reiche Korrespondenz mit Mortantier respondenz mit Persönlichkeiten aus den höchsten Kreisen, sowohl geistlichen als weltlichen Stenkeren als weltlichen Standes, unterhielt, legten seine Ordensobern besonderen Wert darauf biele O. Wert darauf, diese Korrespondenz zu erhalten. So wurde P. Markus im Gehorsam vernesseit Gehorsam verpflichtet, diese Schriftstücke zu sammeln und sorgfamst auf zubewahren, damit sie ja nicht in Berluft gerieten.

Obgleich P. Markus in seiner überaus großen Demut geneigt gewesen nun, ware, diese Dokumente der Bergessenheit zu überliefern, wendete er nun, da es sich um einen große bergessenheit zu überliefern, wendete er nicht da es sich um einen Akt des Gehorsams handelte, alle Sorgkalt an, bie

selben vor gänzlichem Verluste ober teilweiser Versplitterung zu schung zu schung zu fchützen. Schon im ersten der vorerwähnten Briefe an P. Kosmas vom 18. Juni tet P. Markus benforken freif ein bittet P. Markus benselben, falls er bereits nach Padua zurückgekehrt sei, sich nach seinen verkeitet. sich nach seinen verschiebenen Briefbundeln, die er von Serravalle, Berona und Bassann habe batter tie Briefbundeln, die er von Serravalle, barüber und Bassano habe bahin dirigieren lassen, die er von Serravaile, Darüber

Mitteilung zugehen zu laffen. Im zweiten Briefe vom 26. Juni ermähnt er, daß er vor seiner Abreise von Italien viele Bundel mit Schriften nach Padua habe senden lassen, niemals aber habe er Nachricht erhalten, ob sie auch bort eingetroffen seien; eine Sache, bie ihm fehr am Bergen liege, er

bitte bringenost um Nachricht.

Das Schreiben vom 17. Juli beginnt er gleich mit biefer ihn fo bedrückenden Angelegenheit. "Ich habe vor meiner Abreife von Berona", sagt er, "P. Petrus von Roncha zwei Actenbundel hinterlaffen — ein großes und ein kleines, gut eingemacht und nebst Aberschrift meines Ramens — mit der Beifung, daß, falls besagter P. Petrus Berona verlaffen würde, er diese 2 Bündel jenem Obern, ber in Berona verbleibt, übergeben moge, daß er sie bis auf weitere Beisung von mir aufbewahren wolle. Erweisen mir nur Hochwürdige Paternität die Gnade, in meinem Namen bem P. Guardian von Berona, sowie dem P. Petrus von Roncha zu schreiben, sie mögen mir diese Packe nach Padua senden. Ich möchte nicht, daß die Sachen verloren gingen."

Und noch in seinem letzten Schreiben vom 29. Juli wiederholt er biese Bitte bringenoft, "benn", fagt er, "ich habe schon setbst dieserhalb an bie Patres in Verona geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten, so daß ich glaube fie hatten meinen Brief nicht bekommen, barum bitte ich, erweisen Sie mir die Gnade, sowohl bem P. Guardian, als auch dem P. Petrus zu schreiben, sie mögen mir biefe Sachen unverzüglich nach Padua schicken".15

Mis P. Markus verftorben war, kamen fie auf Betrieb des P. Provinzials der venetianischen Provinz nach Benedig ins Kloster al Redentore. Betreffs des weiteren Verlaufes der Krankheit wollen wir nun dem Annalisten der

Wiener Provinz bas Wort laffen. Er berichtet:

"Von Tag zu Tag nahm die Krankheit an Heftigkeit zu, so daß P. M. sich ärztlicher Pflege unterziehen mußte. Deshalb wies ihm bie besondere hulb und Gute bes erhabenen Monarchen erfahrene Arzte, ja felbst ben eigenen Leibarzt zu. Es stand auch immer die kaiserl. Hofapotheke zu Berabreichung ber Arzneien offen. Fort und fort fand sich Morgens und Abends auf gnäbigen Befehl Gr. Mft. ber hoffammerrat und geheime Schatzmeister Baron Scalvinoni ein, um über ben Zustand des Kranken Erkundigungen einzuziehen und darüber Bericht zu erftatten. Dabei hatte Scalvinoni darüber zu wachen, daß zur Pflege des Kranken nichts fehle. Aber weber die Runft der Arzte noch die Kraft der Heilmittel, worunter auch Dibader waren, vermochte etwas gegen die Rolik. Es nahte eben die Stunde, in der jener fromme Geift in die Arme seines liebenden Gottes eilen durfte, um von der unerschaffenen Güte und Gerechtigkeit mit den Belohnungen für seine auf Erben vollbrachten guten Werke überhäuft zu werben." "Die Rrankheit hielt volle 14 Tage an, wodurch die Kräfte des Kranken gar fehr geschwächt wurden. Einigen Troft schöpfte P. Marcus aus dem Besuche ber Eminenzen Kollonicz und Grimani, wie auch besonders des apostol. Runtius, der beim Bette knicend den beinahe schon entfliehenden Geist mit einem vollkommenen Ablaß und dem hl. Sterbesegen des römischen Papstes erquickte Mich moch erquickte. Auch manche Hochadelige besuchten ihn. Es hätten dies noch viele angesehmen viele angesehene Herrn getan, saben sich aber durch das Berbot der Arzte gezwungen ihre Sehnsucht zu zügeln. Versehen mit der hochheiligen Weg zehrung und den übrigen Sakramenten, legte er das Glaubensbekenntnis ab und erneuente finne ab und erneuerte seine Ordensgelübde, wobei er den Umstehenden ein sel tenes Beispiel von Andacht gab. Aufmerksam gemacht auf die Gefahr, in der sein Lehen Changelich der sein Leben schwebte, beschlossen der Kaiser und die Kaiserin — obgleich sie ihn erst am Mart sie ihn erst am Portiuncula-Feste, mitsamt den Durchlauchtigsten Kindern besucht hatten besucht hatten — ihn neuerdings zu besuchen. Am Vormittag, den 13. Auf gust, ber ein Donnerstag war, ungefähr um bie 10te Stunde, begaben sie sich von ihrem Vorstadtpalaste aus, die "Favorita" genannt, nach bem Kloster in ber Stadt alle aus, die "Favorita" genannt, Moster in der Stadt. Da sprachen sie nun mit P. Marcus, der vollkommen bei Bemußtsein war bei Bewußtsein war, ungefähr eine Viertelstunde lang. Einerseits tief ber trübt, andererseits trübt, andererseits aber doch wieder getröfteten Berzens, empfingen sie seinen letten Segen, dann verabschiedeten sie sich. Doch kaum, daß sie ihren Bagen ballian, ban verabschiedeten sie sich. Doch kaum, grannie ihren Wagen bestiegen, erreichte sie Dachricht, daß P. Marcus in Agonie sei. Sofort kohntan sei. Sofort kehrten sie zur Belle zurück und näherten sich seinem Bette, in bem er röchelnt tas dem er röchelnd lag, die brennende Sterbekerze in seiner Rechten. Da fielen nit sie auf die Kniee und vermischten schmerzlichst bewegt, ihre Seufzer mit benen ben Storbant denen des Sterbenden, ja der Kaiser betete mit dem P. Guardian abswechselnd Giebete fam. wechselnd Gebete, sowie die von der Kirche vorgeschriebene commendatio animae. In diesem Liebesdienste verharrten sie, bis er, ungefahr um bie 11te Stunde, seinen Geist aufgab, ruhigen Berzens, wie Einer, so ber ewigen Seliakeit nabe ift aufgab, ruhigen Berzens, wie Einer, so ber ewigen Seligkeit nahe ist, nachdem er vorher noch Worte voll des Glaubens und der Liebe gegen bas Wille der Liebe gegen das Bild des Gekreuzigten, das er berührte, ausgesprochen hatte: Morte die mit hatte; Worte die mit der Mustergiltigkeit seines Lebens in Einklang standen. Darnach küsten bie Wellergiltigkeit seines Lebens in Einklang standen. Darnach kußten die kaiserl. Majestäten die Hande des Verstorbenen und entfernten sich 418 entfernten sich."16

Schon am 15. August schrieb ber Kaiser eigenhändig die Nachricht vom Tobe bes P. Markus an bessen treuesten Freund und Gefährten, ben eblen P. Kosmas von Castelfranco

Dies der Wortlaut des kaiserlichen Schreibens: "Hochwürdigster Pater!"
"Da ich weiß, daß Sie so lange Zeit hindurch der Begleiter und besondere Freund unseres guten P. Marcus von Aviano waren, so kann ich umhin Ihnen mitzuteisen, daß es Gott gefallen hat, besagten Pater, vor gestern den 13ten dieses, eine Stunde vor Mittag, zu sich zu berufen. Den Schmerzen und der überaus großen Schwäche, die ihm seine Mühen und seine freiwilligen Abtödtungen wie ich glaube verursacht haben, hat er unter

+

Patol Marco as AVIano
Can V Cino
Con Clandro ( & Var. golici, Vialvillet;
& Xornato.

Mensier EVstolan In OsCULu Dollla (gUl svaller explant)

Leope L DU AUg V& Vs AVg Vsh Ma filly re March postere.

Faksimile der von Raiser Leopold I. für P. Markus verfaßten Grabschrift

liegen muffen. Ich und meine liebste Kaiserin haben das Glück gehabt, bei seinem Tode gegenwärtig zu sein. Wir sind gekommen um ihn noch einmal zu besuchen und seinen hl. Segen zu erhalten. Der gute Pater, der und so anhänglich war, erkannte und gleich und sprach mit und, wenn auch mit schwacher Stimme. Um ihn nicht länger zu stören, sind wir wegemit schwacher Stimme. Um ihn nicht länger zu stören, sind wir wegegangen. Aber kaum, daß wir die Treppe herabgestiegen und in den

Wagen wollten, sagte man uns, daß er in Agonic sei, daher wir rasch zurückgekehrt sind. Beim Bette knieend, verharrten wir bis zum Ende der Commendatio animae. Der Pater atmete jenen Geist aus, der die Seelen erwärmte und sprach mit Gott, während er mit uns verkehrte. Daher, so groß unser Schmerz auch ist ob des Verlustes dieses Dieners Gottes, trösten wir uns doch andererseits mit dem Gedanken, daß er bereits die Glorie genießt, die er sich durch so viele Drangsale, Mühen, Abtödtungen und so viele gute Werke verdient hat, und daß er uns arme Bedrückte nicht vergessen wird, da er in unserer Gegenwart seinen Geist ausgehaucht hat.

Da ich Ihre Liebe zu ihm kenne, so condoliere ich Ew. Hochw., benn ich weiß, daß Sie diesen Verlust sehr empfinden werden; dem Geiste nach aber freue ich mich mit Ihnen, denn Sie haben mehr als alle Anderen sich der großen Werke dieses großen Dieners Gottes in extensum erfreuen können, denn Sie haben viel individueller als viele Andere mit ihm verkehrt. Zest werden Sie von unserem guten P. Marcus weit mehr sagen können als früher, daher würden Sie mir die größte Freude machen, wenn Sie mir Einzelheiten über diesen unseren Diener Gottes in Ihren Viesen mitteilen könnten.

Aus Liebe, die ich zum guten Vater hegte, habe ich drei Epigramme in Form und Ausmaß eines Epitaphiums verfaßt und sende Ihnen eine eigen händige Abschrift davon, damit Sie dieselbe als Andenken an mich bewahren können. Sie können dieselbe Anderen zeigen, wo Ihnen dies zur Ehre diese Dieners Gottes geeignet erscheint. Ihrer Person aber, Ew. Hochw., werde ich siets besonders gedenken und empfehle mich Ihren Gebeten. Leopold."
Am selben 15 Medick feit.

Um selben 15. August hatte auch die Kaiserin an P. Kosmas geschrieben. Ihr Schreiben sontete.

"Hochwürdigster Pater!" "Da Ew. Hochw. bekannt ist, welche Verehrung, Wertschätzung und Liebe wir alle stets gegen ben guten P. Marcus von Aviano gehegt haben, der wie ich nicht zweifle, bereits im Paradiese den Lohn seiner großen Tugenden genießt, so können Sie ermessen, wie lebhaft wir seinen Tob empfunden haben. Bei diesem großen Verluste bleibt und nur ber Trost, das est der mitte daß es der Wille Gottes ist, sowie die Gloric die er bereits reichlich genießen wird. Außer Sr. Mft. dem Kaiser bin auch ich nach Empfang seinen hi Socond seines hl. Segens noch bei seinem Tode gegenwärtig gewesen. Dies ist und ins Herz gedrungen. Es schien, als ob der gute Pater uns erwartet hatte, benn mehrmols krue an schient denn mehrmals frug er, ob wir denn noch nicht kämen, und gleich, nachdent er uns den Secon aufwert er uns den Segen gespendet, und kaum, daß wir den Magen bestiegen batten rief man um ferndet, und kaum, daß wir den Magen bestiegen hatten, rief man und schon zurück, weil er in Agonie lag. Rasch kehrten wir wirde und nach band geführt, weil er in Agonie lag. Rasch feihung wir zurück und nach ber Commendatio animae und ber Ablassverleihung hauchte er seinen Geist so friedlich aus, daß man es kaum merkte. Es war vorgestern am 13. August um 11 Uhr Vormittags.

Durch Se. Majestät und die Patres werden Sie Näheres über seine Krankheit und seinen bl. Tod erfahren. Ich hoffe, daß er unser Fürsprecher im Himmel fein wird und empfehle mich ben hl. Gebeten Euerer Sochwürden."

Tief erschüttert antwortete P. Kosmas unterm 4. September von

"Ew. geheiligte, erhabene Majestät!"

Padua aus: "Ew. Mft. erweisen mir zu viel Gunft, indem Gie sich meinethalben

bemühen. Ich verdiene diese Gnade und Ehre nicht, daß Gie mich von dem am 13. August, eine Stunde Vormittag erfolgten Tod des P. Marcus von Aviano, meines teuerften und liebften Gefährten, in Kenntnis fegen. Er. Mft. können sich vorstellen, daß ich mit Eranen in den Augen diesen Brief schreibe und mir bas Herz bricht, ba ich eine so schreckliche, für mich so bittere Runde erfahre, wenn ich auch in den Willen Gottes ergeben bin (das Menschliche will auch sein Recht), denn ich habe meine Fassung verloren. Er half mir ja die Tugenden und die Bollkommenheit immer mehr erfassen, mit welchen dieser Pater selbst geziert war, wie: Die Geduld, und Ergebung in Gott, den lebhaften Glauben, mit dem er gewappnet, stets all' seine Werke vollbrachte, sowie die vielen Gnaden und Wunder, die an ben Gläubigen in Folge beffen, gefchaben, (Die bezüglichen Documente werben in unserem Convente in Benedig aufbewahrt) und fo viele andere Tugenben, so daß ich, mich auf das Wort des Pfalmiften ftugend, sagen könnte: Cum Sancto Sanctus eris. Es hat mich nicht verwundert, daß Gott durch seinen Diener so viele Bunder gewirkt hat, indem er felbft Geistesschwachen ben Berftand verlieh, benn sein ganges Leben hindurch,

weber in der Welt noch im Moster, hat er je eine Tobsünde begangen. Ich kann dies Ew. Mft. im Vertrauen wohl bezeugen, da ich 24 Jahre lang mit diesem Pater beifammen war und er mehrmals bei mir eine Generalbeichte, sowohl über sein Leben in der Welt, wie im Kloster abgelegt hat. Es ist baher auch nicht zu verwundern, daß Gott diefen seinen Diener bis an sein Lebensende ehren wollte, benn es ift feine geringe Sache, baß zwei kaif. Majestäten bei seinem Bette verharrten, bis er seinen Geift in Die

Hände des Schöpfers übergab. Sicherlich ist dies eine ausgezeichnete Gunft, die von der ganzen Welt beifällig aufgenommen wurde. Auch habe ich die hochschätzbare Freude der von Euer Mft. verfaßten und eigenhändig geschriebenen, mahrhaft großartigen Lobrede auf den verstorbenen P. Marcus, erhalten. Sie wird mit ben anderen Documenten über ihn, ad perpetuam rei memoriam, aufbewahrt werden, nachdem sie den hohen herrn und Cavalieren bekannt gemacht worden war. Gewiß, nicht ohne besondere Anordnung hat es dem Herrgott gefallen, besagten Pater in dieser Kaiserstadt zu sich zu berufen, bamit sein Leib dort verbleibe, wo er, wie Em. Mft. wissen, auch mitgewirkt hat, daß die Stadt

befreit werde von dem grimmen Feinde der Christenheit, davon ich Augenzeuge gewesen bin. Darum bitte ich Ew. Mft. inständigst, Befehl zu geben, daß dieser Leib gut verwahrt bleibe und irgend wie allein, von den ührigen Leiser. übrigen Leichen getrennt, beigesetzt werde. Dies wird gewiß ein hl. Merk sein. Sowie Euere Majestät dem Diener Gottes im Leben Ehre erwiesen haben, ebenso wollen Sie es nach dem Tode tun, denn man weiß nicht was Gott will. Die Ordensobern dürften ihrerseits, ich zweifle nicht, Schrifts tun und Die Ordensobern dürften ihrerseits, ich zweifle nicht, Schritte tun wegen schuldiger Berherrlichung eines solchen Dieners Gottes; daher geziemt es sich, die authenisierten Dokumente bis zur richtigen Zeit auf zubewahren. Auch Ew. Mft. werden um so größeres Berdienst haben, wenn Sie den genannten Leib in vorerwähnter Weise aufbewahren. Diese huldvollste Gnade erwarte ich von Ew. kaiser. Mst., denn ich weiß nur du gut, daß sowie es Ew. Mst. gefallen hat, den Pater im Leben zu lieben, Gie in dieten gie Sie in dieser Liebe und Berehrung gegen ihn auch verharren werden. Ebenso bin ich vollkommen überzeugt, daß er im Himmel ist und für das ihm im Leben so ergebene allerhöchste Haus beten wird.

Abrigens bin ich auch ganz beschämt und erstaunt, daß ich dermaßen in Dero huldvollsten Inade stehe, daß ich niemals die huldvollen Ausdrücke in dem gnädigsten Schreiben verdiene. Ich versichere Euerer Mft., daß kein Tag vorüber gehen wird, an dem ich nicht Ew. Mst. und Alle vom Durch lauchtigsten Haus Gott anempfehlen werde in meinen armseligen Gebeten und köelichen Dusch

und täglichen Opfern, damit Gott Sie erhalte.

Ew. Mft. bemütigster, ergebenster, bankbarster Diener

Br. Cosmas von Castelfranco Kapuzinerpriester."19

Rapuzinerpriestet.
P. Kosmas selbst übernahm es, die Trauernachricht dem Bruder des Berstorbenen zu übermitteln. Leider ist nur ein Fragment dieses Briefes auf uns gekommen. P. Kosmas schreibt: "... Es ist ein ebenso großer Berlust mich. Ich kann diesen Berlust noch nicht verwinden und mich des großen Leides und der Trauer nicht erwehren, obzleich ich Alles dem Willen Gottes überlasse. Er ist eremplarisch und so wohl vorbereitet gestorben, nachdem er noch alle Patres der dortigen Provinz, sowie die erwehren. Die Kaiserin beweinte ihn, als ob er ihr eigener und einziger Loredan, erstattete dem Senat Bericht über den Tod des P. Markus unterm 5. August 1699, Maedellin (Mödling in nächster Nähe des kaiserlichen Sommersisses Laxenburg).

Er schrieb:

"Durchlauchtigster Fürst!"

"... Der Rapuziner Pater Marcus, bekannt durch feinen Ruf der Beilig= keit und wegen der besonderen Liebe und Verehrung die dieser Monarch zu ihm trug, ift diefer Tage hinübergefchieden, um den Lohn feiner Mühen und Tugenden zu genießen. Der Raifer und die Raiferin waren bei feinem Tode gegenwärtig, ihre befondere Liebe und Ehrerbietung gegen ihn be= zeugend. Allgemein wurde die ausgezeichnete Art dieses guten Ordensmannes gerühmt, ber bei allfeitigem Lob ber Menfchen und trop ber besonderen Gunft dieses so großen Monarchen sich immer fern hielt von jeglicher Eitelkeit und jedem Eigennutz, das wohl der augenscheinlichste Beweis von wahrer und aufrichtiger Frömmigkeit ift. Ich muß seinem überaus glühenden Eifer für das Baterland bankbarft gerecht werden, deffen Berdienste er, wo sich ihm Gelegenheit bot, lobend hervorhob."21

In einem Antwortschreiben vom 29. August betonte im Namen bes Senates der Senatssekretär Augustin Bianchi: "Betreffs des Todes des P. Marcus von Aviano, deffen Frommigkeit und Liebe gegen uns wohl bekannt waren, sind wir der Meinung, daß er, wie wir hoffen, bei Gott ben Segen des himmels über unfere Republit berabflehen wird."22

Mis der besonders vertraute Freund des P. Markus, der im Orden hochangesehene Exprovinzial der tirolischen Kapuzinerprovinz, P. Juvenal von Nonsberg, von dem Tode desselben erfuhr, beeilte er sich, diese für ihn so erschütternde Todesnachricht auch dem Fürstbischofe von Briren, Franz von Ruen, mitzuteilen. Bußte er doch, wie innig diefer Kirchenfürst P. Markus liebte und hochschätzte! — In der Lat ift die Antwort des Fürstbischofes ein würdiges Denkmal seiner Liebe und Berehrung zu bem teueren Hingeschiedenen. Er schreibt an P. Juvenal: "Der selige Tod bes P. Marcus, verdiente eine folche Anwesenheit. Alle betrauern, den Alle liebten. Sehr viele Jahre hindurch fegnete er das kaiferliche Lager, nun da der Friede erfolgt ist, hat er der Welt Lebewohl gesagt. Bei den Ofterreichern ruht ber, der den Ofterreichern der Tenerste war. Er ruht bei Herrschern, der durch Wort und Beispiel gelehrt hat, daß Gott bienen, herrschen heißt. Einen ruhmreichen Fürsten mag man den demütigen P. Marcus Avianus nennen. Denjenigen, ben er im Leben einzig geliebt hat, den hatte er auch bei seinem Tode. Mit erschöpften Kräften, voll der Berdienste ging er in den Himmel, er, der im Leben mehr im Himmel als auf Erben geweilt hat. Gerade am Feste meines Patrons Cassian (Patron ber Diocese Briren) in den himmel aufgenommen, horte er vom Erlöser die Worte: Friede Dir, Marcus Avianus, so sterben heißt leben!"23

P. Fibelis von Zara24 erzählt, P. Markus habe mit bem Kaifer in einer seiner letzten Audienzen eine ernfte Auseinandersetzung gehabt, indem er dem Raifer vorhielt, diefer habe mahrend feiner Abwesenheit in Italien den Häretikern eine öffentliche Kirche bewilligt. Erothem ber Kaifer geltenb machen konnte, er habe ohnedies lange dem Ansinnen widerstanden und nun endlich nachgeben muffen, fagte P. Markus offen und frei: "Ew. Mft. haben sehr schlecht baran getan, den Häretikern eine Kirche mit öffentlichem Cult zu gewähren, umso schlechter als Gott darüber erzürnt und beleidigt, Ihre Nachkommenschaft mit Ihrem Sohne Carl beschließen will." Spätere Autoren nannten dies eine Prophezeiung, da der Mannesstamm der Habs-burger totsaktig burger tatsächlich mit Karl VI. erlosch. Indes hat P. Fidelis keinerlei Duelle genannt Quelle genannt, der er dies Vorkommnis entnahm. Die der Kaiserin Eleonora gewihmete Biographie des P. Kosmas erwähnt natürlich bessen mit keiner Silbe, aber auch die übrigen Aufzeichnungen bes P. Kosmas, bie wir einsehen Annere wir einsehen konnten, enthalten diese Sache nicht, ebensowenig andere Driginolouetten verbürgen fönnen. Driginalquellen, baber wir die Authenzität nicht Schwerlich burfte bieses Ereignis im Zusammenhange stehen mit bem "Auftrag", den der Papst P. Markus für den Kaiser gegeben hatte, wovon dieser in den Briefen an P. Kosmas spricht. Es war tatsächlich der lette Nustung der lette Auftrag, womit ihn der Heilige Bater betrauen konnte. Es ist begreiflich dos ben Stillen gentliche Bos ben Stillen begreiflich, daß der Tod dieses teuersten Dieners der Kirche in Rom schmerglich berührte.

So schrieb der venetianische Botschafter in Nom, Cavaliere Nicold Erizzo, den Senot. an den Senat: "Was den Tod des Kapuzinerpaters Marcus von Aviano betrifft, der in Min. betrifft, der in Wien im Beisein der kasserlichen Majestäten erfolgte, so betrift bersolle Genant, betrübt derselbe die Herzen am hiesigen Hofe gar sehr. Es war ja bekannt, baß er bem Boison I. baß er bem Kaiser stets Grundsätze ber Mäßigung biesem Hofe gegenüber eingeflößt hat 42%

eingeflößt bat."25

### Kapitel XIX Nr. 2

# Das Begräbnis

Damit boswillige Gerüchte, die von den Haretikern über den Tob bes Markus in fost ann ? P. Markus in fast ganz Deutschland sowie in den öfterreichischen Erbstaaten ausgestreut marken im Deutschland sowie in den öfterreichischen Erbstaaten ausgestreut worden waren, entkräftigt würden, hatte Kaiser Leopold einen offiziellen Bericht karren, entkräftigt würden, hatte Kaiser Leopold einen offiziellen Bericht herausgeben lassen. Er erschien in drei Sprachen: beutsch, Latein und itolienisch. Die Titel: Latein und italienisch. Die nunmehr höchst seltene Schrift führte den Titel: "Bahrhaftiger Berick. "Wahrhaftiger Bericht von bem Todt, Leich-Begängnuß und Begrähnuß deß Ehrwürdigen P. Marcus von Aviano, Predigern, Capuciner Orbens etc. Mit Erlaubnuß ber Marcus von Aviano, Predigern, Capuciner Orbens etc. Mit Erlaubnuß ber Obern. Gedruckt zu Wienn, ben Sufanna Christina Cosmerovin, Rom. Rans. Majest. Hof=Buchdruckerin."

Diesem authentischen Schriftstücke folgen wir nun zunächst in ber Darklung ber homolische Erriftstücke folgen wir nun zunächst in ber Dark stellung der damaligen Ereignisse. Nachdem P. Markus seinen Geist aus gesche gehaucht und das Kaiserpaar das Kloster verlassen hatte, wurde die Leiche "in der geheimben Capellen, so nächst an den Zellen obgemelter Patres ist",

aufgebahrt. Dort verblieb sie den Nest des Tages und die ganze Nacht über. Um Morgen aber um fünf Uhr wurde der Leichnam auf Befehl des Raisers in die sogenannte "Raiserkapelle" übertragen und öffentlich aus= gesetzt. Am Altare ber Kaiserkapelle, vor der exponierten Leiche, zelebrierte der apostolische Nuntius Tanara die hl. Messe. Nachmittags kamen die vier Erzherzoginnen, ihm bie Sande zu kuffen, und fammelten mit großer Anbacht einige von den Blumen, womit er bestreut war. Der Abel, Damen und Ravallere, Bürger und geringe Leute kamen in großer Anzahl, ihn noch zu sehen und Hände und Füße des Verstorbenen zu küffen, die weiß wie Mabafter waren. Die Solbaten ber Stadtwache hatten große Mühe, sie zurückzuhalten, benn alle trachteten, eine Blume aus seinem Sarge zu nehmen.

Man vermeinte, ihn am Abend des 14. zu begraben, aber der Kaifer befahl, es bis auf Montag, den 17., zu verschieben. Unterdessen wurden auf Befehl des Raisers in vielen Kirchen hl. Messen für ihn zelebriert. Aber auch ganz arme Leute hatten für ihn hl. Messen lesen lassen.

Um 17. wohnten dem Leichenbegängniffe das Raiferpaar, der römische König mit seiner Gemablin, Erzherzog Karl und die Erzherzoginnen am Oratorium bei. Sie waren von ihrem damaligen Aufenthalte in der Favorita (heute Theresianum im IV. Bezirke: Wieden) gekommen, um bem teueren Toten die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam war vor dem Hochaltar exponiert und mit einem "Schranken umgeben, so zu diesem Ende gemacht worden". Raiserliche Leibwache und Stadt-Soldaten waren überall aufgestellt, um den großen Andrang des Bolkes zu verhindern, nur die Hofbamen, Minister und Hofkavaliere wurden zugelassen. Das Requiem hielt der Bischof von Wien in "schwarzem Pontifikalgewand, mit einer vortrefflichen Musit", auch die Einfegnung des Leichnams — "die Cere= monial-Function, so ben benen Leichnamben üblich, mit Einrauchung". Der Bischof von Neutra "sunge barauf ein anderes Amt von der Unbefleckten Empfängnis in weißem Gewand".

Nach Beendigung dieser Trauerfeier verließen die Kapuzinerpatres und der gesamte Hofftaat die Kirche und harrten vor dem Kirchenportale der höchsten Herrschaften. Diese verließen das Oratorium und begaben sich zur Leiche, nochmals beren Hände zu küffen, die so weich und biegfam waren wie die eines Lebenden, mit dem Blut in den Abern, "welches eine große Berwunderung verursachte", wie auch, daß nach fünf Tagen die Leiche

keinen üblen Geruch ausströmte.

Die Blumen und Kranze, womit er bestreut war, welche die Raiserin täglich hatte erneuern laffen, "wurden fehr embfig auffgehebt", bavon hatten die Hofdamen, "jede Bufchelweis in ber hand" mit fortgenommen, um dieselben zu ihrer Andacht zu bewahren.

Nachbem die Patres den Majestaten beim Bagen noch aufgewartet,

wurde der Sarg in einen zweiten Sarg aus Nußbaumholz verschlossen und in der eigentlichen Kapuzinergruft, anstoßend an die kaiserl. Begräbnisstätte begraben." Soweit der offizielle Bericht. Derfelbe findet aber mancherlei Erweiterungen durch andere Aufzeichnungen und Privatberichte. So er zählen die Kapuzinerannalen des Wiener Konvents: "Wir Kapuziner wollten ihn, nach der Gepflogenheit unseres Ordens gleich am 14. begraben, da kam aber Nachmittags der Befehl des Kaifers, die Leichenfeier auf Montage der Befehl des Kaifers, die Leichenfeier auf tag, den 17. zu verschieben, also fünf Tage nach dem Tode, denn der gesamte Hof wollte berselben beiwohnen. Der Guardian, P. Ephrem, wagte einzuwenden, daß bei ber herrschenden großen Hiße — man war gerabe in den sogenannten Hundstagen — der Leichnam übel riechen wurde, boch der Raiser entgegnete kurz: "Solcher Diener Gottes Leiber stinken nicht wie bie unserer armen Sünder; "und so blieb es bei des Raisers Berfügung. Weiters erzählen die Annalen, daß schon am 14. ein solcher Zulauf an Menschen men Menschen war, daß die Leute sogar die Schranken vor dem Hochaltare nieberbrachen und Männlein und Beiblein ins Kloster eindrangen, so baß man das große Gartentor öffnen mußte, um die Leute hinauszulassen. "Alle Blumen", heißt es weiter, "haben sie uns weggenommen, kaum, baß wir sie hingestellt hatten und beren war eine erklekliche Menge." Da am 15. das Fest Maria-himmelfahrt einfiel, haben wir den Berstorbenen in eine Rapelle innerhalb des Chores transferieren muffen, aber merkwürdis, er verbreitete wirklich keinen üblen Geruch. Hände, Fuße, ja ber gange Körper und alle Glieder blieben biegsam und weich wie bei einem Kinde, aber auch das Blut in den Adern erschien flüssig und bei dieser Beweglichkeit der Gilieden must der Glieder wurde er begraben. Es bestand auch die Absicht, daß er in der kaiserlichen Generatien. der kaiserlichen Gruft beigesetzt werde, doch ging man davon ab; er wurde in unserer Genetz in in unserer Gruft in doppeltem Sarge bestattet. Ebenso hat ber spätere Lebensbeschreiber des Kaisers, Eucharius Rinck, uns verschiedene Einzels beiten über biefe beiten beiten über biefe beiten beiten über biefe beiten bei beiten heiten über diese denkwürdigen Ereignisse aufbewahrt. Auch er weiß von der Ablicht bog Geffen Greignisse aufbewahrt. der Absicht des Raisers den teueren Leichnam in der Raisergruft 311 bestatten, fügt aber dem den teueren Leichnam in der Raisergruft statten, fügt aber bem bei: "so aber von benen Zesuiten aus vielen Ursachen wiberraten marken"! Es in aber von benen Zesuiten aus vielen Ursachen widerraten worden". Es ist wohl anzunehmen, daß der leidige Playmangel in der Kaiseraruft Sieten in der Kaisergruft diesen Entschluß zum Scheitern brachte. Hatte doch schon Raiser Ferdinand III. es sich vorgenommen, die Gruft zu erweitern, boch ein rascher Joh biederte ich kein ein rascher Tod hinderte ihn baran. Für seinen eigenen Sarg fand sich kein Wlätzchen mehre bertate. Plätichen mehr; berselbe mußte quer über die anderen Sarge gestellt wer ben.2 Betroffe dan Wermanner quer über die anderen Sarge gestellt wer den.2 Betreffs der Blumenfülle, die den Leib des P. Markus deckte, er zählt Rinck: "Die Raiserin und samtliche Hofdamen sandten eine große Menge abgegählter Baten im famtliche Hofdamen sandten eine geleat, Menge abgezählter Rosen in das Kloster, auf welche der Körper gelegt, auch damit überstreut wer auch damit überstreut war, welche sie nach dessen Beerdigung wieder genau nachzählten und in Wart welche sie nach dessen Beerdigung wieder genau nachzählten, und in Berehrung gegen dieses Paters heiligen Wandel auf behielten. Die Poisson vi Tong gegen dieses Paters heiligen Wandel behielten. Die Raiserin ließ aber auch des Verstorbenen Gebrauchsgegen stände, sogar die Geschirre, woraus er gegessen und getrunken, sowie fein Bett nach Sof holen, "wo es in ein besonderes Cabinett verwahrlich bengelegt ward".3 Das weitere Schicksal dieser sekundaren Reliquien, ist wohl nicht mehr bekannt. Im Strome ber Zeit ist ihr Andenken untergegangen. Auffallend ift, daß fich bis in die neueste Zeit, in der kaiferlichen hofburg zu Wien, der Name eines Korridors vulgo "der Kapuziner Gang" erhalten hatte. Obwohl eine nach ben altesten Quellen verfaßte Geschichte ber Sof= burg eriftiert, konnte nicht festgestellt werden, ob dieser "Rapuzinergang"

feinen Ramen von jenem "Cabinet" herleitet.

Es erschienen in jener Zeit Abbildungen des P. Markus im Sarge, wie er reichlich mit Blumen überfäet ist, wovon noch einzelne Exemplare in Orbensarchiven eristieren. Ein solches Bild hat einen Zeugen im Beatifi= kationsprozesse zu der Annahme verleitet, P. Markus sei im Tode mit einem mit Silber und Gold gestickten Meide von der Raiserin bekleidet worden. Augenzeugen bei Rekognition der Leiche können bezeugen, daß er mit dem stückweise noch erhaltenen Kapuzinerhabit im Sarge lag. Auch ein gleich zeitiger Brief eines damals im Wiener Konvente lebenden P. Paulinus von Augsburg, bestätigt all' das, was die offiziellen Berichte erzählen. Intereffant ift barin ber Passus, wo ber Briefschreiber von ber Biegsamkeit bes Rörpers und den lebhaften Blutadern spricht. Er fagt, man habe die hand willfürlich zu einer Fauft biegen konnen und wieder ohne Schwierigkeit auseinanderfalten, was aber bie Benen anlangt, fo hatten biefelben am Ropfe, an den handen und Fugen durchaus tein anderes Aussehen als bei einem Lebenden. Man zweifelte schon, ob diese Abern mit wirklichem Blut gefüllt seien, oder aber Blut mit Luft vermischt sei. Der Raiser, wie die gelehrtesten Arzte, waren barüber febr verwundert, denn, wenn ein Finger niedergedrückt worden war und der Druck wieder nachließ, kehrte er sofort in seine frühere Lage zuruck. Der Schreiber beschließt seinen Brief noch mit der Bemerkung: "Biel wurde von den Bundern erzählt, die er früher im Leben gewirkt, nach dem Tode aber ist Alles still." Die Annahme ist nicht ganz richtig. Auch die Wunder nach dem Tode werden uns noch in einer späteren Publikation beschäftigen. Bon Hilfesuchenden wurde er sofort nach Eintritt seines Tobes angerufen. So schrieb am 22. August 1699 bie Raiserin an ihren Bruder, den Kurfürsten Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg: "mein kleine Marie Madlenel hatt die blattern bekommen... gottlob bis dahto gehts noch gutt ich hab mein ganz Bertrauen zu unferm sehligen P. Marco welcher ein dag zuvohr gestorben als sie ist krankh worden und glaub festiglich er wirt von Gott erbitten was sein hl. will ift."5

Der bemütige Ordensmann, ber sich im Leben stets für ben Geringsten hielt, er wurde mit fürstlichem Gepränge begraben, die kirchlichen Erequien wurden eben auf Befehl des Raifers ganz in berfelben Beife abgehalten, wie sie beim Tode der öfterreichischen Fürsten gebräuchlich sind. Go ehrte der Kaiser öffentlich den so sehr geliebten P. Markus. Aber auch der Nachwelt wollte Leopold ein würdiges Zeichen seiner Liebe und Dankbarkeit hinterlassen, indem er selbst ihm die Grabschrift verfaßte, die heute noch seinen Sarg auf einem Messingplättchen schmückt; in Marmor eingraviert aber den Platz zeigt, wo P. Markus unter dem Altare ruht. Diese Grabsschrift wurde auf eigenen, kleineren und größeren Papierblättern in ganz Deutschland verbreitet. Eine der schönsten Ausgaben ist die in Augsburg beim Buchdrucker Matthias Meta erschienene.

#### Rapitel XIX Mr. 3

# Die Vorbereitungen zur Seligsprechung

Mus dem Rapitel: "Der geschätzte Ordensgenosse", haben wir ersehen, daß eigentlich schon im Jahre 1680, also noch lange zu Lebzeiten bes P. Markus nachtit P. Markus, vonseiten seiner Oberen durch Bemühung um Authentisierung seiner Bunder, der Grund zur Einleitung einer eventuellen Seligsprechung gelegt wurde. Diefe Bemühungen gewannen im weiteren Berlaufe bes Lebens noch an Intensität und erreichten ihren Höhepunkt zur Zeit bes Toben bes D. Martinen. Todes des P. Markus. Die Bestrebungen des Ordens zu verwirklichen, de Porentruy sagt als Zeuge im venezianischen Informationsprozesse, er habe soeben im Archive der Giudeca, das heißt im venezianischen Provinzarchive ein Blatt eingesehen, worauf Kaiser Leopold, nach Art eines Formulares über das Leben und die Tugenden des Dieners Gottes, das Nötige zur Einleitung eines Prozesses vorbereitet habe. Dahin zielte ja auch die im Sahre 1703, am 29. April erfolgte offizielle Translation ber Leiche bes P. Markus Er ... her P. Markus. Er ward vor vier Jahren in der Rapuzinergruft beigesett; ber Raiser hatte verfügt, so nahe als möglich an die Kaisergruft stoßend, und in einem Sont in einem Sarge aus "tunlichst unverweslichem Holz". Ein Zeuge im Beatififationsungen "tunlichst unverweslichem Holz". Beatifikationsprozeß beponierte: "Aus Cypressenholz." Im Sahre 1703 wurde er noch in einen dritten Sarg eingeschlossen, und zwar in einen kupfernen. Dieser sollte in bem Raume unterhalb der Kapelle der Dar stellung Maria zu stehen kommen. So geschah es auch. Am Vorabende der Translation noch Commen. Translation nach Sonnenuntergang, wurde die Leiche aus der Gruft heraufsgeholt am position geholt, am nächsten Bormittage, nach 10 Uhr, erschienen zuerst ber Biener Bischof Franz Der Wiener Bischof Franz Anton Graf Harrach, dann Kardinal Leopold Rofe lonitsch, Primas von Ungarn, gleich darauf die Kaiserin, begleitet von Hoff damen und Hoffavalieren vom höchsten Abel. Der Guardian, Definitor und Gruftkustos, P. Leopold mit fünf Bätern und Brüdern ber Familie, hatten sich zur Feier ebenfalls eingefunden. Nun wurde der Sarg geöffnet. Da fand sich der Leib bis dahin noch unversehrt und von schwärzlicher

Farbe, das Fleisch sedoch im Gesicht war fast ganz aufgezehrt. Die Kaiserin entfaltete ein Taschentuch und breitete es über dem Leichname aus. Inswischen betrachtete sie die Gestalt ungefähr eine Viertelstunde lang, dabei rief sie aus: "Das ist unser Aller wahres Vild." Nachdem sie ihr Tückslein zu sich genommen hatte, verfügte sie die Schließung der beiden Särge. Der Vischof von Wien frug sowohl den Kardinal als auch die Kaiserin, ob sie nicht mit ihrem Insiegel den Sarg versiegeln wollten, doch hatten weder der Kardinal, noch die Kaiserin ihr Siegel zur Hand, so versiegelte der Wiener Vischof denselben, mit seinem Siegel von allen vier Seiten mit eigener Hand, dann wurde er in den kupfernen Sarg eingelassen, an den bestimmten Platz getragen und von Hosmaurern auf der linken Seite

bes Altares ber Darftellung Maria eingemauert.1

Ein anderer Bericht eines gewiffen Johann Benaglia, offenbar an bas Generalat des Ordens, ergänzt die vorstehenden Aufzeichnungen im Wiener Konvent dahin: Sonntag, den 29. April sei im Namen des Hofes von Baron Scalvinoni ans Moster der Auftrag zur Vorbereitung der Trans lation gekommen. Als die Kaiserin sich am 30. vormittags ins Kloster zur Feier verfügte, kam sie von Larenburg. In ihrem Geleite befand sich der Obersthofmeister Fürst Schwarzenberg, sowie Ihrer Majestät Obersthof= meisterin. Die Feier war auf 11 Uhr vormittags angesetzt, weil um biefo Stunde P. Markus ben Geift ausgehaucht hatte." Daß im Angefichte bes Toten das Fleisch bereits zernagt war, führt ber Berichterstatter zu= ruck auf die Einreibungen, die während der Krankheit vorgenommen wurben. Es erregte aber Berwunderung, daß der Körper noch nach brei Jahren und 8 Monaten unversehrt war. Das Fleisch schien trocken und von brauner Farbe, nur die Fuße waren weiß geblieben. Die hande fuhl= ten sich noch weich an, der Körper verbreitete keinerlei üblen Geruch. Baron Scalvinoni, ber bies vermutet hatte, bemerkte ber Raiserin gegenüber, er hatte etwas wohlriechenden Balfam bei sich. Das sei nicht notwendig, entgegnete biefe, wir Alle wurden ja ale Cadaver in diefen Zu= stand versetzt werden." Die Feier war auf Befehl der Majestäten voll= kommen geheim gehalten worden und vollzog sich bei geschlossenen Kirchen= turen. "Damit ber Zulauf ber Leute, ber gewiß ungahlbar gewesen mare, vermieden werde, auch weil Ihre Majestäten wußten, daß dem Verewigten jeber Pomp und jegliche Gitelkeit ber Welt ferne lagen."2

In dem Gange der Borbereitungen zu einem prozessualen Verfahren, trat bald eine empfindliche Stockung ein. Im Jahre 1705 war Kaiser Leopold gestorben. Der Kaiserin lag diese Angelegenheit wohl nicht minder am Herzen als ihrem Gemahl, nur wußte sie nicht wie die Sache in Fluß bringen. Als sie am 15. August 1705 P. Kosmas die Seele ihred Gemahls anempfahl, fügte sie dem hiezu: Da mein kaiserlicher Gemahl den Wunsch an den Tag legte und so viel Eiser dafür bezeigte, es möge zur

größeren Ehre Gottes Alles befördert werden, was seiner Zeit für den Prozes unseres guten P. Markus dienen könnte, und da ich diese seine Absicht kannte, so bitte ich Ew. Paternität, wenn Sie wüßten was und wie man es anstellen sollte, um mitzuwirken, diesen Wunsch meines so from men Kaisers zu erfüllen, so wollen Sie es mir mitteilen. Ich werde dann gewiß Alles tun, was ich kann und bin auch in dieser Beziehung sicher des Beistandes des Kaisers, sowie des Königs, meiner Söhne, damit diese hl. Absicht seiner Zeit den erwünschten Erfolg habe.

Was P. Kosmas der Kaiferin geantwortet, entzieht sich unserer Kennt nis. Die Briefe des P. Kosmas an die Kaiserin sind leider in der Zat nach dem Lode des P. Markus, bis auf einen nicht mehr erhalten. Tat sächlich ruhte diese Angelegenheit bis zum Jahre 1883, wo die Erinne rungsfeier an ber Engelegenheit bis zum Jahre 1883, wo die Erinne rungsfeier an ben Entfat ber Stadt Wien von ber Türkenbelagerung im Sahre 1683, auch das Andenken an P. Markus wieder fraftig aufleben ließ. Es ift Sies wiede ließ. Es ist dies nicht zu verwundern. Die Regierungszeit Joseph I. war nur von kurzer Dauer. Er starb 1711, sein Bruder Rarl aber, ber ihm in ber Regentificht. in der Regentschaft folgte, hatte schwere Sorgen, die ihn drückten. Auch ihm blieb manntier ihm blieb männliche Deszendenz versagt und so hatte er ben Kampf unt Mahrung des Ihn-Wahrung des Thrones für seine Lochter, Maria Theresia, du führen. Da hatte er Finn City Da hatte er keine Zeit, dem Kapuzinerorden zur Berherrlichung seines großen Ordenstagen großen Ordensgenossen zu verhelfen. Eine neue Zeit brach allmählich an, Die Mrg bog franzeinb die Ara des sogenannten Josephinismus, die Epoche der kirchenfeind lichen "Aufklärung". Der Geist dieser Zeit war der Religion abhold, für Berehrung der Heiligen hatte man keinen Sinn mehr. So blieb die Sache eines D. Market eines P. Markus ruhen — aber, wie gesagt, sie erstarb nicht. Bieberaufleben des Gedächtnisses an P. Markus bis zu den ersten andche ten zur Einleitung eines Beatifikationsprozesses, vergingen noch manche Jahre.

Erst im Jahre 1889, da der Katholikentag in Wien vom 30. April bis 2. Mai statkand, setzte die Bewegung ein. Der damalige Vizebürgermeister Josef Porzer hat später im Informationsprozesse beim Wiener Ordinariate als Zeuge fungiert. Bei dieser Gelegenheit berichtete er: "Bevor der sweite österreichische Katholikentag im Jahre 1889 abgehalten wurde, ersuchte mich der Präsident, Graf Anton Pergen, einen Vortrag über P. Markud zu halten. Ich habe diesen am 2. Mai 1889 gehalten. Am Schlusse bestelben habe ich, auf Bunsch der Vorstandschaft des Kongresses und vieler Teilnehmer, an die gegenwärtigen hochwürdigsten Kirchenfürsten die Vitte gerichtet, Schritte zur Beatisikation des P. Markus einzuleiten, was von den zahlreichen Anwesenden beim Kongresse mit großem Veisall außgenommen wurde." Die gegenwärtigen Kirchenfürsten aber waren: der Erzbischof von Wien, Kardinal Eölestin Ganglbauer, der apostolische Munttius Galimberti, der Kardinal Erzbischof von Prag, Graf Schönborn, außer

dem 16 öfterreichische Erzbischöfe und Bischöfe, viele Prälaten, Fürsten, Grafen, sonstige Adelige, Gelehrte, Professoren, Leute aus allen Klassen, ungefähr 2000 Menschen.

Im Jahre 1893 hatte P. Franz Xaver von Ilmmünster, Ex-General, Definitor und Ex-Provinzial der bayerischen Kapuziner-Provinz, eine Einsgabe der bayerischen Bischöfe an den Hl. Vater in causa vener. P. Marci

veranlaßt.6

Bald begann der informative Prozeß in Benedig und Bien zu= gleich. Im Sahre 1904 wurde derfelbe in Wien geschloffen. Um 11. Juni fand in der Kapuzinerkirche der feierliche Gottesdienst statt, "anläfilich der Beendigung bes Borprozesses zur Seligsprechung des Kapuzinerpaters Marco d'Aviano". Diesen Dankgottesbienst hielt der damalige Judex primarius des Prozesses, Se. Erzellenz der apostolische Feldvikar Dr. Roloman Belopotocky. Nach Prüfung dieses Prozesses bei ber hl. Krongregation ber Niten, murbe wieder zugleich in Benedig und Wien ber eigentliche Apostolische Prozeg begonnen. Im Berlaufe besselben er= folgte am 14. Juni 1910 die Bisitation des Grabes, welcher Erzherzog Frang Salvator, in Bertretung bes Raisers Franz Josef, beiwohnte. Mis Abschluß des ganzen großbimenfionalen Prozesses fand aber am 6. Juni 1918 bie Rekognition ber Leiche felbst ftatt. Nach ben Borfchriften bes Rirchenrechtes muß nämlich vor Schluß bes Seligsprechungsprozesses ein feierlicher Feststellungsatt ber Erkennung der Aberrefte besjenigen Ber= ftorbenen, ber gur Ehre ber Altare erhoben werden foll, erfolgen. Diefe feierliche Amtshandlung erhielt eine besondere Note durch die Anwesenheit bes nunmehr verewigten Raifer Rarl, feiner faiferlichen Gemahlin Bita, sowie mehrerer Mitglieder des Kaiserhauses. Auch sonft waren eine Ungahl hober, geiftlicher und weltlicher Burdentrager zu dem feierlichen Afte geladen. Nach Beendigung ber Besichtigung bes Leichnames burch die Majeftaten und bie geladenen Gafte, mußten alle die Rapuzinerkirche, in welcher sich der Aft vollzog, verlassen und die Arbeit des Gerichtshofes, sowie der beiden eigens hierzu beeidigten Arzte begann. Der Anblick, der sich dem Laien bot, war wohl ein recht wehmütiger: Die Knochen bes Skeletts in bem schönen Ippressenholzsarg mit den herrlichen Intarfienmalereien von Blumen und lieblichen Engelsköpfchen an den Innenwänden — das haupt noch mit der Kapuzinerkapuze bedeckt, aus der Teile von Haut und Haaren hervorsahen. Gut erhalten, aber vom ursprünglichen Schwarz in rötlich-braun verfarbt, zeigte fich ber frause Bart. Sonft bemerkte man noch Stücke des Habits und einzelne künftliche Blumen, fowie eine Messingtafel, den Text der Grabinschrift, die Raiser Leopold verfaßt hatte, enthaltend. Diefer Anblick bot sich bem Beschauer. Anders beurteilten ben Stand der Leiche die Arzte, die gerichtlich beigezogen waren. Ein Gutachten lautet kurg: "Rein Körperteil ift gang erhalten, noch merkt man einen besonderen Wohlgeruch": Das zweite Gutachten konstatiert: Der Stand der Erhaltung ist infolge der Feuchtigkeit der Begräbnisstelle, nicht günstig. Auch trug dazu bei, daß der Sarg vier Jahre nach dem Tode eröffnek wurde und daher die Luft freien Zutritt erhielt. Die Knochen sind noch erkenntlich und in annehmbarem Zustand; die Farbe ist schwarz, was auf einen hohen Grad von Fäulnis deutet. Haar und Bart ziemlich konserviert, nur ist die Karbe verändert.

Ein neuer Zinksarg kam nun statt der beiden inneren Holzsärge in Berwendung, darin die irdischen überreste des Diener Gottes eingeschlossen wurden. Ein Kupfergefäß nahm den Kopf auf, eine Weißblechschachtel die zerstreuten Knöchelchen. Die größeren Knochen wurden in weiße Seide gehüllt, die Kaiserin Zita zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt hatte, und wurden mit Seidenbändchen gebunden. Die Teile der alten Holzsärge, die auseinandergefallen waren, wurden zusammengebunden, versiegelt und in der damals noch bestehenden Schaßkammer aufbewahrt.

Drei Jahre nahmen noch die Kollationierungsarbeiten in Anspruch, bann im Juni 1921 noch die große Übergabssitzung des Prozesses und die Riesen arbeit fast eines Viertel-Jahrhunderts war bewältigt. Die Akten diese Prozesses füllten 4 mächtige Foliobände. Es ist der größte, am tiefsten auch in die Welt= und Kirchengeschichte eingreisende Seligsprechungsprozes, der gegenwärtig in Nom anbänaia ist.

# Quellenangabe und Anmerkungen

Rap. I: Familie und Rindheit

1. General Poftulations Ardiv des Rapuziner-Ordens in Rom. Bidimierte Ropie des Zaufzeugnisses. — 2. Positio, Viennensis seu Venetiarum Beatificationis et Canonizationis Servi Dei P. Marci ab Aviano sacerdotis professi Ord. Min. S. Francisci Capuccinorum et Missionarii Apostolici, pg. 21. - 3. P. Cosmo ba Caftelfranco, Vita del. Rev. P. Marco Christofori d'Aviano, Predicatore Capuccino della Provincia di Venezia. (Manustript im d'Aviano, Predicatore Capuccino della Provincia di Venezia. (Manustript im Rapuzinerkloster al Medentore in Benedig, 4°) pg. 3. — 4. L. c. pg. 3. — 5. Gen., Possitionsarchiv. — 6. P. Cosmo, "Vita" pg. 3. — 7. Zeugenaussage im Wiener Informationsprozesse. — 8. Positio pg. 22. — 9. L. c. pg. 21. — 10. L. c. pg. 4. — 11. L. c. pg. 581. — 12. Klopp Onno, Corrispondenza epistolare tra 11. L. c. pg. 581. — 12. Klopp Onno, Corrispondenza epistolare tra 12. Gires Gires (Street 1888) Or 261. — Schwister 1888 (Or 261. — Schwister 1888) Or 261. — Schwister 1888 (Or 261. — Schwister 1888) Or 261. nali tratta e publicata (Gras, Styria 1888) Dr. 261. - Schreiben dd. 18. Cept. 1693, Ebersborf. — 13. L. c. Mr. 262. — 14. General-Postul.-Ardiv, Vol. F-3-I, Mr. 37. — Eigenhandiges Schreiben. — 15. Eigenhandiges Schreiben im Benetianischen Proving-Archiv des Kapuziner-Ordens, Buffa I., fol. 102. - 16. Positio pg. 679. -17. L. c. pg. 24. Abgebrudt. - 18. P. Louis-Antoine de Porrentruy et Ernest Marie de Beaulieu, Apotre, diplomate et Guerrier. — Le vénérable P. Marc d'Aviano Capucin par les P.P. du même ordre. (Toulouse-voix franciscaines -1921) der italienischen Ausgabe bieses Werkes in "documenti recentemente rinvenuti" pg. 477. — 19. Positio, pg. 578. — 20. Corrispondenza Mr. 204. Schreiben dd. 12. Mai 1689. Rap. II: Der Stubent

1. P. Louis-Antoine etc. pg. 7. - 2. L. c. pg. 8. - 3. P. Cosmo, Vita, pg. 4 et sqq. - 4. Periodico Studi Goriziani, Vol. IV. D. Giovanni Marussig ed il suo giornale della peste del anno 1682. Mitgeteilt burch die Güte bee R. P. Er-Generalbefinitors P. Serafino da Udine. — 5. Gen.-Postul.-Archiv, Vol. F. - 3 - IV Mr. 33.

Rap. III: Der Orbensmann. Mr. 1: Movige, Priefter, Oberer

1. P. Cosmo, Vita, pg. 5 et sq. - 2. L. c. pg. 6 et sq. - 3. P. Sedele, da Zara, Notizie storiche concernenti l'illustre Servo di Dio Padre Marco d'Aviano, Missionario apostolico dell'ordine de'Capuccini e membro della Provincia lor di Venezia, compilate dal P. — (Venezia 1798). Tom. I, pg. 8 et sq. — 4. Positio, pg. 35. 5. L. c. pg. 23. — 6. P. Louis-Antoine, Apotre etc. pg. 20. — 7. P. Cosmo, Vi ta, pg. 7. — 8. L. c. pg. 11. — 9. L. c. pg. 12—14. - 10. Ardiv der venetianischen Kapuzinerordens. Proving in Benedig, Original mit Infiegel.

Rap. III, Mr. 2: P. Markus' Orbensideal

1. Bibliotheca Vallicelliana in Nom, Raccolta di Lettere H. 76. Eigen-bändiges Schreiben dd. 28. Juli 1692, Wien. — 2. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 6. Oftober 1692, Bicenja. - 3. L. c. Eigenhandiges Schreiben dd. 19. Mai 1695, Wien. — 4. L. c. Eigenhändiges Schreiben, 19. Gienaro 1695, Gargniano. — 5. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Mai 1697, Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. Wien. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben dd. 8. dd. 31. August 1697, Wien. - 7. General Poftul. Ardiv, Originalidreiben dd. 21. Mai 1680, Innebruck. - 8. L. c. Original dd. 1692, Etsch, ben 12. September. - 9. L. c. Original dd. 1694, Pabua, 26. Mai. - 10. Ardiv ber venetian. Proving. Eigendd. 1688, f. 1. 1. Mai. - 12. Bojani & be, Innocent XI et sa correspondance avec see no 22. dance avec ses nonces (Roulers 1910-1912), Vol. II, pg. 18 et sq. 13. I. c. Vol. III, ng. 18 Saries avec ses nonces (Roulers 1910-1912), Vol. II, pg. 10. M. Cap 13. I. c. Vol. III, pg. 18. Bericht vom 22. Sept. 1680. — 14. Annalecta O. M. Cap. Vol. XXXIX (1923) pg. 202 and D. Vol. XXXIX (1923) pg. 202, nach Dispaccidi Germania Mr. 153, fol. 401. 15. L. c. Vol. XXXIX (1923) pg. 202. Bericht vom 29. September 1680, Sing. 16. Bojani L. c. Vol. III pg. 23—25. — 17. L. c. Vol. III pg. 28 et sq. Hericht dd. 15. Juni 1681. — 18 Cabar 12 600. 15. Juni 1681. – 18. Cober 12, 600 ber Wiener National Bibliothet, fol. 27. Auch in Cober 336 (137) had E. a. Cober 12, 600 ber Wiener Mational Bibliothet, fol. 27. in Coder 336 (137) des Franzens museum in Brünn, fol. 27 et sq. 19. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — II Mr. 116. Original mit eigenhändiger Unterschrift — 20. Corrispondenza. — 21. Gen. Postul. Archiv, Original. — 22. L. c. Schreiben dd. 25. Mai 1692, Wien. — 23. L. c. Schreiben dd. 24. Juni 1692, Wien. — 24. L. c. Schreiben dd. 16. Juli 1692, Wien.

Rap. III, Mr. 3: Der geschähte Ordensbruder

1. P. Pellegrino da Forli, Annali dell'ordine dei frati Minori Capuccini scritti ed illustrati (Milano 1884), Vol. IV pg. 5. — 2. Annalen ber tyrolifchen Rapuzinerprovinz ad 1680, Tom. II, pg. 98. — 3. Annales Capuccinorum Provinciae Coloniensis. Abgebruct in: Annalecta O. M. Cap. Jahrg. 1894, Vol. XI. 25. 110. O. M. Cap. Jahrg. 1894, Vol. XL pg. 118. — 4. Annales Fratrum Min. S. p. N. Francisci Cap. Provincias II. pg. 118. — 4. Annales Fratrum Carbin ber Francisci Cap. Provinciae Helveticae, Pars VI, pg. 227. - 5. Archiv ber venetianisch en Rapuzinerproving, Original Schreiben dd. Benebig, 4. Juli 1680. - 6. Gen. Pofful Medin Control of C 9. L. c. Memorie attenenti il P. Marco. pg. 37 im Benetianischen Proving Ardiv, Busta II, Nr. 14. — 10. Gen. Postul. Archiv, Eigenhandiges Schreiben. Aushentisterte Ropie im Benetian, Provingardin. Ropie im Benetian. Provinzarchiv. — 11. P. Louis-Antoine, Apotre etc. Introduction. — 12. P. Ingelieus Christian (C. Louis-Antoine, Apotre etc. Introduction. — 12. P. Angelieus Eberl, Geschichte der baverischen Kapuziner-Orbensprovins (Freiburg 1902). ng. 220. (Freiburg 1902), pg. 220. - 13. L. c.

Rap. III, Mr. 4: Gingelne Gegenströmungen im Orben

1. General Postul. Archiv, Einzelblatt. Eigenhändiges Schreiben. — 2. Rembry Voyage Le P. Marc d'Aviano. La d'élivrance de Vienne en 1683. Voyage du P. Marc d'Aviano dans les Parties de Vienne en 1683. du P. Marc d'Aviano dans les Pays bas en 1681. (Extrait de la revue "Précis historiques 1884) P. O. C. S. en 1681. historiques, 1884.) Pg. 91-96. — 3. Joannis Melchioris, opera omnis. (Franequerae 1706.) Worrebe zu Tom. I. — 4. Benetianisches Provinzardiv Busta I Mr. 96. Eigenhändiges Schreiben. — 5. L. c. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben. — 5. L. c. — 6. L. c. Eigenhändiges Schreiben. — 5. L. c. — 7. L. c. pg. 90-98. — 8. Original mit Insegel im Benetianischen Provinz-Archiv Busta I, fol. 82. — 9. Gen. Postul. Archiv, Fol. F—3—IV, Mr. 31. Original mit Papierinsegel. — 10. P. Cosmo, Vita, pg. 99-100. — 11. Appeles Civiatis Vivi. Tom. 71. Fol. 11. 10. P. Cosmo, Vita, pg. 99-100. — 11. Annales Civitatis Utini, Tom. 71. Friuli Auch Feberico Braibotti, fra pulpiti e predicatori, (Estratto della Patria del Friali 1907.) — Mitacteilt burd sie Care redicatori, (Estratto della Patria del Friali 1907.) — Mitgeteilt burch bie Gute bes R. Ex-Definitors P. Serafino da Udine. 12. Aften ber Rathoushiklisches ... 12. Alten ber Rathausbibliothet zu Udine, Gütige Mitteilung bes Rm. P. Scrasino da Udine. — 13. Original im Benetianischen Provinzarchiv, Busta I Mr. 85. — 14. L. c. Original, Busta I Mr. 85. — 15. Eigenhändiges Schreiben, I. c. Busta I, Mr. 93. — 16. P. Cosmo, Vita, pg. 126—129. — 17. Gen. Postul. Archiv, Einzelblatt. — 18. P. Febele ba Zara, Notizie storiche Tom. II, pg. 29. — 19. Gen. Postul. Archiv, Cincelblat. Archiv, Vol. F—3—II Mr. 144. Original mit eigenhändigem Possifiriptum und Unterschrift. — 20. Positio.

Rap. IV: "Der Prediger" 1. Fragment eines Flugblattes. - 2. P. Cosmo, "Vita" pg. 8. - 3. L. c. pg. 14-16.
4. I. c. pg. 57 et sun. - 5 Original in Archiv. - 4. L. c. pg. 57 et sqq. - 5. Original im venetianischen Kapuzinerproving Archiv. Inflegel 6. P. Cosmo, "Vita" pg. 57-60. – 7. L. c. pg. 90-98. — 8. Original mit Papier im venetianischen Kapuziner-Proving-Archiv, Busta I, fol. 82. — 9. Original mit Papier inschen General-Postulationsarchiv des Kapuzinerordens in Nom, Vol. F-3-1V. Mr. 31. — 10. P. Cosmo. View. — 7. 71. Mr. 31. – 10. P. Cosmo, "Vita" pg. 99 et sq. – 11. Annales civitatis utini, T. 71. fol. 128; ferner: "Fra pulpiti e predicatori" von Dr. Feberico Braidatti, estratto "Patria del Frinli 1907". Mitaetite della "Patria del Frinli 1907". Mitaetite della "Patria del Frinli 1907". "Patria del Frinli 1907". Mitgetilt burd bie Gute von A.R.P. Er. Generalbefinitor P. Serafino ba Udine. - 12. Aften ber Rathausbibliothet von Udine. Bon demfelben Hodiw. P. Erdefinitor gutigft mitgeteilt. - 13. Oringinal im venetianischen Proving-Archiv, Busta I, fol. 851. - 14. Original, l. c., Busta I, fol. 852. - 15. L. c. Busta I, fol. 93. Eigenhandiges Schreiben. — 16. P. Cosmo, "Vita" pg. 126—129. — 17. Original im General-Postulations-Archiv des Kapuzinerordens in Rom. Einzelblatt. — 18. P. Fibelis von Zara, Notizie storiche etc., Tom. II, pg. 29. - 19. Original mit eigenhandigem Pofiffriptum und Unterschrift im General-Poftulations-Archiv bes Rapu-Binerordens in Rom, Vol. F-3-II, Mr. 144. - 20. Positio.

Rap. V: Auftauchende Biberfpruche

1. P. Cosmo, Vita, pg. 19—20. — 2. "Narratio breve del P. Marco d'Aviano", Original. Archiv ber venet. Kapuşiner. Provinz: Busta I, Mr. 6. Auch: P. Cosmo, Vita, pg. 20 et sqq. — 3. Bojani F., Vol. II, pg. 253. — 4. P. Cosmo, Vita, pg. 23. — 5. L. c. pg. 23—24. — 6. Batifanisches Archiv, Lettere de 'particulari Vol. 56. colari, Vol. 56. - 7. Original im venetianischen Provinzarchiv, Busta I, Rr. 12. -8. Ardiv ber venet. Kapuzinerproving. Eigenhandiges Schreiben. - 9. L. c., Busta I, Mr. 14. - 10. L. c., Kopie von ber Hand bes P. Cosmas. - 11. L. c.

Rap. VI: Die erfte apostol. Missionsreise im Jahre 1680. Mr. 1. 3m Tirol

1. Archiv ber venet. Rapuziner-Proving. Busta I, Mr. 22. Original. -2. P. Cosmo, Vita, pg. 231. - 3. Sinnacher Frang Anton, Bentrage gur Gefdicte ber bifdoft. Rirde Gaben und Briren in Eprol (Briren 1832). Vol. VIII pg. 700 et sqq. - 4. Weber Beda, Tirol und die Reformation. In historischen Bilbern und Fragmenten. Ein fathol. Beitrag zur naheren Charafteristerung ber Volgen bes 30jährigen Krieges vom tirolischen Standpunkt aus. (Innsbruck 1841) pg. 200.

– 5. Sinnacher, Vol. VIII, pg. 702. – 6. Stiftsarchiv zu Wilten. – 7. P. Cosmo, Vita pg. 232 et sq. – 8. P. Febele ba Zara, Notizie, Vol. I. pg. 72. – 9. Stiftsardiv zu Wilten. — 10. Sinnader, Vol. VIII, pg. 702. — 11. Archiv des Wiener Kapuziner-Konventes Kopie ohne Datum und Indorsat. — 12. Stiftsardiv zu Wilten. — 13. Sinnader, Vol. VIII. pg. 702 et sq. — 14. Chronit der tirolischen Kapuzinerprovinz. Tom. II, pg. 98. — 15. Weber Beda, pg. 201 et sq. Rap. VI, Mr. 2: In Munden

1. Eberl Angelicus, Gefdichte des Rapuginerflofters an ber Schmerg. haften Rapelle und bei St. Anton in Münden von 1847-1897, pg. 205-207. - 2. Alten des Ordinariates Münden, Fasc. Marco d'Aviano, Product 2, Concept. — 3. Annalecta O. M. Cap. Jahrg. 1893 (Vol. IX), pg. 156. — 4. Archiv ber venet. Kapuginer. Proving, Busta I, Beilage zu Mr. 30. — 5. Kreisarchiv von Schwaben und Meuburg. — 6. Archiv b. venet Kap. Proving. Busta I, Dir. 30. Eigenhändiges Schreiben mit Inflegel. - 7. Rreisarchiv Münden, Original. 8. Cober 12, 620 ber Biener Rationalbibliothet Fol. 31b. - 9. Cober 336 (137) bes Frangensmuseums in Brünn: "Marcus de Aviano, Facies aegrotantis mundi 1673-1699. Fol. 24 a-25 a. - 10. Gen. Poftul. Archiv. Gingelner Aft. - 11. L. c. Vol. F-3-III Mr. 116. Original mit aufgebrudtem Papierinstegel. - 12. Rreisardin Münden. G. R .- Fasc. 753 Mr. 9. - 13. L. c. -14. P. Cosmo, Vita und Jebele ba Zara Notizie, Vol. I pg. 68-78. - 15. L. c. -16. P. Louis-Antoine, Apotre etc. - 17. Gen. Poftul. Ardiv. Gingelatt.

Kap. VI, Mr. 3: In Salzburg

1. Archiv ber venet. Rap. - Proving. Busta I, Mr. 30. - 2. L. c. Busta I, Mr. 31. Original mit eigenhandiger Unterschrift des Erzbischofs von Salzburg. - 3. Aften bes Orbinariates Calzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Product 68a Original. -4. Ardiv ber venet. Rap. . Proving. Busta I, Dr. 32. Original mit eigenhändiger Unterschrift bes Erzbischofs. - 5. L. c. Busta I, Mr. 34. Original mit eigenhandiger Unterfdrift. - 6. Aften des Ordinariates Galzburg. L. c. Pruduct 51, Original. -7. L. c. Product 61. - 8. Aften bes Orbinariates Regensburg, Fasc. Marco d'Aviano, ad Product 18. Original. - 9. Synopsis Historiae Domus Octtinganae S. J. Pars I ab anno 1591, pg. 124: "Notabilia externa". Im Stadtpfarrarchiv Altotting. -

10. L. c. Ordinariatearchiv Salzburg. Facikel: Marco d'Aviano. Product 60. 11. Meiger Franc. et Paulus, Historia Salisburgensis. (Salisburgis 1692), ng. 922 et ag 2016 Vol. 37 1692), pg. 922 et sq. Auch abgebruck in Annalecta O. M. Cap. an. 1890, Vol. 37 pg. 285. — 12. General-Postul-Archiv, Vol. F—3—II Mr. 23 (2. Zeil). — 13. Benebik tinerinnenkloster Monnberg bei Salzburg. Manustript. — 14. Bullarium Ord. ff. Min. S. P. Francisci Capuccinorum (Romae 1743). Tom. II, pg. 296 et sq. 15. Archivum Curiae Generalis O. M. Cap. Romae: Fr. Marcod'Aviano. Memorialie Rescritti. — 16. Bestl Manustriae Camillenarchiv. ebemats in Memoriali e Rescritti. — 16. Graff. Brandissches Familienarchiv, ehemals in Lang in Livel. Lana in Tirol.

Rap. VI, Mr. 4: Zum ersten Male am Raiserhot

1. Archiv des Ordinariates Regensburg, Fasc. Marco d'Aviano Product 17. 2. Cober 14, 382 der Wiener Mationalbibliothet: "Diarium Collegy S. J. Passavy, Fol. 140. — 3. Gob B. Geographisch. historisches Handbuch von Babern. — 4. Annales Provinciae Austriae, Tom. I, pg. 187. — 5. Cober 14, 382 der Wiener Mationalbibliothet, fol. 140. — 6. Wiener der Minchen. ter Wiener Nationalbibliothef, fol. 140. - 6. Alten des Rreisardives Münden. G. R. F. 753 Mr O Committee M. . - 6. Alten des Rreisardives Prov. G. R. F. 753 Mr. 9 Straubing, Gericht Deggenborf Product 13. – 7. Annales Prov. Austriae, Tom. I. pg. 185. — 8. Kreisarchiv München, Geistliche Sachen, Marco d'Aviano betreffend Mr. 9–23. Original. – 9. Klopp, "Corrispondenza" Mr. 1. – 10. Historia Domestica Conventus Lincipais Tom. Domestica Conventus Linciensis, Tom. I, pg. 182. — 11. Tom. II, pg. 98—101.

12. P. Cosmo, Vita, pg. 273 et sq. — 13. Bojani, III pg. 23. — 14. P. Emerich Sinelli, Kapuziner, der spätere Wischof von Wien und erster Minister des Kaisers. — 15. Eleonora von Genzaga, Witwe nach Ferdinand III, Mutter der Herzelling von Lothringen. — 16. Annalecta Ord. Min. Cap. Vol. 39, Jahrg. 1923, pg. 201, nach den Originalen des venetian. Staatsarchives. — 17. L. c. pg. 202. — 18. Geheimes Staatsarchiv München, K. blau 45/8 fol. 220 Schreiben Ll. Sing den 21. Sept. 1680. Staatsardiv München, K. blau 45/8 fol. 220. Schreiben dd. Lins, den 21. Sept. 1680. - 19. L. c. fol. 221. Schreiben dd. Lins, den 21. Schreiben 19. L. c. fol. 221. Schreiben dd. Lins, 28. Sept. 1680. – 20. L. c. fol. 222. Schreiben dd. Lins, 5. Oftober 1680. dd. Lins, 5. Oftober 1680. – 21. Aften bes Ordinariates Regensburg, Fasc. Marco d'Aviano ad Product 63. – 22. Corrispondenza Nr. 2.

Rap. VI, Mr. 5: Won Ling nach Meuburg

1. Kreisardiv Münden, Acta bes geiftl. Rates, Marco b'Aviano beeffend, Dr. 9. 2 Original treffend, Mr. 9, 2. Original. — 2. L. c. Mr. 9, 3. — 3. I. c. Mr. 9, 13. — 4. L. c. G. R. Fasc. 753 M. 9, Product 6.—5. L. c. Product 7. Original dd. Milshofen, 1. Oftober 1680. — 6 I. Product 6.—5. L. c. Product 7. Original dd. Milshofen, 1. Oftober 1680. – 6. L. c. Product 6. – 5. L. c. Product 7. Original dd. Mishofen, 2. Oftober 1680. – 7. Acta des geheimen Hausarchives München, Aft Mr. 9531/3. Original. – 8. Kreise Archive Manden, Wanter 3. Original. — 8. Rreis-Archiv Munden G. R. F. 753 Mr. 9 Stadt Straubing, Product 3.
— Eberl Angelieus Rate : 4. 1. - Eberl Angelicus, Geschichte ber baper. Rap. Orbens Proving pg. 46. - 10. Rreis: Archiv Munden Gaitet Chaper. Rap. Orbens Proving pg. 9-4 10. Rreis-Archiv Munchen, Geiftl. Sachen P. Marco von Aviano betreffend Dr. 9-4.

— 11. Alten des Orbinariates College P. Marco von Aviano betreffend ge. ferner — 11. Aften des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco von Aviano betreffend Mr. ferner Sandschrift des Benediktinerinnenstiftes Monnberg 27. B. 24. fol. 46h-51a. — 12. Kreis Archiv München, Geiftl. Sachen Br. C. 12. Cobinariates Archiv München, Ceiftl. Sachen Mr. 9-10, Original. - 13. Aften des Orbinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 53, Original. - 14. Aften des Orbinariates Augsburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 53, Original. - 14. Aften des Orbinariates Augsburg, Fasc. Marco d'Aviano, Dr. 53, Original. - 14. Aften des Orbinariates Augsburg, Fasc. Augsburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 53, Original. — 14. Aften des Debimen Baus, archives München, Mr. 1148. Tom V. 150. archives München, Mr. 1148, Tom. V pg. 506, Ropie. — 16. Aften bes Orbinariates Eichftatt, Fasc. Marco d'Aviano, fol. 6 und Aften bes Orbinariates Mugsburg, Fasc. Marco d'Aviano, Product 6. Marco d'Aviano, Product 6.

Kap. VI, Mr. 6: Um Sofe des Kurfürften von Köln

1. Pastoral-Blatt des Bisthumes Eichftätt, VIIIer Jahrgang (1861), Mr. 37.

2. Alten des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 62.

3. Grafin - 2. Atten des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 62. — 3. Pallotat v. Eichstätt l. c., ferner: Müller Willbald, bie Selige Stilla, Gräfin von Abenberg (Eichstätt 1906), pg. 74. — 4. Kreisarchiv Wamberg, Rep. 160, Karbinettsaft ad Mr. 91, fol. 10. Attenstüd s.b. — 5. L. c. Mr. 91, fol. 11. Attenstüd dd. Mürnberg, 13. Oktober 1680. — 6. L. c. Mr. 91, fol. 9. — 7. Febele ba Zara, Notizie Tom. I, pg. 119. — 8. Kreisarchiv Wamberg, Rep. 160 ad Mr. 91, fol. 4. Original. — 9. L. c. ad Mr. 91, fol. 2. Schreiben dd. 2 Octobrie 1680. Schloß Marien. Driginal. — 9. L. c. ad Mr. 91, fol 2, Schreiben dd. 2. Octobris 1680. Schloff Marien, berg ob Würsburg. — 10. I. 6 Por 160 ad. 2. Octobris 1680. berg ob Burgburg. — 10. L. c. Rep. 160 ad Mr. 91, fol. 3. Rongept. — 11. L. e. ad Mr. 91, fol. 6. Octob. 1680, Men.

burg. - 12. L. c. fol. 8. Rongept. - 13. L. c. fol. 14. Rongept. - 14. Fontes rerum Austriacarum Bb. XXVII: Gefandtichaftsberichte ber venetianischen Gefandten am Biener Sofe. - 15. Mommel Chr. von, Leibnig und Land. graf Ernft von Beffen. Mheinfels. Ein ungebrudter Briefwechsel (Frantfurt a. M.), 2. Bb., pg. 42. — 16. Fontes rerum Austriacarum, Bb. XXVII, pg. 258. — 17. Dumont J., Corps universel diplomatique du droit des gens (Amsterdam 1731). Vol. VII, pg. 207. — 18. Fontes rerum Austriacarum, Bb. XXVII, pg. 296. — 19. Matitanisches Archiv, Nunciatura di colonia 1680. - 20. Kreisardiv Bamberg, Rep. 160 ad Mr. 91, fol. 28. Schreiben dd. Mains, 20. Df. tober 1680. - 21. Chronit des Benediffinerklofters Munfter-Schwarzach in Franken. -22. Kreis-Archiv Bamberg, Rep. 160 ad Mr. 91, fol. 21. - 23. L. c. Mr. 91, fol. 19. - 24. L. c. ad Mr. 91, fol. 23. - 25. L. c. ad Mr. 91, fol. 20. - 26. L. c. ad Mr. 91, fol. 29. -27. L. c. ad Mr. 91, fol. 31. Schreiben dd. Bamberg, 28. Octobris 1680. - 28. L. c. ad Mr. 91, fol. 26. - 29. P. Cosmo, Vita, pg. 235. -30. Chronit bes Benebittinerklofters Munfter-Schwarzach. - Größtenteils abgebruckt in "Religionsfreund" Burgburg 1822), pg. 550-552. Mach bem Terte in "Religionsfreund" ins Lateinische übertragen und veröffentlicht in Annalecta O. M. Cap. 1891. Vol. 37 pg. 240 et sq. – 31. Bamberger Neichekorrespondenz Bd. 18, Rep. 126, fol. 106. – Schreiben dd. Eölln, ben 27. Oftob. 1680. – 32. L. c. ad fol. 106. – 33. L. c. fol. 105. – 34. Berthier P. Fr. Joachim Joseph, O. Pr., Innocentii PP. XI, Epistolae ad principes (Roma 1890—1895), pg. 385, Mr. 1003.

Rap. VI, Mr. 7: In Augeburg

1. "Corrispondenza". - 2. Rreisarchiv Bamberg, Rep. 160 ad Mr. 91, fol. 40. Driginal. — 3. I. c. fol 32. — 4. Scheibler Joh., Wunder ber Päftlichen Wunder etc. (Frankfurt am Mayn 1681), pg. 7. — 5. "Corrispondenza".

— 6. Beiträge zur Geschichte bes Niederrheins. III (1888), pg. 295—320: Daelen E., Zur Geschichte ber bilbenden Kunst in Düsseldorf, pg. 302. — 7. Beiträge E., Zur Geschichte ber bilbenden, Weiträge zur Geschichte ber Kunst.

1. c. XXIII (1911): Levin Theodor, Beiträge zur Geschichte ber Kunst.

1. beitre bungen im Gause Meale. Neuburg, pg. 24 und 151. — 8 Aften des Ordinariates beftrebungen im Saufe Pfaly-Meuburg, pg. 24 und 151. - 8. Aften bes Ordinariates bestrebungen im Hause Pfalz-Neuburg, pg. 24 und 151. — 8. Atten des Promatiates Augsburg, Fasc. P. Marcus von Aviano, Product III. — 9. L. c. Product VII. — 10. Hüffl. Dettingen-Wallersteinsches Archiv, Wallerstein. Personalaft Motger Wilhelm zu Dettingen-Balbern, Mr. 36. (Durch gütige Mitteilung des Höckeimrat Weiß an R. P. Postulator.) — 11. Drugulin W., Historischer Wilber-Heinscher Bestehrt, Buge, Lace, atlas, pg. 266. — 12. P. Meinrad O. S. F., Geistlicher Dreier, Fuge, Lace, uiesce. Briefe und Bericht über den gottseigen P. Markus von Aviano 1680. Manuffript in bem Benediffinerinnenstift Monnberg, pg. 58-62. - 13. Archiv bes Orbinariats Regensburg ad Product 64, Fasc. Marco d'Aviano. - 14. Ardiv bes Rap. Provinzialates Benedig, Busta I, Mr. 58. Ropie. - 15. Fragment eines Briefes im venetianifchen Provingarchive. - 16. Archiv bes Bogener Kapuginer-Ronventes. Giffige Mitteilung an R. P. Poftulator. - 17. Manuffript bes Benebiftinerinnenftiftes Monnberg, 56a-58a. - 18. 3. Teil ber Beingelmannfchen Chronit. Die lotalen Ertlärungen bat B. Oberinfpettor Borfcmann gutigft beigegeben. - 19. Ardiv bes Orbinariates Augeburg ad Product 9. Rongept. - 20. L. c. Product 12. Gebruftes Eremplar. - 21. Manuffript im Benebiffinerinnen. ftift Monnenberg, fol. 64-66. - 22. L. c. fol. 61b-63b.

Rap. VII: Die Miratelbuchlein

1. Ardiv des Orbinariates Augeburg, Fase. Marco d'Aviano, Product 14. Original. - 2. L. c. ad 14. - 3. L. c. Product 16. Konzept. - 4. L. c. Product 1. Konzept. — 5. Gener. Postul. Archiv, Vol. F-3-III, 2. 21. Mr. 4. - 6. L. c. Mr. 6. - 7. Ardiv der venet. Rap. Proving. - 8. Ardiv bes Orbinariates Angeburg, Fasc. Marco d'Aviano. Product 18. Original. - 9. Batitanifches Archiv, Nunziatura die Colonia. - 10. Scheibler, Bufdriff, fol. 42b. - 11. L. c. fol. 44a und b. - 12. Archiv bes Ordinariates Augsburg, Fasc. Kapuzinerklofter in Augsburg. Mr. 44. - 13. Siftorifd politifde Blatter (München 1845), 26. XVI, pg. 58-65.

Rap. VIII: P. Markus und die Jergläubigen. Nr. 1: Der Gefandte Gottes. 1. Gen. Postul. Archiv, Einzelblatt. Schreiben dd. Grienau, 4, Juni 1680. Kopie. -

2. L. c. F — 3 — III Mr. 1. Eigenhändiges Schreiben. — 3. Archiv des Ordinariates Augsburg, Fasc. Marco d'Aviano Product III. — 4. Loc. c. Product XXV. — 5. Gen. Poful. Archiv, Vol. F — 3 — IV. Mr. 51. dd. Mosae Trajecti 3. July 1681, Original. — 6. L. c. Vol. F — 3 — IV. Mr. 51. dd. Mosae Trajecti 3. July 1681, Original. — 6. L. c. Vol. F — 3 — V, Mr. 8. Eigenhändiges Schreiben. — 7. L. c. Vol. F — 3 — V, Mr. 1. Eigenhändiges Schreiben mit Insiegel schreiben. — 7. L. c. Vol. F — 3 — V, Mr. 1. Eigenhändiges Schreiben mit Insiegel schreiben. — 8. Die erwähnten Schilberungen und einzelne Daten über das Weltlin stüßen sich auf einige Geschichtwerfe, wie: Planta P. C., Geschichte von Graubünden in ihren haupt 3 ügen, Wern 1894 (protestantische Quelle). Salis. Soglio P. Micolaus, Die Familie von Salis (fathol. Quelle). Lindau im Wr. 1891 u.a.m. — 9. Wojani, Vol. I pg. 3. — 10. Diese Friedensartisel sind abgedruckt in dem zeitgenössischen Quellenwerfe des Mitters Fortunat Sprecher von Bernegg. J. A. D., Geschichte der Kriege und Unruhen, von welchen die drei Wünde in Hodrätien von 1618 bis 1645 heimgesucht wurden. Meu bearbeitet von Mohr Konradin im Archiv sür Geschichte von Graubünden. Chur 1856 usw. und 1857 2. Teil pg. 426—137. — 11. Salis-Soglio, pg. 209. — 12. Planta, pg. 350. — 13. Wojani, Vol. 2. (Kapitel "En Valteline) pg. 96—102. — 14. L. c. — 15. Wasifanisches Archiv, Nunziatura di Svizzera. — 16. L. c. — 17. L. c. — 18. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — II. (Ersten Tebeles, sestes Blatt ohne Paginierung.)

Rap. VIII, Mr. 2: Reicher Erntefegen 1. Archiv ber venet. Rapuziner-Proving. Busta I Dr. 47 Original. P. Cosmo. Vica 200 200 2. P. Cosmo, Vita, pg. 267. - 3. Archiv der venet. Rap. Proving. - 4. After bes Orbinariates Scales. 3. Archiv der venet. Rap. Proving. - 5. Bullabes Orbinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Provinz. 5. Bullarium Ord. Min. Cap., Tom. II, pg. 296. — 6. Corrispondenza Mr. 25. — 7. L. c. Mr. 26. — 8. Mäß M., Die Convertiren seit ber Meformation (bis 1800)
Freiburg 1866—1875. 35. VIII. Freiburg 1866-1875. Bb. VIII, pg. 310 et. sq. - 9. P. Cosmo, Vita, pg. 374.
10. P. Febele da Rara. Tom I and Oct. sq. - 9. P. Cosmo, Vita, pg. Winden, Gei 10. P. Febele ba Bara, Tom. I, pg. 310 et. sq. - 9. P. Cosmo, Vita, pg. Geiftl. Saden, Marco b'Avigue, hetreffen, - 11. Aften bes Rreisardives Minden, Munden. Saden, Marco d'Aviano betreffend Mr. 9 und 43. — 12. Archiv des Ordinariates Munden. Fasc. P. Marco d'Aviano Burt. 9 und 43. — 12. Archiv des Ordinariates Munden. Fasc. P. Marco d'Aviano, Product X. - 13. Wenetianisches Provingardin, Busta I, Mr. 46, Kovie. - 14. Tabel. - 13. Benetianisches Provingardin, Busta I, Mr. 46, Kopie. – 14. Sebele ba Bara, Tom. I, pg. 114. — 15. Matifanisches Archiv Nunziatura di Fiandra, Vol. 71. Nunziatura di Fiandra, Vol. 71, pg. 230. – 16. P. Cosmo. Einzelblatt. – 17. Verdadera notitia de los repetidos P. P. L. P. Cosmo. Einzelblatt. – 17. verdadera notitia de los repetidos P. L. P. Cosmo. Einzelblatt. – 17. verdado la dera notitia de los repetidos Prodigios, y assombrosos Milagros, que ha obrado la Soberana Magestad de Dies N. S. Soberana Magestad de Dios N. S. par mano del R.P. Fr. Marco de Aviano del Orden de N. S. P. S. Francisca de Dios N. S. par mano del R.P. Fr. Marco de Aviano del Provincia de N. S. P. S. Franciscano, en la familia de los RR. PP. Capuchinos de la Provincia de Venetia. Refigures al central de los RR. PP. Capuchinos de la Provincia de Venetia. de Venetia. Refierese el frutto de su Predicacion etc. (Madrid 1681). — 18. L. c. Benetian. Dropintarchia Grand de Su Predicacion etc. (Madrid 1681). — Mamento Benetian. Provingarchiv. Ercerpt, eines Aftenftides. Ohne Jahredangabe noch Mamens geichnung. - 19. Anngles Prov. Colonia Aftenftides. Ohne Jahredangabe noch Man. 1894, zeichnung. — 19. Annales Prov. Colon. Cap. Abgedruckt in Annalecta O. M. Cap. 1894, Vol. 41 pg. 125 et sq. — 20. Gen. Postul. Archiv, Vol. F.—3—I Mr. 172. — 21. L.c. Vol. F.—3—IV Mr. 45, Original mit Instead. — 22. P. Cosmo, Vita, pg. 360. — 23. Naß A. Bd. VIII pg. 377 et sqq. — 24. Vatikanisches Archiv, Avisi Vol. 48.

Rap. VIII, Mr. 3: Der Hölle Mache

1. Kreis-Archiv München, Geistl. Sachen, P. Marco d'Aviano betreffend, Mr. 9-4.

2. L. c. Mr. 9-19, Konzept. - 3. Archiv des Ordinariates Megensburg. Fasc.

P. Marco d'Aviano ad Product 63 Original. — 4. L. c. Product 63.

5. Rommel Chr., Leibniz, Vol. I pg. 267 et sq. — 6. L. c. pg. 275. — 7. Archiv des Ordinariates Megensburg Fasc. P. Marco d'Aviano ad Product 63.

S. Handschrift des Benedittinerinnen-Stifter Monnberg, pg. 58. — 9. Renetianisches Provinzarchiv. Schreiben dd. Augustae 29. Novembris 1680. — 10. Handschrift in Monnberg L. c. fol. 56a—58a. — 11. Handschrift im Stabtarchiv zu Augst. Surg., Reil. — 12. Archiv der venet. Kap. Provinz Busta I Schreiben dd. Agosta 21. Nov. 1681. — 13. Karg Jo. Frid. ... Christlich und wundertätiges Terauen zu Gott oder turzer Inhalt der Lehr und Thaten des Frommen P. Marci ab Aviano Cap. Ordens etc. (1680 und 1681 eine 2. Ausgabe) pg. 47. — Archiv des Ordinariates München, Fasc. Rapuzinersloster, Product XVI, Original. — 15. Rembry Ernest, pg. 90—98. — 16. P. Cosmo, Vita, pg. 364—366. — 17. Archiv der venet. Rap. Provinz. Eigenhändiges Schreiben.

18. General-Postulations-Archiv, Einzelblatt. — 19. Archiv des Ordinariates Auge.

burg, Fasc. P. Marco d'Aviano, Product 52. - 20. Annales PP. Cap. Provinciae Austriaco Hungaricae ad 1699.

Rap. VIII, Dr. 4: Gegenschriften und ihre Wiberlegung

1. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, Bd. III, pg. 121. — 2. Joannis Melchioris, O peraomia, Tom. I. In Oratione funehria Joanne Henrico Florino, Professore Herbornensi, pg. 11. — 3. Erste Auslage vom J. 1685, pg. 233 et. sq. — 4. Gen. Postul. Atchiv, Vol. F.—3—III Mr. 72, 2. Teil. Eigenhändiges Schreiben.

Rap. IX: Die zweite apostol. Missionsreise im J. 1681. Mr. 1: Am Wege nach Paris und Bruffel

1. Natikanisches Archiv Nunziatura di Svizera. — 2. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F.—3.— III, Nr. 5. Eigenhändiges Schreiben. — 3. Archiv ber venet. Kap. Proving, Busta I, fol. 63b. — 4. Gen. Poftul. Archiv. Einzelner Aft. Schreiben dd. 1. Juni 1681, Mailand. — 5. Nenetianisches Kapuziner Konvent. — 6. Positio, pg. 54—56. — 7. Natikan. Archiv. Nunziatura di Venezia. Vol. 122. — 8. Archiv der venet. Kap. Proving. Busta I, Nr. 64. Eigenhändiges Schreiben mit Instegel. — 9. L. c. Eigenhändiges Schreiben, Busta I, Nr. 66. — 10. Gen. Postul. Archiv. Einzelner Aft. — 11. Natikan. Archiv, Nunziatura di Venezia, Vol. 285.

Rap. IX, Mr. 2: Die verunmöglichte Reise nach Frankreich

1. Corrispondenza, Nr. 7. - 2. L. c. Mr. 8. Schreiben dd. 4. Mai 1681, Wien -3. P. Cosmo, Vita, pg. 338 et sq. - 4. Ardin ber venet. Rap. Proving. Busta I, Dr. 69. Eigenhand. Schreiben. - 5. Eigenhandiges Schreiben dd. Digione, 24. Decembre 1699 im Benetian. Provingarchiv. Busta I, Mr. 67. - 6. Benetianisches Proving-Archiv, Schreiben dd. Dijon, 26. Juli 1681. - 7. P. Archangelus von Burbon-Lanch O. M. Cap., war Dr. und Lettor ber Theologie wiederholt Provinzial. Er galt als vorzüglicher Prediger. Die "Scriptores O. M. Cap." heben hervor, er set "omni eruditus scientia" gewesen. Als 79jähriger Greis ftarb er zu Paris, — 8. Cartulaire de Rome 1609—1792, pg. 156, art 51. - 9. Mus ben nachgelaffenen Papieren weiland bes Generalbifinitors Louis-Antoine de Porrentury. - 10. Gie ftarb im 3. 1701 als 94fahrige Greifin. -11. Aus den Papieren bes P. Louis-Antoine de Porrentury. - 12. Batitanifches Archiv, Nuntiatura di Francia, Vol. 165. – 13. L. c. Vol. 166. – 14. L. c. Vol. 166 und Innoc. XI, Cifra con la Nunziatura di Francia. Vol. 222. – 15. L. c. – 16. L. c. – 17. L. c. - 18. L. c. Die gebrudten Beilagen fehlen. - 19. Aufzeichnungen bes P. Cosmo im General-Postulations-Archiv. = 20. Gen. Postul. Archiv, Vol. F = 3 - III Mr. 11. - 21. Corrispondenza Mr. 10. - 22. L. c. Mr. 12. - 23. Geheimes Staats-Archiv, Münden, R. blau 45/8, Fol. 251. - 24. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F - 3 - 111, 2. Theil Mr. 8. - 25. Benetianisches Provinzarchiv. - 26. Tom. III Mr. 13, pg. 66-80 et 225-239. - 27. P. Cosmo, Vita, pg. 338-346. - 28. Italia Francescana (anno I. Fasc. II, pg. 131—146): "Il viaggio del vener. Padre Marco in Francia. (Maggio-Giugno 1681.) — 29. Annalecta O. M. Cap. Vol. 39 (an. 1923) pg. 200 et sq. Mad bem Archivio di Stato, Amb. Venet. in Francia. (Dispacci al Senato) Filza Mr. 167.

Rap. IX, Mr. 3: Unausführbare Reife nach Spanien

1. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — I Mr. 129. Original. — 2. Eine irrümliche Auffassung des Gesandten, da es sich nur um Abhaltung einer kurzen Mission handelte, wie solche P. Marcus in andern Ländern abzuhalten pslegte. — 3. Der Geschäftsträger des Botschafters. — 4. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — IV Mr. 16. Original mit eigenhändiger Unterschrift. — 5. Natisanisches Archiv, Lettere de'Particolari Vol. 62, pg. 158. — 6. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — IV Mr. 17. Originalschreiben dd. Benedig. 21. Februar 1681. — 7. L. c. Vol. F — 3 — IV, Mr. 18. Originals. — 8. L. c. Vol. F — 3 — III Mr. 15. Eigenhändiges Schreiben. — 9. Etudes franciscaines Tom. XIII. (Avril 1905) Guillot Gaetan, Le P. Marc d'aviano à Vienne en 1683 (rectel682) d'après des Documents inédits du Ministère des affaires étrangères pg. 386 et sqq. — 10. L. c. pg. 387. — 11. L. c. pg. 388. — 12. L. c. pg. 390. — 13. Natisan. Archiv, Lettere de'Particolari Vol. 62, pg. 328 dd. 14. Juli 1682. — 14. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — IV. Mr. 19. Orig. mit eigenhändiger Unterschrift. —

15. L. c. Vol. F — 3 — IV, Mr. 20. — 16. L. c. Vol. F — 3 — IV, Mr. 21. — 17. Corrispondenza Mr. 20. — 18. Gen. Postul. Archiv, Vol. F — 3 — IV, Mr. 22. Original. — 19. L. c. Vol. F — 3 — III, Mr. 22. Original mit eigenhändiger Unterschrift. — 20. P. Gabriel Pontifese aus der tyrolischen Rapuzinerprovinz, von jeher eine vertraute Persönlichkeit am Pfalz-Neuburgschen Hose. — 21. Gen. Postul. Archiv, L. c. Vol. F — 3 — III. Mr. 3.

Rap. IX, Mr. 4: Durch die Miederlande 1. Annalen der kölnischen Kapuzinerproving. — 2. Gen. Postul. Achiv. Vol. F-3-III, Mr. 49 Original mit eigenhändiger Unterschrift. - 3. L. c. Vol. F-3-III Mr. 53. - 4. Nembry pg. 29 und 31-33. Der Berfasser, Canonicus, später Weibbischof in Princes Letter Dr. 53. - 4. Sembry pg. 29 und 31-33. Der Berfasser, benützt. später Weihbischof in Brügge, hat alle ihm erreichbaren niederländischen Quellen benutt. 5. P. Cosmo, Vita pg. 311. – 6. Rembry, pg. 34. – 7. handschrift im Kapusiner, fonvente Brüssel. – 8. Rembry, pg. 39. – 9. Die Histoire de la ville Manus Bruxelles par Alexandre Homente Brusselles par Alexandre Homente Bruxelles par Alexandre Homente Bruxelles par Alexandre Homente Bruxelles par Alexa Bruxelles par Alexandre Henne et Alphonse Vauters, archiviste de la ville. Manus stript im Archive der Stadt Bruffel, Tom. II pg. 113, word und eine bes glaubigte Abschrift vom geift Wein Co. glaubigte Abschrift vom geistl. Notar Ch. Bendelaers, aus bem J. 1918 vorliegt. 10. Cober 12, 600 ber Wiener Nationalbibliothet. Fol. 32a. Schreiben dd. Hamburg, 9. Juli 1681. — 11. Watikan. Archiv, Lettere de'Particolari, Vol. 179. — 12. Franciscana. Royno tripolational Année 1923: - 12. Franciscana, Revue trimestrielle, Année 1923: O. M. Can. Marches (1681) P. Silbebrand O. M. Cap., Marcus von Aviano te Antwerpen (1681) pg. 120 et sq. — 13. Rembra — 40. pg. 120 et sq. — 13. Membry, pg. 40. — 14. L. c. pg. 40. — 15. Franciscana Année 1923, pg. 122—134. — 16. L. c. pg. 122 et sq. — 17. Membry, pg. 41. — 18. Franciscana, Année 1922, pg. 205—203. — 19. Membry, pg. 42. — 20. Gener. Postul. Archiv, Vol. F.— 3.— II Mr. 119. Original mit Sugard. Vol. F — 3 — II Mr. 119. Original mit Instegel. — 21. L. c. Vol. F — 3 — IV Mr. 27. Orig. mit Papierinsteael. — 22. Wonter. Orig. mit Papierinstegel. — 22. Rembry, pg. 43. — 21. L. c. Vol. F — 3 — 17 Jon. IX. (1903), pg. 302 et sg. D. III. IV. pg. 43. — 23. Etudes Franciscaines, Tom. do cu. (1903), pg. 302 et sq.: P. Uhald d'Alençon Mélanges extraits de documents Tourangeaux No. III ments Tourangeaux Nr. III nach einem Manustripte in ber Stadthibliothet von Tours, — 24. Rembrn, ng. 43. 47. Lours. — 24. Rembry, pg. 43—47. — 25. Etudes franciscaines Tom. X/II, P. hilaire Barenton, Un thaumaturge an XVIIIème siècle. Berichte bes franzosischen Intendanten Le Pelletier sowie 24. Intendanten Le Pelletier sowie des Agenten de Woerden bei den Konferenzen von Courfran an den französischen Kriegsminister Louvois über Worgange in den spanischen Miederlanden im Jahre 1681 (20. Juni bis 1 2-ri) der Worgange in den spanischen Reissaardivs. im Jahre 1681 (20. Juni bis 1. Juli) nach den Aften des französischen Kriegsarchivs.

26. L. c. pg. 143—144. — 27. L. c. pg. 144—145. — 28. L. c. pg. 145—146. —

29. I. c. pg. 147—148. — 30. L. c. pg. 144—145. — 28. L. c. pg. 145—150. — 32. L. c. pg. 150—151. — 33. L. c. pg. 151. — 34. Gen. Poflul. Archiv, Vol. F—3—1, Mr. 19. — 35. Etudes franciscaines, Tom. X/II, pg. 406—109. P. Hilaire de Warenton nach ciner handschriftlichen Quelle im Archive von Tropes. — 36. Meist nach Membrh, pg. 67—72. — 37. Comentarium Chronographiae Sacres Course of Min. S. Francisci Cap. — 37. Comentarium Chronographiae Sacrae Conventus ff. Min. S. Francisci Cap. Brugis ex domesticis Archivis fideliter descriptum, pg. 73. — 38. Verdadera ticia etc. — 39. Gen. Poful. Archiv, Vol. F—3—I, Mr. 157. Original. — 40. Franciscanna Année 1922, pg. 93—94: De Kapucynen te Leuwen. — 41. Membry, pg. 81. — 42. Verdadera Noticia etc. — 43. Galliof M., Histoire générale ecclésia stique et civile de la ville et province de Namur Liège et Bruxelles ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur Liège et Bruxelles 1788—1791, Vol. V, pg. 93—91. — 44. Gen. Postul. Archiv. Einzelnes Sud. 45. Membry, pg. 83 et sq. — 46. Watikanisches Archiv. Nun ziatura di Fian dra, Vol. 71, pg. 230. — 47. Membry, pg. 98—110. — 48. Original im Archiv ber ven et. Rapuiner-Proving, Busta I. Mr. 81. Genical im Archiv di Dicembre. Rapuziner-Proving, Busta I, Dr. 81. Schreiben dd. al principio di Dicembre 1681, Brunonia nella Baviere (Manuelle). 1681, Brunonia nella Baviera (Braunau). - 49. Gen. Pofful. Archiv, Vol. F-3-111.

Rap. IX, Mr. 5: Eine geplante Reise nach Schottland

1. Archiv der venet. Rap. Proving. Eigenhändiges Schreiben. — 2. Klopp Onno, Der Fall des Hauses Stuart und die Sutzession des Hauses Bannover in Großbritannien und Irland (Abien 1875). Vol. III, ps. 1. — 3. Watilan. Archiv. Nunziatura di Fiandra, Vol. 66. — 4. Klopp, Dg. 21. — 5. Watilan. Archiv, L. c. — 6. I. c. — 7. Gen. Postul. Archiv, Vol. F. 3—1, Mr. 21.

### Rap. IX, Mr. 6: Aber Westfalen nach ber Schweig

1. Membry, pg. 85—86. — 2. Archiv des Bozener Kapuziner-Konventes, Fasc. XXIII, 1. Durch gütige Vermitslung des R. P. Postulators. — 3. Pick Michard, Kus Aachens Vergangenheit. Beiträge zur Eeschichte der alten Kaiserstadt (Aachen 1895). — 4. Gen. Postul.-Archiv, Vol. F.—3—II, Nr. 27, 2. Il. Original mit (Aachen 1895). — 4. Gen. Postul.-Archiv, Vol. F.—3—II, Nr. 27, 2. Il. Original mit eigenbändiger Unterschrift und Papierinsegel. — 5. Annalen der kölnischen Kapueinerprovinz. — 6. Akten des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Prozinerprovinz. — 6. Akten des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Prozund Güte des R. P. Davide da Portogruaro O. M. Cap. — 8. Nembry, pg. 88. — Ourch Güte des R. P. Davide da Portogruaro O. M. Cap. — 8. Nembry, pg. 88. — 9. Archiv der venet. Kap. Provinz. Eigenhändiges Schreiben. — 10. Hüsger, Die Urbare von St. Pantaleon in Köln (Wonn 1901), pg. 582. — 11. Archiv der venet. Kap. Provinz. — 12. Gen. Postul. Archiv, Vol. F.—3—II, Nr. 28. Schreiben dd. 29. Juli 1681, Neuhaus. Original mit eigenhändiger Unterschrift. — 13. L. c. Vol. F.—3—II, Nr. 57. Schreiben dd. 19. Juli 1681, Prüsel. Original mit eigener Unterschrift. — 15. P. Gratian von Linden, O. M. Cap., Die Loretofapelle an der Kapuzinerfirche in Türkheim, pg. 224 et squ. Die Loretofapelle an der Kapuzinerfirche in Türkheim, pg. 224 et squ. Die Loretofapelle an der Kapuzinerfirche in Türkheim, des R. P. Postulators.

Rap. IX, Mr. 7: Auf Schweizer Boben

1. Gen.-Poftul.-Archiv. Einzelner Aft. - 2. Archiv ber venet. Rap. - Proving. -3. Staatsarchiv in Luzern, Cart. Marco d'Aviano. - 4. L. c. - 5. L. c. - 6. Gebrudt 1747, pg. 496. - 7. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F-3-I, Mr. 177. Schreiben dd. Brunnen, 20. May. Ropie. - 8. Gin Berzeichnis ber ju Freiburg im Jahre 1680 beftanbenen Orben. Durch bie Gute bes herrn Archiv-Direftors Alvert ju Freiburg bem nanoenen Orden. Quira die Quite des Herrn Arajus-Virettors Alvert zu Freiburg dem Orden mitgeteilt. — 9. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—II, Mr. 74, 2. Teil. Original mit dem Insiegel des Wischofes. — 10. pg. 425. — 11. Atten des Ordinariates Salzburg, Fasc. Marco d'Aviano, Mr. 58. — 12. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—II, Mr. 70. Original. — 13. Archiv der venet. Kap. Provinz, Busta I, Mr. 77. Original. — 14. Kiem Martin, Geschichte der Benedistiner-Abtei Muri-Gries (Stans 1888 und 1891). Vol. II, pg. 47—52. — 15. L. c. II, pg. 49. — 16. Staatsarchiv Euzern, Cart. P. Marcus d'Aviano. — 17. Annalecta O. M. Cap. Vol. 37 (1891), pg. 85 et en. — 18. Staatsarchiv Euzern I c. — 10 Gen Mascul Archiv Vol. E. 2. IV pg. 85 et sq. - 18. Staatsarchiv Lugern, L. c. - 19. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F-3-IV, Dir. 30. Original mit Papierinfiegel. - 20. Staatsardiv Lugern, L. c. - 21. Zeits ichrift für Schweizerische Rirchengeschichte, VIII. Jahrgang (1914), pg. 44. - 22. Pars sexta. - 23. Batitanisches Archiv. De diversis materiis Ecclesiasticis. II. pg. 338. - 24. Somib Joan. Jacob, Zwannig Dand-Zeichen für ben Gottleeligen Capuciner P. Marc von Avian, gegen einen feindseeligen tigen Capuciner F. Marc von Avian, gegen einen jettensjetergen fo genambten Chriftian Wolrath etc. (Zug 1682), pg. 244—247. — 25. Bastifanisches Archiv. Nunziatura di Svizzera, Vol. 75. — 26. L. c. — 27. Schweiserisches Bundesarchiv. Nunziatura di Scizzera, Vol. 75. — 28. L. c. — 29. L. c. — 30. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—IV, Mr. 55. Original. — 31. Gedentsblatt des Pfarrers Uttinger (1902). — 32. Mitteilung durch die Güte des Herrn Prof. Dr. P. Magnus Künzle in Zug. — 33. Staatsarchiv Luzern, L. c. — 34. L. c. — 35. Archiv des Ordinarisches Resendance, Fasc Marco d'Aviano ad 63. — Gine Misserist 35. Archiv des Ordinariates Regensburg. Fasc. Marco d'Aviano ad 63. - Eine Abschrift auch in ben Unnalen ber Kölnischen Rap. Proving, Abgedrudt: Annalecta O. Min. Cap., Vol. 40 (1894), pg. 126. - 36. Archiv des Orbinariates Regensburg. L. c. ad 63. - 37. Staatsardiv Lutern. L. c. - 38. Mittellungen bes biftor. Bereines bes Rantons Schwyg, 23. Jahrg., pg. 75. - 39. Staatsarchiv Lugern. L. c. -40. L. c. - 41. Schriftliche Motig aus bem Machlaffe bes R. P. Louis-Antoine de Porrentruy, feboch ohne Bitation.

Rap. X: Bum erften Male in Wien

1. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F. 3—III, I. El., Mr. 19. Eigenhändiges Schreiben. — 2. I., c. Vol. F. 3—III, 1. El., Mr. 20. Eigenhändiges Schreiben. — 3. L. c. Mr. 25. Eigenhändiges Schreiben. — 5. Die Originalschreiben bes P. Markus an ben faif. Botschafter fanden fich bis zum Weltkrieg in der

bischöfl. Seminarbibliothet zu Udine; von dieser Zeit ab sind sie verschwunden. — 6. Corrispondenza Mr. 14. — 7. L. c. Mr. 15. — 8. Watikan. Archiv. Lettere de'Prencipi, Vol. 109. — 9. I. c. Vol. 176. — 10. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—II, Mr. 7. — 11. L. c. Vol. F—3—V, Mr. 2. — 12. L. c. Vol. F—3—V, Mr. 22. — 13. Zum Unterschiede des zweiten Kapuzinerklosters in der Worstadt St. Ulrich. — 14. Corrispondenza Mr. 16. — 15. L. c. Mr. 17. spondenza Mr. 16. — 15. L. c. Mr. 17. — 16. Guillot Gaetan, Le P. Marc d'Aviano à Vienne en 1682. à Vienne en 1682, d'après des Documents inédits du Ministère des affaires étrangères. Etudes francieres vien ne en 1682, d'après des Documents inédits du Ministère des attances trangères. Etudes franciscaines année 1905 (avril), pg. 390—393. — 17. Einf Bijdőff. Semin, in Ubine. — 18. L. c. — 19. Patitan. Archiv, cifre, Vol. 206, dd. 21. Mär; 1682. — 20. L. c. cifre (317) 226 D. — 21. L. c. cifre, Vol. 206. — 22. L. c. cifre, Vol. 226, dd. 23. Mai 1682. — 23. L. c. Avisi 45. — 24. L. c. Avisi 45. — 25. Pojani, Vol. III, pg. 34. — 26. L. c. Vol. III, pg. 34 dd. Juni 1682. — 27. L. c. pg. 35 et sq. — 28. Appalento O. M. C. v. Vol. 201, pg. 34 dd. Juni 201, pg. 20, 2—3. - 27. L. c. pg. 35 et sq. - 28. Annalecta O. M. Cap., Vol. 39 )1923), pg. 20, 2—3.

- 29. Ardiv für öft. Gefdichte, Vol. 37, pg. 270—409. - 30. Bojant, and beute pg. 36. - 31. Die Strafenbiegung swischen Kartnerstraße und Graben führt noch heute ben Mamen "Stoff im Gienell ang swischen Kartnerstraße und Graben führt noch beute den Namen "Stod im Gifen", nach einem noch immer bort als Wahrzeichen erhaltenen Baumftrunt, in den noch aler fein nach einem noch immer bort als Wahrzeichen erhaltenen Baumstrunt, in den nach alter Gepflogenheit jeder nach Wien eingewanderte Schlosfergefelle sowie jeder einheimische freigelwarten for geben beit jeder nach Wien eingewanderte Schlosfergefelle für öst. Geschichte. L. c. – 33. P. Cosmo, Vita, pg. 370 et sq. – 34. Gen. Postul. Archiv, Vol. F. – 3—III, pars II, Mr. 30. – 35. L. c. Mr. 39. – 36. Es war bie bamals noch provisorische hölzerne Dreifaltigkeitsfäule, die nur der besonderen Feier wegen mit einem Marienbild geschmisst wer mit einem Marienbild geschmust war. — 37. Gen. Postul. Archiv. Einzelnattenstüd.

38. P. Cosmo, "Vita", pg. 373. — 39. Damals Rardinalprotettor bes Rapuziner, spondenza Nr. 18.

Ordens. — 40. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—I, Nr. 38. Eigenhändig. — 41. Corrispondenza Nr. 18.

Rap. XI: P. Markus und die hl. Liga 1. Klopp, Das Jahr 1683 und der folgende große Zürkenkrieg etc. rai 1882), pg. 147 (Gra; 1882), pg. 147. – 2. Sauer Augustin, Dom und Wien im Jahre 1683 (Wien 1883), Dr. 1. – 3. Cauer Augustin, Dom und Wien im Jahre Dapft (Wien 1883), Mr. 1. – 3. Corrispondenza Mr. 24. – 4. Fraknoi Wilhelm, Papft Innozenz XI. und Ungarns Befreiung von der Türkenherrschaft (Freiburg i. Br. 1902), pg. 68 – 5. Innozenz XI. und Ungarns Befreiung von der Türkenherricht (Freiburg i. Br. 1902), pg. 68. — 5. Mommel Chr. v. Leibniz, Vol. I, pg. 321. — 6. Fontes rerum austriacarum, Tom. 27 P. 2, pg. 241. — 7. Archiv der venet. Rap. Provinz. Eigenhändiges Schreiben. — 8. Gen. Poflul. Archiv, Vol. F—3—II P. II, Mr. 47. — 9. L. c. Vol. F—3—I, Mr. 108. — 10. Bojani, Vol. III, pg. et sqq. — 11. Corrispondenza Mr. 41. — 12. L. c. Mr. 43. — 13. Contarini Camillo, Istoria della Guerra di Leopoldo I Imperadore e de Prencipi collegaticontro il Turco (Venezia 1710), Vol. I, pg. 89. — 14. Ehomals bijchöfl. Seminarbibliothet in Ubine. — 15. Staatsardin in Menedig, Inquisi mals bischöfl. Seminarbibliothet in Udine. - 15. Staatsarchiv in Benedig, Inquisitori di Stato, Busta 652 tori di Stato, Busta 652. – 16. L. c. – 17. Gen. Postul. Archiv, Vol. F. 3-IV, Mr. 2. Original. – 18. L. c. Vol. F. 3-IV, Mr. 3. Original. – 19. Garzoni Pietro, Istoria della Republica di N. Mr. 3. Original. – 19. Garzoni Dietro, Istoria della Republica di Venezia in tempo della sacra Lega contra Maometto IV nezia 1705), pg. 60 et sq. - 20. Bojani, Vol. III, pg. 305. - 21. Boethius Christo-phorus, Ruhm belorbeerten Pojani, Vol. III, pg. 305. - 21. Boethius Christofin phorus, Ruhm beforbeerter Triumph leuchtender etc. Kriegs Dein Dero Rom. faif. Mft. (Münnberg 1489) Dero Rom. faif. Mft. (Mürnberg 1688-1693), Tom. I, pg. 216 ct sq.

Rap. XII: P. Markus als apostolischer Legat beim Entsage der Stadt Wien im Jahre 1683.

Dr. 1: P. Marlus' Berufung jum driftlichen Beere 1. Corrispondenza Mr. 18. – 2. L. c. Mr. 20. Schreiben dd. 29. November 1682, Wien. – 3. L. c. Mr. 21. – 4. L. c. Mr. 22. – 5. L. c. Mr. 23. Schreiben dd. 29. Jänner 1683, – 6. L. c. Mr. 24. – 7. L. c. Mr. 25. Schreiben dd. 8. Mai 1683, Prefiburg. – 8. L. c. Mr. 26. – 9. L. c. Mr. 25. Schreiben dd. 8. Mai 1683, bibliothet zu Udine. – 11. P. Nocco da Gestingle. S. e. 1. L. Mission i de i bibliothet zu Udine. — 11. P. Nocco ba Cesinale, Storia delle Missioni dei Cappuccini (Roma 1873) Cappuccini (Roma 1873). Tom. III, pg. 6. - 12. Corrispondenza Mr. 28.

Kap. XII, Mr. 2: Die historifche bl. Meffe am Sonntage ber gottlichen Borfebung 1. Chemals bischöft. Seminarbibliothet in Ubine. - 2. L. c. - 3. Berichte und Mit feilungen bes Alterthum-Bereines in Wien, Vol. VIII (1865): Camefina Albert, Wiens Bedrängnis im Jahre 1683, pg. 23. – 4. P. Cosmo, Vita, pg. 379. – 5. Corrispondenza Mr. 31. – 6. Coder 12, 620 ber Wiener Nationalbiblio. thet, fol. 32a. - 7. Italienische Sandidrift im Biener Stabt-Ardiv: Diarium ber Türkenbelagerung vom Jahre 1683. Fol. 400b. - 8. P. Cosmo, Vita, pg. 383. -9. hormane, Die gefdichtlichen Fresten in ben Artaben bes hofgartens Bu Münden (1830), pg. 190. Irrtumlich verfett hormagr biefe Szene auf ben 12. Gep. tember. - 10. Amtliche Informationen, Die bem Maler Bans Matart behufs hiftorifch treuer Zusammensehung feines Kaiferjubilaums-Festzuges 1908 gur Berfugung gestellt wurden. - 11. Dechele F. F., Briefe bes Konigs Johann Gobiefty von Polen an die Königin Maric Casimire während des Feldzuges von Bien (beutsch herausgegeben, Beilbronn 1827), pg. 34. — 12. P. Cosmo, Vita, pg. 184 und P. Febele ba Zara, Notizie, Tom. I, pg. 212. — 13. Newald Joh., Beyträge zur Geschichte ber Velagerung von Wien 1683 (Wien 1883), pg. 177 (Dote unter bem Strich). - 14. Magner Franc., Historia Leopoldi Magni etc. (Augustae Vindelicorum 1719) Vol. I, pg. 613. – 15. Contarini Camillo, Vol. I, pg. 181. – 16. Wolfegruber Coclestin, Geschichte ber Camalbulenser Eremie auf dem Rahlenberge. (Separatabbrud aus den Blättern des Bereins für Landes, funde Nied. Oftere. 1890. Wien 1892.) — 17. Fischer Maximilian, Geschichte bes Stiftes Klosterneuburg. Vol. I pg. 299 et sq. — 18. Watikan. Archiv, Nunziatura di Germania 1683. — 19. Feigins Jo. Conft., Adlers-Krafft, ober Europäischer helbenkern usw. (Wien 1685) pg. 203 et sq.

Rap. XII, Mr. 3: Gine ber schwierigsten Aufgaben

1. Maumer, Hiftorisches Taschenbuch, Jahrg. 1848, pg. 260. — 2. Ochste, pg. 137. — 3. Fraknoi, pg. 74 et sq. — 4. L. c. — 5. Corrispondenza, Mr. 25. — 6. L. c. Mr. 26. — 7. Acta historica res. gestas Poloniae illustrantia. (Cracoviae 1879.) — 8. Corrispondenza, Mr. 200. — 9. L. c. Mr. XXX Schreiben vom 25. August 1683 Nella Barca. — 10. L. c. Mr. 31. — 11. L. c. Mr. 32. — 12. Johann Grinsty. — 13. Archiv für öst. Geschichte, der Atademie der Wissenschung von Wien im J. 1683. — 14. L. c. pg. 248. — 15. Corrispondenza Mr. 33. Schreiben dd. 11. Sept. Dal Monte alla veduta di Vienna. — 16. L. c. Mr. 34. — 17. L. c. Mr. 35. — 18. Ochste, pg. 36. — 19. L. c. pg. 42. — 20. L. c. pg. 45. — 21. L. c. pg. 42. — 22. L. c. pg. 42. — 23. Berichte und Mitteilungen d. Altertum Bereines in Wien Vol. VIII pg. 202. Camesina. — 24. Ochste, pg. 9. — 25. L. c. pg. 19. —

Rap. XII, Mr. 4: Mit bem Kreuze voran

1. Klopp, Der Fall bes Bauses Stuart und die Sutzesson danser gannover in Großbritannien und Irland im Aufammenhange der europäischen Angelegenbeiten von 1660–1714. Wien 1875. Vol. II, pg. 399. – 2. Sauer Augustin, Rom und Witertum Bereines in Wien. Vol. VIII, pg. 399. – 3. Berichte und Mitteilungen bes Altertum Bereines in Wien. Vol. VIII, pg. 128. – 4. P. Cosmo, Vita, pg. 381, und P. Fedele da Zara, Notizie, Tom. I, pg. 214. – 5. Diese Daten sind einem uns durch Güte zur Verfügung gestellten Briefe des Vischofes Dr. Tryphon Nadonicie von Cattaro an den Wiener Erzbischof Kardinal Grusch dd. 23. April 1894 Perzanii bei Cattaro, entnommen. – 6. pg. 406 et sq. – 7. P. Cosmo, Vita, pg. 235. – 8. Gen. Postul.-Archiv, Vol. F—3—II Nr. 80. – 9. L. c. Nr. 82.

Rap. XII, Mr. 5: Wer hat die Entscheidung gebracht?

1. Fraknoi Wilhelm, Papst Innozenz XI. und Ungarns Vefreiung von der Türkenherrschaft. Überseht von Dr. P. Jekel, Freiburg im Wr. 1902, pg. 78. — 2. hirtenschreiben
des Wiener Erzbischese vom 18. August 1883. — 3. P. Simon Mettenbacher O. S. B.
Ein Lateinischer Dichter des 17. Jahrhunderts. Pyrliche Gebicke, herausgegeben von P. Thassilo Lehner 1893. — 4. Jahrg. 1892, Mr. 182. — 5. P. Morbert Stock
O.M. Cap. P. Markus von Aviano, Wriren 1899. — 6. Gen. Postul. Archiv, Vol.
F—3—IV, Mr. 161. — 7. L. c., Vol. F—3—IV, Mr. 162. — 8. L. c. Vol. F—3—III,
Mr. 63 Schreiben dd. 13. Oktober 1683, Grienau. — 9. L. c., Vol. F—3—IV, Mr. 11.
Schreiben dd. 22. Sept. 1683. — 10. Annalecta O. M. Cap. Vol. 39 (1923) pg. 203. —

11. Gen. Poftul. Archiv. Vol. F-3-III Dr. 12. Diefe vidimirte Abschrift ift batiert von 2. Mary 1701. — 12. Geheimes Staatsarchiv Munden, R. blau, 45/15 fol. 104. 13. Batitan. Archiv, Nunziatura di Venezia, Vol. 129. — 14. Zeisberg h. v., Dentidrift zur Erinnerung an die zweite Türkenbelagerung Wiens im J. 1683 (Mien 1894) im J. 1683 (Wien 1894) pg. 25. - 15. Schulte Mois, Markgraf Ludwig von Baben und ber Reidaffei. - 15. Schulte Mois, Markgraf Cudwig Geibelberg Baben und der Neichstrieg gegen Frankreich, 1693-1697 (Beibelberg 1901) Vol. I, pg. 291. — 16. Chemals bischöfl. Seminarbibliothet in Ubine. Schreiben dd. 22. Sept. 1683. Lint. — 17. Continue bischöfl. 22. Sept. 1683. Ling. - 17. Frühlings Seelen Arinnen usw. Augsburg 1684.

Kap. XII, Mr. 6: Mach der Schlacht

1. Ochsle, pg. 47 et sq. Schreiben dd. 13. Sept. 1683 nachts. In den Zelten bes Meziers.

2. Benetianischer Ropide al. 10 Cept. 1683 nachts. In den Zelten bes Meziers. - 2. Benetianischer Vericht dd. 19. Sept. 1683 nachts. In den Zelten des Besch icht eber bayer. Rap. Proving ad 1683. - 3. Eberl Angelieus, Geschichte noch mitten in der Kirche. Suden all 1683. - 4. Damals befand sich die Lorettokapelle noch mitten in der Kirche. Suden aus in noch mitten in ber Rirche. Später erst wurde sie an bem heutigen Plate angebracht, um in ber Kirche mehr Raum in thater. ber Kirche mehr Raum zu schaffen. — 5. Wolfsgruber Dr. Coelestin, Die hoffir de ju St. Augustin in Wien (Augeburg 1888). — 6. Ochste, pg. 48. — 7. Corrispondenza Rr. 36. — 8. Wolfsgruber, Die hoffirche zu St. Augustin pg. 108 und Note 1. — 9. L. c.

Rap. XII, Mr. 7: Beimmarts

1. Ochsle, pg. 53. – 2. Klopp Onno, Leibnig' Werke. – 3. Wojani, Vol. III, pg. 302, Mote 2. – 4. Corrispondenza, Nr. 35. – 5. Ehemals bischöfl. Seminarbibliothek in Utine. – 6. Contarini, Tom. I, pg. 190. – 7. Klopp, Das Jahr 1683, pg. 341. – 8. Ochsle, pg. 77. – 9. L. c. pg. 63. – 10. L. c. pg. 62 et 67. – 11. Ehemals bischöfl. Seminarbibliothek in Utine. Schreiben dd. 22 und 26 Greek 1683 – 12. Gen. Postul. Seminarbibliothef in Udine. Schreiben dd. 22. und 26. Sept. 1683. — 12. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—IV, Mr. 48. Schreiben dd. 15. Juny 1682 Graccij in Styria. 13. L. c. Vol. F—3—IV, Mr. 46. — 14. L. c. Vol. F—3—I, Mr. 50. Schreiben dd. 9. July, Graz. — 15. L. c. Vol. F—3—IV, Mr. 47. — 16. L. c. Vol. F—3—IV, Mr. 49. Original mit 6 Papierinsteaeln. — 17. Constant 18. Original. Original mit 6 Papierinstegeln. – 17. Corrispondenza, Mr. 38. – 18. Original Schreiben. Mitgeteilt burd bie Gue. Schreiben. Mitgeteilt burch die Gute bes B. Universitätsprofessor Dr. Tomet in 2Bien. - 19. Balvasor Joh. Reichard Er. C. Universitätsprofessor Dr. Tomet in 1689, - 19. Walvasor Joh. Weichard, Ehre bes herzogthums Rrain, Laibach 1689, Pars II, Lib. VIII. pg 577 Pars II, Lib. VIII, pg. 577 et sq. und Pars III, Lib. XI, pg. 689.

Kap. XIII: Miemals nach Mom!

1. Corrispondenza Mr. 11. Schreiben dd. Köln, 2. August 1681. - 2. Archiv ber net. Rap. Dronin: Cani. Ran. 12. venet. Rap. Proving, Ropie. Busta I, Mr. 44. — 3. Corrispondenza, Mr. 12. Schreiben dd. Prefibure 3 Care 1201 Schreiben dd. Presburg, 3. Sept. 1681. - 4. Gen. Postul. Archiv, Vol. F-3-II, Mr. 24. Eigenbändiges Schreiben mit Papier-Insiegel. – 4. Gen. Postul. Archiv, Vol. F.—3—II, Nr. 24. Eigenbändiges Schreiben mit Papier-Insiegel. – 5. Corrispondenza, Mr. 41. Schreiben dd. Linz, 23. Jänner 1684. – 6. L. c. Nr. 43. Schreiben dd. Benedig, ben 13. Februar 1684. – 7. L. c. Nr. 45. – 8. L. c. Nr. 46. – 9. L. c. Nr. 62. – 10. L. c. Nr. 63. – 11. L. c. Nr. 64. – 12. L. c. Nr. 65. Schreiben dd. 28. Jänner 1685. – 13. L. c. Nr. 66. Schreiben dd. 18. Febr. 1685. – 14. Gen. Possular Nrchiv, Vol. F.—3—II, Nr. 13. Original mit eigenhändiger Unterschrift, dd. Roma, 28. Sept. 1686. – 15. Batisan. Archiv. N. n. 25. Schreiben dd. 26. Schreiben dd. 27. Schreiben dd. 28. Sept. 1686. – 15. Batisan. Archiv. N. n. 25. Schreiben dd. 28. Schreiben dd. 29. Schreiben dd. 29. Schreiben dd. 29. Schreiben dd. 20. 28. Sept. 1686. - 15. Batitan. Archiv, Nunziatura di Svizzera. 16. Gen. Postul. Archiv, Einzelnes Ateman. Postul. Archiv. Einzelnes Aftenstüd. Ropie. — 17. Corrispondenza Mr 157. Schreiben dd. Benedig, 4. Jänner 1687. — 18. L. c. Mr. 158. Schreiben dd. Wien, 19. Jänvner 1687. — 19. Jumich, Zur Borgeschichte bes Orleanschen Rrieges, pg. 17. Mote 2, und Bischofshausen aberte Westerner Biener pg. 17. Note 2, und Bischoffshausen, Papft Alexander VIII. und ber Biener Sof (Stuttgart 1900). nr. 10 Warft Alexander VIII. und ber 159. pg. 17, Note 2, und Bischossensen, Papst Alexander VIII. und der Bien-Hof (Stuttgart 1900), pg. 19, Note 44. — 20. Corrispondenza Mr. 179. — 21. L. c. Nr. 160. Schreiben dd. Wien, 2. Mär; 1687. — 22. Batikan. Archiv, Lettere dei Particolari, Vol. 72, pg. 158. — 23. L. c. Lettere di Particolari, Vol. 72, pg. 172. Schreiben dd. Abbiate, 18. Movember 1687. — 24. L. c. Lettere de Particolari, Vol. 72, pg. 171. Schreiben dd. Benedig, 28. Movember 1687. — 25. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—II, Nr. 16. — 26. L. c. Vol. F—3—II, Nr. 30. Eigenbändiges Schreiben dd. 3. Dezember 1688. — 27. Corrispondenza Mr. 204. Schreiben dd. 12. Mai 1689. — 28. L. c. Mr. 295. Schreiben dd. Padua, 25. Mai 1696. — 29. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—II, Nr. 58. Schreiben dd. Nom, 19. Mai 1696.

#### Rap, XIV: Der apostolische Legat beim Rampfe um Buda

1. Corrispondenza Mr. 41. Schreiben dd. Ling, 23. Jänner 1684. — 2. L. c. Mr. 43. Schreiben dd. Benebig, 13. Februar. — 3. L. c. Mr. 45. — 4. Klopp, Das Jahr 1683, pg. 338. - 5. Fratnoi, pg. 102 et sq. - 6. Corrispondenza Nr. 49. - 7. L. c. Dir. 50. - 8. Chemals bifchoft. Seminarbibliothet in Ubine. Schreiben dd. 16. Juni 1684, "bom heere". — 9. Boethius, Vol. I, pg. 237. — 10. Feigius, Ablerstrafft, pg. 344. — 11. Boethius, Vol. I, pg. 240. — 12. Ehemals bifcoft. Seminarbibliothet in Ubine. Schreiben vom 28. Juni 1684. – 13. L. c. – 14. L. c. – 15. Corrispondenza Mr. 55. - 16. Chemals bischöfl. Seminarbibl. in Ubine. - 17. Corrispondenza Mr. 57. Schreiben vom 25. August 1684. — 18. Chemals bischöft. Seminarbibliothet Ubine. — 19. Bojani, Vol. III, pg. 996. - 20. Fratnoi, pg. 110. - 21. Chemals bischöft. Seminarbibliothet Ubine. - 22. L. c. - 23. Fratnoi, pg. 111 et sq. - 24. Chemale bifchoffl. Seminar Ubine. Consider de Britans, pg. 111 et sq. – 27. Chemats vijubit. Cemmat trome. Schreiben dd. 17. Jänner 1685, Oberzo. – 25. Corrispondenza Mr. 60. – 26. L. c. Mr. 61. – 27. L. c. Weilage ad Mr. 61. – 28. L. c. Mr. 63. – 29. Siehe Kap. XVII, Mr. 2. – 30. Ehemats bischöft. Seminarbibliothet Ubine. – 31. Gen. Postul. Archiv, Vol. F.—3—1, Mr. 134. Originalschreiben dd. 9. Jän. 1685. — 32. Ehemats bischöft. Seminarbibliothef Ubine. — 33. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—I, Mr. 135. Original. — 34. Chemals beschöft. Seminarbibliothef Ubine. — 35. L. c. — 36. L. c. — 37. L. c. - 38. Fraknoi, pg. 145 et sq. - 39. Boethius, Vol. II, pg. 435. - 40. Chemals bischöff. Seminarbibliothet Ubine. - 41. Fraknoi, pg. 148. - 42. L. c. pg. 177. - 43. L. c. pg. 165 et sq. Zum Teil auch bei Immid, Bur Borgeschichte etc. — 44. Chemals beschöft. Seminarbibliothet Ubine. - 45. L. c. - 46. L. c. - 47. Corrispondenza Mr. 90. -48. Chemals bifchoff. Seminarbibliothet Udine. - 49. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F-3-IV, Mr. 58. Pergamenturfunde. - 50. L. c. Vol. F-3-I, Mr. 136. Schreiben dd. Rom, 20. Febr. - 51. Chemals bischöfl. Seminarbibliothet Ubine. - 52. Fraknoi, Monumenta Vaticana Hungariae, Series II, Tom. II, pg. 104. - 53. Fratnoi, Papst Innozenz XI., pg. 175. - 54. Archiv ber venet. Kap. Provinz. Eigenhändiges Schreiben. — 55. Corrispondenza Dr. 116. – 56. L. c. Dr. 117. – 57. L. c. Dr. 118. - 58. L. c. Mr. 120. - 59. L. c. Mr 125 und 127. - 60. L. c. Mr. 128, 129, 131. - 61. L. c. Mr. 133. - 62. L. c. Mr. 136. - 63. L. c. Mr. 150. - 64. Tom I. pg. 153. - 65. Corpateaur G., Visite du P. Marc d'Aviano à Fribourg, pg. 23. — 66. Mint R., Leopold I., pg. 931. — 67. Gen. Postul. Archiv, Vol. F-3-I, Mr. 108. Eigenhanbiges Schreiben. - 68. Fratnoi, Innogeng XI., pg. 220-223.

Rap. XV: Bom Kriegsichauplat zur Milfionsarbeit nach der Schweiz

1. Annalen von Muri. Gries. Ex relatione R. P. Bincentii Gaffer O. S. B. monasterii Muro-Griesensis Sacerdotis. Annalecta O. M. Cap., Vol. 37 (1891), pg. 85. Kiem, Vol. II, pg. 138-141. - 2. Chronit bes Frauentlofters St. Anna im Bruch in ber Stadt Lugern, pg. 134 et squ. (Durch gutige Mitteilung ber Fr. Oberin, Sor. Barbara, genannten Klofters. - 3. Batitan. Archiv, Nunziatura di Svizzera. -Postul. Archiv, Vol. F-3-IV, Mr. 50. Original mit aufgebrücktem Insiegel. - 10. Golo. thurner Staatsardiv. L. c., pg. 659. - 11. Gen. Poftul. Ardiv, Vol. F-3-IV, Mr. 50. Original mit aufgebrücktem Insiegel. — 12. Solothurner Staatsarchiv, Rathsmanual, Vol. 190, pg. 673, 678, 681. — 13. L. c. pg. 681. — 14. Herausgegeben von Dr. Ebuard Whmann im 22. historifden Meujahreblatt für bas Jahr 1916 vom Berein für Geschichte und Altertümer von Ury, pg. 37. — 15. Klopp, Das Jahr 1683, pg. 416. — 16. Corrispondenza Mr. 155. — 17. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—I, Mr. 108.

Rap. XVI: Moch zwei Kriegsjahre unter bem Beistande bes Apostolischen Legaten 1. Corrispondenza Mr. 153. - 2. L. c. Mr. 155. - 3. L. c. Mr. 156. Schreiben dd. 14. Dezember 1686. - 4. L. c. Dr. 157. Schreiben dd. 4. Janner 1687. - 5. L. c. Mr. 158. - 6. L. c. Mr. 159. - 7. L. c. Mr. 160. Schreiben dd. 2. Mary 1687, Wien. 8. L. c. Mr. 167. Schreiben dd. letten Juli 1687. - 9. Gargoni, pg. 240. -10. Fraknoi, Innozen; XI., pg. 252. – 11. P. Febele ba Zara, Vol. I, pg. 158. – 12. Chemals bischöft. Seminarbibliothef Ubine. – 13. Schenthel Joannes Abam, Boll. ftanbiges Lebens. Diarium. ... R. Leopoldi I. ... (Bien 1702), Vol. I, pg. 81. - 14. Ehemals bischöft. Seminarbibliothet Ubine. - 15. L. c. - 16. L. c. - 17. Weiß Dr., Die Belagerung von Belgrab nach ben Originalien im Graft. Wallersteinschen Archive. - 18. Corrispondenza Dr. 183. Schreiben dd. 10. Juni 1688. - 19. L. c. Nr. 200.

Rap. XVII: P. Markus' Werhältnis zum Kaiser. Mr. 1: Der uneigennüsige Matgeber 1. Gen.:Postul.-Archiv. Einzelnes Attenstüd. — 2. Corrispondenza Mr. 3. Schreiben dd. 2. Nov. 1680, Linz. — 3. L. c. Mr. 7. Schreiben dd. 1. April 1681, Linz. — 4. L. c. Mr. 18. Schreiben dd. 5. September 1682, Ebersdorf. — 5. L. c. Mr. 20. Schreiben dd. 29. Movember 1682, Wien. — 6. L. c. Mr. 23. Schreiben dd. 29. Jänner 1683, Wien. — 7. L. c. Mr. 12. Schreiben dd. 3. Sept. 1681, Presburg. — 8. Fraknoi, Innogen XI., pg. 162 et sg.

Rap. XVII, Mr. 2: Der unermübliche Friedensstifter

1. Klopp, Das Jahr 1683, pg. 148. — 2. Batilan. Urchiv, Nunziatura di Germania, Vol. 211, fol. 41. Muntiaturbericht vom 15. Juli 1685, Wien. — 3. L. c. Vol. 208. — 4. Corrispondenza Mr. 61. Schreiben dd. 24. November 1684, Wenebig. — 5. Bojani, Vol. III, pg. 1008. Schreiben dd. 15. Oftober 1684. — 6. Corrispondenza Mr. 64. Schreiben dd. 19. Jän. 1685, Obergo. — 7. L. c. Mr. 65. Schreiben dd. 28. Jän. ner 1685, Obergo. — 8. L. c. Mr. 67. — 9. L. c. Mr. 67. — 10. L. c. Mr. 65. — 11. Batilan. Urchiv, Nunziatura di Germania, Vol. 210. — 12. L. c. Vol. 211, fol. 59 et sq. — 13. L. c. Vol. 211, fol. 195. — 14. L. c. Vol. 210, fol. 411. Wericht vom 20. Mai. — 15. L. c. Vol. 210, fol. 417 et sq. Bericht vom 27. Mai. — 16. L. c. Vol. 210, fol. 427 et sq. — 17. Corrispondenza Mr. 69. Schreiben dd. 1. Juni 1685. Bom Wiener Konvente aus. — 18. L. c. Mr. 70. Schreiben dd. 9. Juni 1685, Wien. — 19. L. c. Mr. 71. Schreiben dd. 15. Juni 1685. Wom Konvente aus. — 20. L. c. Mr. 72. Schreiben dd. 15. Juni 1685. — 21. L. c. Mr. 73. — 22. Watilan. Mrchiv, Nunziatura di Germania, Vol. 210, fol. 453 et sq. Dd. 10. Juni 1685. — 23. L. c. Vol. 210, fol. 468, dd. Vienna, 17. Juni 1685. — 24. L. c. Vol. 210, fol. 470. — 25. L. c. Vol. 210, fol. 493 et sq. dd. 24. Juni 1685. — 26. L. c. Vol. 210, fol. 411, dd. 15. Juli 1685. — 29. L. c. Vol. 211, fol. 18 et sq. — 28. L. c. Vol. 211, fol. 41, dd. 15. Juli 1685. — 29. L. c. Vol. 211, fol. 18 et sq. — 28. L. c. vol. 211, fol. 41, dd. 15. Juli 1685. — 29. L. c. Vol. 211, fol. 68. dd. 22. Juli 1685. — 35. L. c. Nr. 76. Schreiben dd. 8. Juli 1685. Won ber Armee aus. — 34. L. c. Mr. 75. 35. L. c. Mr. 76. Schreiben dd. 26. Juli 1685. — 36. L. c. Mr. 89. — 37. L. c. Mr. 90. — 38. L. c. Mr. 100. — 39. Watilan. Mrchiv, Nunziatura di Germania, Vol. 211, fol. 175. — 40. L. c. Vol. 211, fol. 255. — 41. L. c. Vol. 211, fol. 257. — 42. L. c. Vol. 211, fol. 295. — 43. Corrispondenza Mr. 102.

Rap. XVII, Mr. 3: Der rastlose Förberer ber Interessen des Kaisers

1. Corrispondenza Mr. 269. Schreiben dd. 11. März 1694, Wenedig. — 2. L. c. Mr. 2. Schreiben dd. 4. Oktober 1680. — 3. L. c. Mr. 3. — 4. L. c. Mr. 4 und 5. — 5. Klopp, Das Jahr 1683, pg. 28. — 6. Die französsischen Worschläge abgebruckt bei Rind, Leopold I., pg. 792 et sq. — 7. Corrispondenza Mr. 206. — 8. L. c. Mr. 208. — 9. L. c. Mr. 211. — 10. L. c. Mr. 212. — 11. L. c. Mr. 213.

Rap. XVII, Mr. 4: Ein besonberer Liebesbienst

1. Corrispondenza Mr. 291. — 2. I.. c. Mr. 294. — 3. I.. c. Mr. 295. — 5. I.. c. Mr. 297. — 6dreiben dd. 25. Mai 1696. — 4. I.. c. Mr. 296. Echreiben dd. 30. Juni 1696. — 5. I.. c. Mr. 297. — 6dreiben dd. 13. Juli 1696. — 6. I.. c. Mr. 298. Echreiben dd. 4. August 1696. — 7. Ropallit Josef, Megesten zur Geschicht eber Erzbiözese Mien (Wien 1894), Vol. II, pg. 327. — 8. Corrispondenza Mr. 104. — 9. I.. c. Mr. 108. — 6dreiben dd. 23. Dezember 1896, Wien. — 10. Gen. Postul. Archiv, Vol. F. 3. I. Mr. 71. Eigenhändiges Schreiben. — 11. Corrispondenza Mr. 306. Schreiben dd. 5. Jänner 1697. — 12. Watisan. Archiv, Nunziatura di Germania, Vol. 221, fol. 267. — 13. I.. c. Vol. 221, fol. 297. — 14. I.. c. Vol. 221, fol. 324 et sq. — 15. I.. c. Vol. 221, fol. 389. — 16. Corrispondenza Mr. 314. Schreiben dd. 19. Ostober 1697. — 17. I.. c. Mr. 315. — 18. I.. c. Mr. 316. Schreiben dd. 16. Jänner 1698. — 19. I.. c. Mr. 318. — 20. Herzogin Witwe Laura. — 21. Corrispondenza Mr. 319.

— 22. L. c. Mr. 320. — 23. L. c. Mr. 322. — 24. L. c. Mr. 323. — 25. L. c. Mr. 324. — 26. L. c. Mr. 325. Schreiben dd. 16. Februar 1699. — 27. L. c. Mr. 326. — 30. Gen.s - 28. L. c Mr. 327. Schreiben dd. 17. April 1699. - 29. L. c. Mr. 328. - 30. Gen. Postul.-Arciv, Vol. F-3-I, Dr. 171. Eigenhandiges Schreiben.

Rap. XVIII: Gine lette große Aufgabe 1. Corrispondenza Mr. 302. - 2. L. c. Mr. 305. Schreiben dd. 14. Dezember 1696, Rovigo. – 3. L. c. Mr. 306. – 4. L. c. Mr. 307. Schreiben dd. 25. Jänner 1697, Padua. – 5. Maille a. Mr. 306. – 4. L. c. Mr. 307. Schreiben dd. 25. Jänner 1697, Padua. – 5. Maille a. Mr. 306. – 4. L. c. Mr. 307. Schreiben dd. 25. Jänner 1697, Padua. 9. 21. C. Vir. 300. –4. L. c. Vir. 301. Sayreiven ad. 27. Junier 1977, Fanna – 5. Matifan. Archiv, Lettere dei Particolari, Vol. 86, pg. 24. – 6. Corrispondenza Nr. 308. Sayreiben dd. 31. Jänner 1697. – 7. Gen. Poftul. Archiv, Vol. F.—3—II, Nr. 22. Original mit Papierinstegel. – 8. Corrispondenza Nr. 309. – 9. L. c. Nr. 311. - 10. L. c. Nr. 313. - 11. "Rottura col Sommo Pontefice Innocenzo XII". - 12. Gen. Magut N. Al. William College de Grace. Gribischof von Seleucia, 12. Gen. Poftul. Archiv. Einzelakt. — 13. Andreas da Sta. Eroce, Erzbischof von Seleucia, war Muncias in Marikan. Mechiv. Nunziatura war Muntius in Wien vom Februar 1696-1700. — 14. Basikan. Archiv, Nunziatura di Cormonius in Wien vom Februar 1696-1700. — 2. Kebr. 1697. — 15. L. c. di Germania, Vol. 221, fol. 262 et sq. Bericht vom 2. Febr. 1697. — 15. L. c. Vol. 221, fol. 406—411. Dd. 29. Juni 1697. — 16. L. c. Vol. 221, fol. 414 et sq. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 16. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 16. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 17. L. c. Vol. 221, fol. 418 et sq. dd. 1. Juli 1697. — 18. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 435 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 435 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 435 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 435 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 17. L. c. Vol. 221, fol. 418 et sq. dd. 1. Juli 1097. — 10. L. c. Vol. 221, fol. 428—434 dd. 6. Juli 1697. — 19. L. c. Vol. 221, fol. 435 dd. 6. Juli 1697. — 20. L. c. Vol. 221, fol. 450—454 dd. 13. Juli 1697. — 21. L. c. Vol. 221, fol. 480 dd. 461—464. — 22. L. c. Vol. 221, fol. 465 et sq. — 23. L. c. Vol. 221, fol. 460 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492—494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492 — 494 dd. 3. Jug. 1697. — 24 L. c. Vol. 221. fol. 492 — 494 dd. 3. Jug. 1697. — 494 dd. 3. et sq. Dd. 27. Juli 1697. — 24. L. c. Vol. 221, fol. 465 et sq. — 25. L. c. vol. 221, 161, 309. 1697. — 24. L. c. Vol. 221, fol. 492—494 dd. 3. Aug. 1697. — 25. L. c. Vol. 221, fol. 536—539. 25. L. c. Vol. 221, fol. 509 dd. 3. August 1697. — 26. L. c. Vol. 221, fol. 536—539. — 27. L. c. Vol. 227, fol. 329 et sq. — 28. Gen. Postul. Archiv, Vol. F—3—IV, 27. L. c. Vol. 227, fol. 329 et sq. — 36. Giaenbandiaes Schreiben. — 30. Wasifan. Mr. 14. — 29 I a Vol. F. 3—II Mr. 63. Giaenbandiaes Schreiben. — 30. Mr. 14. – 29. L. c. Vol. F-3-II, Mr. 63. Eigenhändiges Schreiben. – 30. Batikan. Urthiv, Urthi Archiv, Lettere de Particolari, Vol. 86, pg. 157. — 31. Gent. Postul. Archiv, Vol. F-3 II & archiv, Vol. 67. Manierinsteael. dd. 28. September 1697, Vol. F-3-II, Mr. 23. Originalschreiben mit Papierinsiegel, dd. 28. September 1697, Nom. – 32. Batisan. Archiv, Lettere de Particolari, Vol. 86, pg. 210. – 33. Gen. Mossel Notice Vol. 21 Driginal. 33. Gen. Postul. Archiv, Vol. F-3-II, Mr. 21. Original.

Rap. XIX: Ein feliges Sterben. Mr. 1: Der Tob 1. Corrispondenza Mr. 323. – 2. L. c. Mr. 324. – 3. L. c. Mr. 326. Schreiben dd. 22. Februar 1699. – 4. L. c. Mr. 325. – 5. L. c. Mr. 324. – 6. L. c. Mr. 327. – 7. Unnolen der 27. Annolen de 7. Annalen der öft. Kapuziner-Provinz ad 1699. – 8. Archiv der venet. Annalen der öft. Rapuziner. Provinz ad 1099. – o. Ang. 13. L. c. – Rap. Provinz. – 9. L. c. – 10. L. c. – 11. L. c. – 12. L. c. – 17. Corrill. L. c. – 15. L. c. – 16. Annalen der öft. Kapuzinerprovinz ad 1699. – 17. Corrispondenza Mr. 270 spondenza Mr. 330. – 18. L. c. Mr. 329. – 19. L. c. Mr. 331. – 20. Archiv ber venet. Continue in Menedia. Senato Corti, Vol. venet, Kapuzinerprovinz. – 21. Staatsachiv in Benedig, Senato-Corti, Vol. 182. – 22. L. c. — 23. Annalen ber öft. Kapuziner-provinz. – 24. P. Febele da Zara, Vol. II, pg. 171 Vol. II, pg. 171. – 25. Staatsarchiv in Benedig, Dispacci al Senato: Roma 214. D. 28. Berick de 20 % 28. Bericht dd. 29. August 1699, Mont.

1. Mind, Leopold I., Vol. I. pg. 1347. — 2. Wolfsgruber Colestin, Die Kaiser.

1. Mind, Leopold I., Vol. I. pg. 1347. — 3. Mind. Vol. I, pg. 1348. gruft bei den Kapuzinern (Mien 1887), pg. 6-7. – 3. Mind, Vol. I, pg. 1348. – 9. Gen. Postul. Archiv. Kopie. Einzelblatt. Schreiben dd. 22. August 1699, s. 1. – 5. Beheimes Schreiben Schreiben State of Schreiben Schr 5. Geheimes Staatsardiv, Münden, K. blau 44/6, fol. 52a. - 6. Ben. Poftul. Archiv, Busta: dogument

Rap. XIX, Mr. 3: Die Worbereitungen jur Geligsprechung 1. Unnalen der öft. Kapuzinerproving ad 1703. – 2. Gen. Postio Catalogus Tengelblatt. Busta: documenti. 1. Unnalen der öft. Kapuzinerprovinz ad 1703. – 2. Gen. Popular. Te-Einzelblatt. – 3. L. c. Eigenhänbiges Schreiben. – 4. Positio, Catalogus Te-8 tium pg. 14. – 5. Annalecta O. M. Cap., Vol. V (1889) a pg. 262. – 6. Aus einem Privatidreikan der Bayer. einem Privatschreiben des im Mufe der Heiligkeit verstorbenen Er. Provinzials der hauer. Rapuginerproving D Mittelle Der Rapuzinerproving, P. Wietricius Weiß.

### Namen= und Sachregister

U Nachen 237 t. Acciaicli, Kardinal, Protektor des Kapu= ginerordens 27 Mgapit, P. O. M. Cap. (Hohenegger) 39 Agaggi, Martus Antonius, Bischof von Ceneda 54 Agria 353 Airoldi, apostolischer Nuntius in Benedig 55, 57, 280 Allbrecht Sigismund, Herzog in Bayern, Fürstbischof von Freising und Bischof von Megensburg 69, 70, 72, 76 Allerander von Charlieu, P. O. M. Cap., 191 Most (Nelst) 218 Monfius von Feldfirch, P. O. M. Cap., 248 Alphone von Gemona, P.O.M. Cap. 31 Alfen-Summerau und Prafiberg, Franzistus Joannes, Wogt von —, Wischot von Konstanz 244, 246 st., 261 Altorf 263 Amalie Wilhelmine, Herzogin von Braunfdmeig=Luneburg 406-410, 442 Amalie von Sulzbach, Pfalzgräfin 72 Ambrofius, P. O. M. Cap. (ber tirolis schen Provinz 73, 121 Ampringen, Johann Kaspar von, Hoch= meister Deutsch: Drdens 114, 117 Amrhyn, Soror Maria Susanna 357 Andreas a Sta. Croce, apostolischer Nuntius am Raiserhofe 402ff., 415ff., Undreas von Toscolano, P.O. M. Cap. 58 Andreas von Billafranca, P. O. M. Cap. 22, 31t., 186 Andreuffi, Augustinus, Pfarrer in Aviano 7, 8, 12 Ungelifus, P. O. M. Cap. (Cberl) 36, Ungelus von Moncalieri, P. O. M. Cap. 188 Anhalt, Fürst von 291 Anna Josepha von Pfalz-Neuburg, geborene Ergherzogin von Ofterreich 1141. Anna Sophia, Landgräfin zu Heffen 104 | Anton Maria bella Marcha, P. O. M.

Antonius von Trient, P. O. M. Cap., Lettor 18 Ardiangelus von Bourbon-Lanen, P. O. M. Cap. 193 Arco 67, 78, 79, 811. Arco, Graf Johann Baptist 82 Arenberg und Arschot, Bergog Karl Euf genius 197ff., 211f., 221 Augenwende (Wunder ber Augenwende in Neuburg) 100ff. Augsburg 114 ff. Augustin, P. O. M. Cap. (31g) 36 Augustin von La Tifana, O. M. Cap., späterer General des Kapuginerordens 18, 20, 30 ff., 41 Augustiner Gremiten 246 Avila, spanischer Oberst d' 113 Abmair, Franz Wilhelm, geistl. Nat und Fistal jur. canon., Dr. und apostol. Protonatorius 100 ff. 136 ff. 131, 155 Protonotarius 122 ff., 126 ff., 131, 155 Baillencourt, Franzistus, Suffraganbischof Balbnie, Gottlieb, Prädikant (Pleudonym Waldnie, Gottlieb, Prädikant (Pleudonym Wolrath) 159 ff., 259, 260 Wamberg 105, 107, 109, 156 Warbançon, Fürst 221 Warbarigo, Gregorius, Kardinal 53 i., 331, 416 331, 416 Barberini, Kardinal 278 Barnabas von Donauwörth (Dallmayt), Barnabas, P. O. M. Cap. ber Schweis Bartholomaus von Berona, P. O. M. Cap. 56 Bassanten, Maria Ludowika, Baumgarten, Maria Ludowika, 104 des Stiftes Marienburg 104 Baureuth, Markgraf von 291 Belgrad 3621., 36611. Belluno 18 t. Benaglia, Joh. Bapt. 446 verwitwete Bergogin Benebitta,

Braunschweig-Lüneburg 407, 410

Bernardin von Arezzo, General des Kapuginerordens 69 Bernardin von Cittabella, P. O. M. Cap. 38 Bernardo von Bononia, P.O. M. Cap. 37 Bernhard von Pordenone, P. O. M. Cap. 16 Bernhard von Portu Mauricio, O. M. Cap., General des Kapuginerorbens 202 Bevilagua, Grat Allexius 73 Bianchi, Augustin, Senatsfetretar in Benedig 440 Bilbnis bes P. Markus von Aviano, 117ff., 187, 233, 444 Billster, Jakob, Pfarrer von Ageri 362 Bonaventura von Mecanati, P. O. M. Cap. 345, 349 t. Bonettus, Petrus, Kangler 49 Borghi, Abbate, Sekretar ber Nuntiatur in Benedig 281 Bossuet, Bischot von Meaux 408 Bozen 62 Brandis, Graf Abam 88 Braunau am Jun 89ff. Braunschweig-Luneburg, Herzog von 290 Bremgarten 356 Bredi, St. Anna im — bei Lugern 356 Brügge 224, 228 t. Bruffel 200, 213, 218, 222, 230, 234 Bruned 67 ff. Buchheim, Graf von, Wischof von Wieners Meustadt 408 Buda 328, 331 ff., 335 ff., 347, 351 ff., 370, 377 Buonvisi, Franz, Kardinal, Muntius am faiserlichen hose 23 ff., 93, 268 ft., 274, 294, 313, 332, 337, 347 ff., 355, 364, 373, 375 t., 378 ff., 383, 384, 385 ff., 393 Burghausen 82f.

C Camelina 305 Cantelmi, Jakob, Erzbischot von Cas-sarca, Schweizer Muntius 1351., 328, Capo b'Istria 14 Caprara, Graf 347 Carpio, Marchese bel, spanischer Bots schafter in Mom 208 Casati, Grat, spanischer Wotschafter in der Schweiz 136 Cattaro, Domtirche zu — 306 ff. Celsus von Ubine, P. O. M. Cap. 7, 18 Ceneda 46, 54

Chaise, père La, S. J., Beichtvater Lubwigs XIV. 202 Charenton 198 Nuntius 135, Schweizer Cherofini, Oberrier, André 218 Chevrier, André 218 Chinnay, Fürst, 221 Chiogra, 18, 56 Chiogra, 18, 56 Chiogra, Nugust von Sachsen:Zeit, Andrés von Ungarn 146 Kardinal und Primas von Ungarn 146 Christian August von Gulzbach, Pfalz-Chriftin, fpanischer Diplomat 2211., 225 Christophori, Antonio 11
Christophori, Johann Baptist 11
Christophori, Martus 7, 11 t.
Christophori, Mosa 7ss., 11 f.
Christophori, Nosa 7ss., 11 f.
Civrano, venetianischer Botschafter am
Eiterlichen Gose 2765 taiserlichen Sofe 276f. Clarendon, Anna, Bergogin von Mort 235 Colleffin von Aurerre, P. O. M. Cap. 191 Colloredo, Marchese Fabius von, Oratorianerpater in Rom, an ber Chiefa Colloredo, Marchese Leander von, Karbinal aus bem Oratorium bes hl. Philipp Meri 20, 325, 329 t. Colonna, Don Pedro Marqués de Ca-nales 144, 229 Contarini Camillo, venetianischer Cbelmann 293 venetianischer Dominikus, Gefandter am Biener Sofe 108, 201, Contarini, Contarini, Luigi, Doge von Benedig Courtray, Kongreß ju - im Jahre 1681 awifchen Spanien und Frantreich 221 ff. Erepunt, Annonio 32 Fron, Herzog von 291 Erbo, Alberano, Kardinal, päpstlicher Staatssetstär 24, 57†., 87, 134†., 194, 196†., 215, 265, 268f., 272, 328ff., 376f. 388 Onvillud von Parcama

Ð

Cyrillus von Bergamo, P. O. M. Cap. 56

Darda 365 Dasch, Konful 79 Davide da Portogruaro, P.O. M. Cap. 38 Dernbach, Peter Philipp von, Bifchot von Bamberg und Würzburg, 105ff., 110ff. Deutschordensritter 246 Domenidelli, Lorenzo, Mbbate, Gefretar des Kardinal-Legaten von Ferrara 281

Dominikaner 59, 246. In England: 236 t.
Dürler, Georg Ludwig, Kanonikus in Lugern 250 ff.
Düffelbort 114 f., 238, 240, 356
Dupont, Ingenieur in den Diensten des Königs Sobiesky 294

Ebrach, Pralat des Klosters — 110 Edouard b'Allençon, P. O. M. Cap. 39, 201 Eggenberg, Fürst Johann Sentried 322f. Cichstätt 1031. Eisenach, Herzog von 290 Clectus, P. O. M. Cap. (von Dernbach) 110 t. Cleonora Magdalena Therefia von Pfaly: Meuburg, Kaiferin 33t., 94f., 131f., 199, 265t., 402f., 437, 444, 446t. Eleonora von Gonjaga, Witwe nach Kaiser Ferdinand III. 81, 94, 266, 289 Eleonora, Bergogin von Lothringen, vermitwete Königin von Polen 61, 65, 661, 72, 771, 94, 265, 267, 289 Eller, P. Apoltat 40, 156 Ellingen 104 Engelhartszell 91 Enghien, Kapuginerfloster baselbst 213 Ephrem, P. O. M. Cap., Guardian im Wiener Konvente in ber Stadt 443 Ernest Marie de Beaulieu, P. O. M. Cap. 38 Ernft, Landgraf von Seffen-Mheinfels 108, 151, 242, 319 Ernft August, Herrog von Hannover 149 Espinan, Fürstin b' 224 Este 46 Eugen von Savonen, Pring von 291, 427 Eufebius von Kaffel, P. O. M. Cap. ber kölnischen Proving 291., 40, 113

Fabricius, J. G., Protessor ber protessantischen Theologie an der Gießener Universität 165
Faccola, Leonhard, Erzpriester von Schologie von Parma, Fürst Alexander, Statthalter von Spanisch-Flankern 213
Favier, französischer Diplomat 225
Febronia, Herzogin in Bayern 69, 77 ff. 31

Felir Haesbroecanus, P. O. M. Cap. 216 Ferrari-Ochieppo, Graf 65, 265 Ferro, Grafin Elisabet 8 f. Ferro, Graf Franz 8 Fidelis von Sigmaringen, Heiliger aus bem Kapuiner-Orben 28 f., 132 17, Sibelis von Sara, P. O. M. Cap. 305, 19, 35, 46, 66, 78, 105, 141 f., 305, 362, 441 Florenz, Großherzog von — 330 Florinus, Johann Heinrich, professorn protestantischen Theologie in Herborn Fordheim 104 Forlani, Bifchot von Cattaro 306. Fortunatus von Cadore, General bes Rapuzinerordens 18 Keuguières, Jvon, Jansenist 226 Frankreich 34, 200, 205 f. Franzistaner 78, 434 Frangistus von Bagnone, P. O. M. Cap. 47 Franziskus von Ubine 57 Frang Joseph, Kaiser von Desterreich 306, Frant Joseph von Buschmannshausen, P. O. M. Cap. 243 Frang Joseph von Konstanz, P. O. M. Frang Salvator, Erzherzog von Defter, reich 448 Frang Xaver von Ilmmünster, P. O. Freiberg, Freiherr Johann Christoph, Bi. schof von Augsburg 115 ff., 121 st., 131 Freiburg in ter Schweiz 328, 358 ff. Friedrich August, Herzog von Sachsen Freiburg im Breisgau 246 146 Fuente, Marchese della — spanischer Botschafter in Paris 208 Fürstenberg, Freiherr Ferdinand von, 29/, schof von Münster und Paberborn 87, 239 + 242 239 t., 242 Kürstenberg, Grat Frobenius 243 bes Fürstenberg, Freiherr von, Dekan bes Salzburger Domkapitels 87 Fürstenberg, Wilhelm, Freiherr von 240, Fürstenberg, Wilhelm Egon von Rardinalbischof von Straßburg 108 Fürstenhöse 21, 23, 34, 39, 62, 67, 79, 86, 89 ff., 195, 350, 356, 366 f., 369, 401 401 Junt, Johann Christoph, apostol. Rotar

Enstett" 103 (5) Gabriel von Ubine, P. O. M. Cap. 30 t., Gabriel (Pontifeser), P. O. M. Cap. Beichtvater ber Königin Maria Unna von Spanien 211 Galimberti, Muntins in Wien 448 Gambarare 46 Ganglbauer, Joseph, Erzbischot von Wien 309, 448 Gargagnano 49 Garjoni, venetianischer Senator 282 Gaffer, P. Binceng - O. S. B. in Muri Gent 217 ff., 226, 228 Gentilotti, Bernhard, geiftl. Rat bes Vischofes von Passau 97 Georgius, Bischot von Brescia i. J. Gherardino, Markgraf Gasparo 71 f. Giuftiniani, Ascanio, venetianifder Gesandter anr Wiener Hot 107 t. Glarus 145 Uninsin, Bigekangler von Polen 298 Göri 12, 15 Gotthard, St. — 263, 362 Grasso, Franzistus, Wischot von Chioggia <sup>Grat</sup> 321 t. Gregoris, Hermenegild, Ergpriester von Grinani, Johannes, Abbé, später Karsbinal 268, 280, 355, 362, 424, 436
hausekann 125, Meister ber Wilds Guaffalla, Eleonora, Prinzessin von

Sarctifer 59, 86, 93, 95, 98 t., 105, 116, 126 f., 259 f., 353 f., 358, 403, Harrach, Graf Ferdinand Bonaventura Harrach, Graf Frang Anton, Bischof von Hartmann, P. Diomysius, O. S. B. von Haunsberg, Graf, Hauptmann der banes rischen Trabantenleibgarbe 73

und "Fürherr in dem Thumb Stufft | Heinrich von Weilheim, P. O. M. Cap. 70, 75 Heinzelmann, Ludwig, Schulhalter in Augsburg 121 t., 154 Henne, Ardivar ber Stadt Bruffel 214 Heffen, Landgraf von — 291 hieronymus von Ruthen, P. O. M. Cap. der kölnischen Proving 149, 153, 239, Hierotheus von Kobleng, P. O. M. Cap. 112 Hilarius von Barenton, P. O. M. Cap. 39, 221 Hildebrand, P. O. M. Cap. 230 Hillebrand von Raubry 217 Soger, Dr., Pfarrer bei U. L. Fr. Stift in München 76 Hohenwart, Herr von — 322 Hohengollern, Fürst von - 291 Hollandine, Abtissin von Maubuisson 407 t. Holstein, Herzog von - 290 Hornes, Graf Albert von —, Bischot von Gent 217, 226 Hornes, P. Philipp, S. J. 226 Hyacinth von Casale, P. O. M. Cap. 132

> Immunität ber Kirche, Verlehung ber= selben 375, 380 ff., 415-424 Ingelheim, Anselm Frang, Kurfürst von Main: 108 f. Innocens XI. 140 f., 182, 276 ff., 282, 309, 320, 325 ff., 330, 355, 376, 379 Innocent XII. 412 f., 416 ff, 433, 441 Innsbruck 64 ff., 79, 289 Isaias von Mailand, P. O. M. Cap. 60, 184 Jablonowsty, Fürst 291 Jakob III., König von England 325 Jakob, Sohn des Königs Sobiesty von Polen 291 ff. Jakob von Salzburg, P. O. M. Cap. Jäger P. Kilian, O. S. B. von Krememünster 309 Jansenisten 224, 226 Jean Baptista, Hosmaler des Vischofes Peter Philipp von Dernbach zu Bam: berg und Würzburg 107 Jeremias von München, P. O. M. Cap. 233 Ichuiten 12 t., 15, 59, 69, 78, 83, 90, 121, 125, 151, 213, 231, 246, 359,

386, 443

193 Johann Anton von Thiene, P. O. M. Cap. 51 Johann Baptist von Sabio, Generalproturator des Kapuzinerordens 30, 75, 87, 245 t. Johann Franzistus von Udine, P. O. M. Cap. 56 Johann Georg von Sachsen 290, 296 Johann Kapistran 119 Johann Wilhelm von Pfaly-Neuburg, Rurfürst 114 f., 403, 444 Joseph, Ertherzog (nachmaliger Kaiser Joseph I.) 93, 397 Deffen Bermählung 399-410 Joseph II., Kaiser 318 Joseph von Berola, P.O.M. Cap. 184 Jucumbus von Pabengo, P.O.M. Cap. 212 Julier, Herzog von — 233 Julius, P. O. M. Cap., Guardian auf dem Wäsemlin 357 Instiniano, Marc Antonio, Doge von Benedig 282 Juvenal von Monneberg (de Rufinis), P.O. M. Cap. 21 f., 28 f., 39, 42 f.,

M Rahlenberg 292 †. Kaiserhaus Osterreich 394

155, 158, 169, 440

Kapuzinerordensproving, bayerische 35 t. Rapuginerordensproving, tirolische 121 Karg, Johann Friedrich, Geheimer und Geistl. Rat des Bischofs von Bam-berg und Würzburg 109, 114, 161 ft. Rarl II., Konig von Spanien 203, 264, 415, 431 Karl II., König von England 234 t. Karl, Erzherzog, späterer Kaiser Karl VI. 442 Rarl IV., Herzog von Lothringen 61, 64 ff., 72, 77 ff., 265 ft., 290, 295, 299, 303, 309, 312, 320 f., 331, 333 336 t. 347 f. 350 f. 353 333, 336 t., 347 f., 350 f., 364 ff., 368 Karl Maria von Macerata, General des Kapuziner=Ordens 330 Karthäuser 246 Kasimira, Königin von Polen 297 Kasimir, P. O. M. Cap., Prediger ber tölnischen Proving 144 Rhrencht, Dr. Theologiae, Johann Chris stoph 259

Joachim von Grannet, P. O. M. Cap. | Riem, P. Martin, O. S. B., von Gries Kirdjengüter in Spanien 379 t. Rlemens von Bibburg, P. O. M. Cap., 241 Roblen, 112 Köln 112 f., 241 Königekrönung, römische 397 f. Kollonicz, Leopolt, Kardinal 308 t., 328, 436, 446 Konflitt zwischen Kaiser und Papft 347 ff. Konstang 244, 247 Korrespondeng des P. Martus 434 ff. Rosmas von Castelfranco, P. O. M. Cap. 9 ff., 13, 16 ff., 31 ft., 41 ft., 47 t., 55, 61 f., 64, 76 ff., 93, 97, 137 t., 141, 145, 157, 190 t., 197 ft., 213, 216, 228, 239, 243, 266, 273 ff., 289 f., 295, 305, 308, 312, 337, 415, 426 337, 415, 426, 432, 438 ff., 441, 447 Rreugingebulle wegen Almofen für ben Türkentrieg 358 Ruen, Graf Franz von, Fürstbischof von Briren 440 Ruen, Grafin 91 Rüenburg, Graf von, Domherr ju Galy burg und Passau 91 Ruenburg, Graf Mar Gandolph, Erysbifchof von Salzburg 80f., 84ff., 134 f., 240 335 Rufftein, Grafin 81 f.

Laibach 322ff. Lamberg, Graf Frobenius 116, 337 Lamberg, geborene Herzogin von Aren berg und Arscott 337 Lando, venetianischer Diplomat 282 Landtag von Obenburg (1681) 131 Lana Sacharias 121, 154 Larnon, Madame de 224 Laurentius von Ubine, P. O. M. Cap-(letter Begleiter bes P. Markus) 432 ff. Lauri, Abbe, Uditore ber Runtiatur in Paris 1961. Leander da Balnegra, P. O. M. Cap. 183 f. Lediner, Peter, P. O. S. B. 36 Leczonsty, Kürst 291 Lechen, taiserliche in Italien 415ff. Leibnig 152, 278, 319, 408 Leopold, hl., Markgraf von Ofterreich 294 Leopold I., röm. deutscher Raiser 10, 23t., 28f., 33, 92ff., 95t., 108,

114f., 139ff., 159, 182, 190, 199, 263f., 266, 268ff., 273, 277f., 280, 283ff., 289f., 299ff., 315, 317t., 325ff., 329, 331, 337ff., 344t., 351, 363ff., 369, 371ff., 379, 381t., 389ff. Malengreau, trangösischer Diplomat 225 Mantuaner 47 389 ff., 402 ff., 411, 430 ft., 433, 435 ff., 441 ff., 445 Leopoldsberg 294 Lerodt, Freiherr von, Domherr von Lütz tide 232, 237 Leslie, General 335, 337 Leubelfing, Philipp Edler von 71 Levin, Theodor 115 Lieb, Georg, Bürgermeister von Forchs heim 104 Liechtenstein, Pring Anton, faiferlicher Botschafter in Rom 330, 434 Ligne, Fürst de 221 Lindinora 59 Ling 23, 92 ff., 289 Lippe, Grat 291 Lobkowit, Grat ABengel, kaiserlicher Gesandter in München 75 Löwen 230 f. Lohner, P. S. J., Ponitentiar bes Bi= Idotes von Freising und Regensburg Lohr, Dominitus, Abt von Wilten 64ff. Lokeren 230 Loredan, Francesco, venetianischer Bot= schafter am kaiserlichen Hofe 440 Lorettokapelle (in ber Hoftirche zu St. Augustin in Wien) 317 Loretto, Maria (Salzburg) 85 Louis-Antoine be Porrentruy, P. O. M. Cap. 38, 445 Louise, Prinzessin von Savonen 118 Louvois, frangösischer Rriegeminister 221, 225 f. Lubonirsth, Kürst 291 Lubwia XIV., König von Frankreich 206t., 278, 299, 319f., 332, 336, 348, 396t., 412f., 415 Ludwig Anton, Pfalzgraf von Neuburg, Hoch= und Deutschmeister 114, 146 Ludwig von Terjago, P. O. M. Cap. 138 Ludwig von Verona, P. O. M. Cap. 15 Lüttich 232, 237 Lupus, O. S. A., Prosessor 227, 230 Luxemburg, Feste 332 Lutern 245, 250ff., 260ff., 362 Luon 191, 1941.

Mailand 60, 183, 1851.

Mailand (Staat) 133 Main, 107, 109, 112 Marcellus, P. O. M. Cap. 38 Marcellus Menensis, P. O. M. Cap. 229 Maria Anna, Königin von Spanien, geborene Pfalz-Neuburgische Prinzet= lin, 210 t., 397 Maria Anna Christine Biktoria von Bays ern, Dauphine von Frankreich 1891., 195†., 197, 199, 205 Maria Anna Josepha von Pfalz-Neuburg, öfterreichische Ergherzogin 212 aria Antonia, Ergherzogin, spätere Kurfürstin von Bapern 93, 378 Maria Marienburg bei Abenberg, Augustinerin= nen=Stift 104 Marini, Generalvitar von Benedig 56 Marius, P. O. M. Cap. der tirolischen Proving 121, 154 Martin, P. O. M. Cap. (Hinterlechner) 39 Martinik, Graf Bernhard Jgnaz Borzita 275 Martinik, Graf Georg Abam, kaiser= licher Gesandter in Rom 424ff. Matthias, Raiser 98 Mauritia Febronia, Herzogin in Bayern 69, 243 Mauritius von Aachen, P. O. M. Cap. 103, 237 Mauro, Hortenfio, Abt, Sefretar bes Bischofes von Paderborn 242 Max Emanuel, Kurfürst von Bayern 76, 91, 97, 128, 148, 290, 299, 3031., 309, 338, 352 f., 364 ff., 368, 479 Maximilian Heinrich, Kurfürst und Erzebischer von Köln 61, 108 f., 112 ff., 126†., 156 Maximilian Philipp, Herzog in Bayern 61, 69 t., 72 t., 75, 124, 243, 311, 369 77, 91, 96f., Maximilian (Pöckel), P. O. M. Cap. 36 Manr von Sterzingen, Paulinus, Bischot von Brixen 67 Medieln 217, 219, 222 Medinacelli, Herzog von 210 Meldior, Johann, Professor ber protes stantischen Theologie zu Düsselbort 41, 180 Melgar, Graf, Gouverneur von Mailand
133, 136 Mellini, Nuntius in Spanien 134 Mergentheim 114 Mestre 56 Megger, Franz und Paul, Projessoren ber Salzburger Universität 84 Michael, Augustinus, P.O. M. Cap. 245

Michelangelo von Grannet, P. O. M. | Pantaleon, St. in Köln 241 Cap. 193 Miller, P. S. J., Beichtvater ber Kai= ferin 403 Minister, taiserl. 370 ff., 417 ff., 442 Minoriten 246 Modena, Herzog von 406 Modena, Laura Martinozzi, Herzogin bon 230, 232, 234, 406 Mösfirch 243 Mohacs 365 Molanus, protestantischer Abt von Locum 408 Monheim 115 Mons 211 f. Montagnana 46 Montfort, Fraulein von 116 Morolini, Patriard von Benedig 56 Mühldorf 82 München 66, 68ff., 96, 369 Münfter-Schwarzach, Benedittinerftift 109, 112 Muri, Benedittinerftift 248ff., 356

Mamur 231 Masi, venetianischer Ebelmann 57 Massau, Pring von, Statthalter von Geldern 157 t. Majarius von Braunau, P. O. M. Cap. 246 Magarius von Wilbenau, P. O. M. Cap. 89 f., 125, 142 Meuburg an der Donau 100ff., 115, 369 Meuhaufel 346, 348, 370 Meuhaus, bischöfliches Schloß 240 Mogarola, Graf Bagliardino 71f. Nonnberg, Benediktinerinnenkloster 85t. Norbert (Stock), P. O. M. Cap. 39 Norsolf, Kardinal 236 Novara 186f. Mürnberg 1041.

Oberstorf, Graf 304 Obergo 18 f., 45 Ottingen-Wallerstein, Grat Motter Wilhelm zu 116 Orleans, Prinzessin von 404 Orebeck, Hugo von, Kurfürst von Trier Ortis de Ybara, Franzistus, Defan der Liebfrauenkirche von Antwerpen 216 Ottoboni, Peter, Kardinal 240, 280

Paderborn 239 Patua 45, 53ff., 331

Pappenheim, Fürst 291 Paris 182, 1941., 201 Parma, Herzog von 194 Parma, Herzogin von 152 Passau, 90 t. Passer, Justus Eberhard, Hessen:Darms städtischer Gesandter in Wien 270, 272 Paulinus von Augeburg, P. O. M. Cap. 444 Peletier, Le, de Souzh, tranzösischer Fix Generaldirettor nangintenbant und ber Festungswerte ju Land und jur See 221 ff. Pelegrino von Forli, P. O. M. Cap. 29, 38 Pergen, Graf Anton 447 Perier, Madame, Schwester bes bes tannten Jansenisten Perier 226 Pest 335 ter St., Kollegiatlirche in Neuburg an der Donau 1011. Peter Psiffer, Ludwig, Sauptmann ber Schweis ger Garbe in Rom 245 Philibert von Savonen, Prinz 1871. Philipp von Orleans, Herzog 348 Philipp Wilhelm, Pfalggraf von Neu-burg, späterer Kurfürst 100ff., 106f., 124, 130, 182<sub>1</sub>., 200, 263<sub>1</sub>., 280, 356, 401 Dick, Nidjard, Ardivar ber Stabt Nachen Pincini, O. Praed., gelehrter Theologe 51 Pius, Kardinal 278, 330 Pleinteld 103 Plettenberg, Jgnat Philipp von, Doms herr von Münster 239 Pochenstein, Grat Christoph Franz 61f. pötting, Graf Sebastian von, Bischot von Passau 90, 97, 101
Polysarp von Vicenza, P. O. M. Cap. Pontiseser, Gabriel, O. M. Cap. tirolischen Proving, Beichtvater Königin von Spanien 210, 397 Pordenone 7 Josef, Bigebürgermeister von Porzer, Wien 447 Potoďu, Graf 291 Prag 71, 73 Prifening, Stift 100 Prozession zum Gedachtnis an den Ent sab der Stadt Wien im Jahre 1683 318 †.

Püeche, Plazidus, Abt des Benedittiners

Pugnetti, Don Pedro, Geschäftsträger

flosters Schwarzach 300

M

Rabatta, Generalkriegskommissär 367, Nadonicic, Dr. Tryphon 306 Nadzivil, Fürst 291 Rekognition der Leiche des P. Markus Regensburg 83, 98ff., 142ff., 147ft. Rembrn, Ernest, Generalvitar von Brügge 41, 156, 230, 233 Renneburg, Graf von, Superintentant von Flandern 228 Mettenbacher, P. Simon, O. S. B. von Aremsmünster 309 Reneakt des P. Markus von Aviano 63, 117t., 122f. Minck, Eucharius 443 Mocco da Cestrale, P. O. M. Cap. 37 Mochus, P. O. M. Cap. 105 Moermond 157f., 240f. Ronmald von Stockach, P. O. M. Cap. Mosendale-Laumonden, Mabame de 224 Rospiglione, Kardinal 57 Moveredo 45, 61 Movino 56 Rudolt von Sitten, P. O. M. Cap. 253 Rudrauff, Kilian, protestantischer Theo= logieprofessor an der Gießener Universität 165t. Rufin Steimer, P. O. M. Cap. 38 Rummel, Ferdinand Freiherr von, Bis shot von Thin. Sachsen:Lauenburg, Herzog von 290 Salis-Soglio, P. Mitolaus von, O. S. B. 133 Salm, Fürst 291, 402

Salo 45, 47 ff.
Salyburg 84 ff., 321. Kapuzinerinnens
tloster in Salyburg 85 Savidia, Fürst 291 Sattel-Neubort, Schlacht bei 347
Sattler, J. A., Pfleger zu Wishhofen 97
Saurau, Graf Georg von, Statthalter
von Steiermark 322 Savonen, Herzogin von 194 Scalvinoni, Baron 446 Scarlatti, Abbé, Resident des Kur fürsten Max Emanuel in Rom 325 Mesident des Kur= Schaffgotsch, Graf 301f. Scheibler, Johann, Pastor 104ff., 115, 127 †.

bes spanischen Botschafters in Be- Schent von Castell, Marquard, Benedig 204 Marquard, Bi= Schio 46, 50 t., 350 Schmähichriften über P. Martus 25ff. Schmid, Johann Jatob, Dechant in Bug 253ff., 257ff. Schönborn, Graf, Erzbischot von Prag Schoonjans, Anton, Sofmaler bes Rais 448 sers Leopold I. 115 Schwarzenberg, Kürft, Oberfthofmeister ber Kaiferin Eleon. Magd. Theresia 446 Sebeville, Marquis be, trangösischer Botschafter in Wien 206ff., 267f. Senatoren von Benedig 281 t., 329, 440 Sermibe 45, 47 Signoria von Benedig 56 Sinelli, P. Emerich, O. M. Cap., Wiener Bischof 23ff., 94 Sinnacher, Frang Anton, Projeffor 62f., Sobieftn, Johann, König von Polen 277, 279, 282, 290 ff., 297 ff., 309, 315 ff., 319 ff., 321, 331, 348, 369, 66 f. 375 Solari, Graf, Malthefer-Nitter, Adju-tant bes Pringen Eugen von Savonen Soldan, protestantischer Theologe 146 Solothurn 359, 360, 361 Spada, Rarbinalftaatefetretar 413, 429, Spinola, Marchese be 305 Spinola, Rojas de, Bischot von Wiener: Meuffadt 131, 401, 408 Starhemberg, Georg, Fürst von 319 Starhemberg, Graf Müdiger, marschall und Kommandant von Wien 309 ensen (Stenonius), Niels, A bischof von Münster 150 f., 152 Stensen Stifler von Wertenpach, Joh. Jakob 81t., 85, 100f. Stirnemann, P. Jodof, O. S. B. in Muri 250 Stollberg, Graf 291 Strambino, Joh. Bapt. be, Graf von St. Martin in Piemont, O. S. Fr., Bischot von Laufanne 358, 360 Stratmann, Graf Seinrich, Softangler 10, 384 ff. Stuhlweißenburg 353 Suleiman, Grofvezier 365

> Suter, P. Abelricus, O. S. B., Theolo: gielettor in Ginfiedeln 259

Susa 188

Swobota, Pralat Dr. Heinrich, Universitätsprofessor in Wien 55 Sieleptsem, Erzbischot von Gran, Pri= mas von Ungarn 285

Tanara, Sebastian Anton, Muntius in Flanbern, fpater in Wien 143, 215, 230, 232, 235 t., 424 Tausch, Dr. Joh., Dombechant von Regensburg 142 Termonde 230 Theatiner 78 Thiene 46 Thurn-Balsassina, Grat Frang, taiserl. Botschafter in Benedig 264 f., 267 f., 280, 288, 313, 319 f., 327 Tittmoning 83 Tolmezo 46 Tormoellen Dr. 144 Torre, P. Bincentius, O. Praed., Gene: ralvitar von England 236 t. Toscolano 46 Trauertag, türkischer jum Gebachtnis an die Miederlage vor Wien i. J. 1683 318

Troger, Hieronymus, O. S. B., Abt von Muri 248 Türkennot 13, 312, 320, 426 ff., beren Ende 431 t. Türkheim 243 Tuln 290, 302 Turin 187

Trient 367

11

Ubald d'Allençon, P. O. M. Cap. 39 Udine 45, 49 Uhl, Bürgermeister von Wien 306 Ulrita, Pringessin von Danemark 403 Uri 261

Bacs, spanischer Diplomat 221 t. Valerius von Salurn, P. O. M. Cap. 155 Ballant, framösischer Arzt und Literat, Jansenist 226 Valpo (Valpowo) 365 Baubemont, Bergog von 213 t., 369 Baubemont, Anna Elisabeth, Herzogin, geborene Bergogin von Lothringen 66, 144, 212 t., 230, 232 ff., 242 Bebro, Josef, aus 3ug 253 Beltlin 132 ff., 362 Wenedig 55, 123 Benlo 240 f.

Verona 59 Villagarcia, Marchele be, fpanischer Botschafter in Benedig 203 f., 208 ff. Vicema 46 Bisegrad 333, 347

23 Banpl, Peter, banerischer Geheimer Rat 98, 147 Waldeck Fürst 291 Waldendorf, Wilderich, Freiherr von, Vischof von Wien 23 Walbstein, Graf Ferdinand, außerorbent-licher taiserl. Gesandter i. J. 1683 Wanderreiser, Nupert, Kanonikus an der Liebsrauenkirche in München 73, 78 Wargnie, Marquis de 222, 224 Wauters, Archivar der Stadt Bruffel Weber, P. Beda, O. S. B. 63, 67 J. Wembing 115 Weißenfels, Herzog von 290 Weițen 334 Widman, Johann von, Pfleger ju Egweil 100 Wied, Fürst von 291 Wien 17, 263 ff., 289 ff., 346, 355, 366, 369, 442, 447 Wiesentheid 112 Wilten, Pramonstratenserstift 64 ft. Binbischgraß, Graf Gottlieb 95, 139 ft., Witte, Peter be 69 Boerden, de 221 ff. Mürtemberg, Herzog von 290 Würzburg 110, 115, 156 Wunibald von St. Johann, P. O. M. Cap., Domprediger in Salzburg 81 f.

York, Herzogin Anna von, geborene Gräfin Clarendon 235 Yort, Herzogin Maria Beatrice von, geborene Herzogin von Modena 235

Bamboni, Cavaliere, venetianischer Bot-schafter in Rom 280 Bamonffn, Fürst 291 Bensuren, ber talf. Regierung angebroht Burlauben, P. Placidus, O. S. B., Abt von Muri 356 Zwinger, Joh., protestantischer Theologe, Professor zu Basel 181

## Inhalt

| T       |                                                              |         |            |           |     |     | 5          |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----|-----|------------|
| Borwort |                                                              |         | •          | •         |     |     | 6          |
|         | eutendsten handschriftlichen Quellen                         | •       | •          | •         |     | •   | 7          |
|         | Familie und Kindheit .                                       | •       | •          | •         |     |     | 12         |
| II.     | Der Stubent                                                  | •       | •          | •         | •   |     | 15         |
| III.    | Der Orbensmann                                               | •       | •          | ٠         | •   | •   | 15         |
|         | 1. Novize, Priester, Oberer                                  | •       | •          | •         | •   | •   | 20         |
|         | 2. P. Markus' Orbensideale .                                 | •       | •          | •         | •   | ·   | 29         |
|         | 3. Der geschätzte Orbensbruder .                             | •       | •          | •         | :   |     | 39         |
|         | 4. Einzelne Gegenströmungen im Dr                            | ben.    | •          | •         | ·   |     | 44         |
| IV.     | Der Prediger                                                 | •       | •          | •         | •   | •   | 55         |
| V.      | Auftauchenbe Wibersprüd                                      | je.     | •          | •         | •   | •   | ,,         |
| VI.     | Die erste apostolische M                                     | iffion  | sreif      | e im      | Jah | re  | 61         |
|         | 1680                                                         | •       | •          | •         | •   | •   |            |
|         | 1. Jm Tirol                                                  |         | •          |           | •   | •   | 61<br>68   |
|         | 2. In München                                                | •       | •          | •         | •   | •   | 80         |
|         | 3. In Salzburg                                               | •       | •          | •         | •   | •   | 89         |
|         | 4. Jum ersten Male am Raiserhof                              | •       | •          | •         | •   | ·   | 96         |
|         | 5. Bon Ling nach Pfalz-Neuburg .                             |         | •          | •         | •   | •   | 103        |
|         | 6. Am Hofe des Kurfürsten von S                              | ioin.   | <i>y</i> • | •         | •   | •   | 114        |
| 3       | 7. In Augsburg                                               | •       | •          |           |     | •   | 123        |
|         | Die Mirakelbüchlein .                                        | •       | •          | •         | ·   |     | 130        |
| VIII    | . P. Markus und die Jrrgl                                    | äubig   | en.        | •         | •   | ·   | 130        |
|         | 1. Der Gesandte Gottes                                       | •       | •          | •         | •   | •   | 137        |
|         | 2. Reicher Erntesegen                                        | •       | •          | •         | •   | ·   | 146        |
|         | 3. Der Hölle Rache.                                          | . T     | •          | •         | •   | •   | 159        |
| ***     | 4. Gegenschriften und beren Wiber                            | regung  |            | : 5 a f m | ral | sre |            |
| IX.     | Die zweite Apostolische N                                    | 211110  | nore       | .   6     | • ~ | •   | 182        |
|         | 1681                                                         | •       | •          | •         |     |     | 182        |
|         | 1. Am Wege nach Paris und Bruff                              |         | •          | •         | •   | •   | 189        |
|         | 2. Die vermmöglichte Reise nach                              |         | •          | •         |     | •   | 203        |
|         | 3. Unausführbare Reise nach Spai<br>4. Durch die Niederlande | ticit • | •          | •         |     | •   | 211        |
|         | 5. Eine geplante Neise nach Schot                            | tland . | •          |           | •   | •   | 234        |
|         | 6. siber Westfalen nach ber Schw                             | eiz .   |            | •         | ٠   | •   | 237<br>243 |
|         | 7 01 5 ~                                                     |         |            | •         | •   | •   | 747        |

| X.       | Zum ersten Male in Wien                                     |       | •         | •           | •                                          | . 202     | , |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---|
|          | P. Markus und bie hl. Liga                                  |       | •         | •           |                                            | . 270     | 5 |
|          | P. Markus als apostolischer g<br>ber Stadt Bien im Jahre 16 | eg (  | at bei    | m En        | tsat                                       | e . 283   | 3 |
|          |                                                             |       | •         | •           | •                                          | 283       | 3 |
|          | 1. P. Markus' Berufung jum driftliche                       | n H   | eere      |             | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •         |   |
|          | 2. Die historische hl. Messe am Sonntag                     | e der | : göttlid | hen W       | rzenin                                     | ig 20.    |   |
|          | 3. Eine ber schwierigsten Aufgaben                          | •     | •         | •           | •                                          | 304       |   |
|          | 4. Mit dem Kreuze voran!                                    | •     | •         | •           | •                                          | 309       |   |
|          | 5. Wer hat die Entscheidung gebracht?                       | •     | •         | •           | •                                          | •         |   |
|          | 6. Nach der Schlacht                                        |       | •         | •           | •                                          | 314       |   |
|          | 7. Heimwärts                                                |       | •         | •           | •                                          | . 319     | 1 |
| XIII.    | Niemals nach Nom!                                           |       |           |             |                                            | 324       | ł |
|          |                                                             | •     | •         | •           | •                                          | 331       | 1 |
| XIV.     | Der apostolische Legat beim                                 | R a   | mpfe      | um T        | 3 u b a                                    | . ,,,     |   |
|          | Vom Kriegsschauplas zur M                                   |       |           |             |                                            |           | 5 |
|          | ber Schweiz                                                 | •     | •         |             | ••                                         | • "       |   |
| XVI.     | Noch zwei Kriegsjahre unter                                 | · 6 r | m Be      | iitai       | ib be                                      | ø         |   |
|          | päpstlichen Legaten                                         |       | ~ .       | • • • • • • | •                                          | . , , , , |   |
| XVII.    | P. Martus Berhältniszum Ka                                  | 116   | ۲.        |             | _                                          | . 371     | l |
|          | 1. Der uneigennütige Ratgeber .                             |       | • •       | •           | •                                          | 371       | ĺ |
|          | 2 Der anermöhlere Gulebergeter                              | •     | •         | •           | •                                          | 374       | ł |
|          | 2. Der unermübliche Friedensstifter                         | •     | •         | •           | •                                          | 394       | ł |
|          | 3. Der raftlose Forberer ber Interessen                     | des   | Railers   | •           | •                                          | 399       |   |
|          | 4. Ein besonderer Liebesdienst .                            | •     | •         | •           | •                                          | •         |   |
| XVIII.   | Die lette große Aufgabe                                     |       |           |             | •                                          | . 41      | L |
|          | Ein seliges Sterben.                                        | •     | •         | ·           |                                            | 43        | į |
| *****    |                                                             | •     | •         | •           | •                                          | 43        |   |
|          | 1. Der Tob                                                  |       | •         | •           | •                                          | 442       |   |
|          | 2. Das Begräbnis                                            | •     |           | •           |                                            | 440       |   |
| <b>~</b> | 3. Die Borbereitungen gur Geligfprechu                      | ing   | •         |             |                                            | •         |   |
| Luclien  | langaben und Anmerkungen                                    |       |           |             |                                            | . 45      |   |
| Vlamen:  | unt Sachregister                                            |       |           | _           |                                            | 460       | , |



5.1. 722.22 MAR H#

Heyret, M 7.Markus von Aviano O.M.Cap. Apostolischer Missionaar u.paep